

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



Cia.

Digitized by Google



# ISTORIA CIVILE

# DEL REGNO DI NAPOLI.

#### PIETRO GIANNONE,

Giureconsulto, ed Avvocata: Napoletano,

Con accrescimento di Note, Rissessioni, Medaglie, e moltissime Correzzioni, date e fatte dall'Autore, e che non si trovano nella Prima Edizione.

TOMO PRIMO,

In sui contiensi la Politia del Regno sotto ROMANI, GOTI, GRECI, e LONGOBARDI.



HAFA,

A Spele di ERRIGO-ALBERTO GOSSE e Comp.



### INFORMAZIONE.

Intorno alla Vita, ed alle Opere del Signor PIETRO GIANNONE Giureconsulto Napoletano.

L Signor PIETRO GIANNONE, dottissimo Giurcconfulto Napoletano, figlio di Scipione Giannone, spinto da Persone Nobili ed Illustri, si diede a scrivere in Italiano la Storia del Regno di Napoli, con mirabile essattezza, e d'un gusto nuovo; poichè non voleva minutare gli evenimenti militari, nè i particolari spettanti

l'individuo de' Principi, nè tutte le cose, che colpiscono maggiormente gli occhi della gente. Si proponeva solamente d'appianare i principali fatti, ed esporre, da Legista e Politico, le mutazioni occorse in ogni secolo nelle Leggi e nella Costituzione, sia Religiosa, come Civile del Regno, principiando dalle cause di queste variazioni, e sacendo nota i loro buoni o cattivi essetti, non senza dire liberamente il proprio pensiere sulle pretenzioni della Corte Romana, sugli Ordini Religiosi, e sugli abusi della Ecclesiastica Politia, ogni volta che vi conduce il soggetto: il che accade spesso. La meditazione matura di cosi bel piano, si messa in essecuzione con tant'ordine e chiarezza, con tant'erudizione e giudizio, che non sò, se dopo Mr. De Thou, sia stata data alla luce cosa, più ferma e giudiziosa in materia di Storia.

Questa bell'Opera, dedicata alla Maestà dell' Imperadore CARLO VI.

Sovrano a

Sovrano allora delle due Sicilie, e stampata colla licenza del Conte d'Harrach, Vice-Rè, e del Configlio Collaterale, su data alla luce in Napoli nel mese d'Aprile 1723. in quattro Tomi in 4<sup>to</sup>.

Da' ragunati gli Eletti della Città di Napoli era conchiuso a' 17. Marzo 1723. di doversi rimunerar l'Autore, con eleggerlo Avvocato ordinario della Città, e mandarsegli un dono in segno di gratitudine per il libro composto, chè può ridondare in tanto benessicio di questo Pu-

blico: il qual dono fu effettivamente mandato.

Non passò lungo tempo ad esser tradotta in Inglese, per stamparla a Londra in due Volumi in folio nell'anno 1729. E stata altresi pubblicata in Francese alla Hasa in quattro Volumi in 4<sup>to</sup>. Ed un Uomo dotate di giudizio; conoscettido, che l'interesse Ecclesiastico non era meno curioso di tutto il Libro; scelse quelli articoli per farne un piccolo estratto a parte in Francese, che su stampato in Amsterdam in 8°. nell' 1738, sotto titolo di Anedotte Ecclesiastiche.

Ma quanto piaceva ad un Publico disinteressato, occasionava il dispiacere ad altri; e gli stessi motivi, che avevano originate tante grida contro la Storia del Presidente Francese, continuarono a produrre ancora il loro essetto contro un' Italiano, più dotto ne' principi della Chiesa Galsicana, che de' correnti in Italia. Peggio non averebbe potuto scrivere, (secondo loro) nè anche un Giansenista. Non mancarono Frati, che alla lettura del Libro, anche in Napoli, cominciarono a declamare, giudicandolo sospetto e pericoloso; ed il Vicario Arcivescovale di Napoli pretendendo esservi irregularità per non aver chiesto licenza dall' Ordinario, publicò Censura contro l'Opera, e scommunica contro l'Autore. Si disese questo, che un simile Libro non era soggetto a quelle Regole dell' Indice; e compose una Dissertazione intitolata De' Remedi contro le Scommuniche invalide. Mà non la rese però publica, e non ne fece uso; mentre avuto ricorso al Cardinal Pignatelli, Arcivescovo di Napoli, allora a Vienna, si liberò da tal Censura.

Questa tempesta era però piccola in comparazione di quella, che romoreggiava a Roma. Furono incaricati di questo essame i Qualificatori del S. Ussicio, e sebbene non trovarono alcuna proposizione, per dichi ararla Eretica, stimarono nondimeno, senza specificarla, esservene un gran numero, ed anche scandalose, false, calumniose, che offendevano la Gerarchia Ecclesiastica, o Haresim ut minimum sapientes. Restò dunque

Aunque condannata la Storia Civile di Napoli dal Decreto della Congregazione del S. Ufficio di Roma, nel mese di Luglio 1723. ed iscritta frà i Libri proibiti.

L'Autore sene consolò, atteso gli applausi, dati altrove alla sua Opera, ed in particolare per la protezzione publica, concessagli dalla Maestà Cefarea, chiamandolo a Vienna col titolo di suo Istorico, e con buona

pensione.

Non restò lungo tempo in quella Capitale senza procacciarsi la protezzione di molti Nobili, srà gli altri del Principe Eugenio di Savoia, e del Cavalier Garelli, Medico e Bibliotecario di S. M. Cesarea, che stimavano la di lui scienza e bontà, il suo candore, ed i suoi costumi semplici, e quasi all'antica, simili a quelli dell'Istorico Mezerai. Menandoci una vita quasi Romitica, si procacciò occupazioni viapiù utili nel Cabinetto, sia per il servizio di S. M. Cesarea, come per il Publico.

Tenendogli a cuore il dissipare i pregiudici sparsi contro la sua propria persona, la di lui prima cura su di comporre una Memoria, intitolata: Delle varie accuse fatte a' Libri dell'Istoria Civile; intorno a' Peregrinaggi; particolari Divozioni a' Santi; ordinazioni de' Vescovi; ed altre im-

putazioni, le quali si convincono per false ed animose.

Ma, poiche più strepitosi rumori si facevano intorno al punto del Concubinato, credendo i semplici ed ignoranti, che in due luoghi dell' Istoria, l'Autore anche oggi lo riputasse lecito: dimostrò l'Autore come era stato quasi forzato à spiegare, chè cosa fosse il concubinato de' tempi antichi, per difesa dell'onestà delle Leggi Romane e Longobarde, e di Ruggiero I. Rè di Sicilia; acciocche niuno si offendesse in leggendo nel 2. Libro delle Leggi Longobarde, una Legge, nella quale si vede permesso il concubinato; ma affatto diverso dall' idea, che adesso ne abbiamo; poichè era vietato di poter ritenere in un medesimo tempo e moglie e concubina, dovendo ciascuno esser contento, ò d'una fola moglie, ò d'una fola concubina, nè poteva aver luogo il concubinato, se non tra sciolto con sciolta, con deliberazione di viver sempre in tale staro con affezzione maritale, ed astenersi da altri illeciti congiungimenti; onde si diceva essere semi-matrimonium. Perciò volle il Giannone comporre una Dissertazione, che stà per titolo: Del Concuibinato de Romani, ritenuto nell'Imperio doppo la conversione di Costantino

Digitized by Google

Magno; come poi abolito dagl'Imperadori Greci in Oriente, e come ultimamente da Succesori di Carlo Magno in Occidente.

Doppo esserii dimostrate vane ed insussistenti tutte queste accuse, si viene all' esame con un'altro particolar Trattato, Delle generali e vaghe qualificazioni, che si leggono nel Decreto proibitorio della Congregazione del S. Ussie di Roma, la quale riputò, chè l'Autore avesse con troppa libertà e livore favellato della Corte di Roma, (la quale ad arte confonde colla Sede Apostolica) e scoperte le sorprese, che tuttavia tenta sopra la Giurisdizione ed Imperio de Principi, per stabilirsi una Monarchia non meno nello Spirituale, che nel Temporale sulla Terra; e le dottrine contrarie a questa Monarchia, ella chiama dottrine falle, scismatiche, ed ingiuriose a tutti gli ordini della Chiesa. Dopo il qual esame si passò a vedere qual forza e vigore abbiano tali Decreti proibitori di Roma, massimamente quelli, ch'escono dalle Gongregazioni del Qual forza abbiano nel Regno di Napoli, e S. Ufficio e dell'Indice. negli altri Stati de Principi, chè non riconoscono per Chiesa le Congregazioni di Roma, come ultimamente inventate da' moderni Pontefici; e molto meno il Regno di Napoli, che non riconosce Tribunal alcuno d'Inquisizione, nè in Napoli, nè in Roma. Questo trattato hà per titolo: De Remedj contro le Censure e proibizioni de Libri, che si decretano in Roma.

E da notare, che l'Autore contento di mandar quelle scritture a persone prudenti, per sua difesa, ebbe la moderazione di non consentir

mai, che si mandassero alle stampe.

L'anno 1728: si vidde uscire in Roma in due Volumi in 4°. l'Opera del Padre Giuseppe San Felice Gesuita, sotto la falsa data di Colonia, e sotto il sinto nome d'Eusebio Filopatro; portando in fronte questo titolo: Ristelsioni Morali e Teologiche sopra l'Istoria Civile del Regno di Napoli, esposte al Pibblico in più Lettere samigliari di due Amici. Ci sono intorno a Quaranta Lettere, finte trà un Campano ed un Vestino, alle quali aggiunge trè Lettere indirizzate al Signor Pietro Giannone, il qual singendoselo un' Areo, senza Dio, e senza Croce, si studia rittrarlo dall'impietà, e credendolo di Setta Epicureo, disputa contro Epicuro e Lucrezio: Nel sine tesse un Catalogo per classi di tutte le proposizioni, secondo le loro qualità, da lui attribuitele eresiche; empie a &c...

**U**lcitan

Uscita che su alla luce quest'Opera in Roma, tosto si accorsero i Lettori, che quella non era se non una satira virulenta, ingiuriosa a' Principi, deprimendo le loro alte Preeminenze e Supreme Regalie, per innalzar la Papal Monarchia; e molto più ingiuriosa al Regno ed alla Città di Napoli, perciocche la descrive ripiena di spiriti libertini, i quali per ciò odiano il Tribunal dell'Inquisizione. Pervenuto tutto ciò alle notizie del Vice-Rè Conte di Harrach, e degli Eletti della Città, sece il Vice-Rè esaminare il Libro dal suo Consiglio Collaterale, e dal Delegato della Regal Giurisdizzione, e trovatolo, come la sama il divolgava, a' 4. Aprile dell' anno 1729. su sotto gravi pene victato a tutti di tenerlo, proscrivendolo con publico bando, ed a suon di tromba. Dall'altra parte, essendosi ragunati i deputati del S. Ussicio in S. Lorenzo a' 7. Maggio del medesimo anno, (poiche ivi la Chiesa tiene il governo delle cause del S. Ussicio per mezzo de' Vescovi ordinari, e non già di straordinario Inquisitore) andarono a renderne in publica forma a S. E. Vice-Rè le dovute grazie. Qual giudicio diedero Uomini dotti di quest' Opera del P. San Felice, si vede negli Atti di Lipsia ad annum 1729. mensis Septembris, pag. 423.

Benche tacesse il Signor Giannone, nientedimeno il Gesuita diede suori in istampa un'altra scrittura, nella quale, oltre il ripetere le stesse contumelie, imperversava anchè contro il Decreto, disprezzando i Reggenti steffi del Collateral Configlio. Quindi sù mosso il Giannone a rispondergli, seguitando le sue traccie; poiche, siccome egli nelle trè ultime Lettere si ssorzò di convertirlo alla sua sede; il Giannone per fargli sapere, come era già convertito, e conciò si dasse pace; sinse come per l'efficacia delle sue esortazioni, erasi pentito, e ridotto a quella credenza, ch'egli inculcava nelle medesime Lettere; e gli mandò nel mese d'Agosto dello stesso anno 1729. non già in istampa, ma manuscritta, la sua Profession di Fede: con dubbj propostigli intorno alla sua Morale. E la composizione un' Ironia più che piccante. Dichiarandosi l'Autore commosso dalle ardenti ed infocate essortazioni del Padre Gesuita: ne lo ringrazia; e per fargli vedere l'ampiezza e la schiettezza della sua conversione, gli sà la propria consessione di sede, ponendo per articoli della prima classe, che crede esser il Papa Monarca di tutto l'Universo per il Temporale, come per lo Spirituale; e che accetta parimente altre pretenzioni senza limiti, vedendole stabilite e consermate dalle

Bolle
Digitized by Google

#### VIH INFORMAZIONE INTORNO ALLA VITA;

Bolle di molti Papi e da mille Teologi e Canonisti Romani, di cui procura di dar' il nome. Nella seconda classe parla degli Ordini Regolari; delle loro Divozioni; de' loro Miracoli; del Rosario; dello Scapolario &c. prescrivendo i testimoni e le Bolle, che autenticano il tutto, di modo che, nonostante le buone ragioni contrarie, che indica chiaramente, singe di rendersi nondimeno a così rispettevoli autorità. Doppo aver contentato così sul credere, il proprio Avversario, dice, che gli restano ancora alcuni dubbi sulla Morale, per essempio: sospetta, che la Morale del Padre Gesuita, permette senza dubbio il calonniare un nemico, il falsissicare gli Autori, pratticando tal libertà con un' imprudenza innarrivabile, come si vede a minuto scorrendo gli errori volontari e le grossolane invettive, che in ogni pagina gli scappano.

Si mostrò in iscena un'altro Avversario, cioè il P. Sebastiano Paoli, Chierico Regolare della Congregazione di Lucca, il quale diede suori un Libretto stampato, contenente LXVIII. Annotazioni critiche soprà il Nono Libro dell'Istoria Civile: le quali il Giannone vidde, chè non meritavano risposta alcuna, comecchè puerili, sterili ed asciute. Ma quando udì l'Autore, che non vi erà Città d'Italia per dove vagava, chè non raccontasse queste sue prodezze di avere scoperti molti errori in un L'bro della detta Istoria, e chè ne avrebbe scoperti più notabili negli altri Libri; si risolvette di far' una risposta, qual si conveniva alle sue rodomontate, e farla correre in istampa l'anno 1731. della quale non si dimenticarono i Compilatori degli Atti di Lipsia ad An. 1732. mensis Junii & Ostobris, di farne memoria.

Coll'occasione che si faceva in Londra una magnisica ristampa dell' Istoria del Presidente Tuano, per darla emendatissima, si vennero ad esaminare più edizioni sin' ora impresse: e nel primo Libro si notò la varietà delle medesime intorno al tempo ed al luogo, dove sosse coniata quella Moneta di Lodovico XII. Rè di Francia, che porta l'epigrase, Perdam Babilonis nomen, e sra gli altri titoli, quello di Rè di Napoli; poichè Tuano nelle prime Edizioni riserisce essersi quelle coniate in Napoli: la qual cosa, se sosse estato gran forza e peso alle speculazioni del P. Arduino Gesuita, chè interpretò il motto in altro senzo, che gli era stato prima universalmente dato. Ne su richiesto il dotto Gianzone, mentr'era in Vienna, del suo parere, e se vi sosse trà Napolitani Scrittori riscontro di una tal Moneta, creduta in Napoli coniata;

E0(1)

con tal' occasione distese una Dissertazione, nella quale manisesta gli abbagli del P. Arduino, e di non esser stata quella Moneta coniata in Napoli; onde in ciò doversi attendere l'altre Edizioni di Tuano più corrette, e specialmente quella di Ginevra del 1620. & che Lodovico per quel motto non poteva riguardare, se non Giulio II. non già il Soldano d'Egitto, nel cui pòtere non era a' quei tempi Gerusalemme, mà del Soldano di Damasco. Questa Dissertazione su tradotta in Latino, e su mandata in Londra a Samuele Buckley, che presideva a quella stampa, il quale la sece imprimere nel VII. Tomo dell' Edizione sua di Tuano.

Nel Pontificato di Benedetto XIII. cioè l'anno 1726. fù la famosa controversia intorno alla Legazione ò Tribunale della Monarchia di Sicilia per maggiormente inaspirsi, a cagion che quel Pontifice avea mandati in Sicilia alcuni Brevi a que' Vescovi, ne' quali in vece di corregere l'attentato di Clemente XI. per la Bolla emanata l'anno 1714. per abolir quel Tribunale, che piutosto dava maggior somento a' que' Vescovi di eseguirla, e di farle ottenere quel' osservanza, che gli anni addietro, per le vigorose opposizioni frapposte, non se l'era data giammai. S'intesero in Vienna con tal' occasione vari Pareri, e Jessero più Scritture, per manifestare il gran torto, che con quei Brevi s'era fatto alle alte Preeminenze di Sua Maestà, e che bisognava darci presto rimedio, e chiuder l'adito alle pretenzioni, altrimenti chi metterebbe in campo una pretenzione, chi un' altra; mà tutti calcarono quelle medesime orme, che trovarono essere state primà impresse da altri Scrittori: onde richiesto il nostro Autore del suo parere da' Supremi Ministri del Configlio di Spagna, non potè contenersi di dirgli, chè fin' ora non si erano ancor scoperti i veri principi e fondamenti di quel Tribunale: che se fossero palesati, non soffrirebbero quella ambascia e travaglio per andar cercando rimedi; poiche l'avrebbero pronti e facili posti stà le loro mani. Questa risposta li pose in maggior curiosità: sicche l'obligarono a stenderne una piena Scrittura in sorma di Rappresentazione, satta a sua Maestà Cesarea, la quale si comunicò ad alcuni di quei Ministri, nel tempo istesso, che i Ministri di Roma, per mitigare l'animo esacerbato di Cesare, aveano per mezzo del Cardinal Cienfuegos aperto in Roma un trattato d'accordo e di amicabile composizione, osserendo minute di nuova Bolla, che si sarebbe dal Papa istromentata, per la quale davano ad intendere a' semplici, che verrebbe ad essere rivocata quella di Clemente. Tom. I.

Ma due principali Ministri Cesarei, impegnati dalla Corte di Roma per l'accordo, essendosi addossati la conoscenza di questa faccenda, ad esclusione di tutti gli altri, non vollero intender più nè Pareri, nè leggere Scritture (le quali perciò non si diedero alle stampe) mà aggevolarono la composizione; sicchè sù conchiusa in quella maniera, che la Corte di Roma volle, acquietandosi subbito alle nuove minute risatte dalla medesima, so-prà le quali sù istromentata la Bolla, che sù dapoi publicata ed impressa.

A tempi del Pontificato di Clemente XII. nel 1731. insorse altra controversia intorno all'Arcivescovado di Benevento; poiche avendo quel Pontefice costretto il Cardinal Coscia a resignare in sue mani l'Arcivescovado suddetto, tosto lo conferi a Monsignor Daria, Genovese, il quale senza nemmeno chiederne permesso al Vice-Rè di Napoli, si era portato, nel Regno, ed avea preso possesso della dignità, senza ottenere Regio Exequatur alle Bolle di sua istituzione. Venendo conciò à violarsi, nonmeno le Reali Preeminenze, per ciò, che riguarda il Regio Exequatur, chè le grazie concedute da S. M. Cesarea al Regno di Napoli, che tutti gli Arcivescovadi posti nel Regno devono conserirsi a' Nazionali, non già a' Forestieri; fù data dalla Città di Napoli incombenza all'Autore di sostener le ragioni del Regno, e da' Supremi Ministri impostogli, che d'accordo coll'Avvocato. Fiscale, ne prendesse la disesa: onde su prontamente satta un' Allegazione, con questo titolo: Ragioni per le quali si dimostra, che l'Arcivescovado di Benovento, non ostante che il Dominio Temporale della Città di Benevento fosse passato. a' Romani Pontefici, sia compreso nella grazia conceduta da S. M. Cesarea a' Nazionali, e sottoposto al Regio Exequatur, come tutti gli altri Arcivescovadi. del Regno.

Molti del Configlio Collaterale di Napoli avendo pregato il Signor Giamonone di spiegar loro, in che consistevano tanti disferenti Tribunali e Configli, stabiliti a Vienna, e quali erano le faccende di ciascheduno, lo sece in uno Estratto sotto il titolo: Breve Relazione de' Consigli e Dicasteri della Città di Vienna 1731. Essendo questo Estratto caduto tra le mani di alcuni Tedeschi, lo tradussero in Latino, e sù stampato. Corse come semplice marrativo, quasi senza ristessione; benche si lamentasse l'Autore, che sosse publicato senza suo consenso, ed essendo mascherata, corse voce, che nesti disgustato un Ministro di Stato a Vienna, come altresi d'aver indicato avviso contrario sulla Monarchia di Sicilia, a quella, che aveva prevaluto.

Comunque fosse la cosa, crede il Sig. Giannone accorgersi allora, che i suoi

fuoi nemici, sempre attenti a denigrarlo dappertutto, trovarono maggior facilità ad intaccarlo.

Erano, come si vede, questi differenti Scritti, dettati dal tempo, e dall'occasione. L'Autore però meditava un gran progetto a sua scelta, sul quale pigliava il suo tempo, sotto titolo di Regno Terreno, Regno Celeste, e Regno Papale. Era destinata la Prima Parte a rappresentare l'Uomo nello stato di Natura, non avendo altro Governo altra Filosofia, altra Religione, se non quella, che conduce ad una selicità temporale. La Seconda figurava l'Uomo sotto la grazia; e chiamato ad una felicità Spirituale ed Eterna, col mezzo dell' Evangelio. La Terza che era altresi la più stesa, mostrava, come sul fondamento della Religion Cristiana, si è innalzata con varie circostanze, e colla continuazione d'abusi, una singolar Monarchia, sotto nome di Regno Papale. Pretende l'Autore, doversi distinguere questo Regno dalla Chiesa Cattolica; la Corte Romana dalla Sede Apostolica; ed il Papato Romano dal Vescovo di Roma; cose asturamente mischiate e confuse, acciò il Temporale che nasce dalla liberalità de' Principi è vero accessorio, si mantiene e conserva all'ombra dello Spirituale, sagro ed invariabile, come derivando dalla Divina istiruzione. Attesa tal confusione, accade, che intaccando anche in minima parte la Papal Monarchia, o a'Clericali privilegi, che in dipendenza commune colla Corte Romana, esclama, ed impiega le armi spirituali; come se venisse roversciata la Chiesa e la Religione, impedisce i timidi, e sà argine a' più pii Principi. Credeva dunque il nostro Giureconsulto rendersi utile alla Cristianità, sviluppando queste due cose, e notando, con qual grado, con quale occasione, con qual'artificio si è formata appoco appoco questa mista Monarchia, stimata al sommo da Papa Gregorio VII. e sermamente sostenuta da' di lui Successori fin' ad attribuirsi il dritto di disporre da Sovrani di tutti i Regni e Paesi del Mondo.

Doveva esser divisa questa dotta e curiosa Opera in dieci Periodi, ove subbito comparisse l'aggrandimento del Clero in generale, e doppo i vari gradi, satti in diversi tempi da' Vescovi di Roma, per innalzarsi ancora sopra tutto il genere umano. Non consta, se sia stata mai finita tal'Opera; certo è che i tre primi Periodi, che si stendono sin' al nono secolo, sono stati composti. Aveva sin a tal tempo menata una vita assai quieta il Sig. Giannone, sebbene in continuo studio. Ma ecco aperte le porte delle sciagure, per la perdita, satta dall'Imperadore del proprio Regno di Napoli,

poli, nel 1734.; che portò seco quella delle pensioni assegnate sulle rendite di quelli Stati, e per consequenza restò il nostro Dottore privo d'ogni speranza di soglievo. Era vedovo e con siglio unico di 15. anni; sessa genario, senza beni di fortuna, senza speranza di soccorso da suo fratello Abbate a Napoli.

Fù dunque costretto da dura necessità verso Italia volgere il suo camino. Giunto a Venezia nel mese di Settembre del suddetto anno, sù accolto da molte persone nobili con tanta cortesia, chè gl'invidiosi Gesulti cominciarono a susurrare nelle orecchie d'alcuni, ch'egli sosse immeritevole di tanti onori, quando nel 11. Tomo della sua Istoria Civile, parlava de' Veneziani con qualche strapazzo; mà sopra tutto, che intorno al Dominio del Mare Adriatico non sentiva bene per i Veneziani; e che altramente rapportava l'Atto di Papa Alessandro III. coll'Imperadore Federico Barbarossa, di quello, che si rappresentava nelle pitture della sala del loro maggior Consiglio. Vedendo che la calunnia s'andava diffondendo dapertutto, stimò, anche per consiglio de' suoi Amici, con una particolar scrittura dimostrare, che per quanto si leggeva in quell'Istoria del Dominio del Mare Adriatico, facendo le parti di leale e fedele Istorico, non avea pregiudicato alle Ragioni della Republica; anzi, che secondo i principi ivi stabiliti, sempre chi sapra per mezzo di classi marittime conservarsi nella possessione di quello, niuno avrebbe potuto contrastargli il Dominio. Intorno all'Atto di Papa Alessandro III. sù dimostrato, che maggior lode e commendazione derivava alla Republica Veneta di conformarsi a ciò, che ne lasciarono scritto gli Storici contemporanei, chè appoggiarsi a' capriccj di favolosi pittori. Divolgata, chè su per Venezia con innumerabili copie, questa Dissertazione nel mese di Dicembre dello stesso anno 1734, pareva, che dileguate fossero le nebbie sparse negli occhi di molti.

Avendo allora spacciato in Venezia i Gesuiti per denigrare il Signor Giannone, un Volume del Giornale di Trevoux, che lo lacera; mentre che abbelliscono l'Opera del loro Padre San Felice, si vidde costretto il nostro Dottore di partecipare altresi ad un Signore de' suoi Amici la fattaci risposta, e di cui non aveva sin'allora parlato. Corse ed anche si infiammarono ancora più a tal risposta i Gesuiti, che si accalorarono tanto co' loro intrighi appò i Tre Inquistiori di stato, che scacciarono con durezza di Venezia il Signor Giannone: E mancò poco, che non fosse in viaggio trasugato.

trafugato. Arrivò nondimeno a Milano, ove ricevendo Lettere da un Libraro di Ginevra suo corrispondente, che l'invitava a rendersi in quella Città, per assistere alla ristampa della sua Storia, e per farci le correzzioni ed addizzioni; credette d'esservi sicuro, il che non poteva credere in Italia, d'accettare l'osserta del Librario, avendo però avvertiti gli Amici di non ombreggiarsi di tal viaggio.

Arrivatoci verso la fin di Novembre 1735. vi passò l'inverno in casa d'un Particolare, occupandosi sempre per il Libraro, al quale somministrò materia d'un quinto Volume, al rimanente conversando pochissimo, e sopra tutto astenendosi di non far cosa, che potesse render sospetta la sua sede. Per sua disgrazia insinuatosi nella stessa casa un semplice Officiale Piemontese, persuase questo a forza di carezze al di lui siglio d'andare a passare da lui alcuni giorni in una Terricciuola di Savoia; ed un'altra volta l'imprudenza di questo siglio, impegnò il proprio Padre ad accettare alla sine l'invito ed andarvi la Dominica delle Palme, per celebrare la Pasqua. Era l'anno 1736. cadde nella rete l'imprudente buon'Uomo. Appena su egli in letto, ecco il persido Oste, che lo dichiarò carcerato con suo siglio dalla parte del Rè di Sardegna, e che sacendolo salire in calesse, colle mani legate, lo condusse co' suoi Sbirri al Castello di Miolens, vicino a Chamberi, non senza esclamazioni, che di quando in quando venivano dal cuore al prigioniere, e dire a bassa voce, o Giuda Traditore!

Fù subbito scritto tal fatto da Persona più che distinta, al Principe Engenio, di cui ignorava la morte, e per colmo di sciagura, non era il nostro carcerato in caso di nominar' altri suoi Padroni per la vigilanza delle Guardie. Diede una Lettera, di cui su caricato un' Ussiciale dalla parte del Governatore di Savoia, per andar a ricevere a Ginevra i suoi Scritti ed i suoi Mobili. Fù tutto consegnato, eccetto ciò, che aveva digia ricevuto il Libraro, ed inviato in Ollanda al proprio Consocio. La maggior tema dello ssortunato Giannone era d'esser mandato a Roma, siccome vi erano stati mandati i di lui scritti. Fù però acquietato su questa tema dal Rè di Sardegna; trasserito nel Castello di Ceva in Piemonte, liberato suo siglio, che andò a servir nel Reggimento di Marulli in Ungheria. Fù dopo condotto a Torino il Carcerato, ove nella Prigione della Porta del Pò, il 4. Aprile 1738. su interrogato davanti il R. P. Alfieri, Vicario Generale del S. Ussicio, facendogli render conto de' propri sentimenti e de' suoi scritti. Presentò egli stesso una carta, che conteneva.

b. 3; le

le proprie difese e la sua Consessione. Sici dichiara buon Cattolico sottoposto alla Santa Madre Chiesa, alla Santa Sede, al S. Ufficio; assicura non essere stato a Ginevra, se non per saccende, e che vi aveva spesso udita la Messa, e che voleva sodisfare al precetto Pascuale, quando su carcerato. Protestò, che ne' vari Scritti formati dalla sua penna, non aveva avuta cattiva intenzione, che era stato obligato comporli per sua propria difesa, che non aveva voluto farli stampare, che nondimeno si sottometteva a suoi propri Superiori; riconosceva, che si era innoltrato troppo, confessava la propria temerità, e rinunciava agli errori, dimandando perdono alla Chiesa da lui scandalizzata, ed al S. Ufficio, che aveva offeso. Sollecitò doppo in ginocchioni la grazia d'esser assoluto dalle meritate censure. Insomma disse e fece tutto il bisognevole per non incaricare la sua propria sciagura; il che fatto, su assoluto dal Gran Vicario, imponendogli penitenza. Fù rinchiuso nella Cittadella di Torino, trattato con piacevolezza, lasciandosegli la libertà di scrivere e passeggiare. Quivi terminò i suoi giorni quest' Uomo dotto, son quasi quattr'anni, attempato di circa 76. anni.

(Scritta questa Informazione il 25. di Giugno dell' anno 1753.)



# CARLOVI. ILGRANDE,

Da Dio coronato Imperadore de' Romani, Rè di Germania, delle Spagne, di Napoli, d'Ungheria, di Boemia, di Sicilia, &c.



VVENTUROSA, e non men di queste Provincie fortunata deggio reputar io l'Istoria Civile del Regno di Napoli, che ora umilmente, e coll'animo, il più ch'io possa, riverente, e divoto alla Cesarea, e Cattolica Maesta Vostra presento; non sol tanto per aver'ella la sorte d'uscire alla luce del Mondo sotto un Principe non

meno eccello, e poderoso, che magnanimo, e benigno; e di così rara, e maravigliosa bontà, ch' essendo le sue grandezze maggiori della sama, non isdegna di prender' in grado le più basse, ed umili cose, allorchè da ossequiosa mano se gli porgono in dono; ma ancora per esser venuta a terminarsi ne' vostri innumerabili, e segnalati benesici, de' quali avete colmo questo Regno, e nelle vostre sublimi, e gloriose azioni, di cui avete riempiuto il Mondo tutto; onde la benisicenza, e la sama di tutti gli altri Principi, che lo dominarono, di gran lunga sopravanzando, lo splendore stesso de' vostri Augusti Antecessori avete cermamente oscurato.

Se mai, per effetto di vostra natural cortesia, tra la moltitudine delle occupazioni gravissime, che nel governamento di sì numerose Provincie, ed ampi Regni, onde il vostro grand'Imperio si compone, tengon debitamente la divina vostra mente occupata: dall'altezza del supremo grado delle mondane cose, dove non men per retaggio de' vostri maggiori, che per vostri meriti, e virtù siete stato elevato: degnerà la Maestà Vostra abbassar l'occhio a riguardare ciò, che'n questa Istoria si narra, per lo corso di presso a quindici Secoli; potrà quindi chiaramente comprendere, non pur questo suo sedelissimo Regno, per dignità, e per grandezza,

Digitized by Google

non cedere a quanti ora ubbidiscono al suo gran nome; ma, che sotto tanti, e sì vari Principi di nazioni diverse, onde e' su dominato, dopo tanti, e sì vari cambiamenti del suo governo civile: veduto mai non su nella più alta ventura, ed in tanta tranquillità, e splendore, come ora,

che riposa sotto il di Lei giusto, e clementissimo dominio.

Nello scadimento del Romano Imperio, sotto quegli ultimi Cesari, su da straniere nazioni miseramente combattuto, ed afflitto. I Longobardi pugnando co' Greci, e co' Normanni, e sovente tra lor medesimi, il renderon teatro mi'erabile di guerre, e di rapine. Gli Svevi l'avrebbon certamente rilevato, se non fosse lor convenuto, quasi sempre colle armi in mano, dalle altrui intraprese coprirlo, e difenderlo. Gli Angioini, che dal favore de' Romani Pontefici ne riconobbero l'acquisto, il posero in mille soggezioni, e servitii; e dopo la morte dell'inclito Rè Roberto, essendo caduto sotto la dominazione di femmine, e tra le competenze di più Reali di quella Stirpe, da più parti combattuto, streme miserie ebbe a sofferire. Fu poi dal magnanimo Alfonso Rè d'Aragona restituito nel suo antico lustro; ma avendolo in morte separato dagli altri suoi paterni Regni, e lasciatolo a Ferdinando suo natural figliuolo, non tanto sotto costui, quanto sotto i suoi discendenti, ritornò nelle primiere calamità, e disordini. Il savio Rè Ferdinando il Cartolico, restaurollo dalle passate sciagure, e sotto l'imperio del vostro gran Zio, dell' invitto, e glorioso Carlo V. videsi portato anche a maggior fortuna. Ma Filippo II. di lui figliuolo, abbagliato da altre sue vastissime idee, poco ne curò la dechinazione, e molto meno i suoi discendenti. Ma essendosi a' nostri felicissimi tempi avventurosamente restituito sotto il vostro alto, e potente imperio, a tanta grandezza con la vostra benesica mano l'avete sollevato, là dove non fu veduto giammai. Stolta cosa mi parrebbe a dover credere, che i vostri immensi benesici, a quelli degli altri Rè vostri predecessori comparar si potessero. Voi spinto dalla fedeltà, e dall'amore de' nostri cuori, e più dalla grandezza, e generosità del proprio, che non saprebbe donare, senza arricchire; non pur l'antiche degnaste di confermare, ma di nuove, e copiosissime grazie, e tutte considerabili fre-Onoraste la Città nostra, e' suoi Eletti, di nuovi, e più ragguardevoli titoli. Antiponesse i nativi del Regno nelle cariche, benefici, e negli uffizi, escludendone i forestieri. Severamente victaste, non più per utile del vostro Erario, che de' vostri sudditi, l'alienazione de' fondi

fondi dell'entrate regali. Imponeste, che per niun modo nelle cause appartenenti alla nostra S. Fede procedessero, se non gli Arcivescovi, e gli altri Ordinari di questo Regno, come Ordinari, e con la via ordinaria, che si pratica negli altri delitti, e cause criminali Ecclesiastiche. Con più vostri regali Editti comandaste, che in tutti i Benesici, Vescovadi, Arcivescovadi, ed altre Prelature del Regno, ne fossero esclusi gli stranieri. Accresceste i Privilegi a' Baroni, oltre a' gradi già stabiliti la succession feudale stendendo. Vostro ordinamento su, che la Ruota del -Cedulario si togliesse: contro del Regio Fisco la prescrizion contenaria si ammettesse, anche nelle Regalie, nelle cose Giurisdizionali, e nell'altre vostre Fiscali ragioni. E non minor beneficio è quello, che ritrae il Re-' gno, oggi, che vive sotto le vostre temute insegne, dal venir compreso nelle tregue, che si fanno tra l'Imperio, e'l Turco; e dal commerzio, il quale Vostra Maestà è tutta intesa ad aprire, ed allargare ne' nostri Porti colla Germania, e con altre più remote Regioni. Cose tutte, di cui, in altri tempi, vano sarebbe stato il disidero, non che la speranza.

Ma il maggior pregio, onde dobbiamo gir alteri nel suo felicissimo Regno, è l'aver Ella col decoro dell'Imperial Maestà sostenute, e fatte valer tra noi, ed a nostro prò i suoi regali diritti, e le sue alte, e supreme Regalie: assinchè più non si confondessero, come già su, i confini tra'l Sacerdozio, e l'Imperio. Sotto i vostri auspici suron queste due Potenze ridotte ad una persetta armonia, e corrispondenza; e prendendo lodevolmente la cura dell'esterior Politia Ecclesiastica, vi mostrate tutto volto a restituir la disciplina nella Chiesa, di cui per instituzion Divina siete protettore, ed avvocato; tal che oggi ammirasi la giustizia, e la giurisdizion' Ecclesiastica nel suo giusto punto, lasciandosi al Sacerdozio quel, ch' è

di Dio, ed all'Imperio quel, ch' è di Cesare.

Se adunque questa Storia non si troverà degna d'altro pregio, si n'avrà ella d'assai, nè potrò io pentirmi di avervi logorati in saticose vigilie molti anni: coll'aver manisestato al Mondo, quanto Voi nel benesicarci, e nell'illustrarci, e negli atti di magnanimità, e di valore, avete superati i benesici, e l'opere di tutti altri Rè vostri predecessori; e che per rendervi per sama immortale, ed eterno, immortali, ed eterne cose operando, ogni umana grandezza addietro vi lasciate.

Il vostro grande, e sublime intendimento ben comprenderà quali, e quanti debban essere i nostri obblighi per sì rari, e stupendi benesici, Tom. 1.

la cui dolce memoria non si estinguerà se non col Mondo. E se le grazie, e' doni non altronde soglion, che da dilezion provenire; quali più chiari segni, e più certi potrà mai darne il vostro paterno amore E perchè essendo Voi ottimo, e nel più sublime grado di vera virtù, non potete amare se non se'l buono, e ciò che maggiormente a quel s'avvicina: dovrem noi sempre più studiarci d'esser buoni, e grati, almeno per le stesse massime de'cattivi, cioè per propio interesse, per non interrom-

perci il corso favorevole delle vostre benignissime grazie.

Vengono, Principe eccello, in quest'opera, dove l'opportunità l'ha richiesto, sostenute le vostre regalie, e preminenze, e le ragioni di quelle con ischietta, e pura verità messe in chiaro; non già con intendimento, che s'abbia punto da scemare altrui ciò, che dirittamente se gli dee: che questo alla santa sua mente non s'affarebbe; ma perche possan riformarsi con modi legittimi quegli abusi, a' quali la debolezza umana, in processo di tempo, ha potuto abbandonarsi; e per quell'assezione, ed ardore, che ciascun vostro fedel vassallo è tenuto d'avere, non men per amore della verità, e per l'obbligo dovuto al propio Signore, che per l'interesse, che noi medesimi ci abbiamo. E quindi sia, se non m'inganno, che non solamente non abbia a dispiacer' altrui, se vedrà d'averle io con franchezza Cristiana difese; ma che questa Storia si renda meritevole dell'alta protezione della vostra potente mano: il che reputerò io degna mercede di queste mie lunghe fatiche, le quali portando in fronte la gloriosa scritta del vostro Imperial Nome, ed uscendo alla luce, come dono, ancorchè basso, e mal conveniente a tanto Principe, sotto l'ombra de' vostri temuti allora faranno ficure di non effer percosse dagli ardenti fulmini della maledica invidia, nè pur crollo veruno, o scossa dovran temere d'ingiuriosa fortuna.

La vostra sola benignità mi sa ragion di sperare, che siate per accettarle con lieto, e savorevol viso, onde le obbligazioni, ch'insieme con questo Comune io porto, me con particolar maniera costringano a pregare con incessabili voti la Divina Bontà, che lungamente, e sempre più prosperandola, conservi la sua eccelsa Persona, in guisa, che non ce n'abbiano a portar invidia i nostri nipoti: largamente concedendole ciò, che tanto si sospira, e che sol manca per compimento della universal tranquillità, e contentezza. Napoli 12. Febbrajo 1723.

Di V. S. C. e C. M.

· Umiliss. devoriss. ed. ossequiosiss. Vass. e Serva

PIETRO GIANNONE.



## T A V O L A DE CAPITOLI

#### Contenuti nel PRIMO TOMO.

|      | LIBRO PRIMO.                                                               | Fogl, 1          |
|------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Cap  | I. D Elle Condizioni delle Città d'Italia                                  | - 4              |
| Cap. | II. Delle Condizioni delle Provincie dell'Imperio                          | - 8              |
| Cap  | III. Della Disposizione dell'Imperio sotto Augusto                         | - 10             |
| Cap. | IV. Della Disposizione, e Politia di queste Regioni, che oggi compongono   | il Re-           |
| -    | gno di Napoli, e della condizione delle loro Città                         | - I2             |
|      | I. Di Napoli, oggi Capo, e Metropoli del Regno                             | - 14             |
|      | II. Napoli non fu Repubblica affasto libera, ed independente da' Romani.   | <b>-</b> 18.     |
|      | III. Delle alere Città illustri poste in queste Regioni                    | w 23.            |
|      | IV. Scrittori illustri.                                                    | - 24             |
| Cap. | V. Della Disposizione d'Italia, e di queste nostre Provincie sotto Adriano | infin' a         |
| -    | tempi di Costantino il Grande                                              | - 24             |
| Cap. | VI. Delle leggi.                                                           | - 26             |
|      | VII. De Giureconsulti, e loro Libri                                        | <b>~</b> 27.     |
| Cap. | VIII. Delle Costituzioni de Principi.                                      | <b>-</b> 34.     |
|      | IX. De' Codici Papiriano, Gregoriano, ed Ermogeniano                       | · 37·            |
|      | X. Delle Accademie.                                                        | <b>39.</b>       |
|      | I. Dell'Accademia di Roma in Occidente.                                    | ÷ 39.            |
|      | II. Dell'Accademia di Berito in Oriente.                                   | • 42.            |
| Cap. | XI. Della Politia Ecclesiastica de tre primi secoli.                       | <b>- 46.</b>     |
|      | S. L. Politia Ecclesiastica de tre primi secoli in Oriente                 | × 51.            |
|      | §. II. Politia Ecclesiastica in Occidente, ed in queste nostre Regioni     | <del>-</del> 55. |
|      | S. III. Napoli, siccome tutte l'altre Città di questo Regno, erano univer  | ot c<br>Salmente |
|      | Gentili.                                                                   | - 60.            |
|      | S. IV. Gerarchia Ecclesiastica, e Sinodi.                                  | - 62.            |
| ~    | S. V. De Regolamenti Ecclesiastici.                                        | 63.              |
|      | S. VI. Della Conoscenza nelle Cause.                                       | 64.              |
|      | S. VII. Elezione de' Ministri.                                             | 65.              |
|      | \$. VIII. Beni temporali.                                                  | 66,              |
|      | 2. A ware wein confidences                                                 | 00,              |

| L I B R O I I. Fogl. 68                                                                                                                                               |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Cap. I. D Isposizione dell'Imperio sotto Costantino Magno 70 Cap. II. D Degli Ufficiali dell'Imperio 74                                                               |              |
| Cap. III. Degli Ufficiali, a' quali era commesso il governo delle nostre Provincie 76                                                                                 | -            |
| <ul> <li>S. I. Della Campagna, e suoi Consolari ibid</li> <li>S. II. Della Puglia, e Calabria, e suoi Correttori 84</li> </ul>                                        |              |
| §. III. Della Lucania, e Bruzi, e Juoi Correttori 86                                                                                                                  |              |
| \$. IV. Del Sannio , e fuoi Prefidi 90                                                                                                                                |              |
| Cap. IV. Prima invasione de' Westrogoti d' tempi d'Onorio 91  1. Non surono queste Provincie ad altri cedute, o donate 94                                             |              |
| Cap. V. Delle nuove Leggi; e nuova Giurisprudenza sotto Costantino, e suoi successori. 101                                                                            |              |
| Cap. VI. De' Giureconsulti, e loro Libri; e dell'Accademia di Roma 105                                                                                                | •            |
| I. Dell'Accademia di Costantinopoli 110 Cap. VII. Delle Costituzioni de Principi, onde formossi il Codice Teodosiano 111                                              |              |
| Cap. VII. Delle Costituzioni de Principi, onde sormossi il Codice Teodosiano 111<br>L. Dell'uso, e autorità di questo Codice nell'Occidente, ed in queste nostre Pro- |              |
| vincie 114                                                                                                                                                            |              |
| Cap. VIII. Dell'esterior Politia Ecclesiastica, da' tempi dell'Imperador Costantino M. in                                                                             |              |
| fino a Valentiniano III 117  §. I. De' Monaci 129                                                                                                                     |              |
| §. II. Prime Collezioni di Canoni:                                                                                                                                    |              |
| §. III. Della Conoscenza nelle Cause.                                                                                                                                 | • ~          |
| S. IV. Beni temporali.                                                                                                                                                | · •          |
| LIBRO'III. 147                                                                                                                                                        | •            |
| Cap. I. F' Goti Occidentali, e delle loro Leggi 148                                                                                                                   | ) <b>.</b> : |
| S.I. Del Codice d'Alarico.                                                                                                                                            | 4.           |
| §. II. Traslazione della Sede Regia degli Westrogoti da Tolosa di Francia, in Tolosa de ledo nelle Spagne.                                                            | · ·          |
| §. III. Del nuovo delle Leggi degli Westrogoti.                                                                                                                       |              |
| Cap. II. De' Goti Orientali, e loro Editti 158                                                                                                                        | }.           |
| S. I. Di Teodorico Ostrogoto Re d'Italia.                                                                                                                             |              |
| §. II. Leggi Romane ritenute da Teodorico in Italia, e suoi Editti conformi all medesime.                                                                             | 7.           |
| §. III. La medesima Politia, e Magistrati ritenuti da Teodorito in Italia 169                                                                                         | )."          |
| S. IV. La medesima disposizione delle Provincie ritenuta in Italia dal Re Teodo                                                                                       |              |
| Pella Campagna e fuoi Confolari                                                                                                                                       | i.<br>I      |
| Della Campagna, e suoi Consolari.                                                                                                                                     | j.           |
| Della Lucania, e. Bruzi, e suoi Correttori =                                                                                                                          | 5.           |
| Del Sannio, e suoi Presidi                                                                                                                                            |              |
| . Ye. V. I meselijut. Guant intenut. 3 & te. incaelijue. Consizioni acite l'erigne, e ae Ac                                                                           |              |

|                                          | DE CAPITOLI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                               |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                          | taggi Fogl. 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2.                                            |
| 6.                                       | VI. Insigni virtù di Teodorico, e sua morte 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                               |
|                                          | VII. Di Atalarico Rè d'Italia 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -                                             |
|                                          | III. Di Giustiniano Imperadore, e sue Leggi 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                               |
|                                          | 1. Del Primo Codice di Giustiniano 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                               |
|                                          | II: Delle Pandette, ed Instituzioni 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                               |
|                                          | III. Del secondo Codice di Giustiniano di repetita prelezione 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                               |
|                                          | IV. Delle Novelle di Giustiniano 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                               |
|                                          | V. Dell'uso, ed autorità di questi libri in Italia, ed in queste nostre Provincie. 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                               |
| Gan.                                     | IV. Espedizione di Giustiniano contra Teodato Re d'Italia successore d'Atal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                               |
| Oup.                                     | rice 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                               |
| 6.                                       | I. Di Vitige, Ildibaldo, ed Ararico, Rè d'Italia 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                               |
| <b>6</b> .                               | II. Di Totila Rè d'Italia 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                               |
|                                          | III. Di Teja ultimo Re de Goti in Italia 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                               |
|                                          | V. Di Giustino II. Imperadore; e della nuova Politia introdotta in Italia, ed                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                               |
| -ur.                                     | queste nostre Provincie da Longino suo I. Esarca 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                               |
| Can.                                     | VI. Dell'esterior Politia Ecclesiastica 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                               |
|                                          | . I. Del Patriarca d'Occidente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                               |
|                                          | II. Del Patriarca d'Oriente 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                                             |
| S.                                       | III. Politia Ecclesiastica di queste nostre Provincie sotto i Goti, e sotto i Greci s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ĥn                                            |
| •                                        | d tempi di Giustiniano II 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                               |
| · S.                                     | IV. De Monaci 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                               |
| <b>S</b> .                               | V. Regolamenti Ecclesustici; e nuove Collezioni 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                               |
|                                          | VI. Della Conojcenza nelle Caufe 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9.                                            |
|                                          | VII. Beni temporali.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3.                                            |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                               |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                               |
| •                                        | LIBROIV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5٠                                            |
| •                                        | L I B R O IV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5•                                            |
| Cap.                                     | I. I Alboino I. Re d'Italia, che fermò la Jua Sede Regia in Pavia, e des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                               |
| Cap.                                     | I. ] I Alboino I. Re d'Italia, che fermò la Jua Sede Regia in Pavia, e deg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | gli                                           |
| _                                        | I. D'I Alboino I. Re d'Italia, che fermò la Jua Sede Regia in Pavia, e deg<br>altri Rè suoi successori 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ş <i>li</i><br>8.                             |
| <b>§</b> .                               | I. DI Alboino I. Re d'Italia, che fermò la Jua Sede Regia in Pavia, e deg<br>altri Rè suoi successori 23<br>I. Di Clesi II. Re d'Italia 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | gli<br>8.<br>0.                               |
| S.<br>S.<br>· S.                         | I. DI Alboino I. Re d'Italia, che fermò la Jua Sede Regia in Pavia, e degatri Rè fuoi successori 24 II. Di Clessi III. Re d'Italia 24 III. Di Autari III. Re d'Italia 24 III. Origine de Feudi in Italia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3li<br>8.<br>0.                               |
| §.<br>§.<br>Cap.                         | I. DI Alboino I. Re d'Italia, che fermò la Jua Sede Regia in Pavia, e deg altri Rè suoi successori.  I. Di Cless II. Rè d'Italia.  II. Di Autari III. Rè d'Italia.  III. Origine de' Feudt in Italia.  III. Del Ducato Beneventano; e di Zotone suo primo Duca.  23  24  24  24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | gli<br>8.<br>0.<br>3.                         |
| §.<br>§.<br>Cap.                         | I. DI Alboino I. Re d'Italia, che fermò la Jua Sede Regia in Pavia, e deg altri Rè suoi successori.  I. Di Cless II. Rè d'Italia.  II. Di Autari III. Rè d'Italia.  III. Origine de' Feudt in Italia.  III. Del Ducato Beneventano; e di Zotone suo primo Duca.  23  24  24  24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3li<br>8.<br>0.<br>3.<br>4.<br>6.             |
| S. S. Cap. Cap.                          | I. Di Alboino I. Re d'Italia, che fermò la Jua Sede Regia in Pavia, e deg altri Rè fuoi successori 23  I. Di Cless II. Rè d'Italia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3li<br>8.<br>0.<br>3.<br>4.<br>6.             |
| S. S. Cap. Cap. Cap.                     | I. Di Alboino I. Re d'Italia, che fermò la Jua Sede Regia in Pavia, e degaltri Rè suoi successori.  I. Di Cless II. Re d'Italia.  II. Di Autari III. Re d'Italia.  III. Origine de' Feudt in Italia.  III. Del Ducato Beneventano; e di Zotone suo primo Duca.  III. Di Agilusso IV. Rè de' Longobardi; e di Arechi II. Duca di Benevento.  I. Di Arechi II. Duca di Benevento.  IV. Del Ducato Napoletano, e suoi Duchi.  23  24  25  26  27  28  29  29  20  20  21  22  23  24  24  25  26  27  28  29  20  20  20  20  20  20  20  20  20                                                                                                                                                                                                  | 3i<br>8.<br>0.<br>3.<br>4.<br>6.              |
| S. S. Cap. Cap. Cap. Cap.                | I. DI Alboino I. Re d'Italia, che fermò la Jua Sede Regia in Pavia, e degaltri Rè suoi successori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3. 4. 6. 5. 6. 8. 2.                          |
| S. S. Cap. Cap. Cap. Cap.                | I. DI Alboino I. Re d'Italia, che fermò la Jua Sede Regia in Pavia, e deg altri Rè fuoi successori 23  I. Di Clesi II. Rè d'Italia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3. 4. 6. 5. 6. 8. 2.                          |
| S. S. Cap. Cap. Cap. Cap. Cap. Cap.      | I. Di Alboino I. Re d'Italia, che fermò la Jua Sede Regia in Pavia, e deg altri Rè fuoi successori.  I. Di Cless II. Rè d'Italia.  II. Di Autari III. Rè d'Italia.  III. Origine de Feudi in Italia.  III. Del Ducato Beneventano; e di Zotone suo primo Duca.  III. Di Agiluso IV. Rè de Longobardi; e di Arechi II. Duca di Benevento.  I. Di Arechi II. Duca di Benevento.  I. Di Arechi II. Duca di Benevento.  IV. Del Ducato Napoletano, e suoi Duchi.  V. Di Adalvaldo, ed Ariovaldo V. e VI. Rè de Longobardi.  VI. Di Rotari VII. Rè; da cui in Italia surono le Leggi Longobarde ridotte iscritto.                                                                                                                                   | 31.<br>3.<br>4.<br>6.<br>5.<br>6.<br>8.<br>in |
| S. S. Cap. Cap. Cap. Cap. Cap. Cap. Cap. | I. Di Alboino I. Re d'Italia, che fermò la Jua Sede Regia in Pavia, e deg altri Rè fuoi successori.  I. Di Cless II. Rè d'Italia.  II. Di Autari III. Rè d'Italia.  III. Origine de' Feudt in Italia.  III. Del Ducato Beneventano; e di Zotone suo primo Duca.  III. Di Agilusso IV. Rè de Longobardi; e di Arechi II. Duca di Benevento.  I. Di Arechi II. Duca di Benevento.  I. Di Arechi II. Duca di Benevento.  IV. Del Ducato Napoletano, e suoi Duchi.  V. Di Adalvaldo, ed Ariovaldo V. e VI. Rè de Longobardi,  VI. Di Rotari VII. Rè; da cui in Italia surono le Leggi Longobarde ridotte iscritto.  VII. Di Ajone, e Radvaldo III. e IV. Duchi di Benevento.  23  24  25  VII. Di Ajone, e Radvaldo III. e IV. Duchi di Benevento. | 34. 6. 5. 6. 8. in 3. 7.                      |
| S. S. Cap. Cap. Cap. Cap. Cap. Cap. Cap. | I. Di Alboino I. Re d'Italia, che fermò la Jua Sede Regia in Pavia, e degaltri Rè fuoi fuccessori.  I. Di Cless II. Rè d'Italia.  II. Di Autari III. Rè d'Italia.  III. Origine de' Feudt in Italia.  III. Del Ducato Beneventano; e di Zotone suo primo Duca.  III. Di Agilusso IV. Rè de' Longobardi; e di Arechi II. Duca di Benevento.  I. Di Arechi II. Duca di Benevento.  IV. Del Ducato Napoletano, e suoi Duchi.  V. Di Adalvaldo, ed Ariovaldo V. e VI. Rè de' Longobardi.  VI. Di Rotari VII. Rè; da cui in Italia surono le Leggi Longobarde ridotte iscritto.  VII. Di Ajone, e Radoaldo III. e IV. Duchi di Benevento.  VIII. Di Grimoaldo V. Duca di Benevento: delle guerre da lui mosse a' Napolet                            | 34. 6. 5. 6. 8. 2. in 3. 7. a.                |
| S. S. Cap. Cap. Cap. Cap. Cap. Cap. Cap. | I. Di Alboino I. Re d'Italia, che fermò la Jua Sede Regia in Pavia, e deg altri Rè fuoi successori.  I. Di Cless II. Rè d'Italia.  II. Di Autari III. Rè d'Italia.  III. Origine de' Feudt in Italia.  III. Del Ducato Beneventano; e di Zotone suo primo Duca.  III. Di Agilusso IV. Rè de Longobardi; e di Arechi II. Duca di Benevento.  I. Di Arechi II. Duca di Benevento.  I. Di Arechi II. Duca di Benevento.  IV. Del Ducato Napoletano, e suoi Duchi.  V. Di Adalvaldo, ed Ariovaldo V. e VI. Rè de Longobardi,  VI. Di Rotari VII. Rè; da cui in Italia surono le Leggi Longobarde ridotte iscritto.  VII. Di Ajone, e Radvaldo III. e IV. Duchi di Benevento.  23  24  25  VII. Di Ajone, e Radvaldo III. e IV. Duchi di Benevento. | 36. 3. 4. 6. 5. 6. 8. in 3. 7. a. 8.          |

| Cap.             | ΙX                        |                                                                                                  |                                                                                                       |                                                                                   |                                                                   |                                                              | , P                                                              | artari                                                        |                                                                                    |                                                            |                                         |                            | IX. X.                   |                                                                                                             |
|------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cap.             | X.                        |                                                                                                  | e <b>de</b> Loi<br>Grimont d                                                                          |                                                                                   |                                                                   |                                                              | , <i>T</i> .o.                                                   | -<br>naoba                                                    | <br>rdi:                                                                           | di Rome                                                    |                                         |                            | Fogl.<br>ca di Ben       | 272                                                                                                         |
|                  |                           |                                                                                                  | della spe                                                                                             |                                                                                   |                                                                   |                                                              |                                                                  |                                                               |                                                                                    |                                                            |                                         |                            |                          | 273                                                                                                         |
| S.               | I.                        |                                                                                                  | lo <b>muald</b> o                                                                                     |                                                                                   |                                                                   |                                                              |                                                                  |                                                               |                                                                                    |                                                            |                                         |                            |                          | 275                                                                                                         |
| §.               | II.                       | Veni                                                                                             | uta de' 1                                                                                             | Bulga                                                                             | ri:e                                                              | ed o                                                         | rigir                                                            | ie del                                                        | lla ling                                                                           | gua Ital                                                   | iana.                                   |                            |                          | 278                                                                                                         |
|                  |                           |                                                                                                  | gi di G                                                                                               |                                                                                   |                                                                   |                                                              |                                                                  |                                                               |                                                                                    |                                                            | ·                                       | -                          |                          | 28I.                                                                                                        |
| Cap.             | XI.                       |                                                                                                  |                                                                                                       |                                                                                   |                                                                   |                                                              | ) ر                                                              | Cunip                                                         | erto,                                                                              | e altri                                                    | Rè,                                     | e Duci                     | hi di Ben                |                                                                                                             |
| •                | 7                         |                                                                                                  | ino a Li                                                                                              |                                                                                   |                                                                   |                                                              | <br>                                                             |                                                               |                                                                                    |                                                            |                                         | -                          |                          | 282.                                                                                                        |
| <b>J</b> .       | 1.                        |                                                                                                  |                                                                                                       |                                                                                   |                                                                   |                                                              |                                                                  |                                                               |                                                                                    |                                                            | _                                       | •                          | Codescale                |                                                                                                             |
| 6                | IÏ                        |                                                                                                  | fo II. e                                                                                              |                                                                                   |                                                                   |                                                              |                                                                  |                                                               |                                                                                    |                                                            |                                         | <br>T.                     | ongobardi                | 183.<br>284.                                                                                                |
|                  |                           |                                                                                                  |                                                                                                       |                                                                                   |                                                                   |                                                              |                                                                  |                                                               |                                                                                    |                                                            |                                         |                            | da Autar                 |                                                                                                             |
|                  |                           | a I                                                                                              | ione Isa                                                                                              | urico.                                                                            | •                                                                 |                                                              | ~                                                                | -                                                             | -                                                                                  | -510 ac                                                    | 20 <b>15</b> 0                          |                            |                          | 285.                                                                                                        |
| S.               | I.'                       |                                                                                                  |                                                                                                       |                                                                                   |                                                                   | lor                                                          | o dif                                                            | Polizi                                                        | one nel                                                                            | le Città                                                   | di quest                                | e nostr                    | e Provinci               |                                                                                                             |
| S.               | 11.                       | Mon                                                                                              | aci.                                                                                                  | _                                                                                 |                                                                   |                                                              | -                                                                |                                                               | •                                                                                  | -                                                          |                                         | <b>-</b> .                 | -                        | 296.                                                                                                        |
| S.               | Ш                         | . Reg                                                                                            | ola <b>m</b> enti                                                                                     | i Ecc                                                                             | lefia                                                             | stici                                                        |                                                                  |                                                               | -                                                                                  | -                                                          | _                                       | , -                        | -                        | 298-                                                                                                        |
| S.               | IV.                       | Beni                                                                                             | tempor                                                                                                | ali.                                                                              |                                                                   |                                                              | -                                                                |                                                               | • .                                                                                | -                                                          | •                                       | -                          | -                        | ibid.                                                                                                       |
|                  |                           |                                                                                                  |                                                                                                       |                                                                                   |                                                                   |                                                              | TO                                                               |                                                               |                                                                                    |                                                            |                                         | •                          |                          |                                                                                                             |
|                  | ,                         |                                                                                                  |                                                                                                       | 1                                                                                 | _                                                                 | I                                                            | B                                                                | R                                                             | Ó                                                                                  | V.                                                         |                                         |                            |                          | 305                                                                                                         |
| 6.               | L ·                       | T E                                                                                              | ggì di Li                                                                                             | uitora                                                                            | ndo                                                               |                                                              |                                                                  | •                                                             |                                                                                    | ,<br>                                                      |                                         | ũ                          | Fogl.                    | 30 <i>6</i> .                                                                                               |
|                  |                           |                                                                                                  | Novità in                                                                                             |                                                                                   |                                                                   |                                                              | a pe                                                             | r gli                                                         | Editti                                                                             | di Lion                                                    | e Isaur                                 | ico.                       |                          | 307.                                                                                                        |
| Š.               | Ш.                        | Il D                                                                                             | ucato N                                                                                               | Tapole                                                                            | tano                                                              | ) fi                                                         | man.                                                             | tenne.                                                        | nella                                                                              | fede di                                                    | Lione 1                                 | [faurice                   | )                        | 313.                                                                                                        |
| S.               | IV.                       | Orig                                                                                             | zine del                                                                                              | domir                                                                             | uo t                                                              | emp                                                          | oral                                                             | e de :                                                        | Roman                                                                              | u Ponte                                                    | fici <b>in</b> I                        | talia.                     |                          | 315.                                                                                                        |
| <b>S</b> .       | ٧.                        |                                                                                                  |                                                                                                       | avuti                                                                             | in                                                                | Fra                                                          | mcia                                                             | ida 1                                                         | Papa (                                                                             | Gregorio                                                   | II. e                                   | dal Jud                    | fuccessor                | e Gre-                                                                                                      |
| <u>.</u> :       | T                         |                                                                                                  | io III.                                                                                               |                                                                                   | •                                                                 | •                                                            | • .                                                              | -                                                             |                                                                                    | .=.                                                        | •                                       | -                          |                          | 320                                                                                                         |
| 9.               | VI.                       | Coft                                                                                             | antino C                                                                                              | opron                                                                             | umo                                                               | Juc                                                          | cede                                                             | a Lio                                                         | ne Jud                                                                             | padre                                                      | ; e m                                   | orte di                    | Luispran                 | da Rè                                                                                                       |
| Can              | Ŧ 7                       |                                                                                                  | Longob<br>chi Rè d                                                                                    |                                                                                   |                                                                   | -<br>L :                                                     | ı: .                                                             | • ,                                                           | , <b>-</b> ,                                                                       | . =                                                        | -                                       | -                          | -                        |                                                                                                             |
| Cap.             | 1. 1                      |                                                                                                  |                                                                                                       |                                                                                   |                                                                   |                                                              |                                                                  |                                                               |                                                                                    |                                                            |                                         |                            |                          | 321.                                                                                                        |
|                  | ī                         | Tranci                                                                                           | lorione d                                                                                             | lai Ra                                                                            | 180                                                               | vara<br>. 1:                                                 | Ess.                                                             | : Jue l                                                       | eggi.<br>Ma                                                                        | eniuai .                                                   | -<br>Paral                              | -<br>inai                  |                          | 321.<br>323.                                                                                                |
| <u>م</u> .       | I. T                      | Transl                                                                                           | lazione d                                                                                             | lel Re                                                                            | ame                                                               | : di                                                         | Frai                                                             | ıcia d                                                        | a Mei                                                                              | rovingi d<br>100 Calli                                     | -<br>l' Carol<br>nese                   | ingi.                      |                          | 321.<br>323.<br>324.                                                                                        |
| S.               | I. T                      | Transl<br>Rach                                                                                   | lazione d<br>i abban                                                                                  | lel Re<br>dona                                                                    | ame<br>il F                                                       | : di .<br>Legn                                               | Frai                                                             | rcia d<br>e fa∬i                                              | a Mei<br>i Mond                                                                    | aco Čassi                                                  | nese.                                   | -                          | e fine di                | 321.<br>323.<br>314.<br>326.                                                                                |
| S.               | I. T                      | Transi<br>Rach<br>Di A                                                                           | lazione d<br>ii abbani<br>stolfo R                                                                    | lel Re<br>dona                                                                    | ame<br>il F                                                       | : di .<br>Legn                                               | Frai                                                             | rcia d<br>e fa∬i                                              | a Mei<br>i Mond                                                                    | aco Čassi                                                  | nese.                                   | -                          | e fine di                | 321.<br>323.<br>314.<br>326.<br>quell                                                                       |
| ∬.<br>Cap.       | I. T. II.                 | Transl<br>Rach<br>Di A<br>Esa                                                                    | lazione d<br>i abban<br>stolfo R<br>ircato.                                                           | lel Re<br>dona<br>lé de                                                           | il R<br>Lo                                                        | e di<br>Regn<br>ngol                                         | Fran<br>10 ,<br>bard                                             | ıcia d<br>e fa∬i<br>i : ∫u<br>-                               | d Men<br>i Mond<br>id Sped                                                         | aco Čassi                                                  | nese.                                   | -                          | e fine di                | 321.<br>323.<br>314.<br>326.<br>quell'<br>330.                                                              |
| ∫.<br>Cap.<br>∫. | I. II. II.                | Transl<br>Rach<br>Di A<br>Esa<br>Spedin                                                          | lazione d<br>vi abband<br>stolfo R<br>vrcato.<br>vione d'2                                            | lel Re<br>dona<br>é de<br>Aftolfo                                                 | il R<br>Lo<br>nel                                                 | e di .<br>Regn<br>ngol<br>-<br>D                             | Fran<br>10 ,<br>bard<br>ucat                                     | icia d<br>e fa∏i<br>i : ∫u<br>-<br>o Roi                      | d Men<br>i Monu<br>ia ∫ped<br>—<br>mano.                                           | aco Čassi<br>lizione i<br>-<br>-                           | nese.<br>n Rave                         | nna ,                      |                          | 321.<br>323.<br>324.<br>326.<br>quell<br>330.                                                               |
| ∫.<br>Cap.<br>∫. | I. II. II.                | Transl<br>Rach<br>Di A<br>Esa<br>Spediz<br>Papa<br>cipe                                          | lazione d<br>i abban<br>stolfo R<br>ircato.<br>Lione d'A<br>Stefano<br>fatta a                        | lel Re<br>dona<br>é de<br>Aftolfo<br>in Fr<br>illa C                              | il K<br>Lo<br>nel<br>anci<br>Chief                                | di<br>Regn<br>ngol<br>Di<br>ia: J                            | Fran<br>bard<br>ucat<br>ucat                                     | ncia d<br>e fassi<br>i : su<br>-<br>o Roi<br>trattas          | d Men<br>i Mond<br>i Mond<br>io Sped<br>mano.<br>ti col F                          | aco Cassi<br>lizione i<br>-<br>Rè Pipin                    | nese.<br>n Rave<br>                     | nna ,<br>-<br>nazion       | e di questo              | 321.<br>323.<br>314.<br>326.<br>quell<br>330.<br>332.<br>Prin-                                              |
| S.<br>Cap.       | I. II. II. II. II.        | Transl<br>Rach<br>Di A<br>Esa<br>Spediz<br>Papa<br>cipe<br>tolto                                 | laxione d<br>i abban<br>stolfo R<br>ircato.<br>zione d'A<br>Stefano<br>fatta a<br>o a' Lon            | lel Re<br>dona<br>Lé de<br>Aftolfo<br>in Fr<br>illa (<br>ugoba                    | il K<br>Lo<br>nel<br>anci<br>Chief                                | e di .<br>Regn<br>ngol<br>Dia : J                            | Fran<br>bard<br>ucut<br>uoi i<br>Rom                             | icia d e fassi i : su - o Roi rattai ana d                    | d Men<br>i Mond<br>i Mond<br>io Sped<br>mano.<br>ti col F                          | aco Cassi<br>lizione i<br>-<br>Rè Pipin                    | nese.<br>n Rave<br>                     | nna ,<br>-<br>nazion       |                          | 321.<br>323.<br>314.<br>326.<br>quell<br>330.<br>332.<br>Prin-                                              |
| Cap.             | I. II. II. III. III.      | Transi<br>Rach<br>Di A<br>Efa<br>Spediz<br>Papa<br>cipe<br>tolto<br>Legg                         | laxione di abbani flolfo R nrcato. Lione d'A Stefano fatta a n a' Lon ni d'Afte                       | lel Re<br>dona<br>é de<br>Aftolfo<br>in Fr<br>illa (<br>ugoban                    | il K<br>Lo<br>nel<br>anci<br>Chief<br>rdi.                        | Regn<br>ngol<br>Dia: J<br>[a.]                               | Fran<br>bard<br>ucat<br>uoi i<br>Rom<br>mori                     | icia d e fassi i : su o Roi rattai ana d te.                  | a Men<br>i Mond<br>ia Speci<br>mano.<br>ti col F<br>i Pen                          | aco Cassi<br>lizione i<br>Rè Pipin<br>tapoli ,             | nese.<br>n Rave<br>o i e do<br>e dell'i | nna ,<br>nazion<br>Efarçai | e di questo<br>to di Ras | 321.<br>323.<br>324.<br>326.<br>quell<br>330.<br>332.<br>Prin-<br>venna,<br>333.<br>339.                    |
| Cap.             | I. II. II. III. III.      | Transi<br>Rach<br>Di A<br>Esa<br>Spedin<br>Papa<br>cipe<br>tolto<br>Legg<br>Il D                 | laxione di abbani folfo Rarcato. Lione d'A Stefano fatta a o a' Longi d'Afto ucato No                 | lel Re<br>dona<br>é de<br>litolfo<br>in Fr<br>illa (<br>ugoba<br>olfo ,<br>apolet | il R Lo nel anci Chief rdi e ano                                  | e di<br>Regn<br>ngol<br>Di<br>ia : J<br>[a ]                 | Fran<br>bard<br>ucat<br>luoi i<br>Rom<br>mori                    | icia d e fassi i : su o Roi trattai ana d te. alabri          | a Men i Mona ia Spea mano. ti col F i Pen ia , il                                  | aco Cassi<br>lizione i<br>Rè Pipin<br>tapoli ,<br>Bruzio ; | nese.<br>n Rave<br>o i e do<br>e dell'i | nna ,<br>nazion<br>Ejarcai | e di questo<br>to di Ras | 321.<br>323.<br>324.<br>326.<br>quell<br>330.<br>332.<br>Prin-<br>rema,<br>533.<br>339.<br>mari-            |
| Cap.             | I. II. II. III. III.      | Transi<br>Rach<br>Di A<br>Efa<br>Spedin<br>Papa<br>cipe<br>tolto<br>Legg<br>Il D<br>time         | laxione di abbandi abbandi folfo Rarcato. Lione d'A Stefano fatta a o a' Longi d'Afta ucato Na di que | lel Redona Le de                              | il K<br>Lo<br>nel<br>anci<br>hief<br>rdi.<br>e J<br>ano<br>stre   | e di .<br>Regn<br>ngol<br>Di<br>ia : J<br>[a ]<br>fua<br>Pro | Fran<br>bard<br>ucat<br>luoi i<br>Rom<br>mori<br>a Ci            | icia d e fassi i : su o Roi rrattai ana d te. alabri cie,     | a Men i Mona a Spea mano. ti col F i Pen a, il i man                               | aco Cassi<br>lizione i<br>Rè Pipin<br>tapoli ,<br>Bruzio ; | nese.<br>n Rave<br>o i e do<br>e dell'i | nna ,<br>nazion<br>Ejarcai | e di questo<br>to di Ras | 321.<br>323.<br>324.<br>326.<br>quell<br>330.<br>332.<br>Prin-<br>venna,<br>333.<br>339.<br>mari-<br>madore |
| S. Cap.          | I. II. II. III. III. III. | Transi<br>Rach<br>Di A<br>Esa<br>Spedin<br>Papa<br>cipe<br>tolto<br>Legg<br>Il D<br>time<br>Cost | laxione di abbani folfo Rarcato. Lione d'A Stefano fatta a o a' Longi d'Afto ucato No                 | lel Redona Le de'  Aftolfo in Fr illa ( legobar olfo , apolet te no e di          | il K<br>Lo<br>nel<br>anci<br>chief<br>rdi.<br>e J<br>eano<br>ftre | e di . Regn ngol Di ia : J ia . J iua Pro one                | Fran<br>bard<br>ucat<br>luoi i<br>Rom<br>mort<br>a Covine<br>Juo | rcia d e fassi i : su - o Ron rrattal ana d te. cie, s figliu | a Men<br>i Monda<br>jed<br>mano.<br>ti col F<br>ii Pen<br>ia, il<br>ii man<br>olo. | aco Cassi<br>lizione i<br>Rè Pipin<br>tapoli ,<br>Bruzio ; | nese.<br>n Rave<br>o i e do<br>e dell'i | nna ,<br>nazion<br>Ejarcai | e di questo<br>to di Ras | 321.<br>323.<br>324.<br>326.<br>quell<br>330.<br>332.<br>Prin-<br>rema,<br>533.<br>339.<br>mari-            |

| Cap.         | V. Leggi de Longobardi ritenute in Italia, ancorche da quella ne fossero stati sca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | c-           |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|              | ciati: loro giustizia, e saviezza Fogl. 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0.           |
| _            | 1. Leggi Longobarde lungamente ritenute nel Ducato Beneventano, e poi dessemin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>a-</b>    |
| _            | te in tutte le nostre Provincie, ondora si compone il Regno 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |
|              | VI. Della Politia Ecclesiastica 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |
|              | I. Raccolta de' Canoni 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |
| J.           | II. Monaci, e beni temporali.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7-           |
|              | L I B R O VI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | I-           |
| Cap.         | I. Pel Ducato Beneventano, sua estenzione, e politia. Fogl. 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4-           |
| Cap.         | II. Del Ducato Napoletano, sua estenzione, e politia 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0.           |
| Cap.         | III. Come Arechi mutasse il Ducato Beneventano in Principato, e tentasse di sotti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |
| _            | ersi affatto dalla soggezione de' Francesi 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7-           |
| Cap.         | IV. Di Grimoaldo II. Principe di Benevento, e delle guerre sostenute da lui c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |
| Can          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2.           |
| Cap.         | V. Carlo Magno da Patrizio diviene Imperador Romano: sua elezione, e qual pa<br>v'ebbe Lione III. Romano Pontesice 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |
| Can          | VI. Di Grimoaldo II., Sicone, e Sicardo Principi di Benevento; della pace d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5-<br>he.    |
| Cap.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5.           |
| €.           | a midt ver mit i in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7.           |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.           |
|              | and water start was a sum of the contract of t | (Ò.          |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3-           |
| -            | I. Politia delle Chiese del Ducato Napoletano, e delle altre Città sottoposte all'Imp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | )e           |
| •            | rio Greco.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | .00          |
|              | L-I B R O VII. 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8-           |
| S.           | . L. Tilione del Principato di Benevento donde surse il Principato di S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ia-          |
| • -          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 19.          |
| · <b>5</b> . |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>34.</b> . |
| <b>S</b> .   | III. Spedizione dell'Imperador Lodovico contra i Saraceni, e sua prigionia in 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
| ~            | nevento 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 35.          |
| Cap.         | I. Carlo il Calvo succede nell'Imperio d'Occidente: nuove scorrerie de Saraceni,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |
| •            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 38.          |
| 3.           | I. Maggiori disordini, e calamità in queste nostre Provincie per la morte di California.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |
| •            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4 <b>2.</b>  |
|              | . U. Dello stato nel qualeransi ridotte in questi tempi la Giurisprudenza , e l'a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 44.<br>Irro  |
| Cup.         | discipline; e delle nuove Compilazioni. delle leggi satte per gl'Imperac                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 47 <b>~</b>  |
|              | L. Nuove Compilazioni di leggi fatte in Grecia, e qual uso ebbero fra noi in qu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 50L          |
|              | Can.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •            |

| Cap. III. Il Ragno   | d Italia;    | da' Franz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | efi paffa<br>re Provin | negl Italian  | i : maggi<br>amento de                | ori r <mark>ivolitzioni p</mark><br>il Duca d'Amal |
|----------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|
| fi.                  | , = =        | <u>[</u> g.c 10.g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                      |               | •                                     | - Fogl. 458                                        |
| I. Stato di qu       | ueste nostre | . Provinci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | e; e rial              | zamento d'    | Amalfi                                | 462                                                |
| Cap. IV. Del Princ   | ipato di I   | Benevento i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ritolto a'             | Greci; e con  | me a quello                           |                                                    |
| do-di C              |              | <b>-</b> ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | • •                    |               |                                       | 464                                                |
|                      |              | araceni, e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ricorsi pe             | rciò fatti ag | l'Imperador                           | ri d'Oriente. 46                                   |
| Cap. V. Politia Ed   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |               | - ,-                                  | 472                                                |
|                      | LI           | B R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | O                      | VIII.         |                                       | 475                                                |
| Cap. I. Ttone        | iordina il   | Regno d'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Italia :               | Iue spedizio  | ni contra i                           | Greci; ed innal                                    |
| zament               | o del Con    | tado di C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | apua in                | Principato.   |                                       | 477                                                |
| Cap. II. Ottone II.  |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |               | to di Sale                            | rno, nel quale fi                                  |
|                      |              | de Pandu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |               |                                       |                                                    |
| §. I. Cognomi di     | i Famiglie   | restituiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |               |                                       |                                                    |
| in difus             |              | <b>—</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - N                    |               | · - ,                                 | 487                                                |
| S. II. Spedizion     | e infelice   | d'Ottone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | II. contre             | o a? Greci;   | e morte d                             |                                                    |
| di ferro.            | 1= ==        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |               | • •                                   | - 48 <b>9</b>                                      |
| Cap. III. I. Greci r |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |               |                                       |                                                    |
|                      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |               |                                       | 493                                                |
| Cap. IV. Octone II.  | I. succede   | nel Regno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | , e nell'              | Imperio : nu  | ove rivoluz                           | cioni accadute per                                 |
| ciò in I             | Italia, ed   | in queste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | nostre P               | rovincie; e   | Jua morte.                            | 499                                                |
| Cap. V. Instituzione | degli Elett  | ori dell'Im                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | perio, ed              | elezione d'E  | rrico Duce                            | ı di Baviera. 503                                  |
| Cap. VI. Politia Ec  |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        | ovincie per   | tutto il de                           |                                                    |
|                      |              | Normanni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | , <del>-</del> -       |               | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 509                                                |
| <b>Principato</b>    | 4 .          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | , <del>, -</del> 1     |               | <b>* *</b>                            | 510                                                |
| Principato e         |              | A. Control of the Con |                        | H ,H ,        | • • ,                                 | - 4 - 510                                          |
| Principato d         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |               |                                       | 513                                                |
| 1. Disposizion       |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |               | io, restitu                           |                                                    |
|                      | al Trono     | Romano.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Puglia.                |               | ~ -                                   | 516                                                |
| Calabria.            | -            | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |               | •                                     | 520.                                               |
| Otranto.             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | • •                    |               | -                                     | 521.                                               |
| Ducato di            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        | ,             | <del>-</del>                          | 52,2,                                              |
| Ducato d'A           | malfi, e     | di Sorrenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | QH.                    |               | • • •                                 | 523.                                               |

#### INTRODUZIONE.



Tom. L.

'Istoria, che prendo io a scrivere del Regno di Napoli, non sarà per assordare i leggitori collo strepito delle battaglie, e col romor dell'armi, che per più secoli lo renderon miserabil Teatro di guerra; e molto meno sarà per dilettar loro colle vaghe descrizioni degli ameni, e deliziosi suoi luoghi, della benignità del suo clima, della fertilità de' suoi campi, e di tutto ciò, che natura, per di-

mostrar suo potere, e sua maggior pompa, prosusamente gli concedette: nè farà per arrestargii nella contemplazione dell'antichità, e magnificenza degli ampj, e superbi edificj delle sue Città, e di ciò, che l'arti meccaniche maravigliofamente vi operarono: altri quell'uficio ha fornito, e forse se me truova dato alla luce vie più affai, che non fi converrebbe. Sarà quest'Iftoria tutta civile, e perciò, se io non sono errato, tutta nuova, ove della Politia di sì nobil Reame, delle sue Leggi, e Costumi partitamente tratterassi: parte, la quale veniva diliderata per intero ornamento di questa sì illustre, e preclara region d'Italia. Conterà nel corso poco men di quindici Secoli, i varj stati, ed i cambiamenti del suo governo civile sotto tanti Principi, che lo dominarono; e per quanti gradi giugnesse in fine a quello stato, in cui oggil veggiamo: come variossi per la Politia Ecclesiastica in esso introdotta, e per gli fuoi regolamenti: qual'uso, ed autorità ebbonvi le leggi Romane, durante l'Imperio, e come poi dichinaffero: le loro obblivioni, i ristoramenti; e la varia fortuna delle tant' altre leggi introdotte dapoi da varie nazioni: l'Accademie, i Tribunali, i Magistrati, i Giureconsulti, le Signorie, gli Uffici, gli Ordini; in brieve, tutto ciò, che alla forma del fuo governo, così Politico, e Temporale, come Ecclesiastico, e Spiritual s'appartiene.

Se questo Reame fosse surto, come un'Isola in mezzo all'Oceano, spiccato, e diviso da tutto il resto del Mondo, non s'avrebbe avuta gran pena a sostenere, per compor di sua civile Istoria molti libri: imperciocchè sarebbe bastato aver ragione de' Principi, che lo dominarono, e delle sue proprie leggi, ed istituti, co' quali su governato. Ma poichè su egli quasi sempre soggetto, e parte, o d'un grand' Imperio, come su il Romano, e dapoi il Greco, o d'un gran Regno, come su quello d'Italia sotto i Goti, e sotto i Longobardi, o sinalmente ad altri Principi sottoposto, che tenendo collocata altrove la regia lor sede, quindi per mezzo de' loro Ministri'l reggevano; non dovrà imputarsi, se non a dura necessità, che per ben'intendere la sua spezial Politia, si dia un saggio della sorma, e disposizione dell'Imperio Romano, e come si reggessero le sue Provincie, fra le quali le più degne, ch'ebbe in Italia, suron certamente queste, che compongono oggi il nostro Regno. Non ben potrebbe

Digitized by Google

comprenders'il loro cambiamento, se insieme non si manifestassero le cagionipiù generali, onde variandosi il tutto, venisse anche questa parte a mutarsi; epoichè queste regioni, per le loro nobili prerogative invitarono molti Principi d'Europa a conquistarse, furon perciò lungamente combattute, ciascheduno pretendendo avervi diritto, e chi come Tributarie, chi in protezione, e
qual finalmente come Feudatarie le pretese: si è riputato perciò pregio dell'opera, che i sonti di tutte queste pretensioni si scovrissero; nè potevano altramente mostrarsi, se non col dare una general'idea, e contezza dello stato
d'Italia in varj tempi, e sovente degli altri Principati più remoti, e de' trasportamenti de' Reami di gente in gente, onde sursero le tante pretensioni, che

dieron moto all'imprese, e fomento.

Nè cotali investigamenti sono stati solamente necessari per dare un'esatta, e distinta cognizione dello stato Politico, e Temporale di questo Regno, come per avventura farà da alcuni riputato; ma eziandio per quello, che s'aspetta ad. Ecclesiastici affari; imperocchè non minori furon le contese fra Principi del Secolo, che fra' maggiori Prelati della Chiefa. Fu anche questo Regno combattuto da'due più celebri Patriarchi del Mondo, da quel di Roma in Occidente, e dall'altro di Costantinopoli in Oriente. Per tutte le ragioni apparteneva il governo delle nostre Chiese al Pontesice Romano, non pur come Capo della Chiefa Universale, ma anche come Patriarca d'Occidente, eziandio se l'autorità fua Patriarcale avesse voluto restringersi alle sole Città Suburbicarie; ma il Costantinopolitano con temerario ardire attentò usurpare le costui regioni: pretele molte Chiese di questo Reame al suo Patriarcato d'Oriente apparteners: che di lui fosse il diritto di erger le Città in Metropoli, e d'assegnar loro que' Vescovi suffraganei, che gli fossero piaciuti. Era perciò di mestiere far vedere, come quetti due Patriarcati dilataffero pian piano i loro confini : il che non potea ben tarfi fenza una general contezza della Politia dello ftato Ecclefiaftico, e della disposizione delle sue Diocesi, e Provincie.

L'Istoria civile, secondo il presente sistema del Mondo Cattolico, non può certamente andar disgiunta dall'Istoria Ecclesiastica. Lo stato Ecclesiastico, gareggiando il Politico, e Temporale de'Principi, si è per mezzo de'suoi regolamenti, così forte stabilito nell'Imperio, e cotanto in quello radicato, e congiunto, che ora non possono persettamente ravvisarsi li cambiamenti dell'uno, senza la cognizione dell'altro. Quindi era necessario vedere, come, e quando si sosse l'Ecclesiastico introdotto nell'Imperio, e che di nuovo arrecasse in questo Reame.: il che di vero su una delle più grandi occasioni del cambiamento del suo stato Politico, e Temporale; e quindi non senza su; ore scorgerassi, come, contro a tutte le leggi del Governo, abbia potuto un'imperio nell'altro stabilirsi, e come sovente il Sacerdozio abusando la divozion de Popoli; el suo potere spirituale, intraprendesse sopra il governo temporale di questo Reame: che si rampollo delle tante controversie Giurisdizionali, delle quali sara sempre piena la Repubblica Cristiana, e questo nostro Regno più che ogni altro; onde preser motivo alcuni valentuomini di travagliarsi per riducere queste

Digitized by Google

due Potenze ad una perfetta armonia, e corrispondenza, e comunicarsi vicendevolmente la loro virtà, ed energia; essendosi per lunga sperienza conosciuto, che se l'Imperio soccorre con le sue forze al Sacerdozio, per mantenere l'onor di Dio; ed il Sacerdozio scambievolmente stringe, ed unisce l'affezion del Popolo all'ubbidienza del Principe, tutto lo Stato sarà florido, e selice; ma per contrario, se queste due Potenze sono discordanti fra loro, come se il Sacerdozio, oltrepassando i consini del suo potere spirituale, intraprendesse sopra l'Imperio, e Governo Politico, ovvero se l'Imperio rivolgendo contra Dio quella sorza, che gli ha messa tra le mani, volesse attentare sopra il Sacerdozio, tutto va in consusone, ed in ruina; di che potranno esser gran documento i molti dissordini, che si sentiranno perciò in quest'istesso nostro Reame accaduti.

Nel trattar dell'ulo, e dell'autorità, ch'ebbero in quelte nostre Provincie, così le leggi Romane, come i regolamenti Ecclefiastici, e le leggi dell'altre nazioni, non si è risparmiato nè fatica, nè travaglio: e forse il veder l'opera in questa parte abbondare, farà scoprir la mia professione, palesandomi al Mondo più Giureconfulto, che Politico. Veracemente meritava questa parte, che fosse fra noi ben'illustrata; poichè non in tutti luoghi, nè in tutti tempi fu cotal' uso, ed autorità delle Romane leggi fempre uniforme: onde avendo i nostri Giureconsulti trascurata questa considerabilissima parte, siccome altresì quella dell'origine, ed uso dell'altre leggi, che dapoi nello stesso nostro Regno da straniere nazioni s'introduffero; è stata potiffima cagione, ch'abbian costoro riempiuti i lor volumi di gravi, e sconci errori, da' quali con chiaro documento siamo ancora ammaestrati, quanto a ciaschedun sia meglio affaticarsi per andar rintracciando in fua contrada le varie fortune, ed i varj casi delle leggi Romane, e delle proprie, che con dubbio, e poco accertamento andar vagando per le Provincie altrui. Imperocchè, quantunque si possa per un solo tesser'esatta istoria dell'origine, e progressi delle lettere nell'altre professioni, e della varia lor fortuna per tutte le parti d'Europa, ficcome veggiamo effer' ad alcuni talora riuscito; nientedimeno quanto è alla Giurisprudenza, la quale spesso varia aspetto al variar de' Principi, e delle nazioni, egli non è carico, che possa già per un solo sostenersi, ma dee in più effer ripartito, ciascun de' quali abbia a raggirarsinell'uso, nell'autorità, e nelle varie mutazioni, che troverà nella propria regione effere accadute. Così scorgiamo essersi della Giurisprudenza Romana per alcuni eccellenti Scrittori compilata qualche istoria; però quasi tutti si son' affaticati a renderla chiara, ed illustre, in narrando la sua origine, ed i progressi ne' tempi, che l'Imperio Romano nacque, crebbe, e si stese alla sua maggior grandezza; ma i varj casi di quella, quando l'Imperio cominciò poi a cader dal fuo splendore, la sua dichinazione, obblivione, e ristoramento, l'uso, e l'autorità, che le fu data ne'nuovi Domini, dopo l'inondazione di tante nazioni in Europa stabilite; quando per le nnove leggi rimanesse presso che spenta, e quando ristabilita quelle oscurasse: non potranno certamente in tutte le parti d'Europa da un folo esattamente descriversi. Perciò ben fi configliarono alcuni nobili spiriti, dopo aver dato un saggio delle cose generali, nel proprio Regno, o Provincia, a figgersi i consini, oltre a' quali di rado, o non mai trapaffarono.

Un'uom di Bretagna, e dal Mondo divilo, reputando gli altri in troppo bre-

Duck, De Usu , & Autb. Jur. Civ. Rom. in Dominiis Principum Christia-MOTUM.

▼i chiostri aver ristretto l'ardire dell'ingegno umano, mostrò d'aver coraggio (a) Arthur. per tant'impresa. Fu questi il celebre Arturo Duck (a), il quale oltre a' confini della sua Inghilterra volle in altri, e più vicini, e più lontani Paesi andar rintracciando l'ulo, e l'autorità delle Romane leggi ne' nuovi Domini de' Principi Cristiani; e di quelle di ciascheduna Nazione volle ancora aver conto: le ricercò nella vicina Scozia, e nell'Ibernia; trapassò nella Francia, e nella Spagna; in Germania, in Italia, e nel nostro Regno ancora: fi stese inoltre in Polonia, Boemia, in Ungheria, Danimarca, nella Svezia, ed in più remote parti. Ma l'istessa insigne sua opera ha chiaramente mostrato al Mondo, non esser questa impresa da un solo; poichè sebbene la gran sua diligenza, e la peregrinazione in vari paesi d'Europa, come nella Francia, nella Germania, e nell'Italia, avessero potuto in gran parte rimuovere le molte difficoltà al proseguimento della fua impresa; pondimeno il successo poi ha dimostrato essersi ciò ben potuto da lui efattamente adempire nella fua Inghilterra, nella Scózia, nell'Ibernia, ed in alcune regioni da se meno lontane; ma nell'altre parti, e spezialmente nel nostro Reame, si vede veramente essersi da pellegrino diportato; conciossiecofachè, seguendo le volgari scorte, cadde in molti errori, non altro avendoci fomministrato, che una molto leggier contezza dell'uso, e dell'autorità delle Leggi, così Romane, come proprie, quì introdotte da vari Principi, che lo reffero. Ned egli, per la fua ingenuità, nella conchiufion del libro potè diffimularlo, promettendosi appo stranieri, trovar perdono, se trattando delle loro leggi, e costumi, così parco stato fosse; e confessò altro non essere stato suo intendimento, che d'invogliare i Giureconfulti d'altri paesi, acciocchè prendendo esempio da lui, quel che egli aveva adempiuto nella sua Inghilterra, volessero observat Jur. effi fare con più diligenti trattati ne' propri loro Regni, o Provincie. Per questa cagione, poto prima d'Arturo, alcuni Scrittori, fenz'andar molto vagando, (c) Aiteferra alle proprie regioni si restrinsero. Innocenzio Cironio (b) Cancellier di Tolosa Rerum Aquivolle raggirarsi per la sola Francia, ancorchè assai leggiermente la scorresse. Ma Alteserra (c) ciò con maggior esattezza, e più minutamente volle ricercare in quella Provincia, ove ei nacque, cioè nell'Aquitania. E Giovanni Cofta, eccellente Cattedratico in Tolofa, promife di far lo steffo con maggior diligenza in tutto il Regno di Francia: ma questa sua grand'opera, che con impazienza era aspettata dal Cironio (d), da Arturo (e), e da tutti gli altri eruditi, non sap-(f) Dovjat. piamo ancora a' di nostri, se mai uscita sia alla luce del Mondo. Giovanni His Jun Go. Doviat (f) fece dapoi lo stesso, non oltrapassando i confini della Francia; e talora è accaduto, che volendo acuni effer troppo curiofi nelle altrui regioni, ab-Coringio De biano nelle proprie trafcurate le migliori ricerche, ed in mille errori effer per ciò inciampati.

Orig. Juris Germanici. (b) Georg. Palquio . De Novis bewent. (i) Struy. BA. Jur.

(b) Ciron.

Can. lib. 5.

tanic. lib. 3. (a) Ciron.

lib 5. Observ.

Jur. Can.

cap. 6. + 7. (c) Arthur.

lib.z. sap. 5.

(g) Erm.

#um. 43.

Alla Germania non manca il suo Istorico, interno a questo suggetto. Ermanno Coringio (g) compilò un trattato dell'origine, e varia fortuna delle leggi Romane, e Germaniche, del quale fassi onorata memoria presso a Giorgio Pasquio (h); ed a' di nostri Burcardo Struvio (i) ne ha compilato un'altro più diffuso, Gran san a rapportando altri Autori, che per l'Alemagna fecero lo steffo.

Digitized by Google

Non manca all'Ollanda il suo, e Giovanni Voezio compilò un libro, intitolato: De Usu Juris Civilis, & Canonici in Belgio unito.

Per la Spagna abbiamo, che Michele Molino ne diffese un consimile per lo Regno d'Aragona Giovanni Lodovico Cortes scrisse l'Istoria Juris Hispanici: e Gerardo Ernejto di Frankenau lopra quelbo argomento fi distese più d'ogni altro (le). Hanno pure intorno a ciò i loro litorici, la Svezia, la Danimarca, la (l) V. Stra-Norvegia, e l'altre Provincie Settentrionali. Nè ve ne mancano ancora in al- vio in Projecurse parti della nostra Italia, come in Milano per l'industria di Francesco Graf- for. Iur. S.

fo (1), ed in altri paefi ancora della medefima.

Nel nostro Regno solamente, ciò, che gli altri, tratti dall'amor della (1) Franc. gloria della loro Nazione fecero, è stato sempre trascurato. Nè per certo do- bello de Orig. vrebb'effere maggior l'espettazione, e'l dilderio, che vi si provedesse, della zur. Mediok maraviglia, come in un Regno così ampio, e fecondo di tanti valorosi ingegni, che con le loro opere han dato faggio al Mondo, mull'altro fludio effer loro più a cuore, che quello delle leggi, abbian poi tralasciato argomento sì nobile, ed illustre. Imperciocchè una Storia esatta dell'uso, ed autorità, che nel nostro Regno ebbero le leggi Romane, e de' vari accidenti dell'altre leggi, che di tempo in tempo furon per diverse nazioni in esso introdotte, onde ne vennero le prime occurate, e come poi riforte, avessero racquistato il loro antico splendore, ed autorità, e siansi nello stato, in cui oggi veggiamo restituite: dovrebbe in vero effere una delle cose appresso noi più desiderabili, non per leggieri, e vane, ma per gravi, ed importantissime cagioni. Non perchè per troppa curiofità, e forse inutile, si dovesse esser ansioso di spiar le varie vicende di quelle; non perchè ne ricevano esse maggior pompa, e lustro, ne per ostentazione di peregrina, e non volgar'erudizione; ma per più alte cagioni: queste sono, perchè da un'esatta notizia di tutto ciò, che abbiam proposto, oltre all'accrescimento della prudenza, per l'uso delle leggi, e per un diritto discernimento, ciascuno potrà ritrarne l'idea d'un ottimo Governo; poichè motandofi nell'Istoria le perturbazioni, ed i moti delle cose civili, i vizi, e le virtà, e le varie vicende di esse, saprà molto ben discernere, quale sia il vero, ed al migliore appigliarfi.

Ma fopra ogni altro, da ciò dipende in gran parte il rischiaramento delle nostre leggi patrie, e de'nostri propri istituti, e costumi; le quali cose non per altra cagione veggonfi da' nostri Scrittori sì rozzamente trattate, e sovente, senza comprendersene il senso, sì stranamente a noi esposte; se non perchè ignari della storia de' tempi, de' loro Antori, delle occasioni, onde surono stabilite, dell'uso, e dell'autorità delle leggi Romane, e delle Longobarde, fdrucciolaron perciò in quei tant'errori, de' quali veggonfi pieni i lor volumi, e di mille puerilità, e cose inutili, e vanc caricati; e tanta ignoranza avea loro bendati gli occhi, che fi pregiavano d'effere solamente Leggisti, in Comment. e non Istorici; non accorgendos, che perchè non crano litorici, eran perciò ad Confuet. cattivi Leggisti, e rendevansi dispregevoli appo gli estranei, ed a molti ancora Paris par. Ide' loro compatrioti. Carlo Molineo (m) di quanti sconci errori riprese, per iii. 1. num.

ignoranza 96.

ignoranza d'Istoria, non pur Baldo, ma eziandio il nostro Andrea d'Isernia? E di quanto scherno surono perciò i nostri agli altri Scrittori? Di quanto riso tù a costoro cagione *Niccolò Boerio* , che scriffe , 'i Longobardi effere stati certi Rè venutici dalla Sardegna, il nostro Matteo degli Afflitti, e tanti altri.

Si aggiugne eziandio l'utilità grande, che dalla cognizione di tal'Istoria

fi ritrae per l'uso del Goro, e de nostri Tribunali, e per le controversie medesime forensi. Nel che non possiamo noi in questi tempi allegar miglior testimonio, che il Cardinal di Luca, stato celebre Avvocato in Roma, ed uomo nel Poro compiutissimo, il quale in quasi tutti i suoi infiniti discorsi, onde furon compilati tanti volumi, con ben lunga esperienza ha dimostrato in mille luoghi (n), non altronde effer derivati i tanti abbagli de' nostri Scrittori, se vii. Disc. 1. non dall'ignoranza dell'Istoria legale, tanto che non predica altro; così a' Giudici, come agli Avvocati, che l'esatta notizia di quella, senza la quale sono inevitabili gli errori, e le scipitezze. Ma fra' nostri, niun altro rendè Dife. 161. in più manifesta questa verità, quanto quel lume maggiore della gloria de' nostri Tribunali, l'incomparabile Francesco d'Andrea, il quale in quella dotta disputazione teudale (o), che diede alla luce del' Mondo, ben'a lungo dimostrò, che non altronde, che da questa Istoria potevan togliersi le difficoltà, dove aveano inviluppata tal materia i nostri Scrittori; onde si videro perciò in mill'errori miseramente caduti. Ciò che dovea essere a tutti d'ammonimento, quanto la cognizione dell'Istoria legale sia necessaria a tutte l'altre controversie del Foro. Nè lasciò questo gran letterato, per quanto comportava il suo istituto, di darci di quella non debil lume. E veramente nostra disavventura su, che ciò, che gli altri Scrittori fecero per gli loro paesi, non avesse egli tentato di far per lo nostro Reame, che certamente non avremmo occasione di dolerci oggi di tal mancanza. Poichè qual cosa non ci avremmo potuto promettere dalla forza del fuo divino ingegno, dalla gran perizia delle leggi, dell'Iftoria, e dell'erudizione; da quella maravigliofa eloquenza, edall'infaticabile applicazione, ed esatta sua diligenza? Nè minori prerogative, a mio credere, si ricercano per riducere una tal impresa al suo compiuto fine, le quali, se disgiunte pur con maraviglia offerciamo in molti, tutte congiunte in lui folo s'ammiravano,

Grave dunque, e per avventura superiore alle mie poche forze, sarà il pe so, ond'io ho voluto caricarmi; e tanto più grave, ch'avendo riputato, che non ben sarebbe trattata l'istoria legale, senza accoppiarvi insieme l'istoria civile, ho voluto congiungere in uno la politia di questo Reame con le sue leggi, Plitoria delle quali non avrebbe potuto efattamente intendersi, se insieme, onde sursero, e qual disposizione, e forma avessero queste Provincie, che non quelle eran governate, non si mostrasse. E quindi è avvenuto, che attribuendosi il lor cambiamento a' regolamenti dello stato Ecclesiastico, che poi leggi canoniche furono appellate, fiasi veduta avvolgersi questa mia fatica in più alte imprese, ed in più viluppi effermi intrigato, da non poter così speditamente sciormene: perciò sui più volte tentato d'abbandonarla, imperocchè, pensado tra me medesimo alla malagevolezza dell'impresa, a' romori del Fo-

(a) Card. de Luca De Ser-De Judiciis Disc. 35. De Regularib. M scellaneis, Ġ alibi sape. ( ) Franc. de Andreys Difp. An Fra tres in Fenda nostri Rogn. Succed. &c.

ro,

ro, che me ne distoglievano, e molto più conoscendo la debolezza delle mie forze, ebbi credenza, che non solamente ogni mio ssorzo vano sarebbe per riuscire, ma che ancora di soverchia audacia potrebbe essere incolpato; onde talora su, che atterrito da tante dissicoltà, rimossi dall'animo mio ogni pensiero di proseguirla, riserbando a tempo migliore, ed a maggior'ozio queste curé.

S'aggiungeva ancora, che fin dalla mia giovanezza aveva io inteso, che il P. Partenio Giannettasso nelle solitudini di Surrento, sciolto da tutte le cure mondane, con grandi ajutt, e grandi apparati, erasi accinto a scrivere l'istoria Napoletana; e se ben mio ntendimento sosse dal suo tutto differente; nientedimento dovendoci amendue, avvegnachè con sine diverso, raggirare intorno a l'un medesimo soggetto, e ch'egli spiando più dentro, mi potesse toglier la novità di molte cose, ch'io aveva notate, ed altre forse meglio esaminarle, ohe non poteva io, a cui e tanti ajuti, e tant'ozio mancava: sui più volte

in pensiero d'abbandonar l'impresa.

Ma per conforto, che me ne davano alcuni elevati spiriti, non tralasciai in tanto di proseguire il lavoro, con intendimento, che per me solo avesse avuto a servire, e per coloro, che se ne mostravan vaghi, fra' quali non mancò, chi, oltre d'approvare il satto, e di spingermi al proseguimento, con acuti stimoli, di soverchia viltà accagionandomi, più audace perciò mi rendesse. Considerava ancora, che queste satiche, quali elle si sossero, non doveano esporsi agli occhi di tutti : esse non dovevan trapassare i consini di questo Reame; poichè a'curiosi solamente delle nostre cose erano indirizzate; e che se mai dovessero apportar qualche utilità, a noi medessimi sossero per recarla, e spezialmente a coloro, che ne' Magistrati, e nell'Avvocazione sono impiegati, l'umanità de' quali essendo a me per lunga sperienza manifesta, m'assicurava, non dever' essere questo mio sforzo riputato per audace; e che appo loro qualusque disetto avrebbe trovato più volentieri scusa, e compatimento, che biasimo, o disprezzo.

Ma mentre io così spinto per tanti stimoli proseguiva l'impresa, ecco, ch'appena giunto al decimo libro di quest'opera, si vide uscire alla luce del Mondo nell'anno 1713. la cotanto aspettata istoria Napoletana, dettata in Idioma latino da quel celebre letterato. Fù immantenente da me letta, e contro ad ogni mia espettazione, non si può esprimere, quanto mi rendesse più animoso al proseguimento; poichè conobbi, altro quasi non essere stato l'intendimento di quel valentuomo, che in grazia di coloro, che non hanno della nostra Italiana favella persetta contezza, trasportare in buon latino l'istoria del Summonte.

Essendomi pertanto liberato da questo timore, posso ora imprometter con franchezza a coloro, che vorranno sossenere il travaglio di legger quest'isto-

ria, d'offerirne loro una tutta nuova, e da altri non ancor tentata.

Mi sono studiato in oltre, tutte quelle cose, che da me si narrano, di sortificarle coll'autorità d'uomini degnissimi di sede, e che surono, o contemporanei a' successi, che si scrivono, o i più diligenti investigatori delle nostre memorie. Il mio stile sarà tutto schietto, e semplicissimo, avendo voluto, che le mie sorze, come poche, e deboli, s'impiegassero tutte nelle cose più,

Digitized by Google

che -

che nelle parole, con indirizzarle alla fola traccia della verità; ed ho voluto ancora, che la fua chiarezza dipendesse affai più da un diritto congiungimento de' successi colle loro cagioni, che dalla locuzione, o dalla commessura delle parole. Non ho voluto nemmeno arrogarmi tanto d'autorità, che si dovesse credere alla sola mia narrazione; ho perciò proccurato additar gli Autori nel margine, il più contemporanei agli avvenimenti, che si narrano; o almeno de'più esatti, e diligenti; e tutto ciò, che non s'appoggiava a'documenti legittimi, o come savoloso l'ho ricusato, o come incerto l'ho tralasciato.

Io non fon cotanto ignaro delle leggi dell'istoria, che non m'avvegga, alcune volte non averle molto attentamente offervate; e che forse l'aver voluto con troppa diligenza andar ricercando molte minuzie, abbia talor potuto fcemarle la dignità; e che fovente, tirando le cose da' più remoti principi, siami foverchio dilungato dall'istituto dell'opera. Ma sò ancora, che non ogni materia può adattarsi alle medesime forme, e che il mio suggetto raggirandosi intorno alla politia, e stato civile di questo Reame, ed intorno alle sue leggi, ficcome la materia era tutt'altra, così ancora doveasi a quella adattare altra forma; e pretendendo io, che qualche utilità debba ricavariene, anche per le cose nostre del Foro, non mi s'imputerà a vizio, se discendendo a cose più minute, venga forse in alcuna parte a scemarsene la gravità, perchè finalmente non dovranno senza qualche lor frutto leggerla i nostri Professori, a' quali per la sua maggior parte, e massimamente in ciò, che s'attiene all'istoria legale , è indirizzata; anzi alcune cofe avrebbero peravventura richiefto più pefato, e fottile efaminamento, ma non potendomi molto giovar del tempo, farebbe stato lo stesso, che non venirne mai a capo. E l'essermi io talora dilungato ne' principi delle cose, su perchè non altronde poteano con maggior chiarezza congiugnerii gli avvenimenti alle cagioni; il che, oltre alla notizia, mena seco anche la chiarezza, come si scorgerà nel corso di quest'istoria.

Ma fopra quali più stabili fondamenti potea io appoggiar l'iftoria civile del nostro Reame, se non cominciando da Romani, de quali-su propria, per così dire, l'arte del Governo, e delle Leggi: quando queste istesse nostre Provincie ebbero la forte d'esser per lungo tempo da essi signoreggiate? Per questo fine nel primo libro, anzi che si facc a passaggio a'tempi di Costantino Magno, che sarà il principio della nostra litoria, si darà, come per Apparato, un saggio della forma, e disposizione dell'Imperio Romano, e delle sue leggi: de'favori de'Principi, onde furon quelle fublimate: della prudenza delle loro costituzioni : della sapienza de Giureconsulti; e delle due celebri Accademie del Mondo, una di Roma in Occidente, l'altra di Berito in Oriente; poichè conoscendosi in brieve lo stato florido, in cui eran queste nostre Provincie, così in riguardo di ciò, che s'attiene alla loro politia, come per le leggi, ne' tempi, ch'a Costantino procederono, con maggior chiarezza potranno indi ravvisarsi il dichinamento, e le tante rivolte, e mutazioni del loro stato civile, che seguiron dapoi, che a questo Principe piacque di trasferire la fede dell'Imperio in Costantinopoli, e d'uno, ch'egli era, far due Imperj.

DEL-



# DELL' ISTORIA CIVILE

# REGNO DI NAPOLI.

## LIBROIL



UEST ampia, e possente parte d'Italia, che Regno di Napoli oggi s'appella, il qual circondato dall'uno, e dall'altro mare, superiore ed inferiore, non ha altro confine mediterraneo, che lo Stato della Chiesa di Roma, quando per le vittoriose armi del Popolo Romano su avventurosamente aggiunta al suo Imperio, ebbe forma di governo pur troppo diversa da quella, che sor-

tì dapoi ne' tempi degli stessi Romani Imperadori. Nuova politia sperimentò quando sotto la dominazione de' Rè d'Italia pervenne. Altri cambiamenti vide sotto gl'Imperadori d'Oriente. E vie più strane alterazioni sofferse, quando per varj casi trapassata di Gente in Gente, finalmente

fotto l'Augustissima Famiglia Austriaca pervenne.

Non fu ne' tempi della libera Repubblica divisa in Provincie, come ebbe dapoi; nè comunemente altre leggi conobbe se non le Romane. I vari Popoli che in lei abitarono presero insieme, o diedero il nome alle tante Regioni, ond'ella su divisa; e le Città di ciascuna Regione, secondo che serbarono amicizia, e fedeltà al P. R. quelle condizioni o dure, o piacevoli recevettero, che s'aveano meritate. Nè bisogna cercare miglior forma di governo di quella, che in cotai primi tempi v'introdussero i providi Romani, appo i quali l'arte del governare su così lor propria, che per quella sopra Tom. I.

tutte l'altre Nazioni del mondo si distinsero. Testimonio è a Noi l'incompara-

(A) BODIN. de Republ, Lib. I. Cap. 2. SCIPION. Ammirat. ne' fuoi Opusc. Dife. (b) Bodin. de Republ. Lib. 2. Cap.2. LIPSIUS **A**dmirand**a** in fine. (c) Cyprian. lor. vanit. MINUTIUS FELIX in Dialog. Octaviūs. ARNOBIUS adver. Gentes. Lib. 7. HYERONYM. in Com. ad Cap. 2. DAN. LACT. Lib. Divin. Instit. Cap. 18. AUGUSTIN. de Civit. Dei. *Lib*. 4. Cap. 4. & 6. (d) In Pane-

gyr. Julian. Cof.

(e) Lib. 2. Con-

tsa Symmach.

bile Virgilio \*, il quale dopo aver date a ciascuna Nazione le lodi per quelle arti, onde sopra tutt'altre preson grido, del solo Popolo Romano cantò, effere stata di lui propria l'arte del governare, e del ben reggere i popoli. Per questa, non già per quella del conquistare si rendè quest'inclita Gente sopra tutt'altre sublime; imperocchè se si vuole por mente alla grandezza del fuo Imperio, poffon ancora gli Affirj in alcun modo vantarfi del loro per Nino acquistato; i Medi, ed i Persi di quello per Ciro; ed i Greci dell'altro per Alessandro Magno fondato. Gli acquisti de' Turchi non furono inferiori a quelli de' Romani, e fotto i famoli Imperadori Maometto II, e Solimano, il loro imperio non fu a quello minore (a); ed anche gli Spagnuoli con maggior ragione potranno opporgli quello de' Sereniffimi Re di Spagna; maggiore, se si riguarda l'ampiezza de' confini, di quanti ne vide il Mondo giammai (b). E quantunque la prudenza de' configli, l'intrepidezza de' loro animi, la felicità, e le molte virtù, onde tutte le loro imprese erano ricolme, fossero state eccellenti, ed incomparabili; nulla di manco il gindizio del Mondo, e de' più gravi Scrittori (c), che riputarono. quafi tutte le loro fpedizioni ingiuste, e le loro armi sovente senza ragionevol cagione mosse, e sostenute, venne a' medesimi, e alla lor gloria non Urbis Roma picciol detrimento a recare. Solamente in celebrando la fapienza del gover-Lib. I Cap. 3. no, e la giuftizia delle loro leggi fi ftancarono le penne più illuftri del Mondo, e per questo unico pregio meritamente sopra tutt'altri ne andarono glo-Lib. de Ido- riosi. Chiarissimo argomento sarà l'essersi veduto, che rovinato, ed estinto già il lor imperio, non per questo mancò ne' nuovi domini in Europa fondati, la maestà, e l'uso di quelle. Nè per altra cagione è ciò avvenuto, se non perchè le leggi de' Romani con tanta maturità, e sapienza dettate, si diffusero, e propagarono per tutte le parti del Mondo, non tanto perla potenza del loro imperio, nè perchè fecondo la ragion delle genti fu fem-. premai inalterabil legge di vittoria, che i vinti passassero ne' costumi, e sotto le leggi de' vincitori, quanto per l'evidente utilità, che i popoli soggiogati ritraevano dal loro equabile, e giusto governo. Quindi avvenne chele Nazioni più remote, e barbare spontaneamente ricevessero le loro leggi, avendo la giultizia e prudenza delle medefime per conforto della loro, fervitù. Così Celare mentre trionfa in Eufrate, ed al fuo imperio fi fottopongo. no quelle Regioni, vittorioso dava a que' popoli le leggi, ma a' popoli volenti (†). Nè vi bisognava meno, che la sapienza del lor governo, e la giuitizia di quette leggi per produrre fra tante nazioni diverfe, e lontane quella docilità, ed umanità di costumi, che Libanio (d) esaggerava a coloro, che viveano secondo gl'istituti, e leggi Romane; e quella concordia, e quel nodo d'una persetta società civile, che ci descrive Prudenzio (e) frà coloro, che fotto il giogo di quelle ufavano. Anzi non fono mancati Scritto-

\* Tu regere Imperio Populos, Romane, memento: Hæ Tibi eruni artes, &c. Virg. Encid. Lib. 6. 7. 851. † . . . . Victorque volentes Per populos dat Jura. Virg. Georg. 46, 4. 7, 561.

Digitized by GOOGLE

ri (f) gravissimi, fra' quali non è da tacere l'incomparabile Agostino (g), che (f) zoniras

credettero per divina providenza essersi fatto, che i Romani signoreggiassero ad Canon. 6 il Mondo, affinche per lo loro governo ricolmo di sapienza, e di giustizia, Constitue. i costumi, e la sierezza di tante Nazioni si rendessero più trattabili, e man-cap. 27. sueti; perchè con ciò il genere umano si disponesse con maggior facilità a ri- (g) August. cevere quella religione, la qual finalmente dovea abbattere il Gentilesimo, lib. 5.649.12. e stabilita in più saldi fondamenti dovesse illuminar la Terra, e ridurla ad vis. Dei. una vera credenza, laonde in premio della loro giustizia fosse stato a loro conceduto Pimperio del Mondo. Gl'Impp. Diocleziano, e Maffiniano in un loro Editto, che fi legge nel Codice Gregoriano, ci lasciarono delle leggi Romane questo gravissimo encomio: Nihil nisi sanctum, ac venerabile nostra Jura custodiunt: & ita ad tantam magnitudinem Romana majestas cunctorum Numinum favore pervenit: quoniam omnes suas leges religione sapienti, pudorisque observatione devinxit (h). Per questa cagione avvenne che le Nazioni d'Europa, non come leggi d'un fol popolo, ma come C. Greg. sis. leggi universali, e comuni di tutte le genti le riputassero, e che i Principi, de Muse. e le Repubbliche si studiassero comporre i loro Stati alla forma di quelle, in guifa che oggi pare, che l'Orbe Criftiano fi regga, e fi governi alla lor norma, ond'è, che nell'Accademie ben' istituite pubblicamente s'insegnino, e s'apparino a quelto fine.

Ben egli è vero, che a chiunque riguarda la felicità dell'armi del P. R. parrà cosa stupenda, come in così breve tempo avesse potuto stendere il suo imperio fopra tante Provincie, e sì lontane. Nè potrà fenza forprenderfi, ·fentire, come nella fua infanzia, quafi lottando co' vicini, tosto gli vincesfe; che foggiogata indi a poco l'Italia, adulto appena, stendesse le sue braccia in più remoti paesi. Prendesse la Sicilia, la Sardegna, la Corsica, e s'inoltrasse poi nell'ampie regioni della Spagna; e renduto già virile, e possente soggiogasse dapoi la Macedonia, la Grecia, la Siria, la Gallia, l'Afia, l'Africa, la Brettagna, l'Egitto, la Dacia, l'Armenia, l'Arabia, e l'ultime Provincie dell'Oriente; tanto che alla perfine oppresso dal grave peso di tanta, e si sterminata mole, bisognò, che cedesse sotto il suo incarico medesimo.

Ma forse cosa più ammirabile, e degna di maggior commendazione dovrebbe sembrare l'istituto, e la moderazione, che praticò colle genti vinte, e debellate. E' non seguendo l'esempio degli Ateniesi, e de' Lacedemoni, da quali tutte come straniere venivan trattate prendendo di loro troppo aspro governo: quelle condizioni, o dure, o piacevoli lor concedeva, che s'avesse meritato, o la loro fedeltà, ed amicizia, ovvero l'ostinazione, e protervia. Alcuni popoli, dice Flacco (i), pertinacemente contra Romani guerreggiarono. Altri conosciuta la virtù loro serbaron a' medesimi Flaccus de una costante pace. Alcuni altri sperimentando la loro fedeltà, e giustizia, in princ. spontaneamente a color si rendettono, ed unirono, e frequentemente portaron le armi contra loro nemici; onde era di dovere, che fecondo il merito

(b) Lib. 4.

condit. Agrer.

di ciascuna nazione ricevessero le leggi, e le condizioni; imperciocchè nonfarebbe stata cosa giusta, che con eguali condizioni s'avessero avuto a trattare i popoli fedeli, e coloro, che tante volte violando la fede, ed i giuramenti dati, ruppero la pace, e portarono guerra a' Romani. Per questa cagione fu da effi con diverse condizioni governata l'Italia dall'altre Provincie dell'Imperio. Quindi avvenne, che nelle Città istesse d'Italia fossero stati introdotti que' varj gradi, e quelle varie ragioni di cittadinanza Romana, di Municipj, di Colonie, di Latinità, di Prefetture, e di Cittadi federate; e quindi avvenne ancora, che rendutifi Signori di tante, e sì remote Provincie, con prudente configlio si fosse istituito, che altre fossero Vettigali, altre Stipendiarie, o Tributarie: altre Proconsolari, ed altre Presidiali.

### Delle Condizioni delle Città d'Italia.

Romani avendo cacciati i loro Rè, si vollero esentare affatto dalla Signo-Iria pubblica, per godere d'una perfetta, ed intera libertà, così per le loro persone, come per le loro facoltà. In quanto alle persone, essi non dependevano da alcun Rè, o Monarca: ficcome non voltero dependere da alcun Magistrato per diritto di Signoria, per cui potessero esfere chiamati fudditi, ch'è quel, che chiamavano Jus libertatis, il qual era uno de diritti, e privilegi de' Cittadini Romani. Nè tampoco vollero astringersi affatto alla potenza pubblica de' Magistrati, avendole tolto la facoltà di condennare a morte, e di far battere alcun Cittadino Romano. Ed egli è da credere che farebbonfi eziandio astenuti di Magistrati, se avessero potuto trovare altra forma di governarsi: cotanto odiavano la Signoria pubblica, a cagion della tirannia d'alcuni de' loro Rè, i quali se n'erano abusati. Era ancora diritto de' Cittadini Romani l'esser annoverati nelle Tribà, e nelle Centurie da' Censori : dare i suffraggj : poter esser assunti a' primi onori, e supremi Magistrati: esser soli ammessi nelle legioni romane, e partecipi de' benefici militari, e del pubblico erario : goder foli della potestà patria (a) Justin. verso i figliuoli (a), delle ragioni della Gentilità, dell'Adozioni, della Toga, del Commercio, de' Connubj, e degli altri privilegj spiegati dottamente dal Sigonio (b).

de patr. pos. 9 jus autom.

(b) Sigon. de Antiq Juto Civinm

Rom. cap. 6. CAP. 2.

In quanto alle facoltà, vollero ancora i Romani, che i loro retaggi fossero interamente liberi, cioè a dire, essenti dalla pubblica Signoria, e che appartenessero a' proprietari di quelli optimo Jure, ovvero, com' essi dicevano, Jure quiritium. Ciò che spinse Bodino (c) a dire, che la Signo-(e) Bodin, ria pubblica fia una invenzione di popoli barbari, e che i Romani non la ride Rep. lib. 2. conoscevano, nè sopra le persone, nè sopra i beni; la qual cosa è ben vera per le persone de' Cittadini Romani, e di coloro, che per privilegio eran tali divenuti; ed intorno a' beni, per le terre d'Italia: ma egli è facilissi-

Digitized by Google

mo

mo avvisare, che essi la riconoscevano a rispetto di coloro, che non erano Cittadini Romani, e che per conseguenza non avevano quel diritto di libertà, ch'era lor proprio : e sopra i retaggi situati suori d'Italia, ben la rico-. nobbero, come si vedrà quinci a poco, non essendo a' Provinciali per le loro robe conceduto quel Jus quiritium, che si conosceva per quell'antica loro divisione rerum mancipi, O nec mancipi.

Questi erano i più ragguardevoli privilegi de Cittadini Romani, cioè di coloro, che in Roma, o ne' luoghi a se vicini ebbero la fortuna di nascere: e secondo, che alcuni di essi erano conceduti per ispezial grazia, e fa-. vore agli altri luoghi d'Italia, vennero quindi a formarsi quelle varie condizioni di Municipi, di Colonie, di Città federate, e di Prefetture.

La condizione de' Municipi era la più piacevole, ed onorata, che poseffe alcunà Città d'Italia avere, particolarmente quando era a' medefimi conceduto anche il privilegio de' fuffragj; nel qual caso, toltone l'ascrizione alle Curie Romane, ch'era propria de' Cittadini di Roma, i quali in efsa dimoravano, i Municipi poco differivano da' Cittadini Romani stessi; ed eran chiamati Municipes cum suffragio per distinguergli da coloro a' quali tal privilegio non era conceduto, detti perciò Municipes sine suffragio. Era ancora lor permesso creare i Magistrati, e di ritener le leggi proprie a differenza de' Coloni, che non potevan aver altre leggi, che quelle de' Romani. E quindi deriva, che infino a' nostri tempi, le leggi particolari, d'un Inogo, o d'una Città, l'appelliamo leggi Municipali; la quale prero-. gativa, o permettendo, o diffimulando il Principe, veggiamo anche oggi, che molte Città di queste nostre Provincie la ritengono (d).

A' Municipi seguivano nell'onore le Colonie. Non possono gli Scrittori in proæm. Comd'ogni età abbastanza lodar l'astituto di Romolo, così frequentemente dapoi sii. Regni . Vin. lib. 1. pratticato da' Romani, di mandare nelle Regioni vinte, o vote, nuovi Inflit, sit. L abitatori, che chiamarono Colonie. Da questo meraviglioso istituto ne derivavano più comodi: alla Città di Roma, la quale oppressa dalla moltitudine de' Cittadini per lo più impotenti, e gravosi, veniva perciò a sgravarfene: a' Cittadini medefimi, i quali, con affegnarsi loro in quelle Regioni i campi, venivano ad aver conforto, e comodità di vivere: a' gli stessi popoli foggiogati, perch'erano i loro paesi più frequentati, i campi meglio coltivati, ed il tutto riducevasi a più grata forma di vivere, onde acquistavan esti ancora costumi più politici, e civili; e per ultimo, allo stesso komano Imperio; poiche oltre all'effer cotal ordinamento cagione, che nuove Terre, e Città s'edificaffero, rendeva il paese vinto al vincitor più sicuro, e riempieva d'abitatori i luoghi voti, e manteneva nelle Regioni gli uomini. ben distribuiti: di che nasceva, che abitandosi in una Regione più comodamente, gli uomini più vi moltiplicavano, ed erano all'offese più pronti,... e nelle difese più sicuri, perchè quella Colonia, la quale posta da un Principe in paese nuovamente occupato, è come una Rocca, ed una Guardia; a tener gli altri in fede. Per queste cagioni le Colonie, come quelle, che in

A: 3

Digitized by Google

tutto derivavano dalla Città di Roma, a differenza de' Municipi, (che per fe foli si fostenevano, appoggiati a' propi Magistrati, ed alle proprie leggi niente di proprio aveano, ma dovevan in tutto seguire le leggi; e gl'instituti del P.R. La qual condizione, ancor che meno libera apparisse, nulladimeno era più desiderabile, ed eccellente per la maestà, e grandezza della Città di Roma, di cui queste Colonie eran piccioli simulacri, ed immagini. E col fottoporsi alle leggi del P. R. per la loro eccellenza, ed utilità, era più tosto acquistar libertà, che servitù. Oltre che le leggi particolari, e proprie de' Municipi, come rapporta Agellio (e), eran così oscure, e cancellate, che per l'ignoranza delle medesime, non potevano nè anche porsi in usança. Ma l'amministrazione, ed il governo delle Colonie non d'altra guisa era disposto, se non come quello della Città stessa di Roma; imperocchè siccome in Roma eravi il Popolo, ed il Senato, così nelle Colonie la Plebe, ed i Decurioni: costor l'immagine rappresentando del Senato, colei del Popolo. Da' Decurioni ogn' anno eleggevansi due, o quattro, secondo ła grandezza, o piccioleżza della Colonia, appellati Duumviri, o Quatuom viri, che avevan fomiglianza co' Confoli Romani. Vi fi creava l'Edile, il qual dell'annona, de' publici edifici, delle strade, e delle simiglianti cose teneva cura: il Questore, cui davas'in guardia il pubblico Erario; ed altri Magistrati minori a somiglianza di Roma. In breve vivevas'in tutto co' costumi, colle leggi, e cogl'istituti de' Romani stessi: ed a nuovi abitatori pareva, come se vivessero nella Città stessa di Roma. Augusto su che avendo in Italia accresciute ventiotto altre Colonie, stabilì che queste non avessero facoltà independente d'eleggere dal loro Corpo i Magistrati, ma lor concedette folamente, che i Decurioni dassero essi i suffragi di que' Magistrati che volevano, i quali suffragi douessero mandar chiusi, e suggellati in Roma, dove doveano crearsi (f).

(f) Suer. eap. 45. in August. P. Carac. de Sacr. Eccl. Neap. monam. eap. 6. fest. 1.

ì

(a) Agell. lib. 16. noct.

att. cap. 13.

in fia.

Oltre a' Municipi e alle Colonie furon ancora, prima d'ella guerra Italica, altre Cittadi in Italia, che tenevano condizioni affai più onorate, e liberc. Queste erano le Città sederate, le quali toltone qualche tributo, che pagavan a' Romani per la lega, e confederazione con effi pattuita, nell'altre cose erano riputate in tutto libere. Avevano la lor propria forma di Republica, vivevano colle leggi loro, creavano esse i Magistrati, e spesso ancora s'avvalevan de' nomi di Senato, e di Popolo. Così appresso Livio leggiamo, che Capua ne' primi tempi, quando era Città Federata, non peranche ridotta in Prefettura, fi governava in forma di Repubblica. avendo Magistrati, Senato, e Popolo, e proprie leggi. De' Tarentini ancor si legge, che se bene vinti, furono da' Romani lasciati nella loro li-(g) Palestri- bertà: de' Napolitani: de' Prenestini (g), di que' di Tivoli, e d'aktri popoli, essere il medessimo accaduto, ben ce n'accerta Polibio \* le Città

Beulibus impund degere licet Neapoli, Pranefle, Tibure; item aliis in Urbibus, quibus bec Jure foxius intereedit sum Remanis. Popus. Lib.VI.

de' quali eran così fibere, ch'era permesso a' condennati in esilio, di farvi

dimora, e soddisfar così all'imposta pena.

Sieguono nell'ultimo luogo le Prefetture. Non v'hà dubio alcuno, che frà unte le Città d'Italia, quelle ridotte in forma di Prefettura, fortiffero una condizione durissima; poichè quelle Città che ingrate, e sconoscenti al P. R. la fede datagli violavano, ridotte di nuovo in sua podestà, non altra condizione ricevevano, che di Prefettura; laonde ficcome alle Provincié ogni anno da Roma folevan mandars'i Pretori, così in queste Città mandavans'i Prefetti, alla amminiftrazione, e governo de' quali eran commesse; e perciò vennero chiamate Prefetture. Coloro, che in esse abitavano, non potevan usare, o le proprie leggi ritenere come i Municipi, nè dal loro Corpo creare i Magistrati, come i Coloni; ma da' Magistrati, di Roma vemuti, eran essi retti, e con quelle leggi vivevano che a coloro d'importe piaceva. Di questa condizione su già un tempo Capua, cioè dopo la seconda guerra di Cartagine, ed avantichè da Cefare fosse stata mutata in forma di Colonia. Le Prefetture ancora eran di due forti. Diece Città, tutte poste in questo Reame, eran governate da diece Presetti, che dal Poposo Romano si creavano, e si mandavan al governo delle medesime. Queste furono Capua, Cama, Cafilino, (h), Vulturno, Linterno, Pozzuoli, Acer. (b) Castel. ra, Suessula (1), Atella, e Calatia (1). All'altre soleva il Pretor Urbano luccio. ogni anno mandare i Prefetti per reggerle, e queste erano Fondi, For- (k) Cajazzo. mia (1), Ceri, Venafro, Alife, Piperno, Anagni, Frufilone, Rieti, Sa- (1) Mola di turnia, Nursia, ed Arpino.

Fu tempo, che il numero delle Città Federate in Italia era maggiore delle Colonie, de' Municipi, e delle Prefetture: ma dapoi si videro varie mutazioni, paffando l'una Città nella condizione dell'altra, e questa in quella. Così Capua da Città Federata passò in Prefettura, indi nel Confolato di C. Cefare in Colonia: Cuma, Acerra, Sueffula, Atella, Formia, Piperno, ed Anagni prima Municipi, indi Colonie, e talora anche Prefetture. Fondi, Ceri, ed Arpino in alcun tempo furono Municipi: Cafilino, Vulturno, Linterno, Pozzuoli, e Saturnia, Colonie: e Calatia, Venafro, Alife, Frufilone, Rieti, e Nurcia, mentre durò la libertà del

P. R. furono fempre Prefetture.

Ma non dobbiamo tralasciar di notare, che questi vari gradi, e varie condizioni delle Città d'Italia ebbero tutta la lor fermezza, mentre durò la libertà del P. R. poiche dopo, tralafciando che Augusto privò della libertà molte Città Federate, le quali licenziofamente troppo di quella abufavano (m); effendosi per la legge Giulia adeguati i suffragj di tutti, e conceduta (m) Tranparimente la Cittadinanza a tutta Italia, ficcome dapoi da Antonino Pio fu quil. in Aug. conceduta alle Provincie: le ragioni de' Municipi, delle Colonie, e delle cap. 47. Prefetture furono abolite, e cominciarono questi nomi a confondersi, in guifa che alle volte la Colonia veniva presa per Municipio, il Municipio per Colonia, ed anche per Prefettura: onde dopo la legge Giulia tutte le

condit. agr.

Alteferra

verb. oblig.

rer. Aquit.

-lib.3. cap. I.

(c) Alteferra

delle cose s'imponeva (c).

Città d'Italia, alle quali fu conceduto il Jus de' fuffragi, potevan Municipi nomarsi; e dapoi Antonino Pio fece una la condizione non rur delle Città d'Italia, ma di tutte le genti, e Roma fu comun patria di tutti coloro, che

(n) L. Roma, al fuo imperio eran foggetti (n).

D. Ad Mani-Queste surono le varie condizioni delle Città d'Italia. Non diffimili D. de Excusat. avrem ora da narrar quelle, che il Popolo Romano concedette alle Provincie fuori di quella.

#### A P. I L

### Delle Condizioni delle Provincie dell'Imperio.

E Terre delle Provincie non lasciarono d'essere nella Signoria pubblica dell'Imperio Romano, e d'effere tributarie, come prima. I Romani avendo nel corfo di cinquecento anni foggiogata l'Italia, portando le vittoriofe loro armi fuori di essa, sottoposero al loro imperio molti vasti, ed immensi paesi, che divisero non in Regioni, ma in forma di Provincie, Le prime furon la Sicilia, la Sardegna, la Cortica, le due Provincie della Spagna, l'Afia, l'Etolia, la Macedonia, l'Illirico, la Dalmazia, l'Affrica, l'Acaja, la Grecia, la Gallia Narbonense, l'Isole Baleari, la Tracia, la Numidia, Cirene, Cilicia, Bitinia, Creta, Ponto, la Siria, Cipro, e la Gallia transalpina. Alle quali dapoi da' Cesari s'aggiunsero la Mauritania, la Pannonia, la Mesia, l'Egitto, la Cappadocia, la Bretagna, la Dacia, l'Armenia, la Mesopotamia, l'Affiria, e l'Arabia.

Le principali condizioni, e le comuni a tutte queste Provincie del Romano Imperio furono; I. che dovessero ubbidire al Magistrato Romano; ond'è che da' vari nomi de' Magiltrati fossero altre appellate Proconsulari, altre Prefidiali; II. che ricevessero le leggi del vincitore; III. che fossero al medefimo tributarie. Ma nell'imporre i tributi, fuvvi infra loro varietà (a) Flac. de confiderabile; poiche i Romani, de' campi (a) occupati a' nemici, alcuni ne vendevano, altri venivan affegnati a' veterani, altri ancora fi lafciavano Rerum Aquit, agli antichi possessioni, o per grazia, o per amicizia, o per altra cagione, ii. ع. وجهد الله che moveffe il Capitano. Quelli a' quali i campi non eran o in tutto, o in parte tolti, fecero o vettigali, o stipendiari, ovvero tributari; per la qual cosa alcune Provincie si dissero dapoi vettigali, altre stipendiarie, e tributarie. Le vettigali eran quelle, che pagavano certe gabelle, o dazi di cose particolari, e determinate, come del porto, delle cose venali, de' metalli, delle faline, della pece, e di cose simili, le quali solevano affittarsi a' Fubblicani. Le stipendiarie, ovvero tributarie eran quelle, le quali un certo (b) Ulpian. in stipendio, o tributo pagavano al P. R. ed ancorchè da Ulpiano (b) si con-1. ager, D. de fondessero questi due nomi di stipendio, e di tributo, in realtà però erano diversi; poiche lo stipendio era un peso certo, ed ordinario: il tributo era

incerto, e straordinario, che secondo la varietà, o necessità de' tempi, e

Digitized by GOOGLE

Ιn

In questa guisa adunque alcune Provincie dell' Imperio Romano furono vettigali, come l'Afia, la Gallia Narbonense, e l'Aquitania; alcune altre tributarie. Ma ficcome le condizioni delle Città d'Italia non furon fempre le medesime, nè costanti, e suron poscia da Cesari mutate; così lo stato delle Provincie, cominciando ad introdursi il Principato, e l'autorità degl' Imperadori sempre più crescendo, mutarono anch'esse le condizioni, secondo il volere de' Principi. Così l'Afia fù vettigale infino, che Cefare debellato Pompeo non la transformasse in tributaria (d). La Gallia su mu- (d) Die tata parimente da vettigale in tributaria da Augusto, dapoichè intera fu ma- 116.41. nomessa (e). Ed all'incontro ne' tempi seguenti si vide, che Vespasiano (e) Alteser. concedè il Jus Latii alle Spagne (f). Nerone pur egli diede la libertà alla (f) Plin. Grecia tutta; ma Vespasiano glie la tolse ben tolto, facendola di nuovo vet- lib. 3. cap. 3. tigale, e la fottopose a' Magistrati Romani, come quella, che, siccome scrive Pausania (g), s'era dimenticata di servirsi a bene della libertà.

Finalmente gli altri Imperadori Romani, che nient'altro badavano, che nias in Achaidi ridurre a poco l'Imperio alla Monarchia, per togliere a' Romani tutti esi lor privilegi (ficcome erafi fatto delle Città d'Italia, che per la legge Giulia foron tutte uguagliate a Roma) fecero anch'effi delle Provincie; laonde, PImperador Antonino (h), non ofando alla scoverta togliere questi privilegi (h) L. Roma, al popolo Romano, gli comunicò per un fino tratto di flato a tutti i fudditi D. Ad Man. dell'Imperio, donando a' Provinciali la cittadinanza Romana (i), con fargli (i) L. in orbe tutti Romani; il che altro non fu che togliere con effetto, ed abolire i pri- 17. D. de flace vilegi de' Cittadini Romani, riducendogli in diritto comune; e come ben hom. approposito disse S. Agostino (k), ac si esset omnium, quod erat ante pauco- (k) Augustin. rum. Ciocchè Rutilio Numaziano spiegò così bene in que' suoi verta (\*). lib. 5. de Ci-

E lungo tempo apprello, Giultiniano tolle scovertamente quelta diffe-vit. Dei cap. renza di Terre d'Italia, e di Provincie; e per abolire tutti i veltigj, e l'or-17. 6 in 18. me della libertà popolare, disse finalmente, che questo Jus Quiritium era un nome vano, e fenza foggetto ( l ). Et in verità fe gli tolfe tutto il fuo (l) Juftinian. effetto, allorche abolita la differenza rerum mancipi, O nec mancipi (m), fu in l. unie. C. stabilito, che ciascuno fosse arbitro, e moderatore delle sue robe. Così da 📆 una parte i Romani rimafero fenza privilegi; e dall'altra i Provinciali, 2° (m) L. unic. quali fù conceduta la Cittadinanza, non perciò ne guadagnarono cos'alcunà; C. de usucap. imperocchè pian piano si ridusse l'esser riputati Cittadini Romani, ad un ferentia rer. nudo, e vano nome d'onore; poiche non per queito non erano coltretti a mancipi, & pagare i dazj, ed i tributi, come scrisse S. Agostino medesimo (n): Nun-nec mancipi. quid enim illorum agri tributa non solvunt? Anzi negli ultimi tempi della tec. cit. decadenza del loro Imperio, la condizione de' Provinc ali fi riduffe a tanta bassezza, e servitù, che impazienti di soffrire il giogo, e la tirannide degli Ufficiali Romani, paffavan volentieri alla parte de' Goti, e dell'altre nazioni Tom. I. itra-

\* Pecisti patriam diversis gentibus unam. Profuit injustis, te dominante, capi. Dumque offers victis proprii confortia Juris,

Urbem fecisti, qued prius orbis erat. Ruter. Lib. L. Itiner.

(n) August.

bernat.

(a) Salvian. firaniere. Salviano (b) Scrittore di questi ultimi tempi, che fiori nell'impe-116. 5. de gue rio d'Anastasio Imperadore, rapporta, che i Provinciali passavano frequentemente fotto i Goti, nè di tal passaggio si pentivano, eleggendo più tosto, fotto specie di cattività viver liberi, che sotto questo specioso nome di libertà, effere in realità servi; in maniera, che e' foggiunge, nomen Civium Romanorum aliquando non solum magno estimatum, sed magno emptum, nunc ultrò repudiatur, ac fugitur; nec vile tantum, sed etiam abominabile (p) Orossus penè habetur. Ed Orosso (p) ed Isidoro parimente rendono testimonianza, che i medefimi eleggevano più tosto poveri vivere fra' Goti, che esser potenti fra' Romani, e sopportare il giogo gravissimo de'tributi: di che ci sarà data altrove più opportuna occasione di lungamente ragionare.

lib.7. cap. 28. Indorus in Chronic. Æra 447.

Tali, e così varie furono le condizioni delle Città d'Italia, e delle Provincie dell'Imperio Romano; ma qual forma di politia, e quante divisioni ricevesse l'Imperio infino a tempi di Costantino il grande, uopo è quì, per là maggior chiarezza delle cose da dirsi, che brevemente trattiamo.

#### A P. III.

Della disposizione dell'Imperio sotto Augusto.

Uatro divisioni, per comun consentimento degli Scrittori, le quali altrettanti Autori riconoscono, e quattro aspetti, e forme di Repubbliche ebbe l'Imperio Romano fino alla fua decadenza. Della prima, di cui Romolo fù l'Autore, come troppo a noi remota, e che niente conduce all'Istoria presente, non farèm parola: ma della seconda stabilità da Augusto; e della terza, che riconosce per suo Autore Adriano, egli è di mestieri, che qui ristrettamente se ne ragioni, senza la cui notizia non così bene s'intenderebbe la quarta, che introdotta da Costantino M. fu poi da Teodofio il Giovane riftabilita, della quale nel fecondo libro, come in fuo luogo, ragioneremo.

Tutte quelle Regioni, che nel corfo di 500, anni furono foggiogate dal P. R. non con altro general nome, che fotto quello d'Italia furon appellate. Ma questa ebbe vari distendimenti, e vari confini, poiche prima i suoi termini erano il Fiume Eso dal mar superiore, e il Fiume Macro dal mar inferiore; ma dopo vinti, e debellati i Galli Senoni fi distese infin al Rubicone; e finalmente effendofi a lei aggiunta anche tutta la Gal ia Cifalpina, allargò fuoi confini infin alle radici dell'Alpi; onde furono i di lei termini, verso il mare fuperiore, Plftria, il Caftello di Pola, ed il Fiume Arfia: nel mar inferiore, il Fiume Varo, che da' Ligari divide la Gallia Narbonenfe; e per

confine mediterraneo ebbe le radici dell'Alpi.

Fu l'Italia, secondo questa estensione, divisa da Cesare Augusto in undici Regioni (a), delle quali la L abbracciava il vecchio, e'l nuovo Lazio,

Digitized by Google

(a) Plin. 86.2. CAP. S. Lazio, e la Campania: la II. i Picentini: la III. i Lucani, i Bruzi, i Sa- Camil. Pellentini, ed i Pugliesi: la IV. i Ferentani, i Marrucini, i Peligni, i Marsi, pania d fe-1. i Vestini, i Sanniti, ed i Sabbini. la V. il Piceno: la VI. l'Umbria: la VII. """.7. l'Etruria: l' VIII, la Gallia Cifpadana: la IX. la Liguria: la X. Venezia, Carni, Japigia, ed Istria: e la XI. la Gallia Traspadana. Queste Regioni, com 'abbiam di sopra narrato, secondo la varia condizione delle loro Città, eran governate da' Romani, e secondo le costoro leggi vi-

veansi, nè furon divise in Provincie giammai.

In Provincie furon divisi que luoghi, e quegli ampi paesi, che soggiogata l'Italia, coll'ajuto di lei conquistò dapoi il P.R. Le prime furono la Sicilia, la Sardegna, e la Corfica; quindi avvenne che la Sicilia, fecondo questa descrizione dell'Imperio, fosse riputata Provincia fuori d'Italia; onde Dione lasciò scritto, che avendo Augusto satto un editto, che i Senatori non dovessero andar senza licenza di Cesare fuori d'Italia, eccettochè nella Sicilia, e nella Provincia Narbonense, bisognò che espressamente eccettuasse dall'editto queste due Provincie, perche altrimente vi sarebbero state comprese. Furono poi aggiunte le Spagne, e l'Asia, l'Etolia, la Macedonia, l'Illirico, la Dalmazia, l'Affrica, l'Acaja, la Grecia, la Galfia Narbonenfe, l'Isole Baleari, la Tracia, Numidia, Cirenaica, Cilicia, Bitinia, Creta, Ponto, l'Affiria, Cipro, e la Gallia Tranfalpina,

Nel tempo della libera Repubblica, il governo di queste Provincie era regolarmente a' Presidi commesso, che da Roma in esse mandavanss. V'erano ancora delle Provincie Confolari, a' Confoli, o vero Procon foli date in governo; queste sotto Pompeo, e Cesare, stiron le Spagne, le Gallie, l'Illirico, e la Dalmazia: e la Cilicia, e la Siria fotto Cicerone, e Bibulo Proconfoli. Altre Pretorie, le quali furono I. Sicilia, II. Sardegna, e Corlica, III. Affrica, e Numidia, IV. Macedonia, Acaja, e Grecia, V. Afia, Lidia, Caria, Jonia, e Mifia, VI. Ponto, e Bitinia, VII. Creta,

ed VIII. Cipro.

Furon dapoi da' Cefari aggiunte altre Provincie all' Imperio Romano, ciò sono, la Mauritania, la Pannonia, la Messa, l'Affrica, le Provincie Orientali, la Cappadocia, Britannia, Armenia, Mesopotamia, Assiria, Arabia, ed altre; le quali Provincie da Augusto, altre in Procon solari partite furon, altre in Presidiali. Le Provincie più pacifiche, e quiete, le quali fenz'arme, ma col folo comandamento potevan governarfi, le died'egli in guardia, e le commise alla cura del Senato, il quale vi mandava i Proconsoli. Le più feroci, e le più torbide, che senza militar prefidio non potevan reggersi, riferbò a sè, ed in queste mandava egli il Prefide. Ecco in brieve qual fosse la disposizione dell'Imperio 'Komano fotto Augusto,

CAP.

#### C A P. IV.

Della disposizione, e politia di queste Regioni, che oggi compongono il Regno di Napoli; e della condizione delle loro Città.

Uesta parte d'Italia adunque, che ora appelliamo Regno di Napoli, non era partita in Provincie, come fu fatto dapoi ne'tempi, d'Adriano.

Ella fù divisa in Regioni, e da varj popoli, che in esse abitarono pro-. sero insieme, o diedero il nome a gli abitatori. Abbracciava i Campani, i Marrucini, i Peligni, i Vestini, i Precuzi, i Marsi, i Sanniti, gl'Irpini, i Picentini, i Lucani, i Bruzj, i Salentini, gli Japigi, ed i Pugliesi.

Ciascuna di queste Regioni ebbe Città per loro medesime chiare, ed illustri, le quali secondo la varia lor condizione eran da' Romani amministrate, e secondo le leggi de' medesimi viveano. Vi suron di quelle, che fortirono la condizione di Municipi, le quali, oltre alle leggi Romane, potevan anche ritener le proprie, e municipali. Di questa condizione nella Campania furono Fondi, e Formia, la quale dapoi fu da' Triumviri fatta Colonia; Cuma, ed Acerra, altresì da Augusto renduta Colonia; Sessa, ed Atella, le quali parimente lo stesso Augusto in Colonie dapoi mutò: Bari in *Puglia*, e molte altre Città poste in altre Regioni.

Ma più numerose furon in queste nostre Regioni le Colonie, che da tempo in tempo, e nella libera Repubblica, e fotto gl'Imperadori furono.

fuccessivamente accresciute.

Colonie nella Campania furon Calvi, Sessa, Sinvessa (a), Pozzuoli, Vulturno, Linterno, Nola, Suesfula, Pompei, Capua, Casilino, Calazia, Acquaviva, Acerra, Formia, Atella, Teano, Abella, e poscia la nostra Napoli ancora, la quale da Città federata fù trasformata in Colonia.

(b) Polica-Colonie parimente furono nella Lucania Pesto, \* Buxento (b), Conza, (c) Saticula, ed altre Città. Nel Sannio, Saticula (c), Casino, Isernia, Bojano, Te-

Colonia del Sannio della lese, Sannio, Venafro, Sepino, Avellino, ed altre.

Nella Puglia, Siponto, Venosa, Lucera, che da Città federata passò. quale non vi ancor ella in Colonia; e per talasciar l'altre, Benevento, che ne' tempi d'Augusto, come rapporta Plinio (d), non già alla Campania, come su fatto dapoi, ma alla Puglia appartenevasi (e).

Colonie anche furono Brindisi, Lupia, ed Otranto, ne' Salentini. Valenzia, Templa, Belidia, Reggio, Crotone, Mamerto, Calfano, Locri,

Petelia,

Addizione dell'Ausore.

è ora vesti-

(d) Plin.

Pelleg Camp.

disc. 1. nu.7.

16.3. cap. 5. (a) Camil.

(a) Rocca di Mondra-

gone.

ftro.

g10.

[ \* Buxento, nella Lucania, è l'istesso, che Petelia; e l'Holstennio dice che sia Policastro, Vedasi Binghamo Orig. Eccl. Vol. 3. pag. 528. Furono due Petelie, una ne' Bruzi, della quale sa menzione Livio Decad 3. Lib. 3. cap. 2 la L'altra nella Lucania, di cui favella Strabone Rer. Geogr. Lib. 6. ]

Digitized by Google

Petelia, Squillace, Neptunia, Ruscia, e Turio, ne' Bruzi (f); alcune del- (f) Lupia, le quali, avvegna che prima godessero il favor di Città federate, suron quin- la Rocca. Vadi in Colonie mutate; ficcome Salerno, Nocera, ed altre Città, ne' Picen- na. Tempfa, tini; ed alcune altre poste nell'altre Regioni, che non sa mestieri qui Malviso. Be-

teffer di loro un più lungo catalogo.

In tutte queste Città si viveva conforme al costume, alle leggi, ed al- Marcorano. Pistituti dell'istessa Roma. A somiglianza del Senato, del Popolo, e de' Con-Locri, Giraco. foli, aveano ancor'esse i Decurioni, la Plebe, e'Duunviri. Avean simila Petelia, Polimente gli Edili, i Questori, e gli altri Magistrati minori in tutto uniformi cia, Rossano. a quelli di Roma, di cui erano piccioli fimulacri, ed immagini : quindi è, Turio, Terche si valevan de' nomi di Ordo, ovvero di Senatus, Populusque (g). E per ranova. questa ragione in alcuni marmi, che sottratti dal tempo edace son ancora de antiq. jur. a noi rimafi, veggiamo, che indifferentemente si valiero di questi nomi. Iral. lib. 2. Moltiffimi possono offervarsi in quella stupenda, e laboriosa opera di Grute- cap. 4ro (h), ove fra l'altre leggiamo più inscrizioni poste da'Nolani ad un qualche Inscriptiones toro benefattore, che tutte finiscono: S. P. Q. Nolanorum. Anche i Segui- antiqua totius ni nel Lazio ad un tal Volumnio dirizzarono un marmo, che diceva così (i): orbis Romani,

fidia, B' figna. no. Mamerto. (i) Gruter.

VOLVMNIO L. F. POMP JVLIANO. SEVERO: iii VIRO: COL SIGN PATRONO. COLONIÆ. SVÆ: S. P. Q. SIGNINVS

Minturno pure ad un tal Flavio ereffe quell'altro (k).

M. FLAVIO POSTV C. V. PATR: COL ORDO. ET POPV MINTVRNEN

(k) Gruter.

pag. 490.

Puronvi in queste nostre Regioni, eziandio le Presenure. Erano in Italia, fecondo il novero di Pompeo Festo ventidue Presetture. A diece Città. che tutte eran in questo Reame, cioè Capua, Cuma, Casilino, Volturno, Linterno, Pozzucli, Acerra, Suefiola, Atella, e Calazia, fi mandavan de Roma dieci Prefetti dal Popolo Romano creati, a' quali il governo, e l'am. ministrazione delle medesime era commessa. A dodici altre, i Presetti mandavansi dal Pretor Urbano, e secondo il costui arbitrio si destinavano : questa: Città eran Fondi, Formia, Ceri, Venafro, Alife, ed Arpino, tutte nel Regno; Anagni, Piperno, Frufilone, Rieti, Saturnia, e Nurcia, nell'altre Regioni d'Italia.

La condizione di queste Prefetture, come s'è detto, era la più dura; non potevano aver proprie leggi, come i Municipi, non potevan dal Corpo. delle loro Città creare i Magistrati, come le Colonie; ma si mandavan da

B\_3.

Roma per reggerle. Sotto le leggi de Romani vivevano, e sotto que l'e

condizioni, che a' Magistrati Komani loro piaceva d'imporre.

Non mancaron ancora in queste Regioni, che oggi formano il nostro Reame, le Città Faderate. Queste toltone il tributo, che per la lega, e con-- federazion pattuita co' Romani pagavan a' medefimi, erano reputate nell'altre cose affatto libere: avevano la loro propria forma di Repubblica, vivevano colle leggi proprie; creavan esse i Magistrati, e spesso ancora valevansi de'nomi di Senato, e di Popolo, Di tal condizione sù per molto tempo (1) Cic. pro la nostra Città di Napoli, furon i Tarentini, i Locresi, i Reggioni (1), al-Corn. Balba. cun tempo i Lucerini (m), i Capuani, ed alcun'altre delle Città Greche, le (m) Livio quali cran in Italia, che tali furono, e Napoli, e Taranto, e Locri, e Regcerini sonos, gio, le quali per molto tempo non folo nelle leggi, e ne costumi, e negli abiti non s'allontanarono da Greci, onde ebbero la lor origine, ma nè tampoco nella lingua. Queste Città da'Romani furon sempre trattate con tutta piacevolezza, e riputate più tosto per amiche, e federate, che per soggette, e toltone il tributo, che in fegno della confederazione efiggevan da effe, lafciavanle nella loro libertà; tanto che, come se queste Città fossero suori dell'Imperio, era permesso a gli esuli Romani in quelle dimorare (n).

ac fileles su-

lib. 6.

Italia.

· I.

Oggi Capo, e Metropoli del Regno.

Apoli, ancorche piccola Città, ritenne tutte queste nobili prerogative: ebbe propria politia, propri Magistrati, e proprie leggi. Ma quali queste si fossero, siccome dell'altre Città sederate, ben dice il Signio (a), de antig. jure esser impresa molto malagevole in tanta antichità, e sià tante tenebre andarle ricercando. Pure per essere statella Città Greca non sarà suor di ragione il credere, essersi ne suoi principi governata colla medesima forma di Repubblica, e di leggi, che gli Ateniefi. Ella ebbe i suoi Arconti, ed i Demarchi, Magistrati in tutto conformi a que' d'Atene. L'autorità degli Arconti prima non durava più, che un anno, come quella de' Confoli in Roma: dapoi fu prorogata infino al decim'anno. Effi erano dell'ordine Senatorio, ed equestre: siccome i Demarchi, a somiglianza de' Tribuni Romani, appartenevan' al Popolo. Quindi non senza ragione i nostri più accurati Scrittori (b), la divilione, che oggi ravvisiamo in questa Città tra' i Nobili, ed il Popolo, la riportano fin' a questi antichissimi tempi. Altra conghiettura ancora ci somministra di ciò credere, dal veder, ch' essendo stata questa Città Greca, anzi con ispezialità così chiamata dagli antichi Scrittori, siccome dimostra (c) Giano Dousa per quel luogo di Tacito (d), dove di Nerone scrisse: Neapolim quasi Grægum urbem delegit, avea altresì, come Atene le sue Curie, che i Napoletani con greco vocabolo chiamavano Frurie. Fà

(1) Tutino dell'orig de' seggi, cap. 7.

(c) Lib. T. pracidan. In Petron. Arbitr. cap. 2. (d) Tacit. 15. Annal. 33.

Digitized by Google

Fit folenne istituto de' Greci distribuire i Cittadini in più Corpi, ch'esse appellavano File; e quelli fottodividere in altri Corpi minori, che chiamavano France. Così in Atene il popolo era diviso in File, e le File in Fratrie; non altrimenti ohe i Romani, i quali anticamente erano distribuiti in Tribà, e le Tribù in Curie. Ma non in futté le Città Greche eravi questà doppia chistribuzione: alcune aveano solamente le File, altre le Fratrie; ond'è che i Grammatici spiegano I un per l'altro, e danno l'istessa potestà così all'uno, che all'altro vocabolo. Napoli certamente ebbe diffribuiti i Cittadini in Fratrie, nè vi furon File.

Oueste Frattie, o sian Curie non eran altro che Confratanze, overo Corpi, ne' quali si scrivevano, e univano non già soli i congionti, o fratelli d'un'iltella famiglia, ma molt infierne della medefima contrada; e per lo più la Fratria si componeva di trenta famiglie. Il kiogo ove univansi era un Edificio. nel quale oltre a portici, ed alle loro stanze, v'ergevano un privato Tempio, che dedicavano a qualche loro particolar Dio, o Eroe; e da quel Nume a cui effi dedicavan la Confratanza, si distingueva l'una dall'altra Fratria, In questo kuogo celebravano i loro privati facrifici, le feste, i conviti, l'epule, e l'altre cose sacre-secondo i loro riti, e cerimonie distinte, e particolari, e convenienti a quel Dio, o Eroe, a cui era'l Tempio dedicato. Eranyi i Sacerdoti, i quali a forte dovean eleggerfi da quefta, o da quella famiglia; e poiche regolarmente le Fratrie si componevano di trenta famiglie, da ciascheduna s'eleggevano a forte i Sacerdoti. Convenivano quivi costoro, ed i Primi della contrada; e non folamente univanfi per trattar le cofe facre, i facrifici, e l'epule, ma anche trattavano delle cose pubbliche della Città, onde presero anche nome di Collegi.

In Napoli vi furon molte di queste Confratanze dedicate a loro particolari Dii. Fra i Dii de' Napoletani i più rinomati, e grandi furono Eumelo, ed Ebone: onde quella Fratria che adorava il Dio Eumelo, fu detta *Phratria* Eumelidarum, Così l'altra ch'era dedicata al Dio Ebone, era nomata Phratria Heboniontorum. Fra gli Dii Patrii che novera Stazio, ebbe ancor Napoli Ca-Rore, e Polluce, e Cerere; onde vari Tempi a costoro suron da Napoletani eretti, de quali ferba qualche vestigio ancora; Quindi la Fratria dedicata a questi Numi su detta Phratria Castorum: intendendo per questo dual numero così Castore, come Polluce, siccome l'appellavan gli Spartani, onde i loro giuramenti, per Castores; e quella dedicata a Cerere chiamossi perciò Phratria Cerealensium. N'ebbero ancora un'altra dedicata a Diana, detta Phratria Artemissorum, poiche presso a'Greci Artemissa era chiamata la Dea Diana (e). Non pur agli Dii, ma anche a gli Eroi solevan i Greci dedicar le Fratrie; così parimente Napoli oltre a quelle, che confe- Aug. dial. 5. crò a'fuoi patrii Dii, n'ebbe anche di quelle dedicate a gli Eroi; ed una funne peg. 156. dedicata ad Aristeo, onde su detta Phratria Aristworum. Fu Aristeo sigliuolo d'Apolline, e regnò in Arcadia: vien commendato per effere stato egli il primo inventore dell'uso del miele, dell'olio, e del coagulo : non fu però avuto per Dio, ma per Eroe. Delle Fratrie de' Napoletan', Pietro Lasena avea. promello,

promefio darcene un compiuto trattato ma la fua immatura morte liccome ca

privò di molt'altre fue infigni fatiche le quali non potè egli ridurre a perfezzione, così anche ci tolse questa. Da tali Fratrie, siccome su anche avvertito (f) Tutino dal Tutini (f), nelle quali s'univano i primi, e'più nobili della contrada, non dell'orig. de' pur per le funzioni facre, ma anche per consultare de' pubblici affari, hanno Jeggi, cap. 7. avuto origine in Napoli i Sedili de' Nobili, i quali ne' monumenti antichi di

questa Città da' nostri maggiori eran chiamati Tocchi, ovvero Tocci, dal greco vocabolo namo, che i latini dicono Sedile, ed oggi Noi appelliamo Seggi, de'quali a più opportuno luogo ci tornerà occasione di lungamente favellare.

Questi greci instituti si mantennero lungamente in Napoli; e Strabone, che fiorì fotto Augusto, ci rende testimonianza, che fino a' suoi tempi eran quivi rimali molti vestigi de' riti, costumi, ed instituti de' Greci, il Ginna-(g) P.Lafena fio, di cui ben a lungo, ed accuratamente scrisse P. Lasena (g); l'Assemblee de' giovanetti, e queste Confratanze, ch'essi chiamavano Fratrie, e cent'altre usanze: Plurima, e'dice (h) Græcorum institutorum ibi supersunt vesti-Geogra. lib. 5. gia, ut gymnasia, epheborum Cætus, Curiæ (ipsi Phratrias vocant) & græca nomina Romanis imposita; e Varrone (i) che su coetaneo di Cicerone, pur lo stesso rapporta: Phratria est græcum vocabulum partis hominum, ut

Neapoli etiam nunc.

Egli è però vero, che tratto questa Città andava dismettendo questi usi propri de' Greci, ed essendo stata lungamente Città Federata de' Romani, e dapoi ridotta in forma di Colonia, divenendo fempre più foggetta a Romani, cominciò a lasciare i nomi de' suoi antichi Magittrati, come degli Arconti, e de' Demarchi, de' quali par che si valesse infino a' tempi d'Adriano, giao-(k) Spart, in chè Sparziano (k) rapporta, parlando di questo Imperadore, che fu Demarco in Napoli; poiche era costume d'alcumi Imperadori Romani volendo favorire qualche Città amica, d'accettare, quando si trovavan in quella, i titoli, e gli onori de' Magistrati municipali (1). Ma dapoi divezzandosi col correr degli anni dagl'istituti greci, e divenuta Colonia de' Romani, seguì in tutte l'orme di Roma, con valersi de' nomi di Senato, di Popolo, e di Repubblica, e de' Magistrati minori a somiglianza degli Edili, Questori, ed alui Ufficiali di quella Città, non altrimenti, che ufavan tutte l'altre Colonie Ro-

mane, come di guì a poco direino.

Sono alcuni (m), che credono non effer mancati affatto in Napoli, non monte lib. 1. oftante il lungo corso di tanti secoli, questi istituti, ed alcune sue antichissime leggi; ma che ancora parte delle medefine durino fra noi, e fian quelle, che furon registrate nel libro delle Consuetudini di questa Città, che sotto Carlo II. d'Angiò si ridussero in iscritto, traendo quelle Consuetudini (che non può dubbitarsi essere antichissime ) origine da queste leggi, le quali se bene dalla voracità del tempo furon a noi tolte, lasciarono però ne' Cittadini, come per tradizione, quegl'instituti, e costumanze, che nè il lungo tempo, nè le tante revoluzioni delle mondane cose, poteron affatto cancellare. Ma questo punto sarà meglio esaminato quando della compilazione di quel libro ci toccherà di ragionare. Riguar-

del Ginnasio Napoles ano. **₹(b)** Strabo (i) Varro lib.

4. de ling. lat. CAP. 15. Of. Scalig. in Var. de ling. lat. eod. loc. num.

vita Adrian. Apud Neapo-Lim Demar-

chus. (1) Pietro Lasena del Ginna sio Nap. CAP. 4. PAE. 74.

(m) Sum-'сар. б.

Riguardando adunque ora questa Città, come federata a' Romani, non può negarsi, che innanzi, e dopo Augusto, toltone il tributo, che pagava a' Romani, fu da effi trattata con tutta piacevolezza, e lasciata nella sua libertà, con ritener forma di Repubblica, e riputata più tosto amica, che foggetta. Chiariffimo argomento della fua libertà è quello, che ci fommini-Atra Cicerone (n); poich' e' narra, ch'effendo stato per la legge Giulia conceduta la Cittadinanza Romana all'Italia, fuvvi fra que' d'Eraclea, e nostri pro Cor. Balbo. Napoletani gran contrasto, e grandissimi dispareri, se dovessero accettare, o rifiutare quel favore da tutti gli altri popoli d'Italia molto avidamente bramato; e reputando alla perfine effer loro più profittevole rimanere nella lor antica libertà, che foggettarsi, per quest' onore della Cittadinanza, a' Romani: anteposero la libertà propria alla Romana Cittadinanza. In brieve, toltone il tributo, che in legno della fua fubordinazione pagava a'Romani, nel resto era tutta libera, siccome eran ancora tutte l'altre Città sederate, e si reputavano come fuori dell'Imperio Romano; tantochè come s'è veduto, ∡li efuli de' Romani potevan in quelle foddisfar la pena dell'impofto efilio (o).

Ma a qual tributo fosse obligata Napoli non men che Taranto, Locri, lib. 6. e Reggio Città anch'esse federate, ben ce lo dimostran due gravissimi Scrittori, Polibio, e Livio. La lor obbligazione era di prestar le navi a'Romani nel tempo delle loro guerre. Queste Città come maritime abbondavan di vascelli, e gli studj de' Napoletani furon più, che in altro, nelle cose di mare, come ben a proposito notò Pietro La-Sena (p); onde a quello gli (p) Pietro obbligarono, che potevan esse somministrare; come in fatti nella lor prima Laiena, sae. guerra navale, ch'ebbero co' Cartaginesi, i Napoletani, i Locresi, ed i 3. dell'ant. Tarentini, mandaron loro cinquanta navi. E Livio (q) introducendo Mi- (q) Liv. 116. nione rifpondente a' Romani, i quali eran venuti a diffiduadergli la guerra, 35: 🕬 🕬 🕬 che in nome d'Antioco intendeva fare ad alcune Città Greche, le quali stavan alla loro divozione, in cotal guifa lo fa parlare: Speciofo titulo, uti vos Romani Græcarum Civitatum liberandarum, video; sed sacta vestra orationi non conveniunt, & aliud Antiocho juris statuistis, alio ipsi utimini. Qui enim magis Smyrnæi, Lampsacenique Græci sunt, quam Neapolitani, & Rhegini, Tarentini, à quibus stipendium, à quibus naves ex sædere exigitis?

I Capuani, fecondo che suspica l'accuratissimo Pellegrino (r), quando (r) Camill. la loro Città era a' Romani federata, non dovettero pagar tributo di navi, Pell. in ma d'eserciti terrestri: perciocchè dominando eglino una fecondissima regionu. 15. ne, dovevan i loro eserciti militari esser di fanteria, e di cavalleria, ed è ben noto, che i Capuani militarono in gran numero negli eserciti terrestri de' Romani. Ma ficcome l'infedeltà de Capuani verso i Romani portò la ruina della loro Città, poiche ridotta in Prefettura, rimafe fenza Senato, fenza popolo, senza Magistrati, ed in più dura condizione, e servitù (s); così (s) Liv. lib. all'incontro Napoli perseverando con molta costanza nella medesima amici- 36. zia co'Romani in ogni loro prospera, e contraria fortuna, e singolarmente nel tempo della feconda guerra Cartaginese, quando le frequenti vittorie, che Tem, L

di coloro ottenne Annibale, avean riempiuta tutta l'Italia, e la medesima Roma di confusione, e di terrore, sù loro sempre fedele, e costante. Fù ancora questa Citta gratissima a' Romani per gli pacevoli costumi, ed esercizi de' fuoi Greci, e per l'amenità del fuo clima, ond'i Romani d'ogni grado, e d'ogni età, non che i men robusti, ed i consumati, dalle fatiche, e dagli anni quivi folevansi conducere a diporto. Meritarono perciò i Napoletani, che nella lor Città non si mandasse alcun presidio, siccome all'incontro per la loro infedeltà meritaron i Capuani, che nella loro Città continuamente dimoraffe prefidio di Romani foldati, eziandio ceffato il timore delle (1) Camill. guerre co' proffimi Sanniti, giacchè la fua incoftanza così richiedeva (1). Ma in Napoli non fù mandato un tal presidio, nè men in quel pericoloso tempo della fuddetta guerra Cartaginese, fuorche a richiesta de' medesimi

Pell. loc. sit.

(a) Liv. list. Napoletani (u).

23. P. Carac.

29.

(2) P. Carac. de Sacr, Eccl. Neap. monum. rento, e Locri (z). 44.6. fett. 1.

Così ancora per la loro intera fede meritarono, che niente si fosse scede Saer. Beel. mato dell'altra condizione della loro confederazione, per la quale a gli enp. 6. fet. 1. esuli Romani era permesso di potersi ricovrare in Napoli, e dimorarvi senza timore; dove conducer volevasi a questo fine lo scelerato Q. Pleminio, (x) Livio lib. quando fra via fù fatto prigione da Q. Metello (x). Nè è leggiero armomento, ch'una tal franchigia non fosse giammai violata, l'essersi anche in Napoli

(y) Sueton. falvato Tiberio Nerone (y) allorchè nell'Imperio Romano per le lunghe guerre civili, e per le fazioni: nè le pubbliche leggi, nè altra cofa eran più rimafe falve. In questa guifa adunque fu da' Romani premiata la fedeltà Napoletana; e finche si mantennero nella medesima Città i suoi antichi usi . e costumi Greci; ella quasi sola di tutte l'altre Città di queste Regioni non provò mutazione; avendo folamente avute per compagne, Reggio, Ta-

### II. Napoli non fu Repubblica affatto libera, ed independente da' Romani.

A tutte queste prerogative furon doni de' Romani in premio della sua M fedeltà, e per la vita gioconda, che in questa Città solevan essi menare \*; non già che Napoli fosse affatto libera da ogni servitù, e totalmente independente Repubblica, anche a dispetto; e contra i sforzi de' Romani, come alcuni dall'amor della patria pur troppo presi, non si ritennero di dire. Potrà alcun forse persuadersi mai, che i vittoriosi, e trionfanti Romani, avidissimi d'Imperio, dopo aver fatto acquisto, non solamente di tutta l'Italia, ma quasi dell'intera Terra nel loro tempo conosciuta, avendo soggiogati Rè potentiffimi, e bellicofiffime nazioni, con lunghiffimi terreftri, e maritimi viaggi, e con faticolissime imprese per lo corso di molti secoli; non avessero avute forze bastanti a conquistare una Città sola, che pur era sù gli occhi loro? Mostrano ben costoro non avere nè pur piccola contezza delle Romane istorie, e molto meno della generosità Romana. E egli cosa nuova

Vellejo I.I. hist. parlando di Na- | semper in Romanos sides sacit eas nobilita-

avere i Romani in varj modi fatto dono della libertà a molti popoli, ed à (a) Appian. molte Città, e singolarmente alle Greche, dopo averne satto acquisto, e delle guer. di talora d'avernele private in pena d'alcun lor fallo? Ne fono pieni d'effempi Miria. Livio i Iibri d'Appiano Alessandrino (a), di Livio, di Suetonio, di Strabone, di lib. 33. c. 45.
Traita di Diona di Valleia dei dua blini di Diodora Sivula di Civilina Sueton. lib. Tacito, di Dione, di Vellejo, de' due l'linj, di Diodoro Siculo, di Giustino, 3. cap. 37. di Phitarco, e d'altri assai; e per non andar raccogliendo ogni detto di sì Strab. lib. 12. gravi Autori intorno a questo non mai dubitato punto, potrassi apprender Tacit. An. da quello, che della Romana Monarchia, come in un epilogo, raccolle un 12. Dio 116. solo Strabone (b) nel fine de' fuoi libri della Geographia, cioè che fra le va- 54 Vellejo rie condizioni de' Regi, e delle Provincie, le quali ubbedivano a quell'Im- lib. 2. Plinio perio, eran ancora alcune Città libere, o rimale in libertà per aver durato 2. 24. 116. 8. nell'antica loro confederazione, o tatte nuovamente libere in premio della 116.10. Plin. lor fede: le fue parole in latino fono queste: Eorum, quæ Romanis obe- bistor lib 4diunt, partem Reges tenent, aliam ipsi habent, provinciæ nomine, & Præ- 6 6. Diod. fectos, & Questores in eam mittunt. Sunt & nonnulle Civitates libera Giustino lib. conditionis: aliæ ab initio per amicitiam Romanis adjunctor, aliæ ab ipsis 33. Plutarc. honoris gratia libertate donatæ. Sunt & principes quidam sub eis, & Reguli, in vita Flam. Sacerdotes: his permissum est patria sectari instituta.

Erano adunque tutte queste prerogative, loro doni; e dalla forma del Giogra dire del Romano Publio Sulpicio rispondente a Minione sul fatto di sopra recato: que ex fædere debent, exigimus (c), ben si dinota avers'i Romani (6) Livio ziserbato il tributo delle navi per una certa spezie di servitù : tanto è lon-lib. 35., tano, ch'effi all'incontro ne'bifogni de'Napoletani, dovessero anche scambievolmente contribuir le navi, come pure alcuni hanno fognato. Cicerone (d) me somministra un simigliantissimo esempio di Messina, Città parimente (d) Cicero confederata collobbligo di dare una nave, declamando contra Verre, che 116.5. in verper doni l'avesse fatta franca di quel tributo nel tempo della sua Siciliana "". Pretura, e con ciò avesse diminuita la maestà della Repubblica, l'ajuto del Popolo Romano, e tolto il jus dell'imperio: Pretio, atque mercede minuisti majestatem Reipublicæ; minuisti auxilia P. R. minuisti copias, majorum virsute, ac sapientia comparatas. Sustulisti jus imperii, conditionem Sociorum. memoriam fæderis; foggjungendo appresso: inerat nescio quomodo in illo fædere societatis, quasi quædam nota servitutis. Oltre che i Romani anche sopra i Napoletani sovente s'assumeyan certa potestà di comporre i loro litigi ço' popoli vicini, onde fi legge appreffo Valerio Maffimo (e), che il Senato (e) Valer. mandò Q. Fabio Labeone come arbitro a stabilire i consini fra' Nolani, e Max. lib. 7. Napoletani, per li quali erano venuti in contesa. In breve, queste Città quanto iii. 1. de effe. ritenevan della loro franchigia, e libertà, tutto lo riconoscevano dalla moderazione, e dalla generofità Romana: e fovente moli e Città, che di questo ior dono abusavansi, n'eran esse private : all'incontro alcune, le quali sapevan adoperarlo in bene, erano profusamente di maggiori prerogative, ed onori arricchite. In fatti i Massiliesi surono liberati anche dal tributo; e Strabose (f) oltre all'esempio di Massilia, aggiunge anche quello di Neumausio. Geogr. 16.4.

in fin. librer.

Orat. de Prov. Consular.

(g) Cicer. in Cicerone (g) ancor rapporta, che per decreto del Senato fu conceduta, oltre a Maffilia, e a Neumaufio, anche ad alcune altre Cittadi, l'immunità dallagiurisdizione de' Romani, e rendute esenti da ogni potestà di qualunque lor-

(b) Camil. Pellegr. in Camp. dif. 4. BH. 15.

Magistrato. Essendo tale il costume, e tanta la generosità de' Romani, potè crederecon fondamento quel diligentissimo investigatore delle nostre antichità Camillo Pellegrino (h), che i Romani in decorfo di tempo avesser anche fatti: liberi i Napoletani non folamente dall'obbligo delle navi, ma anche d'ubbi-. dire a qualunque lor Magistrato, sì per gli meriti della loro costante fedel-

(i) Cicer, ad Atticum, lib. 10. opift. 11.

with Pomp.

(m) Sueton. pij. 4. (n) Virg. 4. Georg. in fine. Silv. (o) Franc. de' Pietri lib. 1. emp. S. ifter. Napoli

(p) P. Lasena Gin. Nap. SACY. Ecc. Neap. mon.

cap. Io.

(r) Fulv. Urfin. de Nummis

tà, come per gli piacevoli diporti, che in Napoli prender solevano: onde,. e' dice, che non farebbe da riputarfi cofa strana; che questa Città cotanto lor; cara fosse stata da essi renduta franca del tributo delle navi nella universal: pace del Mondo, imperando Augusto, e che l'avesser anche sottratta da. ogni potestà di qualunque lor Magistrato. Cesare ben in alcun tempo ebbe asidegno i Napoletani, come scrisse Cicerone (i), forse perch'essendosi in Na-. poli gravemente in ermato Pompeo nel principio della lor gara, i Napoletani. per la fua falute offerirono molti facrifici, e col lor esempio mossero l'altre. (4) Plutar. in Città d'Italia, e grandi, e piccole a far perciò molti giorni feriati (k). Ma-Augusto all'incontro gli ebbe molto cari; e che d'alcun segualato privilegio, avesse lor fatto nobil dono, può esserne manisesto argomento, ch'essi in onor fuo dedicaron, e celebrarono un nobil giuoco d'Atleti, in cui egli Iteffo, (!) Vellejus bramò d'effer presente (!). La sua Livia, la quale condottavi dal suo primomarito Tiberio ne' loro maggiori perigli, vi fi era ricoverata (m): il fuoin Tiberio ca- Virgilio, cui piacquer tanto gli ozi Napoletani (n); tutte queste cose, dovettero effere stati foavi mantici d'un tant'amore: ond'è che non fenza ragione. s'attribuifca ad Augusto d'aver'accresciuta questa Città d'altre nuove prero. gative, e d'averla prosciolta dall'obbligo delle navi, e sottratta dalla po-Italic. lib. 12: testà di qualunque Romano Magistrato. E per questa ragione alcuni (0), sù la falsa credenza, che Napoli fosse interamente divenuta Cristiana, sin dalprimo giorno della predizazione, che si narra esfersi quivi fatta da S.Pietro. Apostolo, allorche da Antiochia venendo a Roma, vi ordinò il primo Vefeovo Aspreno; tennero fermamente, che in Napoli non vi fossero stati martirj di Cristiani; siccome quella, che non soggetta a' Principi gentili, nè adalcun altro lor Magiltrato, non permife quel macello in fua cafa. Ma quanto ciò sia dal ver lontano, ben sù avvertito da Pietro Lasena (p), e ben a lun-. esp. 6. P. 104. go fù dimostrato dal P. Caracciolo (q), e da noi sarà esaminato, quando, (9) Carac de della politia Ecclesiastica di queste Regioni farem parola.

Duraron in Napoli lungo tempo fotto i fuccessori d'Augusto queste belleprerogative, e queste piacevoli condizioni. Ma dapoichè i Napoletani cominciaron pian piano a svezzarsi da' costumi natii, e dagli usi de' Greci, e a que'll de' Romani accomodarsi, e finalmente ad imitare in tutto i costoro andamenti; prese la lor Città nuovo aspetto, e nuova forma di Repubblica. Fulvio (r). Urfino credette, che Napoli da Augusto fosse stata renduta Colonia insieme.

infieme coll'altre, che deduffe in Italia; ma da quanto fi è finora detto, e da ciò che ne scrive il P. Caracciolo (s) riprovando l'opinione di quest'Autore, (s) Carac. si conosce chiaro, che non da Augusto, ma in tempi posteriori o di Tito, de Sacr. Eccl. o di Vespasiano Napoli sù renduta Colonia. Che ce ne sia, nè perchè passas, cap. 6. sett. 14 **se** nella condizione di Colonia, perdè quella libertà, e quella politia intorno a' Magistrati, che prima avea: non essendo a lei intervenuto, come a Capua, che da Città federata passò in Prefettura. Ella come Colonia latina ritenne quel medefimo istituto di poter dal suo corpo eleggere i Magistrati (1): non si mandavan da Roma i Prefetti per governarla: ritenne ancora il (1) Camile Senato, il popolo: ebbe i Censori, gli Edili, ed altri Magistrati a somiglian- Peregr. Caza di Roma. Se le permise valersi de nomi di Senato, e di popolo, e di stig. in Fale. Repubblica: e molti marmi perciò leggiamo co' nomi di S. P. Q. N. e fra gli altri quei trascritti da Grutero (u), che i Napoletani ad un tal Galba Bebio (a) Gruter. Censore della Repubblica dirizzarono.

im[cript.tet.or= bis, fol. 366. & fol. 374,

S. P.O. NEAPOLITANVS D. D. L. ABRVNTIO. L. F. GAL. BAEB. CENSORI REIPV. NEAP.

e quell'altro,

### S. P. O. NEAPOLITANVS L. BÆBIO. L. F. GAL COMINIO PATRONO COLONIAE.

Il qual nome di Senato mutaron poscia in quello d'Ordine, onde in molti; marmi fi legge O. P. Q. N. fcambiandofi regolarmente questi nomi, come efferviamo indifferentemente in altri marmi d'altre Colonie.

Nè fù detta Colonia, perche da Roma, o altronde fossero stati in lei mandati nuovi abitatori, ma rimanendo gli antichi, se le concedettono le ragioni del Lazio, ficcome a tutte l'altre Colonie Latine, le quali, e della Cittadinanza, e di molte altre prerogative erano fregiate (x); e per questa cagione potè ritenere, a differenza dell'altre Colonie, le leggi patrie, e mu- Per in Cafigi. micipali, senza avere in tutto a dipendere, e a reggersi colle sole leggi Ro- ad Falc. Bemane, ficcome in fatti molte patrie leggi, e molti riti Grecanici ritenne, i 1140. quali mai non perdette, & d'alcuni d'essi tuttavia ne serba oggi vestigio.

Grave adunque è l'error di coloro, che riputaron Napoli Repubblica totalmente libera, ed indipendente dall'Imperio Romano, solamente perchè si legge il nome della Napoletana Repubblica in più d'un'antica Inscrizione, ed in più d'an antico Autore. Non avendo avvertito, che ne' tempi d'Adriano, e molto più di Costantino M. e degli altri Imperadori suoi succeflori fu Città, come tutte l'altre, al Confolare di Campagna fottopofta, ficcome appresso mostreremo.

Molto maggiore fù l'error di coloro, i quali diedonfi a credere, che infin : at tempi di Rugiero I. Rè Normanno, non fù ella in alcun modo foggetta:

Digitized by Google

(y) Alex.Telef. lib. 2. cmp. Į2. **φ**6.

a gl'Imperadori Romani, nè dapoi a' Goti Rè d'Italia, e molto meno a gl' Imperadori d'Oriente, tanto che Alessandro Abate Telesino (y) nell'istoria fua Normanna parlando di Napoli loggiogata da Rogiero, preso da quest errore, non pote contenerti di dire, che quelta Città, la quale vix unquam à quoquam subdita fuit, nunc vero Rogerio, solo verbo præmisso, submittitur; · in perciocchè non perchè Napoli, come Città d'origine Greca fosse da Romani così benignamente trattata coll'onore di Città Federata; nè perchè, eziandio dopo divenuta Colonia Latina, ritenesse lo stesso antico aspetto di Repubblica di poter dal suo corpo creare i Magistrati, & le proprie leggi servare, delle dure condizioni dell'altre Prefetture non aggravata: dovrà dirsi, che fosse stata esente dal Roman In perio; e molto meno, che non fosse dapoi sottoposta a' Goti, ed agl'Imperadori Greci. Conciofiacchè ella certamente in potestà di costoro, non solamente per forza d'armi, ma per antichiffima foggezzione coll'Italia passò, ed a' medesimi ubbidì, come nel profeguimento di quell'iltoria li farà manifelto; e se dagli Scrittori vien nomata Repubblica, fu perche ritenne quella forma di governo, che nè da' Romani, nè da' Goti le fù vietata.

Nè veramente dovea muover tanto cotali Autori quella parola Repubblisa; poiche nella latina favella quel vocabolo denota la Comunità, non la dignità delle pubbliche cose, e sovente è usata per denotare qualche forma d'amministrazione, o di governo pubblico; anzi nelle Prefetture ancora, le quali eran prive d'ogni pubblico configlio: Erat, come diffe l'esto (z), quedam earum Resp. neque tamen Magistratus suos habebant; a questo lor modo sarebbero state Repubbliche nel tempo di Seneca (a), Capua ancora, e Teano, ovvero Atella. Il medefimo potrebbe anche dirfi di Nola, di Minturno, di Segna, e di molte altre Colonie, che pure si chiamaron Repubbliche, e ne' loro marmi mettevano parimente a lettere cubitali quel S.P.Q. Ne' tempi più bassi, ancora ve ne sono ben mile esempj appresso buoni Au-

tori, ed infiniti ce ne fomministra il Codice di Teodosio (b). (b) Cod. Th.

de Locat. Pund. juris emph. & Reip. (c) Suet. lib. 3. cap. 9?. Strab. *lib.* 5. Dio lib. 52

(z) Fest. v. Prafectura.

(a) Seneca

de Benef.lib.7. 5AP. 4.

Pell. in Cam. dife. 4. num.

indit. 3.

vis. de Rep. & Molto meno dovean cadere in quest'errore, traendo argomento dal dominio ch'ebbe Napoli dell'Ifola di Capri, e poi dell'Ifola d'Ifchia, con cui quella permutò per piacere a Tiberio (c); poiche come ben loro risponde l'accuratissimo Pellegrino (d), senza che fossero andati molto lontano, avrebbon potut'offervare, che Capua altresì, mentr'era Colonia, poffedeva nell' Isola di Creta la regione Gnosia. E se questo lor argomento, aver Napoli (a) Camillo avuta Signoria di quell'Ifola , foffe baftante a riputarla libera Repubblica nè men sarebbe da dubitarsi, che questa prerogativa non l'avesse ancora ritenuta per molti secoli seguenti sotto i Goti, sotto gl'Imperadori d'Oriente, e fotto altri Principi; perciocchè ritenne delle sue vicine Isole il dominio. (e) Gregor, anche nel tempo di S. Gregorio M. (e) e più innanzi nel tempo ancora del lib. 8. 19. 53. Pontefice Giovanni XII, e fimilmente nel Pontificato di Benedetto VIII. ed eziandio in tempi meno a noi lontani, ne quali, come si conoscerà chiaro nel corfo di quest'iftoria, sarebbe follia il credere, che fosse stata libera Keped independente da qualfiyoglia altra dominazione.

#### III. Delle altre Città illustri poste in queste Regioni.

Cco in brieve l'aspetto, e la politia che avevan nell'età, di cui si tratta quelle Regioni, che oggi compongon il Regno. Non era allora divifo in Provincie, come fu fatto dapoi, ma in Regioni: ciascheduna delle quali avevà Città, che fecondo le loro condizioni, o di Municipio, o di Colonia, o di Prefettura, o di Città federata, fi governavano. Si viveva generalmente colle loggi de' Romani, siccome quelle, che per la loro eccellenza eran venerate da tutte le genti, come le più giuste, le più sagge, e le più utili all'umana focietà. Solamente si permise, che i Municipi, e le Città Lederate potessero ritener le proprie, e le municipali, ma queste mancando, di ricorreva a quelle, come a' fonti d'ogni divina, ed umana ragione. Eran i governi fecondo le condizioni di ciascheduna Città: molte venivan rette da' Prefetti mandati da Roma, moltissime da' Magistrati, che dal proprio seno era lor permesso d'eleggere, e quasi tutte si studiavano d'imitare il governo di Roma lor capo, della quale erano piccoli fimulacri, ed immagini.

Non, come ora, tutte le belleze, tutte le magnificenze, e le richezze, Itavan congiunte in una Città fola, che fosse Capo, e Metropoli sopra l'altre: ciascuna Regione avea molte Città magnifiche, ed illustri per se medesime, Capua folamente un tempo innalzò il fuo capo fopra tutte le altre : già così chiara, ed illustre, che Lucio Floro (f) attesta, essere stata anticamente paragonata a Roma, ed a Cartagine, le più famose, e stupende del Mondo: cit- 1. cap. 16. tà così numerosa di gente, e di traffico, ch'era riputata l'Emporio d'Italia; in guifa, che i nostri Giurisconsulti (g) l'agguagliavan sempre ad Efeso, e quasi (g) scevola autti gli esempi, che recano, o di casi seguiti per contrattazioni, o di rimesse & Africano di pagamenti promessi farsi in Capua da luoghi remotissimi, o di trassichi trà nella 1.3 et famosi Mercadanti, non altronde sono tolti, che da Capua, & da Eseso.

Ebbe la Puglia quella famosa, e per gli scritti di Livio, e d'Orazio co- 9.ii. 2. D.lib. tanto celebrata Luceria: ebbe Siponto, che per antichità non cedette a qual- 45. Giuliano. sivoglia altra Città del Mondo: ebbe Venosa cotanto chiara, ed illustre per 1. 17. 61.50 gli natali d'Orazio: ebbe Benevento la più famosa, e cesebre Colonia de' 🕬 1. D. 🕪 Romani : ebbe Bari, ed altre Città per se medesime rinomate, ed illustri.

Ebbero i Salentini Lupia, Otranto, e la vaghissima, e deliziosa Brindisi, Città anche celebre per lo famoso suo porto, e sovente da' nostri Giurisconfalti (h) rinomata a cagion delle spesse navigazioni, che regolarmente quindi (h) Scevola s'intraprendevano per Oriente. Ebbero i Bruzi tante altre chiare, ed illustri in L qui Roma. Città, Taranto, Crotone, Reggio, Locri, Turio, Squillace; Città feconde, epro-blig. S. Callin duttrici di tanti chiari, ed infigni Matematici, e Filosofi, onde ne su se una machus, delle più nobili sette della Filosofia, detta perciò Italica, ch'ebbe per capo, e gonfaloniere Pitagora, il qual in esse visse, ed abitò per lunghissimo tempo, ed in Crotone ebbe tal volta fino a secento discepoli, che l'ascoltatono.

9. tit . 4 D. lib. 13. Ulpiano 1.

Ebbero

Ebbero i Lucani Pesto, e Bussento: i Picentini Salerno, e Nocera: i Sanniti Isernia, Venafro, Telese, e Sannio contanto chiara, che diede il nome alla Regione. Ove lascio Sulmona ancor famosa per gli natali d'Ovidio; Nola, Sorrento, Pozzuoli, e quell'altre amene, ed antiche Città Cuma, Baja, Mifeno, Linterno, Vulturno, Eraclea, Pompei, e le tante altre, che ora appena ferban vestigio delle lore alte rovine?

#### IV. Scrittori Illustri.

Chi potrebbe annoverare i tanti chiari, e nobili spiriti, che in sì illu-C stri Ĉittà ebbero i natali: i Filosofi, i Matematici, gli Oratori, e sopra tutto li tanti illustri, & rinomati Poeti? In breve. Quanto degli antichi oggi abbiamo di più rado, e di più nobile nella Filosofia, e nelle Matematiche, nell'arte Oratoria, e fopra tutto nella Poesia, tutto lo debbiamo a quell'ingegni, che o furono prodotti da questo terreno, o che nati altro-

ve, in esso vissero, e quivi coltivaron i loro studj.

Così fra tanti potessi anch'io annoverarvi per la nostra Giurispradenza l'incomparabile Papiniano, come han fatto alcuni, che gli diedero per patria Benevento, che molto volentieri'l farei: ma la necessità di dire il vero. e di non dovere ingannare alcuno, mi detta il contrario; poiche della patria di sì valentuomo niente può dirsi di certo, e per vane conghietture si mossero coloro, dell'amor della nazione pur troppo presi, a scrivere, che fosse Beneventano. Peggiore, e da non condonarsi su la loro ignoranza, quando ciò vollero raccorre dalle nostre Pandette, e da quella legge di Pa-(i) L.baredes piniano (i) che fotto il titolo Ad S. C. Treb. abbiamo; imperciocchè ivi dal Giurifconfulto si riferiscono le parole di certo testamento fatto da un Beneventano, nel quale lasciava egli un legato Colonia Beneventanorum parria meæ; e credendo che Papiniano di se medesimo favellasse, scrissero, che la patria di questo Giurisconsulto fosse Benevento. Ciò che abbiam voluto avvertire, perche quest'errore avendo per suo partigiano un Scrittor grave fra noi, (k) Freccia qual'è Marino Freccia (k), ritrovasi ora sparso, e disseminato in molti libri de'nostri professori, ed anche appresso un moderno Scrittore del Sannio (1), a' quali, ficcome Autori non tanto ignari, e negligenti di queste cose, come iib. 3. sap. 3. gli altri, avrebbe forse potuto darsi facile credenza.

de subfeud.

mei D. Ad S.

C. Trebel.

### A P.

Della disposizione d'Italia, & di queste nostre Provincie sono ADRIANO infin' a' tempi di Costantino il Grande.

Urò questa forma, e disposizione delle Regioni d'Italia, e delle Provincie dell'Imperio infin' a tempi d'Adriano. Questo Principe fu, che siccome diede nuovo sistema alla Giurisprudenza Romana, così dopo Augusto, def-

descrisse in altra maniera l'Italia; poiche la divise non in Regioni, ma in Provincie (a); Siccome prima le sue Regioni non eran più, che undici, così (a) Spartian. egli poi distinsela in XVII. Provincie. L'Isole, come la Sicilia, la Corsica, in vita Ae la Sardegna, che Augusto divise, e separò dall'Italia, annoverandole con drian. Apl'altre Provincie dell'Imperio Romano: Adriano alle Provincie d'Italia unille. fandr. nel lib. Dilatò i confini della Campagna, poiche quantunque Augusto vi avesse rac- 1. delle guerre colto qualche parte del Sannio, i due Lazj, la Campania, è i Picentini: civili. Adriano vi aggiunie dapoi gl'Irpini, tanto che Benevento venne perciò in appresso ad esser chiamata Città della Campagna (b).

Mutò anche la politía, ed i Magistrati, poichè instituì quattro Conso. Pell in Camp. lari (c), a' quali fu commesso il governo delle maggiori Provincie d'Italia, disc. 1. num 8. e l'altre secondo la lor varia condizione si commisero poi a' Correttori, ed loc. cit. Quaaltre a' Presidi, che fucon nomi di Magistrati di dignità disuguale. tuer Consula-

Sotto la disposizione de' Consolari furon commesse otto Provincie, le res per emnem Laliam Judiquali furono I. Venezia, ed Istria, II. la Emilia, III. la Liguria, IV. la Fla- es confissio. minia, e'l Piceno, V. la Toscana, e l'Umbia, VI. il Piceno suburbicario, VII. la Campania, VIII, la Sicilia.

Sotto la disposizione de' Correttori due Provincie I, la Puglia , e la Ca-

labria, II. la Lucania, ed i Bruzi.

Sotto i Presidi sette, I. l'Alpi Cozzie, II. la Rezia prima, III. la Rezia feconda, IV. il Sannio, V. la Valeria, VI, la Sardegna, VII. la Corfica.

Diede alle Provincie fuori d'Italia altra forma, e disposizione.

La Spagna la divise in sei Provincie, delle quali altre sortirono la condizione di Prefidiali , altre di Confolari. -Divife la Gallia , e la Britannia in diciotto Provincie. L'Illirico in dicissette. La Tracia in sei. L'Affrica similimente in sei : e così parimente sece dell'Asia, e dell'altre Provincie, delle quali non è uopo qui farne più lungo catalogo.

Presero per tanto nuova forma di governo queste Regioni, che oggi compongono il Regno di Napoli. Allora incominciossi a sentire in Italia il . nome di Provincie, e secondo questa nuova disposizione d'Adriano, quel che ora è Regno, fu diviso in quattro sole Provincie, I parte della Campagna, II. la Puglia, e la Calabria, III. la Lucania, e li Bruzj, IV. II Sannio.

Nuovo apparve il governo, e più affoluto, togliendofi alle Città molze di quelle prerogative, che o la condizione di Municipio, o di Colonia, o di Città federata loro arrecava: molto perdette Napoli della fua antica libertà: molto l'altre Città federate, e le Colonie. L'autorità, e giurildizione de' Consolari, de' Correttori, e de' Presidi era pur grande, e maggior accrescimento acquistò, quando Costantino M. traslatando l'Imperial seggio in Oriente, commise interamente a coloro il governo di queste nostre Provincie, che fu dar l'ultima mano alla rovina d'Italia, introducendosi in quella, nuova forma, e disposizione, che sarà più distesamente narrata nel fecondo libro di quest'istoria.

CAP. Tom. I.

(b) Camil.

#### A P. VI.

### Delle Leggi.

On bastava aver si bene distribuite le Provincie, e le Regioni, sè di buone leggi, ed instituti insieme non si fosse a quelle provveduto. Nel che non minore mostrossi la saviezza, e prudenza de' Romani; poichè sè si riguarda l'origine delle loro leggi, e con quanta maturità, e sapienza, furono stabilite, con quanta prudenza dapoi esposte, ed alla moltitudine. e varietà degli affari adattate : a niuno la loro perpetuità parra strana , o,

maravigliofa.

**in pr**inc. (b) Dionis. Aliearnes. in Valerio. Liv. lib. 3. & 10. (c) Ariftot. Meril. off

(a) L, 2. D.

de orig. jur.

I Romani quantunque per lo spazio di più di due secoli si fossero governati colle leggi de' loro propri Rè +, nulladimanco, quelli poi discacciati, cancellaron eziandio le leggi loro (a), alcune poche folamente ritenendone, cioè le leggi Tullie, le Valerie, e le Sacrate (b). Del rimanente si governava. no con gl'antichi loro costumi, e con alcune non scritte leggi, le quali essen-. do varie, ed incerte, eran cagione di gravissime contese, e disordini. Per la lib. 5. Plutar qual cosa considerando, che quelle non eran bastanti per lo stabilimento. d'una perfetta, e ben composta Repubblica; e che le peregrinazioni, e 1 conoscere le leggi, e gl'instituti di varie genti, giova molto alla scienza di ben stabilirle, come dice Aristotele (c), proccurarono, che le leggi, ed i costumi Lil. 1. Reihe non pur d'una Città, ma di molte si conoscessero, ed esaminassero; affinche. ric. ad Theo- ciò, che in esse si rinveniva di spezioso, e d'il ustre, si ricevesse, ed a loro si. Legum feren. trasportasse. E considerando altresi, che le leggi ottime dovevan esser quelle. darum frien- che dal feno d'una vera e folida filosofia derivavano, e che fra tutte le natia, terrarum zioni, la Greca fosse quella, la quale dimostravasi nella sapienza superiore a. nes sint utiles, tutt'altre : mandaron perciò in Atene, e nell'altre Città della Grecia; eziandio nelle Città Greche ch'erano in Italia, ed in quella parte ancora, che. gentium infli. Magna Grecia anticamente fu detta, ove fiorirono i Pitagorici, e que' due. tuta, legesque celebri Legislatori Zelcuco, e Caronda \*, de' quali quegli diede le leggi a re. Emurd. Locri: questi, a Turio (d). Mandarono in Lacedemonia: mandarono nell' Etruria; facendo con ciò conoscere con nuovo, e rado esemplo, come la silib. 2. ca. 10. losofia, la quale appresso i Greci era solamente ristretta ne Portici, e nell' Ac-Rittershuf i cademie, poteffe recar giovamento ancora alla focietà civile di tutti i Citta. Com. ad XII. dini, e come le massime, ed assiomi di quella, maneggiati non da semplici Fi-LL.tab.cap.1 lofophi,ma da' Giureconfulti, potessero talora all'uman commercio adattarsi in gulfa, sì che il genere unano ne ritraesse insieme, ed utiltà, e giustizia; fonte di tutte le tranquillità, e mondane contentezze. Così dalle leggi, ed instituti:

> † Leges Regiz in ordinem ex corum | Francisco Modio, Fulvio Ursino, Lipsio, Re. fragmentis redacte, notifque ex parte il- fine, Forflere, ac Baldnine.

> lustiate sunt a Paulo Manutio, A. Aug.!
> [\* Di questi due grandi Legislatori diffusamente tratto Diodono Siciliano nella. hia Biblioteca Morica, Lib. XIBT

di tante chiare, ed illustri Città:e da quelle, che Roma stessa ritenne, su da Decemviri, nella maniera che ci vien largamente rapportata da Ritterfusio (e) compilata la ragion civile de' Romani, e si composero quelle tante samose, e loc. cin. celebri leggi delle XII. tavole, che furono i primi, e perpetui fondamenti del- (g) Cicer. lib. la Romana giurisprudenza, ed i fonti, come dice Livio (f), d'ogni pubblica, i. de Orat. e privata ragione, e delle quali ebbe a dir Cicerone (g): Fremant omnes licet, (b) S. lex Infl.
dicum quod sentio, Bibliothecas, mehercule omnium Philosophorum unus mihi geni. 6 eiv. videtur duodecim tabularum libellus " fi quis legum fontes " O capita viderit " Bodin. 166. 13 & auctoritatis pondere; & utilitatis ubertate superare.

Nè minore fu la loro sapienza nello stabilimento dell'altre leggi, che dapoi dal Popolo Romano furono promulgate; poiche discacciati i Re, la mae- dem temporistà dell'Imperio rimanendo presso al Popolo, era della sua potestà far le leg- bus, D. de orig gi (h). Siccome non fu minore, ne' Plebisciti, a' quali per la legge Ortenzia (k) S. Senatusfu data forza, ed autorità non inferiore a quella delle leggi medefime (i); consultum Inne' Senatusconsulti, che non avevan inferiore autorità (k); e finalmente sit. cit. tit. negli Editti de' Magistrati, i quali d'annuali, ch'erano, fatti perpetui per la rum Infis. cit. legge Cornelia, furono fotto Adriano Imperadore per opera di Giuliano in de perpes. 6 ordine disposti, che chiamarono Editto perpetuo (1); donde surse quella bel- 10mp. act. Bula parte della Giurisprudenza (m), la quale su poi cotanto illustrata da' G.C. D. de sate Romani, che servì in appresso per cinosura, e base di quella, ch'oggi è a hom. Rosin.L noi rimafa ne' libri di Giustiniano (n).

#### P. VII.

### De Giureconsulti, e loro Libri.

A quel che principalmente alle leggi de' Romani recasse maggior autorità, e fermezza, fu l'effersi mai sempre lo studio della Giurisprudenza avuto in fommo pregio, ed onore appresso gli uomini nobilissimi di quella Repubblica. Conofcevano affai bene, che non mai abbaftanza fi farebbe provveduto a' bisogni de' Cittadini colle sole, e nude leggi, se nella Città non vi fosse eziandio, chi la lor forza, e vigore intendesse, ed esponesse; e nell'infinita turba delle cose, e varietà degli affari, non potesse al popolo giovare. Perciò vollero, che a sì nobile efercizio fi destinassero uomini fapientiffimi, ed i più chiari lumi della Città, i Claudi, i Sembronj, gli Scipioni, i Muzj, i Catoni, i Bruti, i Craffi, i Lucilj, i Galli, i Sulpizi (a), ed altri d'illustre nominanza; a' quali è manifesto, non altra cura (a) L. 2. Bi essere stata più a cuore, che lo studio della Giurisprudenza, e la cognizio- de origina. ne della ragion civile; giovando al pubblico, o colle loro interpretazioni, o disputando, o insegnando, o veramente scrivendo. E qual'altra Gente possiamo noi qui in mezzo recare, la quale colla Romana potesse in ciò contendere? Non certamente l'Ebrea, la cui legal disciplina, essendo molto

(b) S.lex Inft. (i) L.2.5.iif-

deus in 1. 2. 8. antiq. c. 5. (m) L. si quis 10. C. de candit. indeb. (n) |ac.Gotoft.in prolog. ad Cod. Theod. cap. I.

Invention

(b) Georg. femplice, e volgare, non fu mai avuta in molta riputazione (b). Non i Paig de net. Greci stessi (per tralasciar d'altri) presso de quali l'ufficio de Giureconfulti si restringeva in cose pur troppo tenui, e basse, & la lor opera si raggirava folamente nell'azioni, nelle formole, e nelle cauzioni, in guifa, che i Professori, come quelli ch'erano della più vile, e bassa gente, non venivano decorati col venerando nome di Giureconfulti, ma di femplici-(c) Cic. 12. Prammatici; tanto che Cicerone (c) soleva dire, che tutte le leggi, e cofrumi dell'altre nazioni affronte di quelle de' Romani, gli sembravan rideglius in Pravoli, ed inette. Appresso dunque i Romani solamente presidevano, quasti cultodi delle leggi, uomini nobilissimi, dotati d'ogni letteratura, e di sapienza incomparabile, gravi, incorrotti, severi, e venerabili, nè quali era riposto tutto il presidio de' Cittadini: a costoro, e per le pubbliche, e per le private cose si ricorreva per consiglio : a costoro, o passeggiando nel Foro, o fedendo in casa, non solamente per le cose appartenenti alla ragion civile, ma per ogni altro affare ricorreva il padre di famiglia, volendo maritar la figliuola, ricorreva chi voleva comperare il podere, coltivare il suo campo, ed in somma non vi era deliberazione così pubblica, come privata, e domestica, che da' loro consigli non dipendesse; tanto che folova dire lo stesso Cicerone (d), che la casa d'un Giureconsulto era l'oracolo della Città. Avevano effi ancora tre altre principali funzioni: il configliar le Parti, ch'era l'unica funzione degli antichi Pratici: il confidtare i Giudici sù i punti del diritto ne' processi, che si dovean giudicare: e finalmente l'effere Affeffori de' Magistrati per istruire, e qualche volta per giudicare i processi, o con loro, o senza loro (e) Avevan ancora un' altra autorità, cioè, che quando fopravveniva qualche difficile questione cap. 8. num. in Roma, essi univansi tutti insteme per disputarla, e concertarla, e que-

(d) Cicer. loc. cit.

(e) Loifeau Des Ordres,

(f) Revard. Kevardo (f). de auth. Prud.

Ma sè grande, ed in fommo onore fu lo studio della Giurisprudenza ne 549. 14. 6 15. tempi della libera Repubblica, non minore fu certamente fotto gl'Imperadori infin a' tempi di Costantino M. Poiche essendo negli ultimi tempi del cadimento della Repubblica mancati tanti infigni G. C., e per vizio del fecolo, tratto tratto introdottofi, che ciascuno, sidando solamente ne' suoi studi, pubblicamente interpetrava a fuo modo le leggi, ed a fuo talento configliava, e rifpondeva; acciocchè per la moltitudine de' professori, o per la loro imperizia, e fordidezza, una cofa di tanto pregio, ed importanza non s'avvilisse: ovvero come dice Pomponio (g) (o qual'altro si fosse l'Autore di quel libro) affinche fosse maggior l'autorità delle leggi, su da Augusto stabilito, che indifferentemente muno potesse arrogare a se questa potestà, com'erasi fatto per lo paffato; ma per fola fua autorità, e licenza interpetraffero, e ri-

sta conferenza appellavafi disputatio fori, di cui Cicerone fa menzione nel libro primo ad Q. F., e nelle Topiche; e quel ch'essi risolvevano in tali assemblee, era chiamato Decretum, ovvero recepta sententia, la quale era una spezie di legge non iscritta, come tratra molto metodicamente

(g) L. 2. D. de orig. jur.

faondessero; e che ciò dovessero riconoscere per suo henesizio; e per preraio delle infigni loro virtà, della fingolar erudizione, e per la perizia delle: leggi civili: laonde ingiunse egli, che si dovesse prender lettere da lui; e. quindi avvenne, che i G. C. fossero riputati come Ufficiali dell'Imperio; di che l'Imperadore Adriano s'offese a ragione, dicendo, che non era dell'Imperadore dar carattere di capacità, qual fi richiede per effer Giureconfulto; ond'è che Pomponio (h) saggiamente scrisse: Hoc non peti, sed præstari so- (b) L. 2. D. Zere. Dimaniera, che da allora innanzi i Giureconfulti, configliando d'orig. jur. in per l'autorisà dell'Imperadore, erano come Ufficiali pubblici (i), ed in per- fin.
petuo Magistrato: almeno come Manilio qualifica il Giureconsulto: Per- des Ordres

petuus populi privato in limine Prætor.

Si vide ancora la Giurisprudenza Romana per li favori de Principi ne' medefimi tempi al colmo della fua grandezza, e dell'onore; poiche i Principi Ress, a'quali oggi solamente si commendan le discipline matematiche, non altro itudio maggiormente avevan a cuore, che quello delle leggi, nè altri, che i Ginreconfulti negli affari più arduise gravi fi chiamavan a configlio. Così leggiamo d'Augusto prudentissimo Principe, che volendo a' Codicilli dar quella forza, ed autorità, che poi diede; dice il nostro Giustiniano (k), che convocò a (k) Justin. in Ie uomini fapientiffimi, tra'i quali fu Trebazio, del cui configlio foleva fempre- Infiit. lib. 3. mai valerfi nelle deliberazioni più ferie, e gravi. Così parimente appreffo gEL: Itorici di que' tempi offerviamo, che Trajano aveffe in fommo onore Nerazio Prisco, e Celso padre: Adriano si servisse del consiglio di Celso figliuolo, di Salvio Giuliano, e d'altri infigni Giureconfulti (1). Piacque ad Antonino Pio l'o- (1) Spattiani pera di Volufio Meziano, d'Ulpio Marcello, e d'altri. Marco Antonino Filosofo, in via 🚣 nelle deliberazioni, e nello stabilir le leggi voleva sempre per collega Cerbi- arian. dio Scevola gravissimo Giure consulto, al quale si da il pregio d'avere avuti per discepoli molti celebri Giureconfulti, e fra gli altri Paolo, Trifonino, ed il grande, e l'incomparabile Papiniano: Aleffandro Severo, adoperava i configli d'Ulpiano, nè da lui ftabilivafi Coftituzione, fenza il parere di venti Ciureconfulti (m): e Maffimino il giovane , fi ferviva di Modeftino. Nè per (m'Lamprid. ultimo gli stessi Imperadori nelle loro Costituzioni medesime, vollero frau-indiex. Sevendare quei grand uomini del meritato onore; poiche in effe con fommi encomi si valevano della coloro autorità, come secero Caro, Carino, e Numerlano, di Papiniano (n), e come fece Diocleziano, che con elogi si vale dell' (n) L cam autorità di Scevola, e fecero altri Imperadori degli altri Giureconfulti (o).

E nel vero chi attentamente confidererà quel, che oggi è a noi rimaso del- de fide comm. l'opere di questi Giureconsulti (poichè di coloro, che sioriro ne tempi della majoris, c. de libera Repubblica poche cofe ci restano) la maggior parte delle quali non sò 1984m. l.3. Ca le dobbiamo dolerci di Giustiniano che per quella sua Compilazione ci tolse: ovverò locarci di lui, perche per le vicende, e revoluzioni delle cose mondane, fenza quella, forfe mente ne farebbe a noi pervenuto; conofcerà chiaramente non folamente quanto fosse stata ammirabbile la loro saviezza, e dottrina, ma s'accerterà eziandio, che niente dalla loro elattezza fu tralaf-

cap. 8. m. 27.

virum 16. C.

ciato Digitized by GOOGLE terminassero colle decisioni de' Principi. Nè Giustiniano, ancorche si vantasse per quella sua Compilazione aver tolte tutte queste dissenzioni, potè molto lodarsi della d'ligenza del suo Triboniano, il quale se bene desse ciò ad intendere a quel Principe, non però melisssime ne scapparono dalla sua accuratezza, ed oggi giorno se ne veggono i lor vestigj nelle Pandette; tanto che coloro, i quali vivendo in tal pregindicio per li vanti di Giustiniano, si dieder a credere non esservi in quella Compilazione antinomia alcuna: quando poi s'abbattevano nella contrarietà di due leggi, sudavano, ed ansavano per conciliarle, nè altra impresa in fine si trovavan avere per le mani, se non come suol dirsi Peliam lavare; ed in fatti sovente osserviamo Ulpiano di pro-sua. Posito discordar da Affricano, e così un Giurisconsulto dall'altro (x).

In tanta varietà di pareri, farebbe sciocchezza il credere, che sosse a

Magistrati imposta ne cessità di seguire le coloro opinio i, toltone però quel-

le, che dopo lungo dibattimento fossero state nel Foro ricevute. E molto me-

no ne' tempi d'Augusto, e degli altr'Imperadori infino a Costantino M. ne'

(x) L fingularia, D. de reb. credit, l. qui negotia, D. mandat. & ibi Cujac. Vin. qu. illastr. lib. I. cap. 40.

de orig. jur.

quali presedevano Magistrati adomi di molte, rade, ed insigni virtù, e ad essi per la loro dottrina, e prudenza era pur troppo noto, quali sentenze di Giureconfulti erano state nel Foro ricevute, e seguentemente quali dovessero rifiutare, e di quali tener conto ne' loro giudici; fenza che alla lor esperienza, e fommo sapere mula confusione potè mai recare la varietà dell'opinioni. La loro prudenza, e dottrina, ed il fino giudicio non era inferior a quello de' Giureconfulti medefimi; poiche i Romani mostrarono la lor sapienza non pur nello stabilire le leggi, e nell'interpetrarle; ma conoscendo, come dice Pomponio (y), che non si farebbe a bastanza provveduto a' bisogni de' Cittadini colle sole leggi, e colle interpetrazioni, che a quelle si davano da Giurisconsulti, se non si deputassero ancora Giudici gravissimi, severi, incorrotti, e sapientissimi, che potessero a ciascheduno render sua ragione, grandissima per tange fu la cura, e la diligenza, che posero a creare ottimi Magistrati. Onde ciò, che dice Giustiniano effersi deliberato, che i Giudici non potesfero dalle opinioni, e fentenze de' Giureconfulti allontanarsi, non dee attribuirsi nè ad Augusto come credettero Cujacio, ed altri, del quale certamente non può recarsi sorra ciò veruna Costituzione, nè a niuno degli altr'Imperaderi di que' tempi, ne' quali la Giurisprudenza era nel colmo della sua magnificenza, e grandezza: ma tener per fermo, che Giustiniano parlasse degli ultimi tempi, ed intendesse della Costituzione (z) di Valentiniano III. quando caduta già la giurisprudenza Romana dal suo splendore, e mancati

quei chiarissimi Giurisconsulti, e que' gravi, ed incomparabili Magistrati, e succeduta l'ignoranza delle leggi, delle sentenze, e de' responsi di que' lu-

mi della giurisprudenza, si ridusse la bisogna in tanta consusione, e disordine, che i Giudici per la loro dappocagine non sapevan ciò, che dovessero farsi nel giudicare, e sovente dagli Avvocati eran con false allegazioni aggirati. Per riparar dunque a tanti mali, su uopo a Valentiniano dar norma a Giudici, e stabilir loro di quali Giurisconsilti dovessero valersi nel giudicare, e

(L) L. un. Cod. Th. do Resp. prod. Jacob. Got.

loc. cit.

Digitized by Google

dalle sentenze de' medesimi non partirsi. Rusiutò le note da Paolo, e da Ulpiano fatte a Papiniano (ma intorno a ciò fu dapoi contraria la fentenza di Giustiniano), ordinò in oltre, che recitandosi diverse sentenze, dovesse vincere il maggior numero degli Autori, e se fosse il numero uguale, dovesse preporfi quella parte per la quale era Papiniano: e per ultimo, che dovesse rimettersi alla moderazione, ed arbitrio del Giudice, se le sentenze riuscisfero in tutto pari. Tanto riparo ne' tempi di Valentiniano III, fu mestiere darfi, ruinata già la legal disciplina: il che non era necessario ne' tempi di que' chiariffimi Giureconfulti infin al gran Costantino, dove par che cessasfero, dopo Modestino, Ermogeniano, ed Arcadio Carisso, questi famosi oracoli di Giurisprudenza; poiche alcun'altri, che fiorirono sotto di lui, e de' suoi figliuoli d'oscura fama, niente di preclaro diedero alla luce del Mondo: mancato già quell'antico, e grave instituto dell'interpetrazioni, e de' responsi; e solamente surono contenti nelle scuole insegnare ciò che da que' primi fi era scritto, e trattato, come andrem appresso divisando.

Abbiamo riputato trattenerci alquanto in parlando di questi Giurisconfulti, e delle loro opere, folamente perche il Corpo delle leggi, che dopo Costantino vagò per l'Oriente, e per l'Occidente era composto per la maggior parte delle loro fentenze; poiche delle leggi delle XII. tavole, dopo l'incursione de' Goti in Italia, e'l devastamento di Roma, nel qual tempo, al creder di Ritterfusio (a) quelle si perderono, non ne su tramandato altro a' in XII. Tab. posteri, che alcuni frammenti, i quali in Cicerone, Livio, Dionisio, Agellio cap. 5. (b), e singolarmente in alcuni libri di questi Giureconsulti si leggono; e ciò (b) Agell. che oggi di este abbiamo, tutto si dee alla felicità de' nostri tempi, e de' nostri (e) Rivall. zvoli, ed all'industria d'alcumi valent'uomini, che le raccolsero, ed interpe- lib. 2. bis. J. trarono; fra' quali i primi furono Rivallio (c), Oldendorpio, Forstero, Bal- civ. Oldenduino, Contio, Ottomano, Revardo, Crispino, Rosino, Pighio, ed Adriano dorp. lib. var. Turnebo, a' quali succederono Teodoro Marcilio, Francesco Piteo, Giusto civ. interp. Lipfio, e Corrado Ritterfufio; ed ultimamente alla gran diligenza, ed accu- Forfterus ratezza di Giacopo Gotofredo dobbiamo, che nelle sue tavole, secondo J. C. Rom. che furono da' Decemviri composte, le ordinasse, e disponesse. E dell' altre eap. 22. Balleggi, che dal Popolo Romano furono dapoi stabilite, de' Plebisciti, de' Se-duin. Comm. natusconsulti, e degli Editti de' Magistrati, non altra notizia a' nostri mag- ad XII. Tab. giori ne pervenne, se non quella, che nell'opere de' riferiti antichi Scrit- subsec. lett. tori, e fopra tutto ne' libri di questi stessi Giureconsulti si ritrova notato: nel Rosso. Antiq. che parimente fu ammirabile la diligenza degli Scrittori degli ultimi tempi, Rom. lib. 8. che con instancabile fatica l'andaron da' varj marmi, e tavole, e da' ruderi lib. 3. Annal. dell'antichità raccogliendo; e flupenda certamente fu in ciò quella di Bar. S. P. Q. R. naba Brissonio (d), di Antonio Augustino, di Fulvio Ursino, di Balduino, di Adversar. libe Francesco Ottomano, di Lipsio, e di molti altri amadori dell'antichità Ro- 13. cap. 26. mana. Solamente de' volumi di questi Giureconsulti, che dopo Augusto sio- & 1949.
rirono ne' tempi che a Costantino precedettero, era pieno il Mondo, e da' Rormal. A. quali si regolavano i Tribunali; tanto che dapoi ne' tempi di Valentiniano III. Aug. de Legit-Tom, I,

per la lor confusione bisognò darvi provedimento; e ne' tempi, che seguirono, per la loro moltitudine fu data occasione a Giustiniano di far quella fua compilazione delle Pandette, che ne' feguenti fecoli, infino a di nostri formarono una delle due parti più celebri della nostra Giurisprudenza.

#### A` P. VIII

### Delle Costituzioni de' Principi.

E grande era il numero de' libri de' Giureconsulti, non minore poi apparve l'ampiezza delle Costituzioni de' Principi: tanto che vennero a farsi delle medesime più compilazioni, e Codici. E quindi tutto il corpo delle leggi si vide ridotto a queste due somme parti : cioè a' libri de' Giureconfulti, per li quali poi se ne compilarono dal nostro Giustiniano le Pandette : ed alle Costituzioni de' Principi, onde nè sursero le compilazioni di più Codici, e le molte Collazioni per le Costituzioni Novelie; e ciò oltre alle Instituzioni, che solamente per istruire la gioventù vaga dello studio legale furono compilate. E poiche la narrazione di questi fatti n'ha trattemuti più di ciò, che per avventura non richiedeva una general contezza: convien ora, che con ugual diligenza facciam altresì diftinta memoria delle Costituzioni di que' Principi, che prima di Costantino regnarono nella floridezza della Romana giurifprudenza: con che si renderà ancora di più chiara intelligenza quel che avrà a dirsi nel proseguimento di quest' istoria.

Approvato chè fù dal Popolo Romano il Principato, come alla Repubblica (a) Dio lib, più salubre, el espediente (neque enim, dice Dione (a), fieri poterat, ut sub populi Imperio ea diutiùs esset incolumis) tutta quella potestà che teneva egli in promulgar le leggi, fu trasferita al Principe, niente in sostanza presso di se rimanendo; imperochè il sentimento d'alcuni, che credettero il Popolo Romano non effersi spogliato della sua autorità, ma che solamente al Principe l'avesse comunicata, è un errore così conosciuto, e da valentissimi Scrittori dimostrato, che stimeremmo, oltre d'esser suori del nostro istituto, abbondar d'ozio a volerlo quì confutare. E somma simplicità certamente farebbe darsi a credere, che il Popolo Romano non si fosse, o non fosse stato affatto spogliato di quella potestà, solamente perche gl'Imperadori Romani si fossero astenuti de nomi di Rè, e di Signore. Fù questo un tratto di fina politica; poiche conofcendo effer questi nomi al Popolo odiofi, moltraron anch'effi d'abbominargli; e di vantaggio per non introdurre nella (5) Suet. in Repubblica in un tratto nuova forma totalmente diversa, vollero ritenere i medesimi Magistrati, e l'istesse solennità de' Comizj, e del Senato (b): ma in foltanza fotto queste speziose apparenze esercitavano la piena potestà regia, come cen'accertano Appiano (c) Alessandrino, e Dione (d), il qual dice: Hec omnia eo sere tempore ita sunt instituta: et re ipsa Cesar unus in omnibus

**Zi**ber. c. 30. (c) Appian. Alexan. in Procem. bift. (d) Dio lib,

maibus rebus plenum erat imperium habiturus; soggiungendo più inanzi: Hoc pacto omne populi, Senatusque imperium ad Augustum rediit. E molto meno doveano cadere in quest'errore, perciocchè al Popolo rimanesse quella imaginaria, e vana ragione di dare gli suffragi, o quella precaria, e finta autorità del Senato nello stabilir le leggi; poiche in questi tempi erano ancor rimasi, come savissimamente dice Tacito, vestigia morientis libertasis; onde con verità, del Popolo Romano parlando, diffe Giovenale (e), che (e) Juven. colui, il quale innanzi dava l'imperio, i fasci, le leggioni, e tutto: ne' fuoi saryr. 10. giorni folamente due cose ardentemente desiderava, Panem & Circenses.

Egli è però vero, che proccurando gl'Imperadori di mantener quella medesima apparenza di Repubblica, s'usurparono non in un tratto, ma a poco a poco la sovranità di quella; e che nel corso di moltanni si renderono dapoi veri Monarchi; poiche il Senato Romano dopo le guerre civili, avendo, sia per timore, o per lufinga conferito a Giulio Cefare il nome d'Imperadore : questo sopranome, o titolo d'onore sù continuato in appresso da Augusto, e poi da' fuoi fuccessori, che lo trovarono molto acconcio a' loro disegni, prendendolo a doppio fenso in cumulando e giungendo insieme le sue due fignificazioni, la cui prima attribuiva loro il puro comandamento in ultimo grado, quale è il comando militare d'un general d'armata, e l'altro rendeva la lor carica perpetua, e continua in tutti i luoghi; la qual cofa non era degli altri uffici della Repubblica Romana. E benche nel cominciamento quest Imperadori facessero sembiante di contentarsi del comando militare libero, ed esente dalle forme, alle quali i Magistrati ordinari eran astretti, con foggezione alla fovranità della Repubblica; nondimeno effi comandavan affolutamente, e disponevano della Repubblica come loro piaceva, per la qual cosa Suetonio chiama la loro dominazione speciem principatus (f).

Se tanta autorità dunque aveansi usurpata i primi Imperadori, allorche DesSeigneunella languente Repubblica conservavansi ancora reliquie d'antica libertà: ries, cap. 2. resia languente Repubblica contervavanti ancora resiquie d'antica aborta. nom si vedi Bodin. può dubitare che gl'Imperadori feguenti, di veri Monarchi, e di Sovrani 116.1. de Rep. Principi il carattere, e l'affoluta potestà independentemente non esercitasse. zo; e più quelli, che ritrovaronsi poscia in Oriente, paese di conquista.

Trasferita per tanto nel Principe questa potestà, ciò che a lui piacque ebbe vigor di legge; ma per accorta politica, chiamaron que' loro ordinamenti, Editti, o Costituzioni, e non leggi, simulando di voler lasciare intatta al Popolo la potestà di far le leggi (g). Queste Costituzioni de' Principi (g) Lovseau non erano d'una medefima spezie, ma si distinguevano dal fine, e dall'occa- les eit. fione, che avea il Principe quando le stabiliva. Alcun'eran chiamate Ediczi; ed era allorchè il Principe per sè medesimo si moveva a promulgar qualch'ordine generale per l'utilità, ed onestà de' suoi sudditi, indirizzandolo o al Popolo, o a' Provinciali, ovvero, ciò che accadeva più frequentemente, al Prefetto del pretorio. Altr'eran nomate Rescritti, i quali dagl' Imperadori alle domande de' Magistrati, ovvero alle preghiere de' privati

(f) Loyfeau

s'indirizzavano. Eran ancora di quelle appellate Epistole; ed accadeva quando il Principe rescriveva a' privati, che della loro ragione il richiedeano; e venivan dette eziandio Epistole quelle, che per occasion fimile dirizzava egli talora al Senato, a'Consoli, a' Pretori, a' Tribuni, ed a' Prefetti del pretorio. Vi furono anche di quelle, le quali chiamaronfi Orazioni, indirrizzate al Senato, colle quali gl'Imperadori confermavano i Senatusconsulti; e fovente si scrivevano anche a richiesta del Senato, o del Senato, e del Popolo insieme. Costituzioni parimente si dissero i Decreti, che si prosferivano su gli atti fabricati nel Conciltoro del Principe; ed era quando il Principe stesso conoscendo della causa, intese le Parti, profferiva il decreto. Fù questo lode. vol costume degl'Imperadori non a bastanza commendato da tutti gli Scrittori dell'Iftoria Augusta; e molti esempi n'abbiamo nel Codice di Teodosio (h), siccome altresi uno molto elegante nelle Pandette di Giustiniano (i). E questi decreti ancorche interpolti in causa particolare, per la dignità, ed eminente grado di chi gli profferiva, avean in fimiglianti cafi forza, e vigor di legge (k).

(b) L. ult. C Th. Qui bonis cedere, &c. L. ult. de off. Indic. l. 1. de his, qui ad min. i.5 & 8. de fide teft.

do bis, qui in testam. del. (k) L 1. S.I. Prin. l. ult. C. de Legib. (1) L.3. C.Th. de decur. O filens, l 34, de ann. & trib. 1.52. de hare-

ticis. (m) C. Tb. e Mandatis Principum.

Conft. Princ. (o) Iestit. lib.1 tit.2. S. Sed & quod Principi,

( p ) Artur. Duk. 116. 1. eap. 3. nu. 9. Q 10"

Si leggono ancora nel Codice Teodofiano (1) alcune Coffituzioni appela late Prammatiche, promulgate in occasione di domande venute da qualche. (i) L. 1. D. Provincia, Città, o Collegio; ed il Principe comandava ciò che credea convenire; nelle quali quando ordinava-doversi far qualche cosa, chiamayansi Jussianes, quando si proibiva, e vietava di farsi, eran dette Sanctiones. Ve. D' de Conft. n'eran in fine dell'altre, che si dissero Mandati de' Principi, ed erano per lo più alcuni ordinamenti dirizzati a' Rettori delle Provincie, a' Cenfitori, Inspettori, Tribuni, e ad alcun'altri Ufficiali, in occasione di qualche particolar loro bisogno, che per bene, e quiete della Provincia richiedeva. spezial providenza; de' quali mandati nel Codice di Teodosio, se ne ha un . titolo intero (m).

Tutte queste sorte di Costituzioni, delle quali ne sono pieni i Codici di Teodosio, e di Giustiniano, a tre spezie suron da Ulpiano (n) ristrette; a gli Editti, a' Decreti, ed all' Epistole; ciò che volle anche sar Giustiniano, (n) L. 1. D. de quando a queste tre parimente le restrinse (o).

> Pù veramente cosa di somma maraviglia, che fra quelli Romani Impe. radori, che ressero l'Imperio sino a Costantino, essendovi stati alcuni iniqui, crudeli, e più tosto mostri sotto spezie umana, come Nerone, Domiziano, Commodo, Eliogabalo, Caracalla, ed altri; le loro Costituzioni: nondimeno ugualmente splendessero di saviezza, di giustizia, e di gravità: tutte sagge, tutte prudenti, eleganti, brevi, pesanti, e tutto diverse da quelle prolisse, che da Costantino, e dagli altri suoi successori furon dapoi promulgate, convenienti più tosto ad Oratori, che a' Principi (p). Il che non 'altronde derivò, se non da quel buon costume, ch'ebbero di valersi nel loro 'Itabilimento dell'opera di celebri Giureconfulti, fenza il configlio de' quali così nell'amministrazione della Repubblica, come in tutte l'altre cose più grayi, niente si facea. Per questa ragione dee presso di Noi esser in maggior

pre-

pregio il Codice di Giustiniano, che quello di Teodosio; imperocche Giustiniano compilò il suo anche delle Costituzioni degl'Imperadori avanti Costantino, ciò, che non fece Teodosio, che solamente volle raccorre quelle de' Principi, che da Costantino M. infino al suo tempo regnarono. E per questa ragione parimente offerviamo, che alcune Costituzioni, delle quali i Giureconsulti fanno menzione nelle Pandette, si trovano nel Codice di Giustiniano, ma non già possono leggersi in quello di Teodosio.

#### P. IX.

De Codici Papiriano, Gregoriano, ed Ermogeniano.

E Costituzioni di questi Principi, che dopo Augusto, incominciando da: Adriano infino a Costantino M. fiorirono, furono per la somma loro eccellenza anche raccolte in certi Codici. La prima compilazione, ancorche non universale di tutti i Principi, che precedettono, per quanto n'è stato a noi tramandato, fu quella, che Papirio Giusto fece delle Costituzioni di Vero, e d'Antonino; questo celebre G. C. del quale Giustiniano ce ne lasciò anche memoria nelle Pandette, fiorì ne' tempi di Settimio Severo, e le Costituzioni di questi due fratelli compilò, partendole in venti libri (a). Giacomo Labitto (b) in quella sua opera ingegnosa, e molto utile, dell'Indice delle Got. probleggi, fa un catalogo di tutte le leggi, che da questi venti libri di Papi-gom. ad C.Th. rio raccolse Triboniano. Nè dopo questa compilazione s'ha memoria, che Polit. ep. 9. fe ne fosse fatta altra ne' tempi, che seguirono, se non quelle due di Grego- lib. 5. ad 14rio, e d'Ermogeniano Giureconfulti, che fiorirono ne' tempi di Costantino colum Mode-M. e de'fuoi figliuoli, e da coloro presero il nome i due Codici Gregoriano, (6) sacobus. ed Ermogeniano. In questi due Codici furon raccolte le Costituzioni di più Labitius in Principi, cominciando da Adriano Imperadore fino a tempi di Costantino; Indice legumo poiche nel Codice Gregoriano si riferisce una Costituzione sotto il Consolato di Diocleziano nell'anno 296. diece anni prima dell'Imperio di Costantino (c). Questi due Giureconsulti indistintamente di quelli Principi, che da (c) Jac. Gore. Adriano fino a Costantino M. resiero l'Imperio, come è manifesto dalle leg- in Prologom. gi, che in essi si leggono; onde meritamente su da Giacomo Gotifredo (d) notato d'error Cujacio, che stimò aversi Gregorio, ed Ermogeniano proposte Epoche diverse, e che ne' loro Codici riferissero le Costituzioni di di- Got, loc, cita. versi Principi, non senza distinzione alcuna come secero, ma bensì Grego... rio d'alcuni, ed Ermogeniano d'altri.

Credette Giacomo Gotifredo non fuor di ragione, che intanto questi Giu. riconfulti aveffero cominciata la loro comp lazione da Adriano, e non da Principi predecessori, perche Adriano fu creduto autore d'una certa nuova. Giurisprudenza per quel celebre suo Editto perpetuo, che stabilì, la cui materia, ed ordine, fervì per cinofura, ed archetipo della Giurifprudenza; e che fu il Corpo più nobile della legge de Romani, e Capo della Giurifprudenza

(a) lacob.

tu hom.

loc. cit.

prudenza, che a noi è oggi rimala. E forte indizio n'è, che Ermogenia-(e) Ermog. no, (e) istesso ne' libri Epitomatici, le reliquie de' quali pur le dobbiamo 1.2 D. de fla- a Giustiniano, si propone voler seguire l'ordine medesimo dell'Editto perpetuo. Fu ancora d'Adriano singolare e notabile la forma, che diede per l'ammistrazione degli utficj pubblici, e palatini, e della milizia parimente, la qual forma fu coltantemente offervata fino a Costantino, il quale comincià a variarla, e poi a' tempi di Teodo o il giovane, fu all'intutto variata, e mutata, e prese la Giurisprudenza altro aspetto, come si farà vedere nel corso di quest'istoria. Nè pare inverisimile ciò, che suspica Gottifredo (f), che questi Codici, quando si pervenne all'età di Costantino, e de' suoi sigliuoli Imperadori Criftiani, fi fossero continuati da questi Giureconsulti gentili, per ritenere almeno qualche aspetto dell'antica giurisprudenza, giacchè per le nuove leggi, le quali da coloro, e da altri Cristiani Imperadori frequentemente si promulgavano, veniva a cagionarsi in quella notabile mutazione. L' che cotali Giureconsulti de' tempi di Costantino, e de' fuoi figliuoli, fossero pur anche Gentili, con assai forti conghietture ce n'assi-

cura il Iodato Gotifredo. Egli è però a noi incerto, se per autorità pubblica, o per privata fossero

stati questi due Codici comp lati da Gregorio, e da Ermogeniano: parendo che un luogo d'Egineta riferito da Gottifredo possa persuaderne a credere, che fossero statiscritti per privata autorità. Ma che che sia di ciò, egli è indubitato, che Pautorità di questi Codici su grandissima, e surono pubblicamente ricevuti, in maniera che gli Avvocati, e gli Scrittori di que'tempi, e de' più baffi ancora, degli interi loro libri fi fervirono, quando dovevan alle-(1) August. gar qualche Costituzione. Di essi valevasi S. Agostino (g-), come è manifesto nel lib. 2, ad Pollentium, ove s'allega del Codice Gregoriano una Costituzione d'Antonino, che su pretermessa nel Cod ce di Giustiniano. De' medefimi ancora fi fervì l'Autore della Collazione delle leggi Mofaiche colle Romane, che secondo Freero (h), e Gotifredo (i) fiori nel sesto secolo prima però di Giustiniano, e nell'istessa età di Cassiodoro e si allega da costui una (i) Got. in Costituzione di Diocleziano dal Codice Gregoriano nel lib. 5. de nupriis; parte della quale fu inserita da Giustiniano nel suo Codice (k); e dell'istesso the incestinups. Codice Gregoriano seine rapporta un'altra, con notarsi ancora il Consolato di Diocleziano nell'anno 296. Se ne fervi parimente l'Autore di quell'antica confultazione, che ferbata dall'ingiuria del tempo ancor oggi leggiamo per l'industria di Cujacio frà le sue, citandosi del Codice Ermogeniano la l. 2. de Calumniatoribus: se ne valse per ultimo Triboniano, il quale da questi due Codici, e da quello di Teodosio compilò il suo per ordine di Giustiniano. E del compendio ovvero Breviario di essi si servirono dappoi oltre all'Autore della fuddetta antica confultazione, Papiano nel libro de' Responfi, ed altri Scrittori de tempi più baffi, come a fuo luogo diràffi. Di quelti due Codici oggi appena fono a noi rimafe alcune reliquie, e certi frammenti, che dopo lo scempio fattone da Triboniano sono a noi pervenuti, e che

pur le dobbiamo alla diligenza di Cujacio.

Bib. 2. ad Pollent um, de Adulterio, ъар 8.

(b) Freher. parerg. 9. prolog. cap. 3. (k) L. 7. C.

Digitized by GOOGIC

Della

Della compilazione del Codice Teodosiano, come quella, che si fece molti anni dapoi ne'tempi di Teodosio il giovane, avrem occasione di lungamente ragionare, quando de' fatti illustri di quel Principe ci toccherà fa**vell**are.

### C A P.

### Delle Accademie.

On folamente in questi fioritissimi tempi, e specialmente sotto l'Imperio d'Adriano, per tanti celebri Giureconfulti, e per la fapienza di questo Principe, per quel suo Editto, e per le tante Costituzioni degli altri favissimi Principi, era lo studió della Giurisprudenza nel maggior suo splendore, e nel colmo della fua grandezza, ma lo rendevan ancor florido, e rilevato le due celebri Accademie del Mondo, Ateneo di Roma in Occidense, e la Scuola di Berito in Oriente.

#### Ł Dell'Accademia di ROMA in Occidente.

Rìma d'Adriano nell'inclita Città di Roma non v'erano pubbliche Accademie. I Maestri nelle loro private stanze, ch'essi chiamavan pergole, insegnavana alla gioventù (a); ed i Giureconsulti stessi, oltre a quelle com- (a) Sueton mendabili loro funzioni d'interpetrare, scrivere, rispondere, consigliare, ed in Crassioni altre rapportate di sopra, avean ancora per costume nelle lor case insegnare Grammatian. a' giovani la ragion civile; e Cicerone racconta di se, ch'egli attese a questi shidj sotto la disciplina di Q. Scevola figliuolo di Publio, ancorche questi, com'e' dice, nemini ad docendum se dabat (b). Labeone (c) così s'avea divi- (b) Bud. in fo l'anno, che fei mefi era in Roma frequentato da'ftudiofi, che andayan 👌 🕬 🕬 🗛 🗛 🗛 hii ad apprender la legal disciplina, e sei altri mesi si ritirava in Villa a comporre libri, onde lasciò quattrocento volumi. Sabino, come anche narra (c) L. 2. D. Pomponio (d), poiche non era de' beni di fortuna a baftanza fornito, fo- de or. Jur. vente da' fuoi scolari era sovvenuto: huic nec amplæ sacultates suerunt: sed (d) Cit.l. 2. plurimum a suis auditoribus sustentatus est; e così anche si praticava nell'altre professioni, siccome per le matematiche n'abbiamo il testimonio di Suetonio (e), e per la grammatica l'Autore del libro degl'illustri Grammatici, > Adriano fu il primo, che nella Regione VIII. del Foro Romano fondò Angusto. FAteneo, ove pubblicamente dovessero insegnarsi le discipline, e le lettere; Got, in C 76, & quel luogo, ch'è posto alle radici del Monte Aventino, ancor oggi ritiene 1. 1. de Medic. ne non meno della fatina, che della greca eloquenza, e non meno i Retori, pr. in Alex. Poeti Latini, che i Greci vi avevan il loro luogo. Fanno di questo Ateneo Sev. Capitol. onorata memoria Dione (g), Lampridio, Capitolino, Gordiano, e Simmaco(h). in Pertinace.

(b) Simmaco.

(e) Suet, in Alel- Lib. Legip. 15.

Alessandro Severo l'ampliò, e ridusse in forma più nobile. Stabilì il salario a' Retori, Medici, Grammatici, ed a tutti gli altri Professori. Instituì gli Auditori pubblici, ed affegnò ancora alcune rendite a' fludenti, figliuoli (i) Lampr.in di poveri, pur che però fossero ingenui (i). I Romani di queste genti di Alex. Severo. lettere nou facevan ordine a parte, ma le lasciavano mescolate nel terzo stato, e non avean tante persone, quante noi, che prendesser le lettere per (k) Loyseau professione, e vacazione loro speciale (k): dapoi quelle poche ch'essi n'aveano, le ridussero in milizie, le quali eran uffici quafi perpetui, di maniera che facevan di loro più stima, che noi, e di grandissimi privilegi ono-

des Ordres, èap. 8.

> ravangli, come si vede nel Codice di Teodosio. O per la celebrità di questa famosa Accademia, concorrevano in Roma

in gran numero i giovani da tutte le parti per apprender le buone lettere, e spezialmente la legal disciplina. Non eran sole queste nostre Provincie, che oggi forman il Regno di Napoli a mandar lo giovanetti a studiare in Roma, ma le provincie più remote, e lontane eziandio; e non pur dalle Gallie, ma dalla Grecia, e dall'Affrica ancora ne venivano. Nelle nostre Pandette sono ancor rimafi alcuni vestigi, che n'accertano di quest'ufanza di mandars'in Roma i giovani a studiare: abbiamo un responso di Scevola, che diede a favor d'un giovane, che studiorum causa Roma agebat, rapportato da Ulpiano (h), il qual anche parla del viatico solito assegnarsi da' padri a figliuoli i.cum filius, D. quando gli mandavan in-Roma a studiare: e questo medesimo Giareconsulto de reb. credit. altrove (m) fa anche memoria di quest usanza di mandare i giovani a Rona (m) Ulpian. in 1. longius, a studiare, della quale ne sa altresì menzione Modestino (n), ed altri nostri 5. ult. D. de Giureconfulti. E venivano, particolarmente per dare opera allo iludio delle leggi, fin dalla Grecia i giovani in Roma: onde fi rendè celebre anche perstinus I. Titio, ciò la sfacciata libidine di Domiziano, che imprigionò Arca avvenente fan-D. Ad Munic. ciullo, il qual fin dall'Arcadia era venuto in Roma per apprender la giurifprudenza, folamente perche con rado, e memorando esempio non volle ac-(a) Altefer. consentire alle sue impudiche voglie (a): di che il giovanetto appresso Filo-Rer. Aquitan. strato (p) tutto dolente accagionava suo padre, che potendo farl'instruire del-Lib. 3. cap 5. le greche lettere in Arcadia, l'avea mandato in Roma per apprender le leglib. 7. de vie. gi. I Greci medefimi, che non fogliono esser paghi, se non di loro stessi, e Apollo cap. 17. delle cose proprie, pur furono costretti confessare, che dalle leggi Romane folamente potevasi apprendere una giusta, e diritta norma di costumi; onde (9) Dio Chry- Dione Crifostomo (9) orando presso a Corinti, e volendo persuader loro, orat. 87. ch'egli effendo dimorato per lungo tempo in Roma appresso l'Imperador Altel. lec. cit. Trajano, avea sempre onestamente vivuto, di quest'argomento si valse: ch' egli stando in Roma, era stato in mezzo alle leggi, non potendo traviare, chi fra quelle conversava. Ne vennero anche dall' Affrica, come ne' tempi più bassi testimonia d'Alipio l'incomparabil Agostino (r), del quale narra, che Romam processerat, ut jus disceret. Dalla Gallia, e dall'altre Provincie occidentali in questi medesimi tempi men a noi lontani era frequente il concorso de' giovani in Roma per lo studio delle leggi. Di Germano Vescovo Atis-

(r) August. Tib. 6. Gonf. tap. 8.

Indic.

fiodo-

**Tiodore**nse n'è testimone Errico Altissiodorense in que suoi versi \*. E Costan-ZO (s) nella di lui vita pur dice: Post Auditoria Gallicana, intra Urbem Ro- (s) Constant. mam Juris scientiam plenitudini persectionis adjecit. Rutilio Numaziano + in vit. s. favellando di Palladio gentil giovane franzese, pur diffe, ch'era stato man- Germ. cap. 1. dato in Roma ad apprender legge.

E Sidonio (1) Apollinare perfuade Eutropio, che vada ad apprender Giu- (1) Sidon. rifprudenza in Roma, che perciò chiamolla, domicilium legum. Onde non lib. 1. 1916. pur dagli Scrittori di questi tempi, ma anche de'tempi che seguirono, meritò Roma questi Encomj, non solamente per la Giurisprudenza, ma per Peloquenza, e per tutt'altre discipline. Così leggiamo appresso Claudiano, Roma esser chiamata Armorum, Legumque parentem, quæ prima dedit cuenabula juris (u): ed altrove, legum genitricem: appresso Simmaco: Latia- (a) Clauris facundiæ domicilium (x): e così appresso Ennodio, Girolamo, Cassio- dian in pane-

doro, e molt altri Scrittori.

g)r.3. Stilico-

E fu cotanta la cura degl'Imperadori, ed il loro fludio d'invigilar fempre (x) Simmac. al decoro, e riftabilimento di quest'Accademia, ch'effendo ne' tempi di Va- 116.8. epif.68. Lentiniano il vecchio Roma già caduta dal fuo antico fplendore, ed i giova-

ni dati in braccio a' lussi, e ad ogni sorte di vizio, tanto che l'Accademia era molto fcaduta dal fuo inflituto, ed introdotti in effa molti abufi, pensò questo Principe, di cui era molto grande la sollecitudine de' studi di Roma, riparare a cotali difordini, e promulgò quivi a tal effetto quella celebre Costituzione, che dirimi nell'anno 370. ad Olibrio Prefetto di quella Città, parte della quale ancomegge nel Codice di Teodosio (y), ove stabili undici (y) c. 75.1. leggi Accademiche per rimediare a tanti abusi, delle quali in più opportuno 1. C. de stud. luogo farem parola. Tanto che ristorata per queste leggi potè poi lungamente liberal. arb. mantenere il fuo luftro, e tirare a se come innanzi i giovani da tutte le parti d'Occidente per apprender lettere, e mastimamente la giurisprudenza. Così ne'tempi di Teodorico Oftrogoto vediamo ancor durare quest'usanza di mandarsi a Roma i giovani ad apprender le discipline; anzi volle questo Principe, che non doveffe concederfi licenza a' medefimi di far ritorno alle paterne case, se non compiuti in quella Città i loro studj. In fatti negò tal licenza a Filagrio, ancorche suo benemerito, il qual avendo mandat'in Roma a studiare alcuni suoi nipoti, e volendo richiamargli, ordinò a Festo, che non gli lasciasse partire, esagerando cotanto la stanza di Roma per li giovani: Nulli

\* Erric. Altissiodor. Lib. 1. de Vit. S. Gerin.

Incitus his animis, talique cupidine raptus,

Tom. I.

Qua caput est orbis terrarum manima Roma

Tendit iter , Latli nodos addiscere Turis,

Et didicit, palmamque brevi tulit illa laboris.

+ Kutil. Numat. Lib. 1. Itin. Facundus juvenis, Gallorum nuper ab arvis

Missi Romani discere Jura sori.

dor. lib. 1. var. ep. 39.
(2) Caffiodor. lib. 4. eap. 6. (a) Cassiodor. lib. 9. çap. 21.

sit ingrata Roma, quæ dici non potest aliena: illa eloquentiæ sæcunda ma-(7) Casso ter: illa virtutum omnium latissimum templum (y). La negò parimente aValeriano, il quale avea mandati fuoi figliuoli a Roma a studiare, e scrisse a Simmaco, che non lasciassegli partire (z). Questo mederimo instituto su dapoi continuato da Atalarico suo nipote, il qual imitando Valentiniano ne prese anche spezial cura, e pensiero, e si legge ancora appresso Cassiodoro (a) una lettera, che volle scrivere perciò al Senato di Roma, nella quale riordina i studi, e stabilisce i soliti stipendi per coloro, che militavano in quell' Accademia, nella quale oltre a' Grammatici, Oratori, ed altri Professori v'avean ancor luogo gli Espositori delle leggi: onde per questo nuovo ristoramento potè dapoi, eziandio ne' tempi più barbari meritar Roma que' pregi, e quegli encomi, che le danno più Scrittori di questa bassa età, raccolti dal Savarone (b) fopra Sidonio \* Apollinare.

(b) Savaro in Sidon. lib. 1. ep. 6.

#### ΙL Dell'Accademia di BERITO en Oriente.

B Erito è Città posta nella Provincia di Fenicia in Oriente, e su cotanto benemerita a Teodosio il giovane, che la decorò del titolo di Metrovoli della Fenicia, come Tiro. Città per lo studio delle leggi non men celebre in Oriente, che Roma nell'Occidente; e siccome in Roma la legge civile era infegnata in latino, così a Berito in greco. Per la famosa Accademia in essa stabilita su chiamata la Città delle leg 172 che riempieva perciò il Mondo delle medefime. Da chi quest'Accademia fosse stata instituita, non se ne sa niente di certo: quel che però non può pors'in disputa è, che fiorisse molto tempo prima di Diocleziano Imperadore, com'è manifesto da una Costituzione di questo Imperadore, che si legge nel Codice di Giusti-(c) L. I. C. niano (c), indirizzata a Severino, e ad altri Scolari dell'Arabia, i quali per apprender la disciplina legale dimoravan in Berito.

gni atat. vel profess se ex.

bis descriptio,

Thaumat. in paneg. ad Orig. Socrat. Alteser. rer. Aquitan. lib. 3. cap. 5.

##m.17. \$. 3.

A questa Città, come domicilio delle leggi, concorrevano i giovanetti di tutte le Provincie dell'Oriente. Chiariffima testimonianza è quella, che ce ne da Gregorio Taumaturgo Vescovo di Neocesarea nell'orazion panegirica ad (d) Gregor. Origene (d), ove narra aver egli apprefa la Giurifprudenza Romana nell'Accademia di Berito, celebre per lo studio di tutte le professioni, ma singolarmente per quella delle leggi. Nè minore fu la fama di questa Accademia sot-116 4. cap.22. to Costanzo, e Costante circa gli anni di Christo 350. Il Geografo antico (e), (il qual Autoro debbiam noi alla diligenza dell'eruditissimo Giurisconsulto G. Gotifredo) che fiorì ne' tempi medesimi, parlando della Città di Berito, (e) resus or- e dell'Accademia delle leggi, dice così, seconda l'antica traduzione latina: Berytus

[ \* GIUSTINIANO ricuperata per Narlete l'Italia, ristabili anche l'Accademia Addizione di Roma, commandando che fossero pagati i Salari a' Professori siccome facevasi dell'Autore. a tempi di Teodorico. Leggafi la fua Prammatica al Cap. 22. che vedefi impressa doppo le di lui Novelle, dove si fa menzione de' Grammatici, Oratori, Medici, E Giurisperiti che insegnavano la Gioventil. 1

Digitized by GOOGLE

Beryeus Civitas valde delitiosa, & Auditoria legum habens, per que omnia judicia Romanorum. Inde enim viri docti in omnem orbem terrarum adfident Judicibus, & scientes leges custodiunt Provincias, quibus mittuntur legum ordinationes. Per ciò Nonno (f) nelle Dionissache diceva, che Berito riem- (f) Nonn. pieva la terra tutta di leggi. Eunapio (g) ancora, che fiori fotto Costanzo, lib. 41. Dio-Zaccaria Scolastico (h), e Libanio (i), che visse sotto Valente, chiamano nys. v 174. perciò Berito Madre delle leggi. È ne' tempi dell'Imperador Valente su in vie Pro. tanto il concorso de giovani a questa Città per apprender le leggi, che Li- pag 150. banio stesso si duole esserio perciò tralasciato lo sudio dell'eloquenza. Ed (b) Zacchar. Agatia (k) favellando della iuina di Berito a cagione del tremuoto, che ab- Opf Mund. battè quasi tutta la Città, afferma esservi accaduta strage grandissima de Cit- (i) Liban. tadini, e di gran nu nero di coloro, che ivi dimoravano per apprender le 746. Apoleggi Romane. Finalmente il nostro Giustiniano (1) pur nomò Berito Città 105. p. 225.6 delle leggi, ed altrove (m), Nutrice delle medesime; donde egli sece venir 550. ad Ana-Doroteo, ed Anatolio, perche unitamente con gli altri avesser parte nella 101: fabbrica de' Digesti, non concedendo licenza d'esplicar le leggi in Oriente lib. 2. bis. ad altre Accademie, fuorche a quelle di Berito, e di Constantinopoli (per- (1) Justin. in che questa si trovava ne' suoi tempi fondata gia da Teodosio il giovane l'an- proum. D'ano 425.) ficcome nell'Occidente a quella di Roma.

Vi furon ancora in questi tempi in alcune Città d'Oriente altre Accade- Antecesso es, mie, ove si professavan lettere, come in Laodicea, della quale Alessandro \$ 7. Severo fece menzione in una fua Costituzione, che ancor oggi leggiamo nel Codice di Giustiniano (n). In Alessa dria, intitolata il Museo, della quale parla Agatia (0); ed in Cefarea. Siccome in Occidente, oltre di quella fa- de Incolis. mosa di Roma, alcune Città avevan similmente le loro Scuole, ove potevan i giovani apprender lettere. Nè la nostra Napoli ne su priva, poiche come diraffi quando dell'instituzione dell'Accademia Napoletana favelleremo, Federico II. Imperadore non fu il primo, che da' fondamenti la ergefse, ma l'essere stata sempre questa Città, come Federico stesso la chiama, antiqua mater, & domus studii (p), si mosse egli perc à a rinovar questi suoi antichi studi, e ad ingrandirgli in una più nobile, e magnifica forma, innal- vin. 116. 3. zando l'Acçademia Napoletana fopra tutt'altre , e comandando perciò, che 🤫 🙉 🕰 i giovani così di quefto Regno, come di quello di Sicilia andaffero in Napoli ad apprender le discipline, come più a lungo si diviserà, quando di tal ristoramento farem parola. Nè mancarono Scuole nell'altre Città Greche di queste nostre Provincie, in quella maniera, che richiedeva il loro istituto; ma questi studi, allorche fioriva Roma, rimasero tutti oscurati, ed estinti, tosto che forse l'Ateneo; e dapoi avendo Roma riempiuto l'Imperio tutto delle fue leggi, le Provincie d'Occidente mandavan i loro giovani in quella Città, come lor Madre ad apprénderle; ficcome quelle d'Oriente mandavangli a Berito. E si diede finalmente l'ultima mano alla ruina di tutte queste Scuole minori, quando Giustiniano a tre sole Città concedè licenza d'esplicar le leggi, cioè all'una, e all'altra Roma, ed a Berito; non ad Aleffandria, non

(m) Justin.in Conflit. ad

in Cefarea, non alla perfine ad alcuna altra Città dell'uno, o dell'altro Im-

perio.

Dell'Accademia di Costantinopoli non era qui luogo di favellare, come quella, che molto tempo dapoi nell'anno 425. fu da Teodofio il giovane instituita, e ridotta nella sua forma; onde se ne darà saggio nel libro se. guente di quest'istoria.

### III.

Cco in qual floridiffimo stato erano queste nostre Provincie ne' tempi, che a Costantino precedettero: quando ciascheduna Città si studiava di comporre la fua politia, e governo, ad imitazion di Roma, della quale vantavano effere piccioli fimulacri, ed immagini: quando fecondo le fue. leggi vivevano: e quando la Giurisprudenza Romana, ch'era la lor norma, e. regola, era giunta nel colmo, e nella più alta stima, se si pon mente o a favori de' Principi, o alla prudenza delle loro Costituzioni, o alla sapienza de' Giureconfulti, o alla maestà dell'Accademie, e dottrina de' Professori, o alla probità de' Magistrati. Non è occulto, che alguni pur troppo vaghi di novità, volendo renderfi per qualche stravaganza rinomati, non si sono ritenuti di: biasimar le leggi Romane come troppo sottili, e ricercate, e che sovente s'opa, pongono al buon fenfo, ed al comunale intendimento degli uomini. Si è veduto ancora, chi ha voluto perciò prenderfi briga d'andarle efaminando, con riprovarn'alcune, come alla ragione, ed all'equità contrarie. Altri ne dettaron particolari trattati, che vengon rapportati da Giorgio Pasquio (a): e fra? nostri volle anche tentarlo il Cardinal di Luca, che ne distese più discor-(b) Card. de fi (b). Ma ben fi farà potuto conoscere quanto costoro sieno traviati; i quali Luca Conflict. col debile, e corto lume de' loro ingegni han pretefo affrontare una verità per tanti fecoli conosciuta, e professata da' maggiori uomini, che fiorirono. quando il genere umano si vide in tant'elevamento, ed eminenza, in quanta non fu mai per l'addietro, e che non fappiamo se mai potrà ritornare in, quella fublimità, in cui fù ammirato mentre durò il Roman Imperio. I Romani ci diedero le leggi favie, e giuste, come per isperimento si conobbe ch' erano le più utili, conformi all'equità naturale, e adattate per la focietà civile, ed all'umano commercio: che se fosse adognuno lecito farsi giudice sopra le leggi, ed a fuo giudicio, e capriccio dar regola a quefta bifogna : vorrebbe ciascuno fidando nel suo ingegno sostenere al pari di chiunque altro la chiunq propria opinione; ed ecco i difordini, e le confusioni, ed ecco alla per fine. introdotto fra noi un deplorabile scetticismo. Solone perciò dimandato s'egli avea date a gli Ateniesi le più giuste, e le più savie leggi: rispose, le miglio. ri, che si confacessero a' loro costumi, e le più acconce a' loro profitti; im-. perocchè la giustizia, e la sapienza delle leggi non dipende da ragioni astratte, e metafische, ma dall'utilità, che recan a' popoli, al commercio, ed alla vita civile: dichè per più secoli ne diedero bastanti riprove le Romane.

(a) Georg. legis, & rat. onde avvenne che ruinato l'Imperio, non per questo ne' nuovi domini in Europa stabiliti, cessò la maesta, e l'uso delle medesime. L'utilità, e l'onestà sono la norma delle leggi, e quelle saranno sempre le giuste, che riescono a' popoli utili, ed oneste: ciò che meriterebbe un trattato a parte, mon essendo del nostro instituto.

Altri vi fono, i quali empiono il Mondo di querele contra i Romani per la moltiplicità di tante leggi: questa querela non è nuova, ma molta antica, e fin da' tempi della libera Repubblica s'intese; tanto che Cesare (c), (c) Suet, in e Pompeo pensarono di darvi qualche compenso, con ridurre ad un cert'or- Jul. cap. 24. dine la giurisprudenza Romana: il che se non potè mai ridursi ad effetto da Cicer. 18. 1. nomini sì illustri, molto meno s'è potuto dapoi sperare dagli altri, come impresa affatto disperata, ed impossibile, non che dura, e malagevole. Ma queste querele, o quanto meglio farebbon costoro, se le scagliassero contra i depravati costumi degli uomini, contra la lor ambizione, e dissolutezza, anzi che contro alle leggi: ben è egli vero che moltitudine di vizi, e moltitudine di leggi fi fecondano, e fi producono l'una l'altra quafi fempre, ond'è che Arcefilao (d) foleva dire, che ficcome dove fono molte medicine, e (d) Joh. Scola molti medici, quivi sono infermità abbondanti : così dove abbondan le leg- som. 41. gi, ivi effere ingiustizia somma; nulladimanco non è somma ingiustizia, nè fono molti vizj, perche sieno molte leggi, ma ben sono molte leggi, perche fono molti vizi. Per riparare a' corrotti costumi degli uomini, non v'era altro rimedio, che quello delle leggi. L'Imperio Romano molto tempo prima avrebbe veduta la fua rovina, fe di quando in quando la prudenza di qualche Principe non v'avesse dato riparo per mezzo deile leggi. Eran a' Romani fempre innanzi a gli occhi molti domeffici esempi, che gli ammonivano, niun altro freno effer più potente alla diffolutezza degli uomini, quanto le leggi. Sapevan beniffimo, che fin da' primi tempi deila loro Repubblica niente altro più ardentemente bramavasi dalla licenziosa gioventù Romana, falvo che non esser governati dalle leggi, ma che dovesse al Rè ogni cosa rimetterfi, ed al fuo arbitrio; nè ciò per altra cagione, fe non per quella, che con molta eleganza vien rapportata da Livio (e): Regem, e' dicevano, hominem esse, à quo impetres ubi jus, ubi injuria opus sit : esse gratiæ locum, esse lib. 1. beneficio, & trasci, & ignoscere posse: inter amicum, & inimicum discrimen nosse. Leges, rem surdam, inexorabilem esse, salubriorem, melio... remque inopi, quam potenti; nihil laxamenti nec veniæ habere, si modum. excesseris: periculosum esse, in tot humanis erroribus, sola innocentia vivere. Sentimenti pur troppo licenziosi, e dannevoli, e che dirittamente si oppogonno a quel che infegnò Aristotele nella sua politica (f). Ove sia Re- (f) Aristo pubblica fenza vizi, certamente mal fa, chi vuol caricarla di leggi, ficco- lib. 3. Polita me mal fa, chi ad un corpo fano vuol applicar medicamenti. Ma fe quella, già data in preda a' luffi, minaccia rovina, non v'è altro riparo, che ricorrere alle leggi. E meglio in queiti can iara, che nena republina ambonidino le leggi, le quali proveggano, e s'oppongano ad ogni vizio (g), che Paiq. cap. 5; correre alle leggi. E meglio in questi casi sarà, che nella Repubblica abbon-

rimetter de ver, for

§. 3. Adam. Rupert. in Com. 4d Pomp. сар. б.

(h) Baco de Augum. scient, lib. 1.

run. doffr. Jur. rimetter tutto all'arbitrio de' Magisfrati, il giudicio de' quali stà sottoposto agli affetti, ed alle macchinazioni, e tranelli de' litiganti,

> Egli è pur vero, che alla corruttela de' costumi non si remedia a bastanza colle leggi; ed in ciò non fi può non commendare quel gravissimo ammaestramento di Bacone di Verulamio (h), che dovrebbon i Principi aver sempre inanzi agli occhi, dicendo eglì, che la maggiore lor cura, e penfiero dovrebbe effere non tanto, come tanno, di rimediar agli abusi, ed alle corruttele colle leggi, quanto d'invigilare su l'educazione de' giovani. Sopra il buono allevamento de' medefimi dovrebbon impiegare per mezzo delle leggi tutto il lor rigore; poiche in questa maniera in gran parte si scemerebbe il numero de' vizi, e per confeguenza il numero delle leggi. Star tutt'intefi aben riftabilire, e fornir di buoni instituti, e di Professori l'Accademie, e l'Università de' studi, ed in ciò porre ogni lor cura. Erasi negli ultimi nostri tempi cominciato a veder qualche riparo da' Collegj instituiti per la gioventù, nel che furon eminenti i Giesuiti. Ma par ora che scaduta già in quelli la prima disciplina, veggasi ancora andare scemando quell'antico fervore, e corromperti fempre più ogni buon instituto. Richiederebbero veramente queste cose più tosto un Censore, che un Istorico; onde potendo sin qui bastare ciò che fe n'è divifato come per un apparato delle cofe che avranno a feguire , farem passaggio, dopo aver narrata la politia Ecclesiastica di quest'età, a' tempi di Costantino, donde quest'istoria prende suo principio.

### C A P. X L

Della Politia Ecclesiastica de' tre primi Secoli.

6 Can. duo funt 96. dift. & can. Principes . cans. 23. g#4ft. 5.

A nuova Religione Cristiana, che da Cristo Signor nostro cominciò ne L tempi di Tiberio a disseminarsi fra gli uomini, ci fece conoscere due potenze in questo Mondo, per le quali e' bisognava, che si governasse, (a) Novel. la spirituale, e la temporale, riconoscenti un medesimo principio, ch'è Iddio folo (a). La Spirituale nel Sacerdozio, o Stato Ecclesiastico, che amministra la cose divine, e sacrate : la temporale nell'Imperio, o Monarchia, miam, dif. 10. o vero Stato politico, che governa le cose umane, e profane : ciascuna di loro avente il fuo oggetto separato: i Principi perche sopraintendano alle cause del Secolo: i Sacerdoti alle cause di Dio. Ciascuna ancora ha suo potere diverso e distinto; de' Principi il punire, o premiare con corporal pena, o premio : de' Sacerdoti con spirituale. In breve, a ciascuna su dato il fuo potere a parte; laonde ficcome non fenza cagione il Magistrato porta la Spada, così ancora i Sacerdoti, le Chiavi del Regno de Cieli.

Non così era prima prefio a' Pagani, i quali non riconolcevano nei Mondo queste due potenze infra loro separate, e distinte; ma in una sola per-

fons

Iona l'unirono; ond'è, che i loro Rè foli n'eran capi, e moderatori : e la ragion era, perch'essi della Religione si servivan per la sola conservazione dello Stato, e non la indirizzavano, come facciam noi, ad un altro più fublime fine. Così presso a' Romani il Pontificato massimo lungo tempo durò nella stessa persona degl'Imperadori (b), e se bene avessero separati Collegi (b) Dio lib. di Sacerdoti, a'quali la cura della lor religione era commessa, nientedime- 14. Anast. no come che della medefima fi fervivano per la fola confervazione dello Germon. lib. Stato, dovean per conseguenza le deliberazioni più gravi al Prencipe ripor- immun. cato tarsi, che n'era il capo: istituto, che ad essi su tramandato da' loro maggio- 9. num. 3. ri, appo i quali, come dice Cicerone (c), qui rerum potiebantur, iidem au- (e) Cic. de guria tenebant; ut enim sapere, sic divinare, regale ducebatur. Virgilio (d) del Rè Annio cantò.

(d) Virgil. lib. 3. verf. 80.

Rex Anius, Rex idem hominum, Phæbique Sacerdos.

Appresso gli antichi Greci questo medesimo costume veggiamo, che ci rappresenta Omero, dove gli Eroi, cioè i Principi eran quelli, che facevan i facrifizi : degli Ateniefi, e di molte altre Città della Grecia lo stesso marra Platone: appresso gli Etiopi, scrive Diodoro, che i Rè eran i Sacerdoti: ficcome ancora appresso gli Egizj narra Flutarco; ed appresso

gli Spartani Erodoto (e).

Ma presso a' Cristiani la Religione non è indirizzata alla conservazione imperio summ. dello Stato, ed al riposo di questo Mondo, ma ad un più alto fine, che ri- porest. cap. 2. guarda la vita eterna, e che ha il fuo rispetto a Dio, non a gli uomini: e quindi presso di Noi il Sacerdozio è riputato tanto più alto, e nobile dell' Imperio, quanto le cose divine sono superiori all'umane, e quanto l'anima è più nobile del corpo, e de' beni temporali. Ma dall'altra parte, effendo stata data da Dio la spada all'Imperio per governar le cose mondane, vien ad essere questa potenza più forte in se medesima, cioè a dire in questo Mondo, che non è la potenza Spirituale data da Dio al Sacerdozio, al quale proibì l'ufo della fpada materiale; poscia che ha solamente per oggetto le cose spirituali, che non sono sensibili; ed il principale effetto della sua forza è riserbato al Cielo; come ce ne fece testimonianza l'istesso nostro buon Redentore, dicendo, il suo Reame non essere di questo Mondo, e che se ciò fosse, le sue genti combatterebbono per lui.

Riconosciute fra noi queste due potenze procedenti da un medesimo principio, ch'è Iddio, da cui deriva ogni potestà, e terminanti ad un medesimo fine, ch'è la beatitudine, vero fine dell'uomo: è ftato necessario, si proccurasse, che queste due potenze avessero una corrispondenza insieme, ed una finfonia (f), cioè a dire un'armonia, ed accordo composto di cose differenti, (f) Movel. per comunicarsi vicendevolmente la loro virtu, ed energia; dimanierachè 42. 149. se l'Imperio foccorre colle fue forze al Sacerdozio, per mantenere l'onor di Dio; ed il Sacerdozio scambievolmente stringe, ed unisce l'affezion de' Popoli all'ubbidienza del Principe, tutto lo Stato farà felice, e florido: per

(1) Grot. de

contrario.

contrario, se queste due potenze sono discordanti fra' loro, come se il Sacerdozio abufandofi della divozion de' Popoli intraprendeffe fopra l'Imperio, o governamento politico, e temporale: ovvero le l'Imperio voltando contra Dio quella forza, che gli ha posta fra le mani, attentasse sopra il Sacerdozio, tutto va in disordine, in confusione, ed in ruina.

Egli è Iddio, che ha messo quasi da per tutto queste due potenze in diverle mani, e l'ha fatte amendue sovrane in loro spezie, affinche l'una serviffe di contrappeso all'altra, per timore, che la loro sovranità infinita non degeneraffe in difregolamento, o tirannia. Così vedesi, che quando la fovranità temporale vuole emanciparsi contra le leggi di Dio, la spirituale le (1) Loyleau si oppone incontanente; e medesimamente la temporale alla spirituale (2): la qual cosa è gratissima a Dio, quando si fa per via legitima, e sopra tutto quando si fa direttamente, e puramente per suo servigio, e per lo ben pub-

blico, non già per l'interesse particolare, e per intraprender l'una sopra

des Beign, cap.

15. NAM. 4.

l'altra. E poiche queste due potenze si rincontrano per necessità insieme in tutti i luoghi, ed in tutti i tempi, ed ordinariamente in diverse persone; e dall'altra parte tutte due sono sovrane in loro spezie, niente affatto dipendendo l'una dall'altra; l'infinita Sapienza per evitare il disordine estremo, che nasce inevitabilmente dalla loro discordia, ha piantati limiti sì fermi, ed ha messe separazioni si evidenti fra loro, che chiunque vorrà dare, benchè piccol luogo alla ragione, non si potrà ingannare nella distinzione delle loro appartenenze; poichè qual cosa è più facile a distinguere, che le cose sacrate dalle profane, e le spirituali dalle temporali? Non bisogna dunque, se non praticare questa bella regola, che il nostro Redentore ha pronunciata di sua propria bocca, Reddite que sunt Cesuris Cesari, & que sunt Dei Deo. Regolamento affai breve, ma per certo affai netto, e chiaro, perche quando la cura dell'anime, e delle cose sacrate appartiene al Sacerdozio, egli bisogna, che il Monarca stesso se gli sottometta in ciò, che concerne direttamente la religione, ed il culto di Dio, se sente d'avere un anima, e le vuol effere nel numero de' figliuoli di Dio, e della Chiesa; chiaro, e famoso è l'esempio dell'Imperador Teodosio, il quale alla censura d'un semplice Arcivescovo si rende, ed adempiè la penitenza pubblica, che gli era stata da colui ingionta: l'attesta ancora l'esempio di Davide, Qui & si - regali unclione Sacerdotibus, & Prophetis præerat in causis sæculi, ta-(b) Can. 41. men suberat eis in causa Dei (h).

S. item cum David, tans. 2. 94. 7.

(i) Dupin do Antia. Esel. difc. diff.7. (1) Bern 17. 42<sub>4</sub>

Reciprocamente ancora, poichè la dominazion delle cose temporali appartiene a' Principi, e la Chiefa è nella Repubblica, come dice Ottato Milevitano, e non già la Repubblica nella Chiefa, bifogna che tutti gli Ecclefiaftici, ed anche i Prelati della Chiefa ubbidifcano al Magistrato Secolare in ciò ch'è della politia civile (i). Si omnis anima potestatibus subdita est, ergo & vestra (dice Bernardo (k) ad Errico Arcivescovo di Sens) quis vos exsepit ab Universitate? Certé, qui centat excipere, tentat decipere; e S. Gio. Crifostomo

Crisostomo sponendo il passo di S. Paulo: Omnia anima potestatibus sublimioribus subdita est, dice, etiam si sueris Apostolus, Evangelista, Propheta, Sacerdos, Monachus, hoc vero pietatem non lædit (1). In breve, il Papa (1) Chrysoft. S. Gregorio (m) il grande: Agnosco, dice, Imperatorem a Deo concessum, ad ep. Pau. ad non militibus Jolum , sed & Sacerdotibus etiam dominari.

Poichè dunque la distinzione di queste due potenze è tanto importante, lib.2. 19.94. egli è stato ben necessario dar loro nomi differenti, cioè coloro, i quali hanno la potenza Ecclesiastica, sono chiamati Pastori, e Prelati; e gli altri, che possedono la temporale, sono particolarmente nomati Signori, o Dominatori. Appellazione, ch'è interdetta agli Ecclesiastici di propria bocca di N. S. il quale in due diversi tempi, cioè nella domanda de' figliuoli di Zebedeo. e nel contrasto di precedenza sopravenuto fra' suoi Apostoli, poco avanti la sua santa passione, reiterò loro questa lezione: Principes gentium dominantur eorum, vos autem non sic, &c. Lezion che S. Pietro ha ben raccolta nella sua prima lettera, dicendo a' Vescovi: Pascite, qui in vobis est, gregem Dei, non ut Dominantes in Cleris, sed forma facti gregis, cioè a dire, stabilito in forma di greggia, il cui pattore non è il Signore, e proprietario, ma il ministro, e governatore solamente (n). Così Dio gli dice: Pasce oves meas, e non già tuas (o).

Ed in verità la potenza Ecclesiastica essendo diretta sopra le cose spiri- ad cap. 21. tuali, e divine, che non sono propriamente di questo Mondo, non può Joan. Richeappartenere a gli uomini in proprietà, nè per diritto di Signoria, come le rius par. 3. cose mondane, mo solamente per esercizio, ed amministrazione, finat- Apologia pro tanto che Iddio (il qual folo è il Maestro, e Signore delle nostre anime) 30. Gersonio. commette loro questa potenza sopranaturale, per esercitarla visibilmente in questo Mondo sotto suo nome, ed autorità, come suoi Vicari, e Luogotenenti, ciascuno però secondo il suo grado Gerarchico, appunto come nella politia civile più Ufficiali, essendo gli uni sotto gli altri, esercitano

la potenza del fovrano Signore.

Tutto ciò si dice per ispiegare la proprietà de' termini del soggetto della presente opera, non già per diminuire in parte alcuna la potenza Ecclesiastica, la quale per contrario riferendosi direttamente a Dio, dee essere stimata ben più degna di quella de' Principi della Terra, i quali ancora non avean nel principio la loro, che per ufficio, e per amministrazione, appartenendo là Sovranità, o per meglio dire la libertà perfetta allo Stato in corpo. Così in que' tempi erano pur effi chiamati Pastori de' Popoli, come vengon qualificati da Omero: ma l'oggetto della lor potenza, che confiste nelle cose terrene, essendo adattato a ricever la Signoria, o Potenza in proprietà, essi Phanno da lungo tempo guadagnata, ed ottenuta in tutti i paesi del Mondo: de' quali molti parimente ve ne sono, dove essi han ottenuto non folamente la Signoria pubblica, ma ancora la privata, riducendo il lor Popolo in ischiavitudine.

Non si possono ritrovar pruove più considerabili della distinzione di Tom, I. queste

(m) Gregor.

loc. cit. nm. 10. (o) Augustin. ver∫. 7.

queste due manière di potestà, nè più solenni esempi del cambiamento. della potestà per ufficio, e per esercizio, in quella di proprietà, e per diritto di Signoria, che in quel che accadde nel Popolo di Dio, quando annojato d'effer comandato da' Giudici, ch'efercitavano sopra di lui la sovranità per ufficio, ed amministrazione affolutamente, egli volle avere un Rè, il quale da allora innanzi avesse la sovranità per diritto di Signoria. Ciò che dispiacque grandemente a Dio, il quale disse a Samuello ultimo de' Giudici, essi non hanno te ritusato, ma mè, affinche io non regni più so-(p) 1. Reg. 8. pra loro, e poco dapoi: Tale sard il diritto del Rè, &c. (p). Il che fignifica, che Iddio stesso era il Rè di questo Popolo, ed aveva sopra lui la proprietà, e la potenza, allorchè era governato da semplici Giudici, o Uffi-(4) Loyseau ciali (4); ma che ciò non sarà più, quando avrà un Rè, il quale s'abuserà be. eb. au. 13. di questa potenza in proprietà. Bella instruzione agli Ecclesiastici di lasciare a Dio la proprietà della potenza spirituale, e contentarsi dell'esercizio di quella, come fuoi Vicari, e fuoi Luogotenenti, qualità la più alta, e

> Ecco la distinzione della potenza spirituale, e della temporale, che bendimostra, che l'una non include, e non produce l'altra, medesimamente non è superiore all'altra; ma che amendue sono o sovrane, o subalterne in

diritto loro, e in loro spezie.

la più nobile, che potesse essere sopra la Terra.

Ma nientedimeno questa distinzione non impedisce, che l'una, e l'altra. non possano risedere in una stessa persona, e talora, ch'è più, a cagion d'una medesima dignità. Tutta volta bisogna prender cura, che quando esse risiedono nella medesima dignità, sa mestiere, che ciò sia una dignità Ecclefiastica, e non già una fignoria, o ufficio temporale, poichè la po-. tenza spirituale essendo più nobile della temporale, non può dipendere, nè effere accessoria a quella, siccome non può appartenere agli uomini laici, a' quali appartengono ordinariamente le potenze temporali; e sopra tutto la potenza spirituale non può tenersi per diritto di Signoria, nè deferirsi; per successione, nè possedersi ereditariamente, come le Signorie temporali.

Donde siegue, per dir ciò di passaggio, che è errore contro al senso co. mune d'avere in Inghilterra voluto attribuire al Rè, o alla Reina la sovra-. nità della Chiefa Anglicana, in quel modo, che fe l'attribuifce la tempora. (r) Loyseau lità del suo Reame, quasi fosse da questa dependente (r): ebbe ciò suo cominciamento da collera, e da una particolar indegnazione d'Errico VIII. contra 'l Papa, il qual negò d'approvare il di lui divorzio, di che prese egli tanto sdegno, che ricusò per l'innanzi di pagargli più quel tributo, che lungo tempo avanti fi pagava in Inghilterra; e quel ch'è più, feguendo losfrenato impeto dell'ira, fi dichiarò Capo della Chiefa Anglicana immediatamente dopo Giesù Crifto, e costrinse il suo Popolo a giurare, che lo riconosceva Signor sovrano tanto nelle cose spirituali, che temporali: error, che apparve poi visibilmente, quando la Reina Elisabetta sua siglinola venne a regna

i ec. cis. nu. 16.

regnare; imperocchè si vide allora una femina per Capo della Chiesa An-

glicana, e la fovranità spirituale caduta nella conocchia.

Ora benche per qualche tempo queste due potenze sieno state nelle medesime persone fra il Popolo di Dio, cotesto però si fece in modo, che la temporale era sempre accessoria al Sacerdozio; ma dapoi, che il Popolo volle effer dominato da' Rè, questi Rè non ebbero la potenza spirituale : e se pur talora la vollero essi intraprendere, ne suron aspramente puniti da Dio, come è manifesto per l'istoria d'Ozia (s): ed in quanto a' Pagani, s'è (s) 2. Paragià veduto, che in più Nazioni i Rè sono stati Sacerdoti, sommettendo la Grot. cap. 26. religione allo Stato, e non se ne servivano, che in quanto ella era necessaria de imp. summ. allo Stato: ma noi instruiti in migliori Scuole, abbiam' appreso di preferire perest. num: s. la religione, c'ha il fuo rispetto a Dio, e riguarda la vita eterna, allo Stato, V. Bovanni Polis. 116. 2. che non riflette, se non agli uomini, ed al riposo di questo Mondo. Ma cap. 17. 0 18. non vi è però alcun inconveniente, nè repugnanza, che la potenza temporale fia annessa, e rendasi accessoria, e dependente dal Sacerdozio; come ne' feguenti libri di quest' Istoria ofserveremo nella persona del Pontefice Romano, e negli altri Prelati della Chiefa: non già perchè fosse stata prodotta dalla fovranità fpirituale, e fosse una delle sue appartenenze necessarie, ma fi è da loro acquistata di volta in volta per titoli umani, per concessioni di Principi, o per prescrizioni legittime, non già Apostolico Jure, come dice S. Bernardo (t); nec enim ille tibi dare, quod non habebat, potuit.

Ecco il rincontro di queste due potenze in sovranità independenti l'una lib.2. de Condall'altra, e riconoscenti un sol principio, ch'è Iddio, distinte con ben fermi limiti per propria bocca del nostro Salvatore, in guisa, che l'una non

hà che impacciarfi coll'altra.

# Politia Ecclesiastica de tre primi Secoli in Oriente.

R Iconoscendo noi adunque per la religione Cristiana nel Mondo queste due potenze, bisognerà, che si narri ora, come la spirituale sosse cominciata ad amministrarsi fra gli uomini, e come perciò tratto tratto nell'Imperio, ed in queste nostre Provincie si fosse stabilita la politia, è lo stato Ecclesiastico, che ne' secoli seguenti portò uno de' maggiori cambiamenti dello stato politico, e temporale di questo Reame.

In que' trè primi fecoli dell'umana Redenzione, prima, che da Costantino Magno si fosse abbracciata la Cristiana religione, non potrà con fermezza ravvifarsi nell'Imperio alcuna esterior politia Ecclesiastica. Gli Apostoli, ed i loro successori intenti alla sola predicazione del Vangelo, non molto badarono a stabilirla; e ne furon impediti ancora dalle persecuzioni, che gli costringevano in privato, e di soppiatto, a mantenere l'efercizio della loro religione fra' Fedeli.

Il nostro buon Redentore adunque, dovendo ritornar al Padre, che lo mandò in quelto Mondo per mostrarci una più sicura via di nostra salute, volle .

volle, dopo averci dati tanti buoni regolamenti, lasciare in Terra suoi Luogotenenti, a' quali questo potere spirituale comunicò, perchè come suoi Vicarj mantenessero, e promulgassero da per tutto la sua religione. E volle valersi, non già del ministero degli Angioli, ma piacendogli innalzare ilgenere umano, volle eleggere per più profondi milteri, non i più potenti uomini della terra, ma i più vili, ed abjetti; volendo con ciò darci un'altra nota di distinzione tra queste due potenze, che l'una non riguarda, nè stirpe, nè altri pregi, che il Mondo stima, ma solamente lo spirito, non il fangue, e gli altri umani rispetti. Lasciò per tanto questa potenza agli: Apostoli suoi cari discepoli, i quali mentre egli conversò fra poi in Terra, lo feguirono; a' medefimi diede incombenza d'infegnare, e predicare la fua legge per tutto il Mondo; e diè loro il potere di legare, e sciorre, come. ad effi pareva, impegnando la fua parola, che farebbe fciolto in Cielo,

quel ch'essi prosciogliessero in l'erra, e legato, quel che legassero.

Gli Apostoli ancorchè riconoscessero per lor Capo S. Pietro, nel principio a tutt' altro pensarono, che a stabilire un'esterior politia Ecclesiastica, poichè intenti folamente alla predicazione del Vangelo, ed a riducere l'umangenere alla credenza di quella religione, ch'essi proccuravano di stabilire, e di stenderla per tutte le Provincie del Mondo, non badarono, che a que-Ro folo: si sparsero perciò, e s'incaminarono per diverse parti, ove più il bisogno, overo l'occasione gli portava. Le prime Provincie suron quelle d'Oriente, come più a Gierusalemme, ed alla Palestina vicine: scorsero in Antiochia, in Ismirna, in Efeso, in Alessandria, e nell'altre Città delle Provincie d'Oriente, nelle quali fecero miracolofi progressi, riducendo que popoli alla vera credenza: nel che non molto venivano frastornati, ed impediti dagli Ufficiali dell'Imperio, poich'essendo queste Provincie Iontane da Roma, Capo, e Sede degl'Imperadori, non erano così da presso i loro, andamenti offervati; onde poterono stabilire in molte Città di quelle Provincie la religione, e fare in più luoghi più unioni di Fedeli, ch'essi chia-(a) Hiero maron Chiefe. Ma in questi principi, come dice S. Girolamo (a), fondate. nym. in spift. ch'essi avevano nelle Città le Chiese, erano quelle governate dal comun configlio del Presbyterio, come in Ariftocrazia. Dapoi crefciuto il numero de' Fedeli, e cagionandofi dalla moltitudine confusioni, e divisioni, si pensò per ovviare a' disordini, di lasciare bensì il governo al Presbiterio, madi dar la foprantendenza ad uno de' Preti, il qual fosse lor Capo, che chiamaron Vescovo, cioè a dire, Inspettore, il quale collocato in più sublime. grado, avea la soprantendenza di tutti i Preti, ed al quale apparteneva la cura, ed il pensiero della sua Chiesa, governandola però insieme col Presbiterio: tanto che'l governo delle Chiese divenne misto di Monarchico, ed-(b) Petr. de Aristocratico, onde Pietro di Marca (b) ebbe a dire, che il governo Mo-Marc. de Pa- narchico della Chiefa veniva temperato coll'Aristocratico.

ed Titum.

triarc. Juxta receptum ab

Alcuni han voluto sostenere, che in questi primi tempi il governo, e amaibus Theo- politia delle Chiese fosse stato semplice, e puro Aristocratico presso a Preti

fola-

folamente, niente di più concedendo a' Vescovi, che a' Preti, non reputan- logia anioma dogli di maggior potere, ed eminenza fopra gli altri: ma ben a lungo fù tal Reclefia Regierrore confutato dall'incomparabile Ugone Grozio (c); ed il contrario ci men, Arifiodimostrano i tanti Cataloghi de' Vescovi, che abbiamo appresso Ireneo, crasico tem-Eusebio, Socrate, Teodoreto, ed altri, da' quali è manifesto, che fin da' tempi degli Apostoli ebbero i Vescovi la soprantendenza della Chiesa, e de Imp. summ. collocati in più eminente grado, soprastavano a' Preti, come loro Capo. possili. cap. 11. Così, non parlando de' Vescovi di Roma, come cosa a tutti palese, in Aleffandria, morto, che fù S. Marco Evangelista, il qual soprastava a quella Chiefa, nàrra S. Girolamo (d), che i Preti sempre ebbero uno, che (d) Hieroeleggevan per loro Capo, & in celsiori gradu collocatum, Episcopum no- nym. epis. minabant. Morì S. Marco nell'anno 62. della fruttifera Incarnazione, e nell'ottavo anno dell'Imperio di Nerone (e): e dopo lui, fu in suo luogo (e) Eusebio. rifatto, vivendo ancora S. Giovanni Apostolo, Aniano; ad Aniano succedette nel governo di quella Chiefa, Abilio; ad Abilio, Cerdone; e così di mano in mano gli altri (f). In Antiochia, Evodio, Ignazio, &c, In Gierusalem- (f) Grot. me, vivente ancor S. Giovanni, dopo la morte di S. Giacomo, tennero il lec. cit. Vefcovato di quella Città, Simone, Giusto, &c. In Ismirna dagli Apostoli Ressi, cioè da S. Giovanni, sù preposto a' Preti per Vescovo Policarpo, che governò quella Chiefa fin ad un' età provetta. Così ancora la Chiefa d'Efefo. ancorchè amministrata da' Preti, a costoro però uno era, che presedeva, e dopo Timoteo, ne fu per qualche tempo Capo S. Giovanni medefimo: detto perciò Principe del Clero, ed Angelo della Chiefa: fuccedettero quindi Tito, ed altri in appresso; tanto che nel Concilio di Calcedonia (g) per (g) Concil bocca di Leonzio Magnesiano, leggiamo: A Sancto Timotheo, usque nunc Chalcedo-11 XXVII. Episcopi facti, omnes in Epheso ordinati sunt.

Nè dovra sembrar cosa strana, per dir ciò di passaggio, che gli Evangelisti, il cui impiego era d'andar girando per le Provincie dell'Imperio, e predicare il Vangelo, avessero potuto essere Vescovi d'alcuna Città; poichè, come ben avvisa Ugon Grozio (h), essi avean anche per costume di (b) Gros. fermarsi in qualche luogo, ove scorgevano, che la loro più lunga dimora loc. cit, potesse essere di maggior profitto: e sermati, adempievano tutte le parti d'un buon Vescovo, presedendo al Presbiterio. E per questa cagione noi leggiamo, che gl'iltessi Apostoli surono Vescovi d'alcune Città, perche in quelle lungamente dimorati, aveano governate le loro Chiese, come tutti,

gli altri Vescovi, da essi in altre Città instituiti, facevano.

Così col correr degli anni, diffeminata la religion Cristiana per tutte le Provincie dell'Imperio, ancorchè mancassero gli Apostoli, succedettero, in lor luogo i Vescovi, i quali soprastando al Presbiterio, ressero le Chiese; e fi videro perciò nelle Città costituiti i Vescovi, come dice S. Cipriano: Jam quidem per omnes Provincias, & per Urbes singulas constituti sunt Episcopi. Onde dapoi fu stabilmente costituito, che nel governo delle Chiese, uno de' Preti dovesse soprastare agli altri, ed al quale dovesse,

G 3

(c) Grot.

nense actione,

Digitized by GOOGLE

appar-

epift. 85.

(i) Hieron, appartenere la cura della Chiefa , come testifica S. Geronimo (i): In toto Orbe decretum est, ut unus de Presbyteris electis cæteris superponeretur, ad

quem omnis cura Ecclesiæ pertineret.

Egli è però vero, che quantunque S. Cipriano dica, che in ciascheduna Città fosse stato il Vescovo instituito, si sà nondimeno, che moltissime non Pebbero, e furon governate, e rette dal solo Presbiterio; poichè gli Apostoli non in ogni Chiesa instituirono i Vescovi, ma molte ne lasciaron al solo governo del Presbiterio, quando frà essi non v'era alcuno, che fosse degno (k) S. Epi. del Vescovato, come dice S. Episanio (k): Presbyteris opus erat, & Diaconis, per hos enim duos Ecclesiastica compleri possunt, ubi verò non inventus est quis dignus Episcopatu, permansit locus sine Episcopo; ubi vero opus fuit, & orant digni Episcopatu, constituti sunt Episcopi. E quelle Chiese, che rimanevan senza Vescovo, dice S. Girolamo, che communi Presbyterorum consilio gubernabantur. Così di Meroe Città dell'Egitto, testifica S. Atanafio (1), che fino a' fuoi tempi, non avea avuto Vescovo, e si governava dal folo Presbiterio : e così di molte altre Città dell'Imperio teftificano molti Scrittori di que' tempi.

(1) Dupin de ansiq. Recl. disc. dissert.1. **§**. 8.

phan. baref.

75•

in *cap*. 2. Isaia. Et nos habemus Sematum nostrum Cottum Presbytero-711m.

(n) S. Bafil. **9**. 319.

ep. 10. lib. 1. ep. 7. lib. 2. op. 2. lib. 4. op. 10. lib. 3. ep. 10. lib. 4. (p) Vedi

Claud. Fonde antiq. Jur. Prosbyt. in reg. Eccl. cap. 7. 9.

(4) Czsar de Bello Gallic. lib. 6. Maccellin.

1. 28. bif.

vit. tap. 11. tram. 8.

Tale fu la politia in questi primi secoli dello Stato Ecclesiastico, nè altra (m) Hieron. Gerarchia si ravvisò, nè altri gradi distinti, sè non di Vescovi, Preti, e Diaconi, i quali come loro Ministri teneano anche cura dell'oblazioni, e di ciò, che al Sacro Ministero era necessario. Questi componevano un sol Corpo, di cui il Vescovo era Capo, e gli altri Ministri, o meno, o più principali erano i membri, ed era come un Configlio, o Senato del Vescovo, chè infieme con lui governava la Chiefa. Quindi S.Girolamo (m) ragionando de Vescovi, dicea che anche quelli aveano il lor Senato, cioè il Ceto de' Preti: ficcome anche dicea S. Bafilio (n); ed Ignazio scrivendo a'Tralliani affermava, (6) Ciprian. che i Preti fossero i Consiglieri del Vescovo, gli Assessori di quello, e che dovellero riguardarfi come fucceduti in luogo del Senato Apostolico: quindi era che S.Cipriano non foleva trattar cos'alcuna di momento fenza l'intervento o configlio de' fuoi Preti, e Diaconi, come fi raccoglie dalle fue epittole (o).

Alcuni credettero (p), che questa politia di dar la soprantendenza a' Vescovi, e superiorità sù i Preti fosse stata introdotta anche ad esempio de tejo in differs. Gentili, appesso i quali nel Sacerdozio parimente si notavano più gradi; e si vede ciò non solamente essersi praticato da' Greci, e da' Romani, ma effere stata anche disciplina antichissima de' Druidi nella Gallia, come narra Celare ne' suoi Commentari (q): Druidibus præest unus, qui summam inter eos habet authoritatem. Presso a' Burgundi suvi ancora il Sacerdote massimo, come narra Marcellino (r), e nella Repubblica Giudaica questo stesso (\*) Ammian. costume aprovò anche Iddio S. N. quando a tutti i Sacerdoti prepose uno di maggiore autorità.

Ma quantunque fosse ciò probabile , e che a loro imitazione si fosse insti-(i) Grot. los tuito tal ordine, nulladimanco dovrà sembrare a ciascuno più verisimile, ciò, che Grozio (s) suspica, essersi questa politia introdotta ad esempio delle Sinagoghe

goghe degli Ebrei, delle quali par, che le Chiefe fondate dagli Apostoli fosfero fimulacri, ed immagini: ed in fatti offerviamo, che in molti luoghi ke Sinagoghe erano fenz'imperio, ficcome la Chiefa da fe non ha imperio alcuno, e tutta la fua potenza è fpirituale : fi vede ancora, che gli Apostoli predicando per la Palestina, e per le Provincie d'intorno il Vangelo, trovavano in que' tempi molte Sinagoghe ben instituite fin da' tempi della difperfione Babilonica : e ricevendo queste per la predicazione degli Apostoli la fede di Cristo, giacchè ad esse prima d'ogn'attro su predicato l'Evangelo; non vi era cagione, perche dovessero mutar politia, ed allontanarsi da quella, che l'esperienzia di molti secoli aveva approvata, e commendata per buona; fi aggiungeva ancora, che riusciva agli Apostoli più acconcia al loro fine, perche in cotal guisa, dovendo disseminar una nuova Religione nel-PImperio gentile, si rendeva la novità meno strepitosa, nè dava tanto sù gli occhi agli Ufficiali dell'Imperio, a' quali poco importava, che niente mutandofi della lor esteriore politia, le Sinagoghe divenissero Chiese; e fondandofi altrove altre Chiefe, perche all'intutto conformi agl'instituti Giudaici, a' quali già effi s'erano accomodati, picciola novità loro s'arrecava, nè tanta, che potesse turbar lo stato civile dell'Imperio. Così in ogni Sinagoga effendovi uno, il qual fopraftava agli altri, che chiamavan il Principe, in fuo luogo fustituirono il Vescovo; erano in quelle i Pastori, ed a costoro succedettero i Preti: v'eran ancora gli Elemosinieri, i quali avean in gran parte corrispondenza co' Diaconi.

### Politia Ecclesiastica in Occidente, ed in queste nostre Regioni.

Parfa in tanto per le Provincie d'Oriente questa nuova Religione, ed avendo in quelle parti avuto mirabili progressi, si proccurò anche stabilirla nell'Occidente. Alcuni degli Apostoli, e molti loro discepoli s'incaminaron perciò verso queste nostre Regioni. Narrasi, che S. Pietro stesso lor capo, lasciando la Cattedra d'Antiochia, avendo instituito Vescovo in quella Chiesa Evodio, navigaffe con molti fuoi difcepoli verso Italia per paffare in Roma: Che prima approdaffe in Brindifi, quind ad Otranto (a), e di la a Taranto, (a) P. Caraca nella qual Città vi predicasse la fede di Cristo, con ridurre molti di que' de Sacr. Neamella qual. Littà vi predicane la tede di Critto, con riduite motti di que pol. Eccl. Mon., Cittadini alla nuova credenza; e vi lasciasse Amasiano per Vescovo (b). Al- enp. 3. sett. 4. cuni anche han voluto (c), che visitasse eziandio Trani, Oria, Andria, e per (6) suven. PAdriatico navigaffe infino a Siponto; indi voltando le prore indietro, co-bifor. Tar. steggiando i nostri lidi capitasse a Reggio, nelle quali Città piantasse la Reli- & lib ali gione Cristiana: poi da Reggio partitosi con suoi compagni, navigando il Mar cap. 1.
Tirreno, e giunto nel nostro Mare, riguardando l'amenissimo sito della Cit. (c) Sumtà di Napoli, determinossi di sbarcarvi per ridurla alla vera credenza: e quì vogliono, che incontratofi nella porta della Città con una donna chiamata Candida, molti prodigi con lei, e con mo fratello Afpreno adoperaffe, di che mossi i Napoletani, riceverono da lui il battesimo, e prima di partirsi: per Roma, intituisse Vescovo di questa Città Aspreno, che su il primo, Narrali:

mont. lib. 1.

Narrafi ancora, che in questo passaggio medesimo S. Pietro s'inoltrasse infino a Capua, e che dopo aver ridotta questa Città, vi lasciasse per Vescovo Prifco uno degli antichi difcepoli di Crifto, nella cui cafa fece apparecchiar la Pasqua, e nel Cenacolo cibossi ce' suoi discepoli. Che in oltre essendosi portato fin ad Atina Città ora diftrutta v'avefle iftituito Marco per Vefcoyo: e finalmente prendendo il cammino per Roma nel passar per Terracina, avesse quivi ordinato Vescovo Epatrodito. I Baresi similmente pretendono, che S. l'ietro in questo passaggio, non meno, che a Taranto, ed Otranto, (d) Beatil. fosse capitato anche in Bari (d). I Beneventani, che pure ad essi avesse lasciato il primo Vescovo Fotino (e). Que' di Sessa pretendono il medesimo, (e) Carac.de e che avesse lor dato Simisio per Vescovo. In brieve, se si vuol attendere a si fatte novelle, non vi riman Città in queste nostre Regioni, che non pretenda avere i fuoi Vescovi instituiti, o da S. Pietro, o dall'Apostolo Paolo, come vanta Reggio del suo primo Vescovo Stefano, o da gli settantadue discepoli di Cristo nostro Signore, o finalmente da' discepoli degli Apostoli. In fatti Pozzuoli tiene il suo primo Vescovo essere stato Patroba de' 72. discepoli, e discepolo di S. Paolo, del quale egli fa menzione nell'epistola a' Romani, e che ordinato Vescovo da S. Pietro, capitato in Pozzuoli, vi feminaffe la fede Cristiana.

Narrafi ancora, che questa prima volta giunto S. Pietro in Roma, bisognò, che tosto scappasse via, a cagion de' rigorosi editti, ch'avea allora pubblicati l'Imperador Claudio contra gli Ebrei, volendo, che tutti uscissero (f) Suter. in di Roma (f). Che ritornato perciò in Gierusalemme, dopo avere ordinati

molt'altri Vescovi nelle Città d'Oriente, se ne venisse di nuovo in Italia per pulsore Christo passare la seconda volta in Roma; e che in questo secondo passaggio capitanaffiduè sumat- do nella Villa di Refina preffo a Napoli , e quivi colle fue predicazioni conzuantes, Roma vertendo, e battezzando quella gente, vi lasciasse Ampellone per meglio instruirgli nella fede di Cristo: donde ritornato poscia in Napoli, su da Aspreno, e da' Cristiani Napoletani ricevuto con infiniti segni di stima, e di giu-

(g) Ottato, bilo, fondandovi una Chiefa e che in questo secondo passaggio scorresse per molte altre Città della Puglia. Indi passato in Roma, stabilisse in quella Cit-Grot. de Ing. tà la sua Sede, ordinandovi Vescovo Lino, il quale dopo patito il martirio,

vi, fecondo il catalogo, ch'abbiamo de' Vescovi di Roma (g).

Altri all'incontro con un fol fiato han pretefo mandar a terra tutti questi racconti, e rendergli favolofi; poiche fi fono impegnati con pari temerità, che pertinacia, a sostenere, che S. Pietro non solamente non fosse capitato in patur Grotino, queste hostre parti, ma sfacciatamente han ardito d'affermare, che nemmen defendere fen- fosse stato in Roma giammai. Il più impegnato per questa parte, si vede esser tentiam a toto Salmasio (h), il quale contra ciò, che credettero i Padri (i) antichi della Chiela, e ciò, che a noi per antica tradizione fu tramandato da' nostri maggiori, vuol egli per ogni verso, che S. Pietro non fosse mai stato a Roma; ponendo (i) Irenzus in disputa quel, che con fermezza ha tenuto sempre, e costantemente tiene

ist. di Bari lib. 1. *∫o€1.* 3.

Claud. cap. erpulit.

Rufino, S. Agostin. Jum. pot. cap. ebbe per successore Clemente, indi Cleto, ed Anacleto, e gli altri Vesco-

11. nam. 5. (b) Salmas. in apparatu ad libros de primatu Papa: de que Admiorbe destitutum. Grot. epift. 53.

la Chiesa: il che diede motivo a Giovanni Ovveno (k) di credere salsamen- Tertullian.de te, che rimanesse questo punto ancor indeciso.

### An Petrus fuerit Romæ, sub Judice lis est.

Ma che che sia di questa disputa, la quale tutta intera bisogna lasciarla gentes, Laagli Scrittori Ecclefiastici, che ben a lungo hanno consutato quest'errore : a ctant. lib. 4. noi, per quello, che richiede il nostro instituto, basterà, che sia incontrasta- Dionysius bile, che o da S. Pietro stesso, o da gli altri Apostoli, ovvero da loro disce. Corinthius, poli, o da altri lor successori, fosse stata in molte Città di queste nostre Re- ed altri risegioni introdotta la Religione Cristiana, e fondate molte Chiese, o sien unioni Allacci de Ecdi Fedeli, ed instituiti perciò molti Vescovi, assai prima, che da Costantino el Occident. M. si fosse abbracciata la Religione nostra, cioè ne tre primi secoli dell'umana Redenzione. Si rende tutto ciò manifesto, non pure da' frequenti, e spessi cap. 2. num. 7. martiri, che seguiron in queste nostre Regioni, ma da' cataloghi antichi, (k) Ovven. che ancor ci restano de' Vescovi di molte Città. Napoli prima di Costantino lib. 1. spigr. 8. M. ne conta moltissimi: Aspreno, Epatimito, Mauro, Probo, Paolo, Agrippino, Eustatio, Eusebio, Marciano, Cosma, ed altri. Capua novera ancora i suoi, Prisco, Sinoto, Ruso, Agostino, Aristeo, Proterio, e Proto. Nola, Felice, Calionio, Aureliano, e Massimo. Pozzuoli, Patroba, Celfo, e Giovanni. Cuma, Mazentio. Benevento anche ha i fuoi, fra i quali il famolo Gennaro, che sotto Diocleziano sostenne il martirio. Atina vanta fin da' tempi degli Apostoli, Marco, da poi, Fulgenzio, ed Ilario. Siponto novera parimente i fuoi. Bari, Otranto, Taranto, Reggio, Salerno, ed altre Città di queste nostre Provincie prima di Costantino ebbero i loro Vescovi, de' quali lungo catalogo ne fu tessuto da Ferdinando Ughello in quella fua laboriofa opera dell'Italia Sacra.

Ma ficcome non può metterfi in disputa, che la Religione Cristiana fosse stata introdotta in molte Città di queste nostre Provincie ne' primi secoli, e che vi fosse in ciascuna di esse molto numero di Fedeli riconoscenti i Vescovi per loro moderatori; così non potrà dubitarfi, che l'efercizio di questa Religione si fosse da essi usato con molta cautela, e di soppiatto, e ne' nascondigli più riposti delle lor case, e sovente nelle grotte più sconosciute, e lontane dal commercio delle genti. Con minor libertà certamente poterono i nostri primi Vescovi in queste Provincie cotanto a Roma vicine, mantener tra' Fedeli questa Religione, di quel che far potevan coloro delle Provincie Orientali, come da Roma più lontane. Erano gl'Imperadori Romani tutt'intesi a spegnere affatto questa nuova Religione. Il solo nome di Cristiano gli faceva esosi, ed abominevoli, e per rendergli più esecrandi, gli accagionavan di molti delitti, e scelleraggini: ch'essi fossero omicidi, aggiugnendo, che ammazzassero gl'infanti, e si cibassero delle loro carni: che sossero incestuosi, e che nelle loro notturne assemblee mischiati, con esecrande libidini fi contaminaffero (1). Ed a coloro, che per la manifesta lor pro- (1) Min.Fel. bità non potevan imputar queste scelleratezze, rendevano detestabili presso Tertul. Apol.

Tom. I.

prascript. Cyprian. de Unit.Eccl.Arnob. Adv.

cap. 7. 8. 9.

agl'Im-

Orig. Cont. Vost. in Com ad epift. Plin. ad Trajan. de Christianer. persecut.

agl'Imperadori, come disprezzatori del culto degl'Iddii; che defraudasse-Celf. 6.p.193. ro gl'Imperadori del lor onore, mettessero sottosopra 1: leggi Romane, ed i loro costumi, e tutta la natura, non volendo invocar gl'Iddii, nè degnando di render loro i Sacrifizi, laonde venivan chiamati Atei, Sacrileghi, Perturbatori dello Stato, e de' costumi, e pestilenza eterna del genere umano, e della natura; poiche col disprezzo, dicevan essi, che i Criftiani facevan de' loro Dii, ne stimolavan l'ira alla vendetta, onde eran cagione di molti mali negli uomini, e nelle nazioni; tanto, che presso de' gentili passò per comune, e perpetua querela, che i Cristiani fossero cagione di tutti i loro mali: la qual perversa opinione durò in Roma fin a tempi di Alarico, quando prese quella Città, attribuendo questa lor disgrazia, all'ira degl'Iddii, i quali per lo disprezzo, che di lor si faceva, e della lorg Religione, vendicavansi in cotal guisa de' Romani: ciò, che mosse S. Agostino contra questa vana credenza a scrivere i libri della Città di Dio, e di far sì, che Orofio scrivesse la sua Orchestra, ovvero i suoi libri dell'Istoria contra i pagani (m).

(m) Voff. loc. cit.

Neren. cap. 16.

Tacit. An. 15.

Per queste cagioni gli Imperadori cominciarono a perseguitargli : e terribile sopra ogni altra fu la persecuzione di Nerone, che con severi editti gli condannò, come pubblici inimici dello Stato, e del genere umano, a pena (n) Suet. in di morte (n). Domiziano seguitò le sue orme. Trajano non su contro d'essi cotanto crudele, poiche rescrivendo a Plinio Proconsole allora in Ponto, ed in Bitinia, che lo richiedeva, come dovesse punirgli, atterrito dal numero grande, che alla giornata vedeva crescere in quelle Provincie, gli ordinò, che accusati, e convinti, contro di loro severamente procedesse, ma non acculati, non dovesse farne altra inquisizione usando più tosto connivenza, Nel che, come nota Vossio, su maggiore la clemenza di Trajano gentile contra i Criftiani, che degli stessi nostri Cristiani, non pur contra i Maomettani, ma contra i Cristiani medesimi imputati d'eresia, contro a' quali l'Inquisizione, Tribunale nuovamente introdotto, procede con molto rigore, per inquisizione, e senz'accusa: del quale Tribunale altrove ci tornerà occasione di lungamente ragionare. Crudelissimi nemici del nome Cristiano ancora furon Adriano, e gli Antonini: Severo, Maffimino, Decio, Valeriano, Diocleziano, Maffimiano, Galerio, e finalmente Maffenzio; e fe cotali perfecuzioni furono nell'altre Provincie dell'Imperio feroci, affai più terribili fi patirono fenza dubbio nella nostra Campagna, e nell'altre Provincie, delle quali ora fi compone questo Reame, come più a Roma vicine. Gli Ufficiali, da' quali venivan governate, per aderire al genio de' Principi, e per farsi conoscere zelanti del lor servigio, essendo più da presso osservati, eseguivan con rigore, e prontezza i loro editti : quindi è, che dalla Campagna, e da (a) P. Carac. queste nostre Provincie a ragione si vantino tanti Martiri (a), e che quasi tutdi Sacr. Neap. ti que' primi Vescovi delle loro Città s'adorino oggi per Santi, siccome quel-Most. monum. li, che in mezzo a sì fiere tempeste costantemente confessarono la fede di Cristo, ed intrepidi non curarono nè stragi, nè morti. Sono ancor oggi a noi

Digitized by Google

rimali

(r) Camil.

rimafi i vestigi del Cimiterio Nolano: le memorie de' martiri + praticati in Pozzuoli ne' tempi di Diocleziano : e tanti altri Cimiteri de' Martiri nell'altre Provincie, che dapoi, data la pace da Costantino alla Chiesa, suron da Fedeli scoverti, e manifestati; onde è che concorrendo alle tombe de Martiri per devozione i Popoli delle Città convicine, si fossero in appresso que'luoghi frequentati, e renduti pieni d'abitatori, e costruttovi nuove Terre e Castelli: e quindi è nato, che prendessero il nome di quel Santo, e che oggi nel nostro Reame, le nuove Terre non altronde s'appellino, che da qualche Santo lor Tutelare (r).

In questi tempi cotanto turbati, niuna esterior politia Ecclesiastica po- Per. in Edteva certamente ravvisarsi in queste nostre Provincie: i Fedeli per lo più con. Benev. mascosi, e fuggitivi, e con tante turbolenze, se non di soppiatto potevan attendere a gli esercizi della lor novella Religione. I Vescovi badavano con molto lor pericolo alle fole conversioni, e praticando in Città tutte gentili, fecondo che la necessità gli astringeva, scorrevan or in una, or in altra Città: tanto era lontano, che potessero pensare al governo politico delle lor

Per queste cagioni niuna mutazione, o cambiamento potè recarsi nella politia dell'Imperio, e tanto meno in queste nostre Provincie a tali tempi, per la nuova Religione Cristiana. Le Città eran tutte gentili, gentile era la Religione, che pubblicamente si professava, i Magistrati, le leggi, i costumi, i riti tutti. I Cristiani erano riputati come pubblici inimici, perturbatori dello Stato, e come tali fuori della Repubblica: le loro adunanze severamente proibite, non potevan aver Collegi separati, non potevan le lor Chiese posseder cos alcuna. Tutte le Città di queste nostre Provincie, ancorche nelle medesime molti Cristiani vivessero di nascosto, e tuttavia il numero de' redeli crescesse, eran gentili, ed il gentilesmo era pubblicamente prosessato. Ciascuna Città governandosi ad esempio di Roma, e molte da'Magistrati Romani, fi studiava anche nella Religione imitare il suo capo: e ciò non pur facevano i Municipi, le Colonie, e le Prefetture: ma anche le Città federate, che maggior libertà avevano.

> H 2 S. III. Na

[ + Delle Memorie de' Martiri, e del concorso del Popolo alle loro Addizione Tombe, onde si rendesser poi que' luoghi abbitati, parlando Chrisosto-dell'Autore. Mo ne' Commen. (p) dice: Contemplare Civitates ad MARTYRUM SEPUL- (p) Sal. 115. CHRA concurrentes, & Populos eorum amore inflammatos. Leggafi la detta Tom. 3. Epistola, che Valerio scrisse sopra questo soggetto, la quale và dietro l'Istoria Ecclesiastica di Eusebio Cesariense; e quanto dottamente trattonne (4) Origa Eccl Lib. 8. GIUSEPPE BINGHAMO (q). ] CAP. L. S. 8. 6

Digitized by GOOGLE

NAPOLI, siccome tutte l'altre Città di questo Regno erano universalmente Gentili.

Apoli non già come altri crede, divenne tutta intera Cristiana fin dal primo dì della predicazione, che dicesi esservi stata fatta da S. Pietro. Ben è probabile, che alcuni de' Napoletani abbracciafler incontanente la fede di Cristo, e con molta cautela seguendo il lor Vescovo Aspreno, vivesfero occulti in tal credenza; ma tutto il resto era idolatra, e questo culto veniva pubblicamente professato. Anzi che fra le Città Greche di queste nostre Regioni, Napoli fu certamente la più superstiziosa, e la più attaccata a gli errori degli Etnici, ed all'antica fua Religione. Aveva pubblici Templi, e (a) Macrob. varie Deità: ad Eumelo fuo patrio Dio: ad Ebone (a), che per l'aggiunte. Saturnal. lib. fe gli dava di chiariffimo, overo rifplendentiffimo Dio, fi crede lo steffo che 1. cap 8. Tu- Apollo, ed era ancor detto Dio Mitra: a Castore, e Polluce: a Diana: de seggi, cap. a Cerere, ed a tant'altri Numi. Ebbe altresì le Fratrie (come s'è già notato) dedicate non solamente a' suoi patri Dii, ma anche egli Eroi, dove ne' privati Templi in quelle costrutti, sacrificavasi dalle samiglie, che quivi si raunavano. Infiniti eran ancora i giuochi, che per celebrare con maggior pompa, e folennità le lor feste in questa Città si facevano, e rinomati tanto, che tiravan dalle più remote parti gli spettatori : famosissimi fra i quali eran 'i giuochi lampadici, celebrati con tanto fludio, e maestria, che invogliavano gli stessi Cesari ad esserne spettatori; nè inferiori ammiravansi i sesteggiamenti al Tempio di Cerere presso alla marina, onde perciò questa Dea vienda Stazio nomata Actia Ceres \*.

Vanamente credono alcuni, che in Napoli ceffaffero queste festività, e questi Tempi, tantosto che fuvi da S. Pietro predicato il Vangelo. Imperocchè è manifesto, che vi si mantenner quelli per molto spazio dappoi: Stazio, che scriffe sotto Domiziano, nelle sue Selve, ed altrove fa di queste feste, e di questi giuochi frequente menzione. Più scioccamente ancora, si sono altri perfuafi, che nel Ginnafio, il qual'era in Napoli dedicato ad Ercole, vi si facessero esercizi di lettere, e che fosse stat'onorato da Ulisse, come ascoltatore; quasi che in mezzo a que' tanti suoi lunghi, e faticosi errori, fe gli fosse svegliato l'appetito di metters'in Napoli ad apprender lettere. Era in Ginnafio inftituito per effercitarvi il corpo nel corfo, nel cefto, nelle lutte, e negli altri giuochi Ginnici, ed Atletici: e tanto celebre, ed illustre. era questo Ginnasio per lo rado, e stremo valore degli Atleti, che non solamente tirava a se peregrini di remotissimi paesi, ma (ch'è più notabile) fino gli stessi Imperadori, i quali portavansi spesso in questa Città, e godevan d'es-

[ \* STRABONE (b) parlando di un Tempio d'Apollo posto presso alla Geog. lib.: 7. Marina nel littorale Ambracio pure lo chiamò così Actil (quasi litoralem diceres ) Apollinis Templum. ]

ferne spettatori insleme, e spettacolo. Fu tal Ginnasio favorito da Angusto, da Tiberio, da Caligola, da Claudio, ed assai più da Nerone: Tito ne fu fommamente vago, ed abhattuto dal tremuoto, il rifece: l'onoraron ancora Domiziano, Trajano, Adriano, M. Aurelio il filosofo, Comodo, Settimio, ed Alessandro Severo, e quasi tutti gl'Imperadori, che a Costantino precederono. Venendo dunque Napoli, a cagion di tali spettacoli, cotanto da questi Imperadori frequentata , la più parte de quali essendo stati nemici fieri, ed acerbi, e crudelissimi persecutori della Cristiana Religione: qual mai potrà perfuaderfi, che questa Città, dopo il passaggio di S. Pietro. per Roma, avesse il Gentilesimo deposto, e pubblicamente abbracciata la Religione Cristiana, e professata? Non i costumi de' Napoletani tenacissimi del culto de' loro patri Dii, non le frequenti dimore de' Romani Imperadori in questa Città, non il costoro mortal odio contro de' Cristia i il possono certamente perfuadere; maben più tosto chiaramente convincon il contrario, e ne dimostrano quanto grave errore sia stato il credere, che in Napoli non vi furon martiri, quando è indubitato, ficcome nemmen potè negarlo lo stesso P. Caracciolo, che ve n'ebber, e molti, e spessi; ed il Cardinal Baronio (c), (c) Baron. favellando de SS. Fausto, e Giulita, rapporta in Napoli essere stati marto- 4nnos. ad riari. Conciosiachè la Città, quantunque creder si volesse, che come sedeji. P. Laiena rata non fosse stata sottoposta a' Romani Editti, era ella nondimeno per Gin. Nap cap, se stessa Idolatra, onde acerbissima nemica de' Cristiani, e tali parimente 6. pag. 104. eran coloro, che ne ministravan il governo. Anzi per la gran superstizione de' Napoletani, e per la fomma loro venerazione verso i patri Numi, eziandio dappoiche Costantino M. diede la pace alla Chiesa, si penò gran tempo, innanzi che il falso culto potesse interamente abolirvisi, siccome in altre Città dell'Imperio altresì, ed in Roma stessa fino a' tempi degl'Imperadori Alcadio, ed Onorio Principi religiolissimi, e risoluti di sterminare nell'Imperio. l'Idolatria, non vi si potè affatto estinguere. Ed è tutta mal tessuta favola ciò, che narrafi delle tante Chiefe, ed Altari in Napoli eretti da Costantino M. come chiaro vedraffi ne' feguenti libri di quest'Istoria: onde a ragione reputò il Giordano seguitato dal Tutini (d), che il Tempio dedicato in Napoli da Tiberio Giulio Tarso a Castore, e Polluce, fosse stato poscia da' Napoletani con- dell'origi de' fecrato al vero Nume in onor di S. Paolo Apostolo, non già nel tempo di Co- Seggi, cap. 4. stantino M. ma di Teodosio Imperadore. Simmaco (e), il qual ebbe vita nel (e) Simmache. quarto fecolo, ci fa vedere, ch'ella fi mantenne gentile per molt'anni dappoi- ip. 27. 14. 8. chè da Costantino su abbracciata la Religione Cristiana; laonde per questa costanza di non aver seguitato l'esemplo dell'altre Città, ma d'aver ritenuta l'antica Religione, vien da lui lodata, e fregiata del titolo di Città religiosa. Ecco le sue parole: Quamprimum Neapolim petitu Civium suorum visere studeo: illic honori Urbis religiosæ intervallum bidui deputabo. Dehinc , si bene Dii juverint, Capuano itinere, venerabilem nobis Romam, laremque petemus. Ciascun sà, che Simmaco fu fiero, ed atroce nemico di Cristiani, onde chiamando Napoli Città religioja, non poteva a patto veruno intendere della H. 3 Criitia ...

Criftiana Religione; ma solamente perche ruinando da ogni lato il Gentilessmo, reputò egli Napoli cospicua, e religiosa per quella falsa religione,

Camillo Pellegrini (f) laiciò a letterati Napoletani la cura di sciogliere il

che da lei costantemente si riteneva, e professava.

(f) Cam. Camp. in fin

Pellegrarella nodo, che questo passo di Siminaco gli metteva per le mani, poiche veramente è incompatibile colla comun credenza de' Napoletani, che questa Città fosse divenuta Cristiana fin dalla prima predicazione di S. Pietro. Ma questo difficil passo, ben fu assai prima scoverto dal nostro accuratissimo Chiocca-(2) Chioc-relli (g), (cui a ragione P. Lasena suo amicissimo solea chiamare, per le sue car. de Epife. diligenti investigazioni can bracco) e s'impegnò di superarlo, con dare diverso senso a quella parola Religiosa, cioè che volesse intender Simmaco, non già della Re'igione Pagana, ma della Cristiana. Interpretazione, la quale in vero pur troppo s'allontana dalla condizione di que' tempi, e dalla Religione di quell'Autore, alla quale fu egli tanto tenacemente attaccato, quanto alla (b) Difforfo Cristiana implacabilmente nemico. Un Frate Carmelitano Scalzo (h) a'nostri del P. Fr G. tempi ha voluto ancor egli prendersi questa briga, ma non eran da ciò le sue rolamo Maria penne, onde affai più infelicemente ne venne a capo. Se però la verità dee Carm. Scal. efferne più amica d'ogn'altra cofa, e se liberi dalla passione d'un affettato, ed Dell'ant. Cat- Oziofo amore verso la Patria vorremo con diritto occhio guardarvi, agevo-

lissima per nostro avviso la foluzione del nodo si troverà, anzi niun nodo estol. Relig. 8 Nobiltà di fervi certamente scorgeremo, quando si voglia por mente allo stato d'allora di Nap. queste Città cotanto a Roma vicine, della quale si pregiavan come di lor capo

> si finì d'abbatter l'idolatria fin' a' tempi d'Arcadio, e d'Onorio. Nell'altre Provincie, e più in quelle d'Oriente poteva un poco meglio ravvisarsi la politia Ecclesiastica, e professarsi con più libertà la Cristiana Religione, come quelle, dove le persecuzioni non furon cotanto rabbiose, e feroci; ma non per tutto ciò recossi alterazione alcuna allo stato civile, o altro cambiamento: imperocchè come perfeguitata, e sbandita dall'Imperio, non poteva pubblicamente ritenersi, e molto meno professarsi.

> imitare ogni andamento, ed a queste nostre Provincie d'Occidente, dove non

#### s. I V. Gerarchia Ecclesiastica, e Sinodi.

On conobbe la Chiefa in questi tre primi secoli altra gerarchia, nè al-tri gradi, se non di Vescovi. Proti a Diagnati IV. V tri gradi, fe non di Vescovi, Preti, e Diaconi. I Vescovi, ch'avevan la foprantendenza, e a' quali tutti gli ordini della Chiefa ubbidivano, col loro fommo zelo, e carità, se per avventura divisione alcuna scorgevan tra Fedeli, tosto la componevano, e sedavano gli animi perturbati. La carità era uguale, così negli uni, che negli altri, ne' primi di fervirsi con moderazione della loro preminenza, ne secondi d'ubbidir loro con intera rassegnazione. Se occorreva d'liberarsi affare alcuno di momento intorno alla Religione, acciocchè si mantenesse fra tutte le Chiese una stabile concordia, e legame, e non fosse l'una discordante dall'altra: folevan i Vescovi infra di loro comunicar ciò che accadeva, e per

per mezzo di messi, o di lettere, che chiamavan formate, mantenevan il commercio, e così tutti uniti con istretto nodo, rappresentanti la Chiesa Univerfale, fi munivano contra le divisioni, e scisine, che mai avessero potuto inforgere (h).

Ouando lor veniva fatto, e le persecuzioni davan qualche tregua, sic- imp. summ. chè avesser potuto da varie Città unirsi insieme in una, raunavansi essi ne' pot. cap. 11. Sinodi, per far delle decisioni sopra la vera fede, per regolar la politia, e' "". 8. costumi de Cristiani, ovvero per punire i colpevoli, e diliberavano ciò che altro occorreva; feguitando in ciò l'orme degli Apostoli, e di S. Pietro lor Capo, il quale in Gierusalemme ragunati i Fedeli, tenne Concilio, che su il primo, detto perciò Gierosolimitano, e che negli atti degli Apostoli fu da S. Luca inferito ( i ).

Nel fecondo fecolo, quando erafi più diffeminata la Religione, così nelle 15. Provincie d'Oriente, come d'Occidente, si tennero altri Sinodi. I primi furono nell'Afia , nella Siria , e nella Paleftina. In Occidente ancora comin– ciaron in questo secolo, essendosene in Roma, e nella Gallia tenuti contra l'erefie di Montano, de' Catafrigi, e per la controverfia Pafcale (k).

Nel terzo fecolo fi fecero p ù spessi in Roma contro Novato, e suoi seguaci, ma più nell'Assa, e nell'Affrica.

(b) Grot. de

(i) Act. cap.

(i) Von Mastric. de or. & pr. Jur. Can. cap. 1. Doujat bist. Jur. Can. par. I. cap. L.

### s. v. De Regolamenti Ecclesiastici.

TOn ebbe la Chiesa ne' primi tempi altri regolamenti, se non quelli, Ch'erano nella Scrittura Santa, nè altri libri erano conosciuti. dapoi per l'occasione de' Concili tenutisi, furon alcuni altri regolamenti in quelli stabiliti, onde erano le Chiese di quelle Provincie governate.

Questi non eran, che regolamenti appartenenti alla disciplina della Chiefa, non effendo fato giammai negato al Sacerdozio il conoscimento delle differenze della Religione, ed il far regolamenti appartenenti alla lor difciplina. Anche a' Sacerdoti del Paganesimo era ciò lecito di fare: ed era diritto comune, così di Romani come di Greci, che ogni Comunità legitima (1) L. sodani conoscesse de suoi propri negozi, e vi facesse de regolamenti. Cajo nostro la 4. D. 4. Giureconsulto, favellando di simili Comunità, e Collegj, dice: His autem sider. Hepotestatem facit lex, pactionem quam velint, sibi ferre, dum ne quid ex pu- raid. obser. & blica lege corrumpant; e rapporta una legge di Solone, nella quale lo stesso emend. lib. era stabilito fra Greci (1). Giovanni Doujat (m), e Dupino (n) gran Teologo mas. esservat. di Parigi, insegnarono, che la Chiesa non solamente abbia tal autorità per ad Jus Attic. diritto comune, per cui ciascuna Società dee aver qualche forma di governo, & Rom. cap 4per mantenersi senza confusione, e disordini, e per potervi stabilire de' re- (m) Doujata golamenti, ma che fu anche da Cristo conceduta agli Apostoli questa potestà Canonique, di far de' Canoni appartenenti alla disciplina della Chiesa; essendo indubita- par. 1. cap. 1. to, che N.S. diede autorità a' suoi Apostoli, e loro successori di governare (n) Dupin de successori di che si che Fedeli in tutto ciò che riguarda la religione, così circa il rischiaramento dise deservi.

de' punti della fede, come intorno alla regola de' costumi. E questi surono i primi fondamenti, ed i principi, onde trasse origine la ragion Canonica, la quale dapoi col lungo correr degli anni, emula della ragion Civile, maneggiata da' Romani Pontesici, ardi non pur pareggiare, ma interamente sottomettersi le leggi Civili, tanto, che dentro un Imperio medesimo, contra tutte le leggi del Governo, due corpi di leggi diverse si videro, intraprendendo l'una sopra l'altra. Origine, che su ne seguenti secoli delle tante contese giurisdizionali, e de' tanti cangiamenti dello Stato politico, e temporale dell' Imperio, e di queste nostre Provincie, come nel corso di quest'istoria partitamente si conoscerà.

In questi primi secoli però niuna alterazione recaron alla politia dell'Imperio tali regolamenti: essi eran solamente ristretti per le dissernze della Religione, ed a ciò, che concerneva il governo delle Chiese, e la lor disciplina: nè delle cose Civili, e dell'Imperio s'impacciavano, lasciando tutto intero a' Principi il governo della Repubblica, come prima.

### §. VI. Della Conoscenza nelle Cause.

Bbe ancora la Chiesa in questi tempi, come cosa attenente alla sua disciplina, la censura, e correzion de' costumi fra' Cristiani. Se qualche Fedele deviando dal diritto cammino, inciampava in qualche eresia, ovvero per qualche pubblico, e notorio peccato, scandalizzava gli altri, era prima secretamente ripreso, perche si ravvedesse: se non s'emendava, denunciavasi alla Chiesa, cioè al Vescovo, e Presbiterio co'Fedeli, dalle quale era la seconda volta ripreso; e se per fine ciò non ostante s'ostinava nell'errore, e nella libertà del vivere, era scacciato dalla loro Comunione, ed avuto comme tutti gli altri gentili, e pubblicani, privandolo di tutto ciò, che dava la Chiesa a' suoi Fedeli, e'l lasciavan nella Società civile con gli altri gentili; nè se non dopo un vero pentimento, ed una rigorosa penitenza, veniva di nuovo ammesso nella loro Comunione.

Questa correzion di costumi, durante lo Stato popolare di Roma, risedeva presso a' Censori, chiamati perciò Magistri morum, i quali avevan potere di notar d'ignominia ogni sorta di persone, per li casi, di cui la giustizia non avea costume d'inquirere, come saggiamente, e ben a lungo tratta Bodino. Instituto certamente assai commendevole, il qual'essendo mancato sotto gl'Imperadori, su rilevato da' primi Cristiani, che per mezzo di
questa censura mantenevansi in una singolar purità di costumi, come testimonia Plinio de' Cristiani de' suoi tempi: ed è quello, che dice Tertulliano
nel suo Apologetico, parlando dell'Assemblee della Chiesa: Ibidem, dic'egli, Exhortationes, castigationes, & Censura Divina: ond'è, ch'essi chiamaron il Capo di ciascuna Chiesa Episcopon, come che significasse Inspettor
de' Costumi della sua Chiesa: per la qual cosa, le scomuniche, ed altre pene della Chiesa sono chiamate ancor oggi Censure Ecclesiastiche:
materia,

materia, che richiederebbe più lungo discorso, ma quello di Bodino può

supplire.

Erasi ancora in questi tempi introdotto costume fra' Cristiani di sottomettere le loro differenze al giudicio della Chiefa, a fine di non piatire avanti a' Giudici Pagani, fecondo il precetto di S. Paolo nella prima a' Corinti. Talmente, che si vede in Tertulliano, in Clemente Alesfandrino, ed in altri Autori di questi tempi, che color, i quali non volendovisi sottomettere, facevan litigare i Cristiani dinanzi a' Magistrati Gentili, erano riputati presso che infedeli, o almeno cattivi Cristiani: ma questi giudici, che davansi da' Vescovi, non eran, che pareri arbitrali, nè obbligavan i litiganti, che per onore; come allorchè persone ragguardevoli intromettonsi alla composizione di qualche differenza: del rimanente nè eran costretti a sottomettervisi: nè proferito il parere potevan effere astretti ad eseguirlo, lasciando loro la libertà di ricorrere a' Magistrati secolari.

Sopra queste trè sole occorrenze prese la Chiesa a conoscere nel suo cominciamento; ciò sono, sopra gli affari della Fede, e della Religione, di cui ella giudicava per forma di politia: sopra gli scandali, e minori delitti, di cui ella conosceva per via di censura, e di correzione: e sopra le differenze fra' Cristiani, che a lei riportavansi, le quali decideva per forma d'arbitrio, e di caritatevole composizione. Donde si vede, che gli Ecclesiastici non avevan quella cognizione perfetta, che nel diritto chiamasi giurisdizione: mà la loro giustizia era chiamata notio; judicium, audientia, nom

giammai jurifdictio.

### S. VII. Elezione de' Ministri.

Ra ancor cosa appartenente alla disciplina della Chiesa di fornirla de' fuoi Ministri: e Dupino (a) scrisse, essere stata da Cristo conceduta anche (a) Dupin. questa potestà a gli Apostoli di sostituire nelle Chiese i loro successori, cioè i disc. differe. 1. Vescovi, i Preti, ed altri Ministri. Ed in vero gli Apostoli, come si raccoglie dall'Istorie Sacre (b), in molti luoghi ordinaron i Vescovi, e gli lasciaron al. (b) AE. 14. governo delle Chiese, ch'essi aveano fondate: ma da poi mancati gli Apostoli, ver/23.2. 44 quando per la morte d'alcun Vescovo rimaneva la Chiesa vacante, si procedeva all'elezione del fucceffore; ed allora fi chiamavan i Vescovi più vicini della medesima Provincia, almeno al numero di due, o di tre; ch'era dissicile in questi tempi, il tener Concilj numerosi, se non negl' intervalli delle persecuzioni; ed alle volte le Sedi delle Chiese restavano gran tempo vacanti; e quelli umendosi insieme col Presbiterio, e col Popolo sedele della Città, procedevan all'elezione (c). Il Popolo proponeva le persone, che desiderava s'eleggesse. (c) Com. sero, e rendeva testimonianza de la vita, e costume di ciascuno, e finalinente croum, dista unito col Clero, e Vescovi presenti, acconsentiva all'elezione, onde tosto il quanto, can, miovo eletto era da' Vescovi consecrato. Alcune volte il Clero, ed il Popolo \*ofe, end. avean nell'elezioni maggiore o minor parte, poiche in alcune esponeva sola-Tom. I.

Digitized by Google

mente

de Concord. lib. 8. cap. 2.

mente i fuoi desideri, e rendeva le testimonianze della vita, e costumi; in (d) Ciron. in altre s'avanzava ad eleggere (d), come accadde nell'elezione di S.Fabiano c.1. de restitut. Vescovo di Roma, che al riferir d'Eusebio fu eletto a viva voce di Popolo, il Spoliat. Marca quale aveagli veduta ful capo fermarsi una colomba: il che quando accadeva, ed i Vescovi lo stimavan conveniente, era da essi l'elezione approvata, ed ordinato l'eletto: e nell'istesso tempo si faceva l'elezione, e la consecrazione, ed i medesimi Vescovi erano gli elettori, e gli ordinatori. Nè vi si ricercava altro; imperciocche in questi trè primi secoli non era stata ancor dichiarata da Canoni la ragion de'Metropolitani fopra l'ordinazioni de'Vefcovi della loro Provincia, come fu fatto dopoi nel quarto fecolo; di che tratteremo nel libro feguente, quando dell'esterior politia Ecclesiastica del quarto, e quinto secolo ci tornerà occasione di favellare.

> Questa in brieve sù la disciplina Ecclesiastica intorno all'elezioni de'Vescovi di questi trè primi secoli, secondo si ravvisa dall'Epistole di S.Clemente Papa, e di S.Cipriano scrittore del terzo secolo (e). L'elezione de'Preti, e de' Diaconi s'apparteneva al Vescovo, al qual unicamente toccava l'ordinazione,

ancorche nell'elezione il Clero, ed il Popolo v'avessero la lor parte.

### s. VIII. Beni temporali,

7 On furon nella Chiesa in questi primi tempi tante facoltà, e beni, sicchè dovesse molto badare all'amministrazione, e distrituzione de'medesimi, e stabilire anche sopra ciò suoi regolamenti. Ne' suoi principi non ebbe stabili: nè peranche decime (f) certe, e necessarie: i beni comuni delle Chiese non confiftevano quali che in mobili, in provigioni da bocca, ed in vestimenti, ed in danajo contante, che offerivano i Fedeli in tutte le fettimane, fponte confert. in tutti i mefi , o quando volevano : attefo che non vi era cos'alcuna di regolato, nè di forzato in quelle offerte. Quanto agl'immobili, le perfecuzioni non permettevano di acquistarne, o vero di lungo tempo conservargli. I Fedeli volontariamente davan oblazioni, e primizie, per le quali fu destinata persona, che le conservasse, e nè tempi di Cristo Salvator Nostro ne su Giuda il conservatore: ma non v'era altro uso delle medesime, se non che di servirsene per loro bisogni d'abiti, e per vivere, e tutto il di più, che sopravanzava distribuivasi a' poveri della Città.

> Quest'istesso costume, dopo la morte del nostro Redentore, serbarono gli Apostoli, i quali tutto ciò, che raccoglievan da' Fedeli, che per seguirgti si vendevan le case, ed i poderi, offerendone ad essi il prezzo, riponevan in comune : e non ad altr'uso, come s'è detto, del denaro si servivano, se non per fomministrare il bisognevole a' loro medesimi, ed a coloro, che destinavano per la predicazione del Vangelo, e per sostentare i poveri, e bisognosi de' luoghi dove scorrevano. E crescendo tuttavia il numero de' Fedeli, crescevano per conseguenza l'oblazioni, e quando essi le vedevano così soprabbondanti, che non folamente bastavan a'bisogni della Chiesa d'una Città,

(f) Tertullian. Nam nemo compellitur, sed Dupin ad Cenfor. in Bibliot. tom.6. in fine, cap. 3. 9. 13.

op. 33.

ma



ma fopravanzavano ancora: folevan anche diftribuirle nell'altre Chicfe delle medesime Provincie, e sovente mandarle in Provincie più remote, secondo l'indigenza di quelle ricercava : così efferviamo nella Scrittura, che S.Paolo dopo aver fatte molte raccolte in Macedonia , in Acaja , Galazia , e Corinto, foleva mandarne gran parte alle Chiefe di Gierusalemme. E dopo la morte degli Apostoli, il medesimo costume su osservato da'Vescovi loro successori. Dapoi su riputato più utile, ed espediente, che i Fedeli non vendesfero le loro possessioni, con darn'il prezzo alle Chiese; ma che dovessero ritenersi dalle Chiese stesse, acciocchè da' frutti di quelle, e dall'altre oblazioni si potesse sovvenire a'poveri, ed a' bisogni delle medesime: ed avvenga che l'amministrazione appartenesse a' soli Vescovi; nulla di manco costoro intenti ad opere più alte, alla predicazione del Vangelo, e' conversion de'. gentili, lasciavan il pensiero di dispensarli danai a'Diaconi: ma non per ciò su mutato il modo di distribuirgli; poiche una porzione si dispensava a'Sacerdoti. e ad altri Ministri della Chiesa, i quali per lo più vivean tutti insieme, ed in comunità, e l'altra parte si consumava per gli poveri del luogo.

In decorso di tempo nel Pontesicato di Papa Simplicio intorno all'anno 467. essendosi scoverta qualche frode de'Ministri nella distribuzione di queste rendite, su introdotto, che di tutto ciò, che si raccog'ieva dalle rendite, e dall' oblazioni, se ne facessero quattro parti, l'una delle quali si serbasse per li poveri, l'altra servisse per li Sacerdoti, ed altri Ministri della Chiesa; la terza si serbasse al Vescovo per lui, e per li peregrini, che soleva ospiziare; e la quarta, cominciandosi già ne' tempi di Costantino M. a costruire pubblici Templi, e farsi delle sabbriche più sontuose, e ad accrescersi il numero degli ornamenti, e vasi sacri, si spendesse per la restaurazione, e bisogni de' medesimi. Nè questa distribuzione su in tutto uguale, poiche se li poveri erano numerosi in qualche Città, la lor porzione era maggiore dell'altre; e se i Tempi non avean bisogno di molta reparazione, era la lor parte minore.

Ecco in breve qual fosse la politia Ecclesiastica in questi tre primi secoli della Chiesa, che in se sola ristretta, niente alterò la politia dell'Imperio, e molto meno lo Stato di queste nostre Provincie, nelle quali per
le feroci persecuzioni, a pena era ravvisata: in diverso sembiante la riguarderemo ne' secoli seguenti, dapoi che Costantino le diede pace: ma
assai mostruosa, e con più strane sorme sarà mirata nell'età men a noi
lontane, quando non bastandole d'aver in tante guise trassormato lo Stato
civile, e temporale de' Principi, tentò anche di sottoporre interamente
l'Imperio al Sacerdozio.



# DELL' ISTORIA CIVILE

D E L

# REGNO DI NAPOLI.

# L I B R O I I



L principio del quarto secolo dell'umana Redenzione, edi decorso de' seguenti anni, vien a recare nel Romano Imperio sì strane revoluzioni, che mostruosamente deformato nel suo capo, e nelle membra, prendendo altri aspetti, e nuove forme, più non si riconosce per quello che già su. Ecco, che mancato ogni generoso costume, i Romani dati in preda a gli agi, ed alle mor-

bidezze: da forti, e magnanimi, renduti effeminati, e deboli: da gravi, feveri, ed incorrotti, pieni d'ambizione, e di diffolutezze. Vedesi perciò fnervata, e fcaduta la militar disciplina; e quell'armi, che prima avean portato il terrore, e le vittoriose insegne fin a gl'ultimi confini del Mondo, divenire cotanto vili, ed imbelli che non vaglion più a reprimer le forze di quelle medesime Nazioni, delle quali esse tante, e tante volte avevan gloriofamente trionfato; ma con eterna lor ignominia cedendo, e lasciandosi vergognofamente vincere, ne vien in brieve l'Imperio tutto fracassato, e miseramente trasitto. Vedesi la Pannonia, la Rezia, la Mesia, la Tracia, e l'Illiria foggiogate dagli Unni: le Gallie perdute: le Spagne da' Vandali, 🗨 da' Goti manomesse: l'Africa già occupata da' Vandali: la Brettagna da' Saffoni: e l'Italia Regina delle Provincie da' Goti già debellata, e vinta: e Roma steffa saccheggiata, e distrutta. Nè miglior fortuna ebbero col correr degli anni le cose de' Romani in Oriente. Vedesi la Siria, la Fenicia, la Palestina, l'Egitto, la Mesopotamia, Cipro, Rodi, Creta, el'Armenia occupate cupate da' Saracini. Ecco perduta l'Afia minore. Ecco finalmente tutte de-

bellate, e vinte le Provincie dell'Imperio Romano.

Vedesi nel cader dell'Imperio declinare ancor le lettere, e le discipline tutte: comincia la Giurisprudenza a perdere quel suo lustro, e quella dignità, in cui per sì lungo corfo d'anni l'avevan mantenuta, e confervata tanti preclariffimi Giureconfulti, il favor de Principi, la sapienza delle loro Costituzioni, la prudenza de' Magistrati, la dottrina de' Professori, e l'eccellenza dell'Accademie. Più non s'udiranno i nomi di Papiniano, di Paolo, o d' Africano: tacquero questi oracoli, nè altri responsi per l'avvenire ci saran dati da' loro fucceffori; i quali, d'oscura fama essendo, maggior peso non s'addossarono, che d'insegnare nelle Accademie ciò, che que maravigliosi spiriti avean lasciato delle loro illustri fatiche. E pure di queste (tanto calamitofi, e lagrimevoli tempi fuccederono) appena una rada, ed oscura notizia a posteri n'era pervenuta, la quale sarebbesi eziandio in tutto certamente spenta, se la prudenza di Valentiniano III. non sosse opportunamente con le fue Costituzioni accorsa al riparo. E vedesi ancora la scienza delle leggi, che prima era solamente professata da' maggiori lumi della Città di Roma, vilmente maneggiata, e ridutta ad effer mestiere de più vili uomini del Mondo.

Non si leggeranno più con ammirazione, e stupore quelle prudenti, e favie Costituzioni de Principi con tanta eleganza, e brevità composte; ma da ora avanti prolifie, e tumide, e più convenienti ad un Declamatore, che ad un Principe: da non paragonarsi di gran lunga colle prime, nè per eloquenza, nè per gravità, nè per prudenza civile.

I Magistrati, perduta quella severità, e dottrina, prenderanno altri nomi, e co' nuovi nomi, nuovi costumi ancora: da incorrotti, venali: da fapienti, e gravi, ignoranti, e leggieri: da moderati, ambiziofi: ed alla fine ripieni di tanta rapacità, e diffolutezza, che se la prudenza di Costantino, di Valentiniano, e d'alcuni altri Principi di quando in quando non avefle repressa la loro venalità, ed ambizione per mezzo di molti editti (a), che pubblicarono a questo fine, più gravi, ed enormi disordini avrebbon sono sotto il infallibilmente partorito.

L'Accademie già per l'ignoranza de' Professori, e per li pravi costumi cod. Teodos. de' giovani rendute inutili, e piene di sconcerti. I giovani dati già in braccio a' luffi, agl'intemperati conviti, a' giuochi, agli spettacoli, alle meretricio ed a mille altre sceleratezze, di rado le frequentavano; tanto che farebbon affatto mancate, se la providenza di Valentiniano il vecchio non fosfe stata presta a darvi riparo con quelle sue XI. leggi Accademiche, che in. Roma ad Olibrio Prefetto di quella Città dirizzò nell'anno 370.

Tante, e sì firane mutazioni, non folamente alla corrotta disciplina, ed a' depravati costumi deon attribuirsi, ma ancora a quella nuova divissione, e nuova forma, che a Costantino piacque di dare all'Imperio Romano. Egli fu il primo, che volle recare ad effetto ciò che Diocleziano avea prima ten-

tit.de off. Rett. Provin. nel

tato

(3) Pagi diff. de Consulib. pag. 79.

(c) Euseb. lib. 8. cap. 17. Vales. ibid.

(d) [1cob. domus Aug. lib. 1. cap 45

tato, di dividere l'Orbe Romano in due principali parti, e di uno far due Imperi (b). Imperocche quantunque fossero stat'innanzi più Imperadori talora a regnare insieme; nientedimeno non feron fra di loro giammai divisione alcuna; nè l'Imperio, o le Provincie, nè le legioni furon a guifa d'eredità mai partite. Contantino fu il primo, che, come dice Eusebio (c), divise tutto l'Imperio Romano in que parti, quod quidem nunquam antea factum esse memoratur. Perciò pose tutto'l suo studio a fondar nell'Oriente Costantinopoli, ed impiegò per quest opera tutta la sua magnificenza, e tutto il suo potere, acciocchè emula di Roma fosse, come questa capo nell'Occidente, così quella nell'Oriente (d). Divise per tanto l'Imperio in Orientale, ed Occidentale, as-Guther de off. signando a cialcuno le sue Provincie. Tutte quelle Provincie Orientali oltramarine, che sono dallo stretto della Propontide infino alle bocche del Nilo, l'Egitto, l'Illirico, Epiro, Acaja, la Grecia, la Teffaglia, la Macedonia, la Tracia, Creta, Cipro, tutta la Dacia, la Mesia, e l'altre Provincie di quel tratto, all'Imperio Orientale, ed alla Città di Costantinopoli suo Capo le sottopose, e sotto più Diocesi comprese. All'Imperio Occidentale, ed alla Città di Roma lasciò le Spagne, la Brettagna, le Gallie, il Norico, la Pannonia, le Provincie della Germania, la Dalmazia, tutta l'Africa, e l' Italia; disponendole in guisa, che due Imperadori potessero regger l'Imperio, l'uno nell'Occidente, l'altro nell'Oriente. Divise parimente il Senato, e que' Senatori, ch' eran eletti dalle Provincie dell'Imperio Occidentale, volle, che rimanessero in Roma; quelli d'Oriente in Constantinopoli : e lo stesso stabilì de Consoli. Diede a Costantinopoli, come a Roma, il Presetto con uguali preminenze, e privilegi; e tutte le parti dell'Imperio in altra guifa distinse. La qual nuova divisione è di mestiere qui distintamente rapportare; poiche gioverà non solamente per ben intendere la spezial politia, e stato temporale di queste nostre Provincie; ma servirà ancora in appresso per capire con maggior chiarezza la politia Ecclesiastica, e come siasi in quella maniera, che oggi si vede introdotta nell'Imperio, ed in questo nostro Reame.

#### C Α P. L

Disposizione dell'Imperio sotto Costantino Magno.

offantino adunque dubitando, per l'esempio de' suoi predecessori, del . troppo potere del Prefetto Pretorio, che sovente s'avea usurpato l' perio, divise il suo ufficio in quattro parti, e questo su per moltiplicazione, facendo quattro Prefetti; e con ciò venne a dividersi tutto l'Orbe Romano in quattro Clime, o vero Tratti. Questi abbracciavano un'immenso spazio di (a) Jacob. Cielo, e di Terra, e dentro i loro confini più Diocesi si comprendevono (a); Guther de ff e furono, l'Oriente, l'Illirico, le Gallie, e l'Italia, a'quali diede quattro Rettori, che con nome antico, ma di nuova amministrazione, chiamò Prefetti al Pretorio: e noi abbiam collocata in ultimo luogo l'Italia perche in essa dovremo fermarci. ORIEN-

domus Aug. lib. 2. cap. 6

Sotto la disposizione del Prefetto Pretorio dell'Oriente pose cinque Diocesi, ed erano, l'Oriente, l'Egitto, l'Asiana, la Pontica, e la Tracia; le quali Diocefi , fecondo è manifefto dal Codice Teodofiano , e dagli atti d'alcuni antichi Concilj, in questi tempi componevansi di più Provincie (b).

I. Nella Diocesi d'Oriente, Capo della quale era la Città d'Antiochia, Marca de Paerano XV. Provincie, I. Palestina prima. II. Palestina seconda. III. Fenicia triar. Confian. prima. IV. Siria. V. Cilicia. VI. Cipro. VII. Arabia. VIII. Ifauria. IX. pin. de antiq. Palestina salutare. X. Fenicia del Libano. XI. Eufratense. XII. Siria salu- eccl. disc. distare. XIII. Ofdroena. XIV. Mefopotamia. XV. Cilicia feconda.

II. Nella Diocesi dell'Egitto, il cui Capo era Alessandria, eran sei Pro-Legatis, 1.3.C. vincie. I. la Libia fuperiore. II. la Libia inferiore. III. la Tebaide. IV. PE- Th. de equer.

gitto. V. PArcadia. VI. PAugustanica.

III. Nella Diocesi Asiana, Capo essendo Efeso, erano dieci Provincie. I. Conc. Chalce-Panfilia, II. Ellesponto. III. Lidia. IV. Pisidia. V. Licaonia. VI. Frigia don. Pacaziana. VII. Frigia falutare. VIII. Licia. IX. Caria. X. L'Ifole di Ro-· di , Lesbo , e le Cicladi.

IV. Undici Provincie ebbe la Pontica, cui Capo era Cesarea, e queste furono. I. Passagonia. II. la Galazia. III. Bitinia. IV. Onoriade. V. Cappadocia prima. VI. Cappadocia feconda. VII. Ponto Polemoniaco. VIII. Elenoponto. IX. Armenia prima. X. Armenia feconda. XI. la Galazia **Calutare.** 

V. La Tracia, della quale prima ne fu Capo Eraclea, dapoi Costantimopoli, fi componeva di fei Provincie. I. Europa. II. Tracia. III. Emimonto, IV. Rodope. V. Mesia seconda. VI. Scizia.

# ILLIRICO

Sotto l'amministrazione del Prefetto Pretorio dell'Illirico erano due Diocefi, la Macedonia, e la Dacia.

I. La Macedonia, di cui fu Capo Tessalonica, si componeva di sei Provincie, I. Acaja, II. Macedonia, III. Creta, IV. Tessaglia, V. Epiro vecchio, ed Epiro nuovo. VI. parte della Macedonia falutare.

II. La Dacia di cinque. I. la Dacia Mediterranea. II. la Dacia Ripense. III. Mesia prima. IV. Dardania Prevalitana. V. parte della Macedonia salutare.

### GALLIE

Sotto l'amministrazione del Prefetto Prettorio delle Gallie erano trè Diocefi, le Gallie, le Spagne, e la Brettagna.

L. La Diocesi delle Gallie era composta da dicissette Provincie, e su L.

(6) Petr. de fer. 2. §. 8. l. 9. C. Th. 9. de centat. Balfamo in cap. 9.

Viennense. IL Lugdunense prima. III. Germania prima. IV. Germania feconda. V. Belgio primo. VI. Belgio fecondo. VII. l'Alpi Maritime. VIII. l'Alpi Pennine. IX. Maxima Sequana. X. Aquitania prima XI. Aquitania feconda. XII. Novempopulana. XIII. Narbonense prima. XIV. Narbonense seconda. XV. Lugdunense seconda. XVI. Lugdunense Turonia. XVII. Lugdunense Senonica.

II. Quella delle Spagne era composta di sette Provincie. L. Betica. II. Lusitania. III. Galizia. IV. Tarraconense. V. Cartaginense. VI. Tingita-

nia. VII. le Beleari.

III. L'altra della Brettagna di cinque. I. Maxima Cesariense. II. Valentia. III. Britannia prima. IV. Britannia feconda. V. Flavia Cefarienfe.

### ITALIA.

Finalmente fotto la disposizione del Presetto Pretorio d'Italia erano trè Diocesi: l'Italia, l'Illirico, e l'Africa. La Diocesi dell'Illirico, della quale Sirmio fu la principal Città, era composta di sei Provincie. I. Pannonia feconda. II. Savia. III. Dalmazia. IV. Pannonia prima. V. il Norico Mediterraneo. VI. il Norico Ripense. L'Africa di cinque. L Africa, ove era Cartagine. II. Bisacena. III. Mauritania Sitifense. IV. Mau-

ritania Cesariense. V. Tripolitana.

L'Italia fu divisa in dicisette Provincie, siccome furon distinte sotto Adriano; e questa divissone durò nell'età più bassa infino a tempi di Longino : l'ordine delle quali, secondo si legge nel libro della Notizia dell' Imperio ( che per comun parere non può dubbitarsi, che sia antichissimo, e composto a' tempi di Teodosio il giovane) è questo che siegue. I. Venezia, II. Emilia III. Liguria. IV. Flaminia, e Piceno Annonario. V. Tufcia ; ed Umbria. VI. Piceno Suburbicario. VII. Campania. VIII. Sicilia. IX. Puglia, e Calabria. X. Lucania, e Bruzi. XI. Alpi Cozzie. XII. Rezia prima, XIII. Rezia feconda, XIV. Sannio, XV, Valeria, XVI. Sardegna. XVII. Corfica.

(c) Paol. Diac. Ister. Long. lib. 2. cap. II.

Paolo Warnefrido (c) Diacono d'Aquileja da a quelle divers'ordine, perciocchè per cagion d'esempio, la Liguria, che qui è posta nel terzo luogo , e l'*Emilia* nel feçondo , le colloca nel fecondo , e nel decimo. Ma vi è frà loro una più notabile varietà, poiche Paolo dividendo la Provincia dell' Alpi in due Provincie, chiamando l'altra Alpi Appennine, accrebbe il numero con una di più di quelle, che nella Notizia fono descritte, nella quale folamente il nome dell'Alpi Cozzie si ritrova. Ma egli come ben dice (d) Pellegr. Camillo Pellegrino (d), par che abbia ciò fatto di fuo proprio arbitrio, poiche cita a favor fuo la forma del ragionare d'Aurelio Vittore contra coloro, che non le stimavan due, e non più tosto alcun'Imperial rescritto, il quale in questo proposito sarebbe stato il proprio, e fermo autore, in cui avrebbe avuto da appoggiare il creder suo; sicchè ancor di suo parere dovette mutar l'ordine suddetto, che molto meno importava.

Tutte

Digitized by Google

nella Campa-

Tutte queste Provincie non fortiron una medesima condizione, imperocche, avvegnache tutte ubbidiffero, e staffero sotto la disposizione del Prefetto Pretorio d'Italia, avevan però altri più immediati Amministratori, a' quali era particolarmente commesso il loro governo. Erano prima divise in due Vicariati, uno detto di Roma, l'altro d'Italia. Nel Vicariato di Roma erano dieci Provincie, la Campagna: l'Etruria, e l'Umbria: il Piceno Suburbicario: la Sicilia: la Puglia, e Calabria: la Lucania, e Bruzj: il Sannio : la Sardegna : la Corfica : e la Valeria. Nel Vicariato d'Italia, il cui Capo era Milano (e), furono sette Provincie, la Liguria: l'Emilia: la Flaminia, e Piceno Annonario: Venezia, a cui dapoi fu aggiunta l'Iltria: l' Marca de Alpi Cozzie: e l'una e l'altra Rezia. Le prime erano sotto la disposizione del Concor. lib.1. Vicario di Roma, onde perciò si dissero anche Provincie Suburbicarie. Le cap. 3. \*\*\*\*\*\*. feconde tenevansi sotto la disposizione del Vicario d'Italia, e perciò da alcuni Scrittori vengono femplicemente chiamate Provincie d'Italia, distinguendole dall'altre, le quali ancorche racchiuse trà l'Alpi, e l'uno, e l'altro mare, e perciò comprese nell'Italia (prendendo questo nome nella sua ampia significazione) nulla di meno ristrettamente Provincie d'Italia eran nomate quelle, che al Vicario d'Italia ubbidivano, la cui sede era Milano. Così offerviamo negli atti del Concilio di Sardica celebrato nell'anno 247, che correndo allor il costume di sottoscriversi i Vescovi, che intervenivano ne' Concili non folamente col nome della propria Città, ma anche della Provincia, alcuni si sottoscrissero in quelta maniera: Januarius a Campania de Benevento. Maximus a Tuscia de Luca. Lucius ab Italia de Verona. Fortunatus ab Italia de Aquileja. Stercorius ab Apulia de Canuso. Securus ab Itali**a** de Ravenna, Ursacius ab Italia de Brixia. Portasius ab Italia de Mediolano, Oc. E questo era, perche Verona, Aquileja, Ravenna, Brescia, e Milano erano nelle Provincie, che al Vicario d'Italia ubbidivano: ciò che non potea dirsi di Benevento, di Lucca, e di Canosa, le quali erano nelle Provincie del Vicariato di Roma, non già del Vicariato d'Italia (f).

Ebbero ancora queste Provincie altri più immediati Ufficiali, a ciascu-Peregr diff. 2. no de' quali era particolarmente il governo d'una Provincia commesso; ma de Rinis. Dinc. non erano d'un medesimo grado, e condizione. Alcune eran dette Consoiari, perche per loro moderatore fortirono un Confolare: come furono Venezia, Emilia, Liguria, Flaminia, e Piceno Annonario, la Toscana, a l'Umbria, il Piceno Suburbicario, e la nostra Campania. Altre si dissero Correttoriali, perche da' Correttori, non già da' Confolari eran amministrate; le quali furono la Sicilia; la Puglia, e Calabria; la Lucania, e Bruzi. E per ultimo alcune si nomarono Presidiali, perche a' Presidi sottoposte; e queste furono l'Alpi Cozzie, la Rezia prima, e seconda, il nostro Sannio, Valeria, Sardegna, e Corfica. Così i primi Moderatori di queste Provincie erano i Prefetti Pretorj, i secondi li Vicarj, gli ultimi, e' più immediati eran i Consolari, i Correttori, ed i Presidi, dell'ufficio, ed impiego de' quali è di

mestiere, che qui brevemente si ragioni.

Tom. I.

CAP.

Digitized by Google

(f) Camil.

### C A P. IL

# Degli Ufficiali dell'Imperio.

(s) Jacob.
Guther. de
Off. domus
Ang. hb. 2.
cap. 1.
(b) Plin. in
Paneg.

(c) Guth. loc. cis. cap. 2. do Off. dom. Aug.

Prefetti al Pretorio eran quelli, ne' quali dopo i Cefari, s'univano i primi onori, e le prime dignità dell'Imperio (a) : a costoro si dava la spada dall' Imperadore per insegna della loro grandissima autorità (b): sotto la cui amministrazione, e governo erano più Diocesi, e colle Diocesi le tante Provincie, che le componevano: avevan fotto di loro i Vicari, i Rettori delle Provincie, i Consolari, i Correttori, i Presidi, e tutti i Magistrati di quelle Diocefi, alla cui ammi infrazione fopraftavano. Effi dovevano con vigilanza attendere, e provvedere a difetti di questi Magistrati (c), ammoningli, insinuar loro le leggi, ed in fomma invigilare a tutte le loro azioni: i quali Magistrati all'incontro a' Prefetti dovevan ricorrere, riferire, e consigliarsi di ciò che di dubbio, e scabroso loro veniva per le mani. Potevasi, oltre a ciò, da tutti i Tribunali fuddetti appellare a' Prefetti Pretori, da quali riconoscevansi le cause dell'appellazioni, e le coloro sentenze discusse, o le rifiutavan, o l'ammettevan, fenza che delle deliberazioni de' Prefetti Pretorj ad altra appellazione alcuna si dasse luogo, ma solamente alla retrattazione, che noi ora diciamo Reclamazione (d).

(d) Guth. loc. cis. cap. 3.

A Prefetti per lo più gl'Imperadori folevan dirizzare le loro Costituzioni, affinch'essi le promulgassero per le Provincie di loro disposizione: avevano sotto la lor censura anche i Proconsoli, e d'infinite altre prerogative eran adorni, delle quali dottamente scrissero Codino, Gottisredo, e Giacomo Gutero (e). Furon, oltre a costoro, due altri Prefetti destinati al governo delle due Città principali del Mondo, cioè Roma, e Costantinopoli, sotto la disposizione de' quali eran i Presetti dell'Annona, e molt' altri Magistrati, che alla cura, e governo di quelle Città sotto varj impieghi venivan destinati: de' quali non accade quì far parola.

(e) Codin.
de Off. aul.
Conft. Got. in
Notis. PP. to.
6 C. Th.
Guth. de Off.
dom. Aug. lib.
2.cap.1.2.3.4.

Dopo i Prefetti seguivan i Proconsoli; dignità pur illustre, ed ornata dell'alte insegne, delle scuri, e de' fasci. Nell' Oriente ve ne suron due, cioè nell'Acaja, e nell'Asia, ed alcune volte suvi il terzo in Palestina. Nell'Occi-

dente folamente uno, e questi nell'Africa.

Tenevan il terzo luogo i Vicarj, inferiori a' Proconsoli, ma di gran lunga superiori, ed eminenti sopra tutt'altri Magistrati. Questi, che tali si dissero, perche le veci, e la persona de' Presetti rappresentavano, onde nell'antiche iscrizioni si chiamano Propresecti, erano preposti al reggimento dell'intere Diocesi, e delle Provincie, delle quali si componevano. Soprastavano a' Rettori, ed agli altri Magistrati inferiori. La loro principal cura era d'invigilare a' tributi, ed all'annona, gastigar i desertori, ed i vagabondi, e custo direli infino che al Principe se ne desse notizia (f). Non solamente giudicaviar. Conse.

Vano ex ordine, ma sovente ex appellatione, ed alcune volte anche ex desiasi.

Digitized by Google

Legato (g). Ebbero i Vicarj l'Asia, la Pontica, la Tracia, l'Oriente, la Ma- (g) Jacob. cedonia, l'Africa, la Spagna, la Gallia, e la Brettagna. Fuvi ancora il Vi- Got. in Noticario della Città di Roma, fotto la cui disposizione erano, come s'è detto, tia, to.6. C. alcune Provincie d'Italia, che si dissero perciò Provincie Suburbicarie. Italia fimilmente ebbe il fuo Vicario, e del di lui governo furon alcun' altre Provincie, onde Provincie d'Italia propriamente si dissero. E tutti questi, per esser d'alto, ed eminente grado, cran chiamati Judices majores (h).

Sieguono in appresso gli Utficiali di minor grado, detti perciò Judi- de off. Rest. ces minores; e fra questi il primo luogo era de' Rettori delle Provincie, a' Provinc. Requali il governo, e l'amministrazione d'alcune d'esse era commessa: questi 3. 10. Gos. l. erano sotto la disposizione del P. P. al quale degli atti di coloro potevasi unic. C Th. appellare. Tenevan il Jus gladii; e la lor principal cura era di spedir le liti de om. all. tanto civili, quanto criminali, ove della roba, e della vita degli uomini si trattava, e d'invigilare, che a' Provinciali non si facesse ingiuria, e danno dagli Ufficiali minori; e perciò eran tenuti in certo tempo dell'anno a scorrere tutta la Provincia, e non pur nelle Città, ma in tutti i Villaggi, per ricevere le querele de Provinciali, e con diligenza ricercar l'infolenze, e difordini ivi accaduti, per darvi riparo. A costoro fu diretto da Costantino M. quell'aureo Editto, con cui si puniscono così severamente le venalità, e rapacità de' Giudici, che si legge nel Codice di Teodosio (i).

Sieguono in fecondo luogo i Confolari, a' quali il governo, e l'ammini- ii. de Off. Restrazione d'una sola Provincia si commetteva. Questi eran in maggior di des Provincia si commetteva. gnità, che i Correttori, ed i Presidi: e per insegne tenevano ancor essi i fasci, ed erano distinti col nome di Clarissimi. Solevano anche a' Consolari gl'Imperadori dirizzare le loro Costituzioni; e perciò le Provincie Consolari erano di maggior dignità, che le Correttoriali, e le Prefidiali. Fra l'altre, la Fenicia ebbe il Consolare, che ora in Tiro, ora in Berito, ora in Damasco faceva residenza, ed al quale da Cesari molte leggi furon dirizzate. Sotto il governo de' Consolari furono quasi tutte le Provincie più riguardevoli d'Italia, l'Emilia, la Liguria, Venezia, il Piceno, la Sicilia,

la Flaminia, e la nostra Campania.

Dopo i Consolari erano i Correttori, a' quali parimente si commettevano i governi delle Provincie, che fotto la disposizione del P. P. amministravano, ed erano parimente ornati col nome di Clarissimi. Questi quasi in niente eran inferiori a' Consolari, di gran lunga però avanzavano nella dignità i Presidi: ed anche ad essi i Principi dirizzavano le loro Costituzioni. Alcune Provincie d'Italia furon governate da' Correttori, come la Toscana, la cui fede fu Firenze (k) : la Puglia, e Calabria; e la Lucania, e Bruzi, (k) L. s. c. delle quali più innanzi distintamente tratteremo.

Vengono nell'ultimo luogo i Presidi, a' quali i governi delle Provin-fat. cie erano parimente commessi; questi altresi venivan nomati Clarissimi, aveano per insegne le bandiere, e sotto la disposizione del P. P. eran collocati. L'altre Provincie d'Italia furono all'amministrazione de Presidi assegnate,

(i) Cod. Th.

Digitized by Google

Aug. lib. 1. (n) L.13. C, Th de accu-Sationib.

gnate, come il *Sannio*, Valeria, l'Alpi, le Rezie, la Sardegna, e la Corfica : e rade volte gl'Imperadori dirizzavano a costoro le loro Costituzioni. Gia-(1) Guth. como Gutero (1) tiene altro ordine, collocando in primo luogo i Presidi, de Off. dennus indi i Confolari, i Correttori, e nell'ultimo i Rettori delle Provincie, secap 5. 6.7. 8. guendo l'ordine tenuto da Zenone (m) in una fua Costituzione, che leg-(m) Zeno in giamo nel Codice di Giustiniano. A noi però giova con Gotofredo (n) se-1.1. C. set em. guir meglio l'ordine tenuto dall'Imperadore Graziano nel Codice Teodofiano, ove i Presidi tengono l'ultimo luogo.

#### C· A P. IIE

Degli Ufficiali, a quali era commesso il governo delle nostre-Provincie.

Tò che dunque ora noi appelliamo Regno di Napoli, o si riguardi la disposizione d'Adriano, o quella di Costantino, era diviso in quattro sole Provincie; anzi la Campania non è ora tutta intera dentio a' suoi confini, ma parte di quella è rimafa fivori, ed occupa molto altro paese, ch'ora è dello Stato della Chiesa Romana. Queste Provincie erano : J. la Campagna: II. la Puglia, e la Calabria: III. la Lucania, ed i Bruzj: IV. il Sannio. Una Consolare: due Correttoriali: e l'altra Presidiale. Tutte del Vicariato della Città di Roma, e perciò tutte Suburbicarie appellate.

Richiede per tanto l'ordine di quest'opera, che partitamente di ciafcheduna di queste Provincie si ragioni: de' Magistrati a' quali ne su commesso il governo, delle leggi, e de' loro ordinamenti; perchè si, vegga qual forma di politia aveffero ne' tempi di Costantino fin agli ultimi Imperadori d'Occidente.

#### 6. I. Bella Campagna, e suci Consolari.

(a) Paoli Diac. lib. 2. esp. 11,

Uella Regione, che al dir di Paolo (a) Warnefrido, per gli ubertofis 🗸 e piani campi, che intorno a Capua sono, Campania fii detta, ebbe già in varj tempi ora più ristretti, ora più spaziosi confini di quel, ch'oggi non sono. Si distese in alcun tempo dal territorio Romano infino a Silaro fiume della Lucania; abbracciava Benevento, e dilatò per altra parte i fuoi termini fino ad Equo-Tutico oggi appellato Ariano. Fu perciò riputata una delle più celebri, ed illustri Provincie d'Italia, e per l'ampiezza, e vastità de' suoi confini, e per le molte, e preclare Città, che l'adornavano, ma sopratutto per Capua, suo Capo, e Metropoli, cotanto chiara, ed illultre; perciò al governo, ed amministrazione di questa Provincia non turon furon mandati Correttori, o Presidi, ma Consolari: Magistrato, come s'è detto, se bene inferior al P. P. ed al Vicario di Roma, sotto la cui disposizione reggevasi, era nondimeno ornato di più grandi prerogative di quelle de' Correttori, e de' Presidi. La loro sede era Capua: e su tanta lastima, ed il lor grado appresso gl'Imperadori, che sovente venivan loro indiriz-

zate molte Costituzioni, e Mandati imperiali. Costantino il grande, dopo avere sconsitto, e morto Massenzio (che fattofi acclamar in Roma Augusto, per sei anni con vera tirannide avea signoreggiata l'Italia) trionfando in Roma, e fottomettendosi volentieri al suo dominio l'Italia, e tutte le altre Provincie dell'Occidente, come prima avean fatto le Gallie, la Spagna, e la Brettagna, mentre nell'anno 313. risedeva in quella Città, cominciò a ristorar l'Italia de passati danni, ed a provvedere a' di lei bisogni. Promulgò quivi a tal fine molte utili, e salutarì Costituzioni, che dirizzò al Popolo Romano, e che ancor oggi abbiamo nel Codice di Teodosio (b); ed indi passato in Milano, per mezzo d'altri Editti, (b) L. 1. de che pubblicò in quella Città e ristabile, come potè il meglio, le cose d'Italia. Gens l. 1. de che pubblicò in quella Città, ristabilì, come potè il meglio, le cose d'Italia. peis. & delas. Passosfiene dapoi nella Gallia, e nella Pannonia; e quindi fatta la pace con Licinio, muovamente in Italia si restituì, e nell'anno 215, in Aquileja fermatosi, passò poi in Roma, ed a Milano: e dopo altri viaggi ne'seguenti anni fatti nella Dacia, e nella Gallia, ritor:: ò in Roma nel 319. ove per li feguenti quattro anni fi trattenne, nè ad altro intefe, fe non per mezzo di vari Editti a restituire quanto più sosse possibile pell'antica forma le cose di Roma, e d'Italia.

Ma passato dapoi in Oriente, e vinto nell'anno 325, e spento Licinio, fattofi già Monarca di tutto l'Imperio, cominciò (fecondo che contro la comun credenza pruova Pagi (c) ) a gettare i fondamenti della nuova Roma; (c) Pagi in ed ancorche nel seguente anno 326. tornando in Italia, da Aquileja passasse disser. de Cona Milano, e quindi a Roma, partissi nondimeno dapoi da questa Città, nè falib. mai più fecevi ritorno, ma nell'Oriente trasferì per fempre la sua sede, dove nell'anno 328. volendo ridurre a fine la gran mole di Costantinopoli, adoperovvi tutta la sua cura, e tutto lo studio, consumandovi il resto della sua vita, contento di mirar da lontano le cose di queste nostre parti. Quindi nacque il principio d'ogni male in Occidente, che in progresso di tempo portò la ruina di Roma, e la diffoluzion dell'Imperio. Quindi le tante querele de'Romani: onde Porfirio nel Panegirico a Costantino dirizzato, scongiurandolo gli dice:

Et reparata jugans mesti divortia mundi Orbes junge pares: det leges Roma volentes Principe te in populos.

Per la qual cagione alcuni lo riputarono più tosto distruttore dell'antica Roma, che facitor della nuova: poiche avendo egli commesso il governo d'Italia a' faoi Ufficiali, cominciò a venir meno ogni buona disciplina: e stando egli 'on-

tanga

tano, questi abusando l'alta potestà a lor conceduta, si viddero in breve dichinar le forze, ed il vigore di queste nostre Provincie. Lasciò l'amministrazione al Prefetto P. a' Vicarj, e nell'ulcimo luogo a' Conscluri, a' Correttori, ed a' Presidi, a' quali immediatamente era commesso il governo di ciascuna Provincia.

Ebbe l'Italia per Prefetto P. sotto questo Principe nell'anno 321. Menandro. Negli anni seguenti 334. 335. e 336. ebbe Felice, quegli che da Prefide, che fu di Cortica nell'anno 319. fu poi in quest'anni inalzato da Costantino a cotal sublime dignità. Questi per suo successore ebbe nello stesso anno 336. Gregorio, di cui fovente ragiona Ottato Milevitano ne' fuoi libri. De' Vicari di Roma, che ressero sotto Costantino, non s'ha altra noti-(d) Got. in zia, se non che d'un tal Gennaro, ovvero Gennarino (d), nell'anno 320.

Notitia Dign. tom, 6. C. Th.

Ma de' Consolari di quelta nostra Provincia di Campagna, è di mestiere, che dal lungo obblio, ove fin'ora fono stati sepolti, qui se ne sot-

tragga la memoria.

Il primo Confolare, del quale possa da noi aversi contezza, che sotto Costantino M. avesse immediatamente governata, e retta la nostra Campagna, su Barbario Pompejano. Tenne questi, siccome tutti gli altri Conselari di questa Provincia, la sua residenza in Capua, la quale n'era Capo, e Metropoli. A costui, che ne sece richiesta, dirizzò Costantino M. nell'anno 333, mentre risedeva nella Tracia, e propriamente in Apri, luogo non molto distante da Costantinopoli, quella cotanto celebre, e famosa Costituzione (e), per la quale s'impone a' Magistrati, che debbiano inchiedere della verità delle preci ne' rescritti ottenuti dal Principe, in guisa che non possano eseguirgli, se l'esposto dalle Parti non sia conforme al vero: della quale fi compiacque tanto Giustiniano, che volle mserita anche nel fino Codice (f). Ciò che poì vollero eziandio imitare i Romani Pontefici, inserendola nelle loro Decretali (g).

L'altro Consolare della nostra Campagna, che governò sotto questo stesso Principe, fu Mavorzio Lolliano, per la testimonianza che ce ne da Giulio Firmico (h). A costui dedicò Firmico, sotto l'Imperio di Costantino, i fuoi libri Astronomici, celebrando nella prefazione dell'opera (i) gli alti meriti d'un tal fublime spirito, il quale dopo aver deposte l'insegne di Confolare di Campagna, fu da Costantino innalzato a' più eccelsi onori, dan-(i) Firmic. dogl'il governo di tutto l'Oriente, e finalmente l'infegne d'ordinario Confole; e morto Costantino, su poi nell'anno 342. sotto Costante, rifatto Presetto della Città di Roma, e sotto Costanzio suo fratello su anche Prefetto P. d'Italia. Di lui fassi eziandio memoria presso ad Ammiano Marcellino, appo il qual Autore ne' gesti dell'anno 356. si legge anche il di lui elogio (k).

> Nè d'altri Consolari di questa Provincia, del tempo di Costantino abbiam noi notizia se non che in un marmo trovato nell'anno 1712. nel tenimento della Terra di Atripalda, ov'era l'antica Città d'Avellino, si legge

Th. de diwer. rescrips.

(f) L & fi4. C. fo contr. jus. Óc.

(g) Cap. de eatero 5. extr. de senten. (b) Got. in

Prosopogr. werb. Lollianus, tom. 6. C. Th.

in prafat. operis, lib. 8. tap. IS.

( k ) Am. Marcellin. lib.16. pag.72. in geft. A. 356.

79

la feguente Iscrizione, nella quale fassi memoria di un tal Taziano, che su Consolare della Campagna

T A TIANI C. JULIO RUFINIANO ABLAVIO TATIANO C. V. RUFI NIANI ORATORIS FILIO FISCI PA TRONO RATIONUM SUMMARUM ADLECTO INTER CONSULARES JUDI CIO DIVI CONSTANTINI LEGATO PRO VINCIAE ASIAE CORRECTORI TUSCIAE ET UMBRIAE CONSULARI AE MILIAE ET LIGURIAE PONTIFICI VESTAE MATRIS ET IN COLLE GIO PONTIFICUM PROMA GISTRO SACERDOTI HER CULIS CONSULARI CAM PANIAE HUIC ORDO SPLEN DIDISSIMUS ET POPULUS ABELLINATIUM OB INSIGNEM ERGA SE BENIVOLENTIAM ET RELI GIONEM ET INTEGRITATEM EJUS STATUAM CONLOCANDAM CENSUIT.

Questa Iscrizione maggiormente conferma ciò, che su da noi dimostrate, che anche dopo Costantino Magno non su presso noi assatto abolita l'antica Religio pagana, leggendosi quivi, che questo Consolare era del Collegio de' Pontesici, e Sacerdote d'Ercole: de'quali pregj gli Avellinesi non vollero fraudario in una sì pubblica Iscrizione, riponendogli fra gli altri suoi titoli, come suron quelli di Correttore della Toscana, di Consolare dell'Emilia, e della nostra Campagna. La Toscana su pure Provincia Correttoriale, e la Sede de' Correttori era Fiorenza, siccom'è manisesto da più leggi del Codice Teodosiano; di che è da vedersi Giacomo Gotosredo; onde ben si legge nel marmo Correctori Tuscia.

Nè di Costantino si leggono nel Codice di Teodosio altre Costituzioni dirizzate ad altri Consolari della nostra Campagna. Non mancan però in quello altri suoi Editti indirizzati al Prefetto Pretorio d'Italia, o al Vicario di Roma, a' quali non solamente la cura delle Diocesi a lor commesse generalmente s'incarica, ma particolarmente per questa Provincia in più sue leggia altri particolari provvedimenti si danno.

Tolto intanto a' mortali nel mese di Maggio dell'anno 337, questo Principe, le cui alte, e magnanime imprese, gli portaron il sopranome di Grande, succedè all'Imperio d'Occidente Costante suo sigliucio, al quale nella divisione satta cogli altri fratelli toccò l'Africa, e l'Illirico, la Macedonia.

donia, la Grecia, e l'Italia, ed in conseguenza queste nostre Provincie. Per tal cagione molte Costituzioni si leggono di questo Principe nel Codice di Teodolio, che riguardan il governo di quelle, e particolarmente della Campagna; e fe non fappiamo quali Confolari avefle quefta Provincia fotto Costante, si veggon però sue leggi, per le quali appare aversi presa di essa particolar cura, e peniiero. Di questo Principe è quella legge registrata nel fuddetto Codice foto il totolo de Salgamo, letta, ed accettata in Capua, Metropoli di questa Provincia, promulgata da Costante nell'anno 340, per reprimere l'infolenza de' foldati, che coll'occatione della guerra, che allora faceva in Italia con Coltantino fuo fratello (il qual in questo stess'anno preslo Aquileja fu vinto, e morto) inquietavano la Campagna, e per li fastidio. si lor tratti, e licenza militare l'onore, e le sostanze de Provinciali malmenavano; e forte argomento di credere, che Costante in quest'anno avesse per qualche tempo fatta dimora in Capua, ce ne da Attanasio per quel che scrive nella fua Apologia a Costanzo (l).

(1) Ath. in 且polog. ad 526.

Ma morto in appresso Costante neil'anno 350. diece anni dopo Costan-Confiant. pag. tino suo stratello, rimase solo limperadore l'altro suo fratello Costanzo; onde queste nostre Provincie coll'Italia caddero sotto il di lui Imperio. Regnando dunque Costanzo, furono Presetti al P. d'Italia negl'anni 352. e 353. Merilio Ilariano; a cui fuccede Mavorzio Lalliano nell'istesso anno 353, quegli, che fu Confolare della noitra Campagna, e negli anni feguenti, Tauro; a' quali da Costanzo furono indirizzate molte sue Costituzioni. Governò anche in questi medesimi tempi per Vicario di Roma Volusiano, al quale parimente (m) Getofr. Coftanzo indirizzò alcune fue leggi (m). E quantunque fotto querto Principe sian ignoti i Consolari della Campagna, nè si sappiano i loro nomi, in modo che non fi leggono Editti indirizzati a coloro da Costanzo, vasono però molte di lui Costituzioni dirette a' P. P. d'Italia, per le quali si prende cura di questa Provincia. In fatti nell'anno 355, dirizzò una sua Costituzione a Mayorzio Lolliano allora P. P. d'Italia, la quale perche toccava i bisogni di questa Provincia su letta, e pubblicata in Capua, come porta la sua soscri-(\*) L. 27. C. zione (n). E questo Principe fu colui, che per torre le contese giurisdizionali. che sovente sorgevano fra i Presetti P. d'Italia, ed i Presetti di Roma, intorno all'appellazioni, separò le Provincie; e mentr'egli risedeva a Sirmio, Città affai illustre della Pannonia, dirizzò nell'anno 257. a Tauro P. P. d'Italia quella celebre Costituzione (o), ove stabili, che tutte l'appellazioni, che dalla Sicilia, dalla Sardegna, dalla nostra Campagna, dalla Puglia, e Calabria, dalla Lucania, e Bruzj, Piceno, Emilia, Venezia, e dall'altre Provincie d'Italia, fi riportavan in Roma, non già dal Prefetto di Roma, ma da quello d'Italia fi dovessero conoscere, e giudicare.

Th. de Appellat.

som, 6. C. Th.

(a) L. 7. C. Th. de appel.

> Reffe Costanzo l'Imperio undici anni, avendo finito fuoi giorni nell' anno 361. e gli fuccedè Giuliano, al quale perciò ricaddero queste nostre Provincie. Fu sotto lui Presetto Pretorio d'Italia Mamertino, e Vicario di Roma Imerio; a costoro Ginliano, e parti colarmente al primo, dirizzo

> > Digitized by Google

molte leggi. Quali fuffero stati i Consolari della Campagna ne' tempi di Giuliano, Simmaco (p) chiaramente ce l'addita nel libro decimo delle sue epi- (p) Symmac. ftole. Quivi volendo dimostrar la congiunzione, che in questi tempi era fra i Ep. 53. 116.10. Pozzolani, e' Terracinesi, poiche stendendosi allora i confini della Campa-moderante gna infino a Terracina, erano gli uni, e gli altri fotto un fol Moderatore, ch' Remp. cum era il Consolare: dice Simmaco che Lupo, essendo sotto Giuliano Consolare Lapis Consultati pure Camdella Campania, ben s'avvide, e considero l'angustie nelle quali vivevano pania presii Terracinesi. Di questo Lupo Consolare della Campania ancor oggi in Capua dons, Torracife ne serban le memorie in una iscrizione di marmo attaccata alla Chiesa de Frati del Carmelo, dove si leggono, benche alquanto tronche, queste parole (q): angustias.

Pell.in*Camp*.

# . RIVS LVPVS . . . . V. C . ONS. CAMP . VRAVIT

Da quest'istessa Epistola di Simmaco si raccoglie eziandio, che a Lupo in quella carica fosse succeduto Campano. In Napoli, come Città al Consolare di Campagna pur fottoposta, serbasi ancora la memoria d'un altro Consolare chiamato Postumio Lampadio: il marmo si vede oggi prostrato in terra avanti la Chiesa della Rotonda, dove si legge

### POSTVMIVS LAMPADIVS V. C. CONS. CAMP CURAVIT

Ma nel Codice di Teodosio non vi è alcun vestigio, che da Giuliano, o dal Ro fuccessore, fosse stato a costoro indirizzato editto, o mandato alcuno im-

periale.

Morto Giuliano nella guerra de'Persi nell'anno 363, ed indi a poco anco Gioviano, non durando più l'Imperio di questo religiosissimo Principe (r), (1) Idatius che otto meli, sè vogliamo prestar fede a Zosimo (s), e Sozomeno, ovvero in Fasii. dieci, secondo Filostorgio (t), su assumo all'Imperio Valentiniano, il quale (s) Zosim. lib: creò Augusto Valente suo fratello, e frà di loro su in cotal guisa diviso zomen, lib, 6. PImperio (u).

Valentiniano serbossi l'intero Occidente, cioè tutto l'Illirico colla Macedonia, l'Africa, le Gallie, le Spagne, la Brettagna, e l'Italia. Et a Va- (u) Gothofr.

lente si lasciò tutto l'Oriente (x).

Valentiniano adunque, a cui l'Italia fu fottoposta, dopo avere scorse cap: 8 l'altre Regioni del suo Imperio, e date a quelle i provvedimenti opportu- fert. de Consuni, venne in Italia, e prima in Aquileja, ove in due soli mesi Settembre, ed lib. pag. 259. Ottobre di quest'anno 364. dieci Costituzioni pubblicò, ed allo stato d'Italia, ed al governo della medefima attefe, e vari editti, e per la Campagna diretti al Confolare, e per la Lucania, e Bruzj, e Tofcana a' Corret-Tom. I. tori,

(t) Filostorg. prolog. C. Th. tori, ed a Mamertino allora Prefetto d'Italia, furon da questo savissimo

(y) Am. Mar. Principe promulgati (y).

cellin. lib. Governarono nel suo Imperio come Prefetti Pretori d'Italia Mamertino 27. pag. 360. cotanto rinomato nell'opere d'Ammiano Marcellino, Rusino, Probo, ed ultimamente Massimino. Vicarj di Roma surono nell'anno 364. Severo, nell'anno 367. Magno, nell'anno 372. Probo, e nell'anno 373. Simpli-(z) Gothofr. cio (z). Si leggono ancora più Confolari della noftra Campagna, a'quali ya-

in Profopo. graph. C. Th.

10m. 6.

rie leggi furono dirizzate.

Era in quest'anno 364. Consolare della Campagna Bulesoro, al quale risedendo Valentiniano in Altino Città di Venezia, furono dirizzate due Costituzioni, che si leggono nel Codice di Teodosio, una sotto il titolo, Quibus equorum usus, l'altra sotto il titolo, usus interd, per la quale affinche da questa Provincia s'estirpassero i ladronecci, e molt'altri disordini, fu proibita feveramente l'asportazione de cavalli, e dell'armi, comandando, che niuno senza sua licenza potesse quelle movere. A quest'istesso Bulesoro mentr'era Confolare della Campagna dirizzò nell'anno feguente 365, quell'altra Costi-(a) L. 24. C. tuzione (a), che si legge sotto il titolo de Cursu publico, risedendo egli in Milano. Diede ancora questo Principe opportuni provvedimenti, porche fossero esterminati i ladroni, che allora grandemente infestavano la Campagna, proccurando che fosse restituita la pace, e tranquillità a questa Provincia. Sue parimente furono la l. r. de Pascuis, ed alcune altre Costituzioni, per le quali alla quiete d'Italia, e precisamente di queste Regioni, ch'oggi forman il Regno, con fomma applicazione, e studio intese. Egli ancora in quest'istes? anno 365, mentre era in Verona, provide a' bisogni del Comune d'Avellino. Città posta dentro a' confini di questa Provincia, comandando con sua par-(b) L 68. C. ticolar Costituzione (b), ch'ancor leggiamo nel Codice di Teodosio, che

Th de Decurionib.

Th ad S C. Claudian.

The de Curs.

pub.

s'abbolisse tutto ciò, che d'all'ordinario Giudice erasi fatto in pregiudicio di quel Comune, contra l'antica lor confuetudine. Succedè a Buleforo in quest'anno 365. per Consolare Felice, a cui parimen-

te in quest'anno, risedendo Valentiniano in Milano, indirizzò quella Costi-(c) L. S. C. tuzione (c), che si legge nel C. Teod. sotto il tit. ad S. C. Claudianum, della quale fece anche menzione l'Autore di quell'antica confultazione inferita da Cujacio trà le sue nel cap. 10. E se bene quell'Autore in vece di Campaniæ

(d) Got. in legga Macedoniæ: nondimeno, si come notò il diligentissimo Gottifredo (d), si convince d'errore per la soscrizione che porta, donde è chiaro essere stata d, I. 5. foscritta da Valentiniano Imperadore d'Occidente, mentr'era in Milano, e per conseguenza dover quella appartenere all'Occidente, non già all'Oriente, nel quale è posta la Macedonia.

> A Felice fotto Valentiniano stesso succedè nella carica di Consolare della Campagna Anfilochio. A costui nell'anno 370. stando Valentiniano in Treveri, fu indirizzata quella legge, che sotto il tit. de Decurionibus ancor

(e) L. 71. C. si vede nel Codice di Teodosio (e).

Th. de Dica-Resse Valentiniano l'Occidente, e con tanta prudenza l'Italia, e queste રાંકશાંકે. nostre

nostre Provincie, che niente era da desiderare : ristabili l'Accademia di Roma, e molto riparò la Giurisprudenza già inchinata, e quasi affatto caduta dal suo antico lustro, e splendore: represse per vari Editti la rapacità, e venalità de' Giudici. Principe religiosissimo, al quale dopo Cottantino Magno molto dee la Cristiana Religione, e maggiori utilità certamente n'avrebbe l'Italia ritratte, sè dopo soli dodici anni d'Imperio, non sosse stato tolto dal Mondo.

Morì Valentiniano nell'anno 374. e fu dopo fei giorni nella Pannonia fatto Imperadore il figliuol Valentiniano, il quale con Graziano suo fratello in questa guisa si divise l'Imperio d'Occidente (poiche l'Oriente era retto da Valente lor Zio) a Graziano toccarono le Gallie, le Spagne, e la Brettagna: a Valentiniano l'Illirico, l'Africa, e l'Italia (f).

Sotto Valentiniano II. e Graziano furono Prefetti Pretori d'Italia, legom. C. 16. Massimino, Antonio, Esperio, Probo, Siagrio, Ipazio, Flaviano, Prin- cap. 8. cipio, Eusignio, e Pretestato. Sotto Valentiniano solo, Trifolio, Polemio, Taziano, Apodemio, Destro, ed Eusebio. I Vicarj di Roma surono, Po-

tito, Antidio, Ellenio, ed Orienzio (g). Ma quali fossero sotto questo Imperadore i Consolari della Campagna Prosopogo C. non se ne trova alcun vestigio. Non mancan però di Valentiniano II. mol. Th. 10m. 6. tiffime Costituzioni, come quegli, che resse l'Imperio diciotto anni, colle quali, al governo, ed amministrazione di queste Provincie, e dell'Italia generalmente provide. Quella legge (h), che sotto il tit. de Extraord. leggiamo (h) L.14. C. nel Cod. Teod: è di questo Principe, che l'anno 382. dirizzò a Siagrio Pre- Th. de Extrafetto Pretorio d'Italia, per la quale si prende cura della Campania; Puglia, ordin. e Calabria; Lucania, e Bruzi; in questi tempi molto turbate ed affiitte.

Morì Valentiniano II. presso a Vienna l'anno 392, dopo aver regnato diciotto anni; e tennero dopo lui l'Imperio Teodosio M. ed Arcadio, ed Onorio fuoi figliuoli. Ad Onorio toccò l'Occidente, onde l'Italia, e queste nostre Provincie a lui si sottoposero. E morto Teodosio nell'anno 395, pur Onorio ritenne l'Occidente, avendo Arcadio fuo maggior fratello regnato in Oriente. Molti furono i Prefetti Pretorj d'Italia fotto Onorio, come colui, che lungamente visse, tenendo l'Imperio d'Occidente trentun'anni : e quelli furono Messala, Teodoro, Adriano, Longiniano, Senatore, Curzio, Teodoro II. Ceciliano, Giovio, Giovanni, Faustino, Palladio, Melizio, Liberio, Felice, Faustino, Giovanni, Selevio, Adriano, Palladio, Giovanni, e Proculo. I Vicari di Roma, che reffero in tempo d'Onorio furon Varo, e Benigno (i). E de' Confolari della Campagna, pur fotto di lui (i) Got. ia fi legge Gracco. A costui, mentre risedeva Onorio in Milano dirizzò nell'an- Frospogr. no 397, quella Costituzione, che leggiamo nel Codice di Teodosio sotto il tit. de Collegiatis (k). A questa Provincia ancor provide Onorio, concedendole (k) L. 1. C. qualche indulgenza nel pagare i tributi, com'è manifesto da quella sua Costi- Th. de Colleg. tuzione (1), che dirizzò a Destro Prefetto Pretorio d'Italia. E molte altre sue leggi abbiamo per le quali governò queste nostre Provincie, nel medesimo Th. de Indulg. L 2

(f) Got. pro-

(g) Got. in

tempo, deb.t.

tempo, che in Oriente imperava Teodosio il giovane figlinolo d'Arcadio. Morto finalmente Onorio in Ravenna l'anno 423. ancorche Teodofio il giovane per un anno reggesse solo l'uno, e l'altro Imperio, nulla dimeno nell'an 10 seguente 424, creò in Occidente per Augusto Valentiniano III. al quale coll'Italia furono fottoposte queste nostre Provincie. Furon sotto di lui Prefetti Pretori d'Italia Volusiano, e Teodosso. E quantunque non si leggano di questo Valentiniano Costituzioni dirizzate a' Consolari della Campagna, fu non però egli un Principe a cui molto dee non folamente l'Italia, e queste nostre Provincie per la particolar cura, e provido governo, che ne prese, ma anche la nostra Giurisprudenza, che già vacillante fu da lui ristabilita in Occidente, nell'istesso tempo, che Teodosso suo collega avea posto tutto il fuo studio a ripararla in Oriente; di che a più opportuno luogo ci toccherà

diftefamente ragionare.

Questi dunque sono stati gli Ufficiali per li quali da' tempi di Costantino M. infino a quest'ultimi di Valentiniano III. fu amministrata, e retta la nostra Campagna. Per questa cagione offerviamo noi alcuni marmi d'antichi edifici, che nella Città di questa Provincia, per opera de' Consolari della Campagna, dirizzavano i Campani, i Napoletani, i Beneventani, ed altri, che possono vedersi in quella laboriosa opera di Grutero dell'iscrizioni dell'Orbe antico Romano; ed in Capua, ed in Napoli ancor'oggi, come s'è veduto, si serba di lor memoria. Capua su la lor sede, sicome quella, che in questi tempi era Capo, e Metropoli della Campagna, come la chiamà (m) Athan, anche Atanafio.(m), il quale favellando nell'Epiftola ad Solitarios del Conci-👣 🐗 🕏 lia- lio di Sardica, e de' Legati da lui fpediti, fra i quali fu Vincenzo Vescoyo di Capua, acciocchè l'Imperador Costanzo facesse ritornare alle loro sedi que' Vescovi, che avea discacciati, dice: Missis a Suncto Concilio in legationem Episcopis Vincentio Capuæ, quæ Metropolis est Campaniæ, &c. E per questa cagione ancora s'offervano molte Costituzioni nel Codice di Teodosio lette, ed accettate in Capua, perche il Consolare, che faceva sua residenza in questa Città, doveva pubblicarle, ed aver cura, che si spargessero per l'altre Città di questa Provincia, acciochè fossero note a tutti i Provinciali.

# Della Puglia, e Calabria, e suoi Correttori.

Lla Campagna fiegue la Puglia accompagnata con la Calabria, nella 🕽 quale è la Regione Salentina, che funite infieme, fecondo il libro della *Notizia* dell'uno, e dell'altro Imperio, formavano la nona Provincia d'Italia, e secondo il novero di Paolo Diacono (a), la decima quinta. Si distendeva quest'ampia Provincia da Oriente fino al mar Adriatico, ch'ebbe per confine, e verso Occidente, e mezzo dì, i suoi termini furono il Sannio, i Bruzj, e la Lucania. Le sue più celebri, ed abbondanti Città furono Lucera, Siponto, Canosa, Acerenza, Venosa, Brindisi, e Taranto, e nel sinistro como, d'Italia, che si distende per cinquanta miglia, ebbe Otranto, Città assai comoda, ed adatta a qualunque traffico, e che fuo Emporio meritamente potè nomarfi. I Pur

Diac. lib. 2. *cap.* 11.

(a) Paul.

I Pugliesi adunque, ed i Calabresi eran governati, e retti da un solo Moderatore. L'ampiezza, ed estensione di questa Provincia meritò, che non fosse Presidiale, ma Correttoriale, cioè, che l'amministrazione di essa si commettesse a'Correttori, non a' Presidi, Ufficiali a coloro inferiori. Ma quali fossero stati i Correttori di questa Provincia, ed ove avessero fermata la lor Sede, niente può affermarsi di certo. Nel Codice di Teodosio non si legge alcun imperial Editto, che a questi Correttori sosse stato indirizzato: in Venosa solamente Città della Puglia, fra gli antichi monumenti, che serba si legge un iscrizione, nella quale d'un tal Emilio Restituziano Correttore della Puglia, e della Calabria fassi memoria, con queste parole (b):

(b) Si legg reflo Ugheli Ital. Sacr. de Episcopis. Venaris.

## LUCULLANORUM. PROLE. ROMANA AEMILIUS. RESTITUTIANUS V.C. CORRECTOR. APULIAE. ET. CALABRIAE IN HONOREM SPLENDIDAE. CIVITATIS. VENUSINORUM CONSECRAVIT

Simmaco (c) fa anche menzione de' Correttori della Puglia, i quali impropriamente chiamò anche Rettori. Soleasi ancora in luogo di Correttore 10. epis. 5. mandarsi talora alle Provincie Magistrato d'ugual potere, che appellavasi Jue 🐓 53. ridicus. E di questo nella nostra Puglia ne serbano ancora la memoria due iscrizioni rapportate da Gutero (d); in una si legge:

HERCULI: CONSERVATORI PRO SALUTE, L. RAGONI JURIDIC. PER. APULIAM PRAEF. J. D.

(d) Gut. de offic.dom.Aug. lib. I. cap. 2.

in un'altra ch'è in Roma:

C. SALIO. ARISTAENETO. C. V. JURIDICO. PER. PICENUM. ET APULIAM

Sincontrano ancora bene spesso nel Teodosiano Codice molte leggi, perle quali a' bifogni di questa Provincia si diede particolar provedimento. Era quella posta (oltre del Correttore, dal quale immediatamente veniva governata) fotto la disposizione del Prefetto P. d'Italia, al quale, per via d'appellazione potevasi aver ricorso; e se mancano Costituzioni dirette a' Correttori, non mancan però di quelle, che al Prefetto P. d'Italia per lo governo della medefima fi mandavano. Sotto l'Imperio di Valentiniano il vecchio fu travagliata, ed infestata da ladroni; inguisa che a quel prudentissimo Principe fu uopo con severe leggi darvi riparo, e proccurarne sollecitamente lo sterminio, indirizzando a tal fine quella fua Costituzione a Rufino allora P.P. d'Italia in luggo di Mamertino, a cui apparteneva ancora tener cura di que L 3

(a) L.I.C.Ti. sta Provincia, come dell'altre d'Italia, per la quale Costituzione (e), a' mali Quibus equor. sì gravi di questa Provincia fu dato opportuno rimedio.

Offervali parimente in questo Codice un'altra legge dello stesso Valenti niano data in Lucera nell'anno 365. che porta questa soscrizione: VIII. Kal. Octobris. Dat. Luceriæ ad Rufinum ( in locum Mamertini ) PF. P. Italiæ.

Tb. pag. 76.

(f) Got. in Giacomo Gotofredo (f) fuspica, che questa Lucera non fosse quella di Puglia, Chronologia C. ma l'altra, che nella Gallia Circumpadana, fra Milano, Verona, ed Aquileja è posta, oggi detta Luzara: ma dall'argomento di quella legge, e da quanto in essa si contiene intorno a' pascoli, per più veementi conghietture dobbiamo creder'effer questa di Puglia, si come quella che tiene i più ubertofi, e piani campi, che altra Regione non ebbe giammai, per la pastura degli armenti, e delle greggi assai celebri, e considerabilissimi presso a' Romani, ed appo tutti i Scrittori delle cose rusticane, e pastorali, e che anche tengono il vanto presso di tutte le Regioni d'Europa. Ma ciò, che sia di questo, egli è certissimo, che non minore dell'altre, su la cura di questa Provincia appo gli altri Imperadori Occidentali, a' quali il governo dell'Italia s'apparteneva.

Era la Puglia, e la Calabria ne' tempi d'Onorio molto infestata da' Giudei, i quali licenziosamente vivendo, di non poca confusione eran cagione, e non piccol detrimento da effi si recava alla Religione Cristiana: ritrovavasi in questo medesimo tempo Prefetto P. d'Italia Teodoro, uomo religiosissimo, appo il quale pari era l'abbominazione a questa nazione, che l'amore ardentissimo verso la Religione Cristiana; tanto che meritò quella stima, che della di lui persona ebbe S. Agostino, dedicandogli quel suo libro intito-(x) August. lato de vita beata, com'egli stesso testifica (g). Per dare a tanti mali qualche compenso proccurò Teodoro, che si reprimesse in questa Provincia tanta insolenza, e licenziosa vita de' Giudei; onde nell'anno 398. ottenne da Onorio (h) L. 158. C. quella cotanto laudevole, e non mai a bastanza celebrata Costituzione (h), col-

Th. de Decu- la quale fu repressa la lor insolenza, ed a ben dure condizioni gli sottopose. rionib.

Da Onorio eziandio fu a questa Provincia nell'anno 413, conceduta l'immunità, e qualche indulgenza de' tributi, come si legge in una sua Costitu-(i) L.7.C Th. zione (i), di cui a più opportuno luogo ragioneremo : e non mancan ancora altre Costituzioni riguardanti il governo, e retta amministrazione, che gli altri Principi presero di sì vasta, e considerabile Provincia, a' Presetti d'Italia indirizzate, delle quali, fecondo l'opportunità farem parola.

# §. III. Della Lucania, e Bruzi, e suoi Correttori.

A Lucania stefe i suoi ampj confini molto più, che oggi non si mirano : incominciando dal fiume Silaro abbracciava non pur quel ch'ora appellafi Bafilicata, ma dall'altra parte fi dilungava infin a Salerno, anzi que-Ha stessa Città era dentro a' suoi confini; poiche i Correttori della Lucania, anche quivi folevano rifedere. A lei in quanto all'amministrazione fitron congiunti i Bruzi, che s'estendevano oltre aReggio fino allo stretto Siciliano nell'ultima punta d'Italia.

Erano i Lucani, e' Bruzj fotto un folo Moderatore. Il Correttore, che dagl'Imperadori fi mandava al governo di queste Regioni reggeva con piena autorità amendue queste Provincie. La sua dignità ancorche nontanta quanto quella de' Confolari, era di gran lunga superiore al grado de' Presidi, e solamente eran dependenti, e sottoposti a' Presetti d'Italia, ed a' Vicari di Roma, a' quali potea aversi ricorso.

La loro fede era collocata nella Città di Reggio, Capo, e Metropoli di questa Provincia, avvegnache talora solessero i Correttori trasferirla anche in Salerno nella Lucania, fecondo richiedeva il bifogno de' pubblici affari. Quindi è, che in queste due Città ancor oggi si veggano gli avanzi d'alcuni marmi, che a' Correttori erano stati dirizzati: in Reggio nella Chiesa della Cattolica si legge, ancorche dal tempo in qualche parte rosa, questa iscrizzione,

> CORRECTORI. LUCANIÆ ET. BRITTIORUM. INTE GRITATIS. CONSTANTIÆ MODERATIONIS. ANTI STI. ORDO. POPVLVSQUE RHEGINVS

E nella Città di Salerno in un arco, che prima era, ove oggi è il Sedile di Portaretese, vi s'offervavano alcune statue di marmo sopra le loro basi, in una delle quali fi leggevano queste parole (a).

(4) Vengeno rapportate da Mazza deRoba

ANNIO. VITTORINO. V. C CORRECTORI. LUCANIÆ ET. BRUTIORUM. OB INSIGNEM, BENEVOLEN TIAM. EJUS. ORDO. POPU LUSQVE, SALERNITANUS

Solevano gl'Imperadori eziandio a questi Correttori indirizzare le loro Costituzioni, che per utilità delle Provincie, e per dar compenso a'disordini, che ivi nascevano, sovente eran costretti di promulgare; e può pregiarsi queita Provincia fopra l'altre, che le prime leggi, che Coftantino M. dopo sconfitto Massenzio promulgasse per Italia, fossero quelle, che a' Correttori della Lucania, e de' Bruzj fi mandarono: tanto che a noi è più antica la memoria de' Correttori di quelta Provincia, che de' Confolari della Campagna.

Il primo, che ne' primi anni dell'Imperio d'Italia di Costantino regesse questa Provincia, su Claudio Plotiano, al quale sin dall'anno 313, poco dopo la confitta di Massenzio dirizzò Costantino, stando in Treveri, quelle (6) L . C. due Costinuzioni, che si leggono nel Codice di Teodosio (b), per le quali 1. C. Th de

diede Appel.

do Falso.

diede muova forma, e modo alle consulte, che solevan i Giudici dubbiosi fare all'Imperadore nelle cause de' privati.

Succedè a Claudio nell'anno 316. Mechilio Ilariano, a cui da Costan-

tino in quest'istesso anno su mandata quella legge, che nel Codice di Teo-(c) L.3. C. dosso (c) vedesi sotto il tit. de Decur., e che dal nostro Giustiniano portando 2b. de Decur.

Pistessa iscrizione d'Ilariano Correttore della Lucania, e de' Bruzj, su inse-

(d) L. 15. de rita nel suo Codice sotto il medesimo titolo (d). Ed a quest'istesso Corret-Decur. lib. 10. tore s'indirizzò l'altra Costituzione di Costantino, che si legge sotto il sit.

(e) L. 1. C. ad l. Corn. de Falfo nel Teodofiano (e).
Th. ad l. Corn. Ad Ilariano finocedè nel 210 alla o

Ad Ilariano succedè nel 319. alla dignità di Correttore di Lucania, Ottaviano, al quale risedendo egli in Reggio, dirizzò Costantisso M. la l. 1. de Filiis milit. apparit. che su letta, ed accettata in Reggio, poiche

(f) L. I. C. quivi era la fede de Correttori (f).

Th. de Filis Ma niun altra memoria è sì chiara, ed illustre, che faccia vedere in quanta stima, ed eminenza fossero i Correttori della Lucania, quanto quella famosa, e celebre Cottituzione di Costantino, che si legge nel Codice di

la famosa, e celebre Costituzione di Costantino, che si legge nel Codice di (g) L. 2. C. Teodosio (g) sotto il sit. de Episcopis, che a questo Ottaviano Correttore della Lucania in quest'anno 319. direzzò; per la quale rendè i Cherici immuni da' pesi civili, assinchè non si distogliessero dagli ossequi delle cose sacre, e divine. Costantino una consimile legge dettata coll'istesse parole, aveva dirizzata sette anni prima ad Anulino Proconsole dell'Africa; e come accuratamente notò Gotosredo, quella Costituzione era simile, non però la stessa, che poi mandossi ad Ottaviano: quella su proferita molti anni prima, cioè nell'anno 315. ovvero nel sine dell'anno 312. questa nel anno 319. quella fu indirizzata ad altro Magistrato, cioè ad Anulino, questa ad Ottaviano: quella apparteneva ad altra parte del suo Imperio, cioè all'Africa, della quale allora Anul no era Proconsole: questa alla Lucania, ed a' Bruzj, della quale Ottaviano era Correttore. Fu tal rinomata Costituzione pretermessa da Giustiniano nel suo Codice, perche in esso molte consimili leggi

(h) Baron. s'inserirono; ma ben dal Cardinal Baronio (h) vien riforita, e nell'istesso ad A. 319. anno 319. fu puntualmente notata.

Quali fossero i Correttori di Lucania sotto l'Imperio di Costante, di Costanzo, e di Giuliano, non vi è di loro memoria alcuna; non potendo noi mostrare alcun Editto, che da questi Principi fosse stato a costoro indirizzato: ma non mancan però loro Costituzioni spedite a' Presetti d'Italia, le quali mostrano quanta cura, e sollecitudine avessero delle cose d'Italia, e di questa Provincia in particolare.

Ma de' Correttori della Lucania, che fotto Valentiniano ebbero il governo, e l'amministrazione di questa Provincia, ben possiamo dal lungo, e prosondo obblio trar fuori i loro nomi. Artemio su il primo, quegli, di cui sovente s'incontrano memorie nell'istoria d'Ammiano Marcellino (i): a costui, risedendo Valentiniano in Aquileja, indirizzossi nel 364. quella Costituzione, che sotto il tit. de privil. Apparit. Magistr. leggiamo. E dall'issorione

(1) Am. Marcell. lib. 27.

Digitized by Google'

Piscrizione di questa legge si vede, che quest'Artemio trasferisse sovente la fua refidenza in Salerno, poiche in Salerno fu quella letta, ed accettata. A quest Artemio stesso furono da Valentiniano, permanendo ancora in Aquileja, indirizzate in questo medesimo anno la l. 6. de privileg. eor. qui in sacre

palat. e la 1, 21. de Cursu publico.

Tom. L

Ma da niun'altra apparirà meglio la dignità, e la stima appò gl'Imperadori, de' Correttori della Lucania, e di questo Artemio, quanto da quella Costituzione (k) non mai a bastanza celebrata di Valentiniano I. che sotto (k) L. 2. C. il tit. de officio Rectoris Provinciæ si vede. Fu quella, quando ancora questo Th. de officio Principe risedeva in Aquileja, nell'anno 364. indirizzata ad Artemio. I più Rector. Prev. ragguardevoli, e chiari titoli, che dalla generosità, e magnanimità d'alcun Principe possono sperarsi, eran profusamente a questo Correttor della Lucania conceduti: Carissime nobis: Gravitas tua: Sublimitas tua, ed altri confimili, eran i più frequentati. A costui indirizzò quella Costituzione, nella quale inculcava a' Giudici l'integrità, e la diligenza nella fpedizione delle liti: che dovessero conoscere, e diliberar nelle cause, o si trattasse della vita, o delle fostanze degli uomini pubblicamente, e nel cospetto, e sotto gli occhi di tutti, non privatamente, e ne' fecreti delle cafe, ove davafi luogo a' negoziati, ed a' traffichi: che le sentenze una volta profferite, dovessero pubblicarsi, e leggersi al cospetto di tutti, perchè sotto gli occhi d'ognuno si ponesse ciò che i Giudici faceano, e se secondo le leggi, e l'ordine della verità avesser giudicato, ovvero perversamente, e per gratificare l'una delle Parti; ond'è che ne' Tribunali di questo Regno fu sempre, ed ancor oggi dura lo stile di leggersi, e pubblicarsi le sentenze, ancorche ridotto ora a pura cerimonia, e formalità. Proibì a cotali Giudici i pubblici spettacoli, ed i giocosi trattenimenti, acciocchè non si allontanassero, e trascurassero la cura della pubblica, e privata utilità, e si sottraessero perciò dagli atti seri, e gravi.

Sotto Valentiniano I, ancora reffe la Lucania, e' Bruzi Simmaco, che fuccedè ad Artemio nel feguente anno 365. Quella Costituzione (1) che sotto (1) 2.25. G. il tit. de Cursu publico si legge nel C. Teod. su, mentre questo Principe era in Th. de Cursu Milano, mandata a Simmaco allora Correttore di questa Provincia. Nè d'al- publico. tri Correttori della Lucania più innanzi trovasi vestigio in quel Codice, e non pur sotto questo, ma nè anche ne' tempi degli altri Imperadori, che feguirono; poiche, se bene sotto il tit. de contr. empt. si legga una Costituzione (m) di Teodofio M. che porta anche il nome di Valentiniano II. accet- (m) L. s. C. tata, e pubblicata in Reggio nell'anno 384. ed un'altra (n) pur accettata in The de contre Reggio fotto il tit. de operib. publicis; non dee però intendersi di Reggio oppi: Città posta ne' Bruzi, ma come nota il diligentissimo Gotofredo, d'un altro Th. de eper. Reggio posto nell'Oriente dodici miglia lontano da Constantinopoli. Il che public. si rende manifesto, non solamente perche all'Imperio di Teodosio M, non fu affegnata l'Italia, ma quella, effendo toccata coll'Occidente a Valentiniano II. veniva da coltui retta, ed amministrata; ma ancora perche quelle leggi da Teodofio firono indirizzate, la prima a Cinegio, l'altra a Cario amendue

EMP. 8.

Prefetti P. dell'Oriente, di cui Teodofio fu Imperadore. Ed in questo luoge non dee tralasciarsi di notare il costume degl'Imperadori di questi tempi, i quali ancorche d'viso fra loro l'Orbe Romano, ciascuno reggesse la sua parte, nè dell'altra s'impacciasse, con tutto ciò le leggi, che da essi ne' loro dominj si promulgavano, portavan il nome di tutti que' Imperadori, che allora reggevano l'Imperio, avvegnachè da uno folamente fosse stata ordi-(6) Got, in nata (0): ficome ne' pubblici monumenti s'offerva, che quantunque l'opera Proleg. C. Th. ad un folo fosse stata eretta, porta non di meno il nome di tutti gl'Imperadori regnanti. L'ignoranza del qual costume fu cagione a molti Scrittori di gravissimi errori, e che le leggi d'un Principe riferissero ad un'altro: di che

fecondo l'opportunità fe ne vedranno gli esempj.

Occorrono ancora nello stesso Codice di Teodosio molte altre Costituzioni de' Principi, le quali (se bene non dirette a' Correttori di questa Provincia, ma o a' Prefetti d'Italia, ovvero ad altri Magistrati) mostrano de' Lucani, e de' Bruzi averne fomma cura, e providenza tenuta. Doveyano questi popoli, come tutti gli altri di queste Provincie portare il vino in Roma per provedere all'annona di quella Città; ma come che da questa eran alquanto lontani, fu loro conceduto, che potessero soddisfare in danaro ciò

(p) C Th. iii. ch'effi eran tenuti in vino (p). de Usuris.

Onorio concedè loro anche l'immunità de' tributi, e gabelle, come si  $\mathbf{e}(q)$  L.27. C. vede da quella fua Costituzione (q), che sotto il tit. de indulg. debit. leggesi This de indulge nel Codice di Teodosio. E fin qui sia detto a bastanza della Lucania, e de Bruzi, e suoi Correttori.

#### S. IV. Del Sannio, e suoi Presidi.

¬Iene l'ultimo luogo il Sannio, Provincia ancorche affai nota, ed illustre presso agli antichi Romani per la ferocia, e valore de' suoi popoli; e per la felicità delle lor armi, che spesso ebbero il vanto d'abbatter quelle de' Romani stessi, non su però decorata ne' tempi più bassi d'altri Magistrati. che de' Presidi, inferiori in dignità a tutti gli altri Moderatori di Provincie. Sortì per tanto la condizione di Provincia Presidiale, e perche rade volte folevan gli Imperadori indirizzar le loro Costituzioni a' Presidi, perciò di essi, e de loro nomi è a noi affatto incerta, ed oscura la memoria. Vari furo o i fuoi confini, fecondo il variar de' tempi. Paolo Diacono la ripone frà la Campagna, il mare Adriatico, e la Puglia; e fuvi tempo, nel quale abbracciava molto più di ciò ch'ora comprendon l'Abbruzzi, il Contado di Molise, e la Valle Beneventana. Le sue più rinomate Città suron Isernia, Sepino, Theate, oggi Chieti, Venafro, Telefia, Bojano, Afidena, e Sannio, che diede il nome all'intera Provincia.

Era questa Provincia, oltre del Preside, da cui immediatamente reggevasi, sotto la disposizione, e governo del Prefetto P. d'Italia, e del Vicario di Roma. Nè fu trascurata da Valentiniano il vecchio, il quale, essen-

đo.

do pervenuto a fua notizia, che veniva infestata da' ladroni, pensò tosto al riparo, mandando per quest'effetto al Prefetto suddetto d'Italia quella Co-stituzione (r), che oggi ancor si legge nel C. Teodosiano.

Non fu eziandio trafcurata da Onorio, il quale nell'anno 413. concedè Th. Quib. equ. a questa Provincia non mediocremente aggravata, alcun rilascio di tributi, sess. come dalla Costituzione (s) di quest'Imperadore che dirizzata al Prefetto sud— (s) L.7. C. detto d'Italia leggiamo nel Codice di Teodosio. Nè mancan altre leggi, per Tb. de Indulg. le quali diedesi dagli altri Imperadori providenza a gli affari di questa Prodesit. vincia, dirette a' Presetti d'Italia, a'quali era sottoposta.

#### C A P. IV.

# Prima invasione de' Westrogoti a' tempi d'Onorio.

7 On fentirono queste Provincie nel Regno di Costantino, nè degli altri fuoi fucceffori, infin ad Onorio, que' mali, e quelle calamità, ch' avevan già cominciato a portare i Goti nell'altre Provincie dell'Imperio. Questi Popoli, usciti dalla Scandinavia ne' tempi di Costantino M. e prima ancora, vissero in comune fortuna, quantunque sotto un sol Capo militasfero, fino a Ermanarico, che fi fece loro Rè; ma morto costui, fra di loro fi divifero, e ne' tempi di Valente Imperadore, quelli, che chiamavansi Westrogoti s'elessero per lor Capitano Fridigerno, e poi per loro Rè Atanarico. Teodosio il grande amador della pace seppe sì ben contenergli ne' loro limiti, che con essi non pur ebbe continua pace, ma gli ridusse in tale stato, che morto Atanarico loro Rè, senza prendersi essi cura di eleggerne un'altro, tutti fi fottopofero al Romano Imperio, e fecero della milizia un fol corpo, militando fotto l'infegne di Teodofio, che l'ebbe per fuoi confederati, ed aufiliari. Ma estinto questo Principe nell'anno 395, e succeduto all'Imperio d'Oriente Arcadio fuo figliuol maggiore, e reggendofi l'Occidente dall'altro fuo figliuolo Onorio, cominciaron questi Principi, lusturiofamente vivendo, a turbar la Repubblica, ed a togliere a Westrogoti lor aufiliari que' doni, e quelli stipendi, che Teodosio lor padre per contenergli fotto l'Imperio Romano, e fotto le fue infegne largamente avea loro affegnati. Del che malcontenti i Westrogoti, e dubitando, che per sì lunga pace potesse nell'ozio snervarsi il lor valore, e sortezza, diliberarono sar di presente, ciò che avevan trascurato ne' tempi di Teodosio, criandosi un Rè, che fu Alarico, uomo che per la fua bizzarria aveafi appò i fuoi acquiftato fopranome d'audace; e come quegli, che traeva fua origine dall'illustre stirpe de' Balti, lo riputaron abilissimo a poter con decoro, e magnificenza Tostenere la regal dignità. Questi considerando, che di sua maggior gloria, e della fua nazione farebbe stato acquistar con propri fudori i Regni, che vivere oziosi, e lenti in quelli degli altri, persuase a'suoi di cercar nuovi paesi M 2

e sicome non era più di pericolo l'effer Cristiano, molti ne facevan professione, senz'essere ben convertiti, nè ben persuasi del disprezzo de' piaceri, delle ricchezze, e della speranza del Cielo. Così coloro che vollero praticare la vita Cristiana in una maggior purità, trovarono più sicuro il separarsi (a) V. Fleury dal Mondo, ed il vivere nella folitudine (a).

Costum. de' Cris. cap.41.

I primi Monaci, che ci comparvero, furon infra di lor divisi, e distinti in due ordini, ciò sono, Solitari, e Cenobiti: i primi si chiamaron anche Eremiti, Monaci, Monazonti, ed Anacoreti. Alcuni han voluto tirar l'origine del Monachismo da' Terapeuti, che credettero essere una particolar focietà di Cristiani stabilita da S. Marco ne' contorni d'Alessandria; de' quali Filone descrive la vita. Ma se bene Eusebio avesse creduto, che i Terapeuti fossero Cristiani, ed avesse loro attribuito il nome di Asceti; nulladimanco è cosa affatto inverisimile riputar quelli, Cristiani, e discepoli di S. Marco. Poiche quantunque la vita, che di lor ci descrive Filone fosse molto conforme a quella de' Cristiani, le molte cose però che e' soggiunse de' loro riti, e costumi, come l'ofservanza del Sabato, la Mensa sopra la quale offerivano pani, fale, ed isopo, in onor della facra Mensa ch'era dentro al vestibolo del Tempio, e mille altre usanze, che non s'accordano co' costumi degli antichi Cristiani, convincono, e fan vedere, che coloro fosfero Ebrei, non Criftiani. Il nome di Afceti, che Eufebio loro attribuifce, non deve fargli passar per Monaci, poiche sicome il termine d'Asceti è un termine generale, che fignifica coloro, che menano una vita di quella degli altri più austera, e più religiosa, così non si può conchiudere aver egli creduto, che gli Afceti foffer Monaci \*. .

Comunque ciò fiasi, egli è cosa certa, che erano nel quarto secolo questi Monaci moltiplicati in guisa, che non vi su Provincia dell'Oriente, che non ne abbondasse. La Diocesi d'Oriente, il cui Capo era Antiochia, ne fu piena: in Egitto il numero era infinito. Nell' Affrica, e nella Siria parimente abbondavano: ed in Occidente eran ancora in questi tempi pe-(c) L. 20. C. netrati fin dentro a' commi del Vescovato Romano, nella nostra Campagna, 27. de Epis. e nelle circonvicine Provincie, ficome è chiaro da una Costituzione di Vain Parat, in lentiniano il vecchio dirizzata nell'anno 370, a Damafo Vescovo di Ro-C. Th. 1. de ma (c) Palladio (d) ancor rapporta, in queste nostre Provincie, come nella Campagna, e luoghi vicini, verso la fine del quarto secolo, molti aver mead Laudum. nata vita eremitica, e folitaria: ed il P. Caracciolo (e) non pur nella Cam-Er Roma, & pagna, ma anche nel Sannio, e nella Lucania ne va molti ravvisando.

Questi viveano nelle solitudini, e ne' deserti, ed ivi menavan una vita

Monach. & in iis, qua

funt circa cas, tutta divota, sciolti da ogni cura mondana, e lontani dalle Città, e dal commercio degli uomini. Si fabbricavano per abitare povere cellette, e (e) P.Carac. passavano il giorno lavorando, facendo stuoje, panieri, ed altre opere fa-Neat monum. cili, e questo lor lavorio bastava non solo per alimentargli, ma ancora per far eap.2 fea.5. grandi elemofine. I Gentili reputavano questa lor vita, oziosa, ed infingar-

\* [ Della differenza frà gli Asceti, e Monaci, son da vedersi Valesio (b), dell'Autore. (b) Not. in e Binghamo Lib. 7. cap. 1. §. 2. e 3. ].

Digitized by Google

in Campania 🔉

Addizione

da, onde ne furono acerbamente calunniati da' loro Scrittori (f), accagio- Eufib. 11b. 2. nandogli, che in queste solitudini si contaminassero d'ogni sozza libidine, e 42.17. di nefandi vizj. Non avevan certa regola, nè si legavan a voto alcuno: la ed altri, che lor vita quieta tirava della molta gente al bosco, tanto che ne venner tosto possono vea nascere degli abusi; perche molti per isfuggire i pesi della Curia, e gli altri dersi, fra gli a naicere degli anuni, perone mont per menare una vita affatto oziosa, e sottrarsi Amaja 1.26. da ogni altra obbligazione, fotto finto pretesto di Religione lasciavano le c. de Decu-Città, ed andayansi ad unire con questi Solitari; tanto che su di mestieri a rion. lib. 10. Valente di proibire questi loro recessi, e ordinare, che si richiamassero da (g) L.26. C.

que' luoghi nelle Città, a portare i carichi lor dovuti (g).

Ma i Solitari, non guari dapoi, degenerando dal lor instituto, troppo de Decerien. spesso frequentavano le Città, e s'intrigavano negli affari del secolo; nè vi lib.10.51.31. occorreva lite ne' Tribunali, nè faccenda, o qual' altro si fosse negozio nelle piazze, ch'effi non ne voleffero la lor parte: e crescendo vie più la lor audacia, furon lovente caglone nelle Città di molti disordini, e tumulti : di che se ne leggono molti esempi appresso Eunapio (h), Crisostomo, Teodoreto, (h) Eunap. Zosimo, Libanio, Ambrosio, Basilio, Isidoro Pelusiota, Geronimo, ed Ades pag. 78. altri: tanto che bisognò, che i Giudici, e gli altri Magistrati ricorressero Chrysost. all'Imperador Teodofio M. perche rimediasse a disordini sì gravi, ed alla Teodor. lib. Rep. perniziosi, e da quel Principe su prosserita legge, colla quale su co- 5. eap. 19. mandato, che non partissero dalle loro solitudini, nè capitassero mai più Zosim. lib. s. nelle Città : ma non paffarono venti mesi, che Teodosio in grazia de' medefimi Solitari rivocò la legge (i).

Ebbero costoro per loro Gonfaloniere nella Tebaide Paolo, detto perciò 29: primo Eremita: nella Palestina, Ilarione, e ne' deserti d'Egitto Geronimo, Th. de Monac. i quali con intento d'imitare, così vivendo, Elia, e Giovanni precursor di Gos.

Cristo, si renderono per la loro austerità assai rinomati, e celebri.

Gli altri s'appellaron Cenobiti, ovvero Religiosi, perche essi avevansi prescritte certe regole di vita, ed in comunità vivevano. Traggon questi la lor origine dagli Esseni, ch'era una setta di Giudei distinta da' Terapeuti, e la maniera del loro vivere era molto diversa da coloro, sicome quelli, che menavan una vita tutta contemplativa, e molto divota, della quale Filone (k) appresso Eusebio sa lungo racconto, descrivendola tutta simile a quella de' nostri Religiosi.

Il primo lor Duce nella Tebaide fu Antonio. In Grecia Basilio, il Loyseau des quale gli obbligò a trè voti, che diciamo ora effer effenziali alla Reli- ordres. gione, cioè d'ubbidienza per combattere l'alterigia del nostro spirito; di castità riguardante i moti nel nostro corpo, e di povertà, per una totale

abbominazione a' beni di fortuna.

[ Altri vogliono, che Basilio non fosse stato Institutore di alcun nuovo Ordine, ma folo il direttore di que' che si erano già resi Monaci, sicome infrà dell'Autore. gl'altri credette Binghamo (l). ]

S. Benedetto gl'introdusse in Italia, e propriamente nella nostra Cam- cap. 2.5. 12. pagna: ma ciò avvenne nel principio del sesto secolo sotto il Regno di Toti-

Ambr. Epif.

(k) Flon. in Euleb. de P. char, Evan.

(1) Lib. 7.

Digitized by GOOGLE

Totila, di che ne' libri, che feguono ci verrà a proposito di ragionarne più a lungo, come d'una pianta pur troppo in questo nostro terreno avventurosa, che distese i suoi rami, e dilatò i germogli in più remote Regioni.

S. Pacomio diede anche perfezione all'ordin Monastico, ed uni molti-Monasteri in congregazione: loro diede una regola, e fondò Monasteri di donzelle. Erano state già prima introdotte alcune comunità di donzelle, le quali facevano voto di virginità, e dopo un certo tempo ricevevano con solennità il velo. Così essendo la vita monastica dell'uno, e dell'altro sesso divenuta più comune, furono stabiliti Monasteri, non solo vicino alle Città grandi, ma eziandio dentro le stesse Città, ed in quelli i Monaci viveano in folitudine in mezzo al Mondo, praticando la loro regola fotto un Abate, ovvero Archimandrita: ed il Monachismo da Oriente passò in Occidente verfo il fine del quarto fecolo.

Di questi Cenobiti ne' secoli seguenti ne germogliaron infiniti altri Ordini di regole diverse, che potranno vedersi presso a Polidoro Virgilio (m), de' quali nel corfo di quelta ittoria, secondo l'opportunità, se ne farà menzione.

S. Agostino pur volle nell'Affrica introdurre un' altro Ordine di regolarità : egli fu l'Autore de' Canonici Regolari, avendo posti in vita religiosa i fuoi Preti della Chiefa d'Ippona. Non gli chiamò nè Monaci, nè Religiosi, ma Canonici, cioè astretti a certe regole, ch'eran mescolate di chericheria, e della pura vita monastica: e su chiamata vita apostolica, per l'intento, che s'avea di rinnovare la vita comune degli Apostoli: eran essi astretti agli accennati trè voti, ed avean clausura (n).

[-S. Agostino vien anche da Duareno (o) riputato Autore de' Canonici Regolari. Ciò che lo stima molto probabile anche Binghamo (p), se bene Onofrio Panvinio (q), & Ospiniano (r), credano che ne fosse stato Autore Benefie. lib.1. Papa Gelasio I. intorno l'anno 495. E certo però, che S. Agostino non su institutore degli Eremiti Agostiniani, si come costoro vantono, poiche nè quel Dottore sù mai Romite, nè si legge aver dettate regole per loro uso, ficome saviamente ponderò Binghamo (s). Delle origini, ed istituzioni di tanti nuovi Ordini de' Monaci venuti dapoi nel Mondo, oltre Polidoro

Virgilio, fon da vederfi Ofpiniano (t), e Creccelio (u). ]

Sorfero dapoi i Mendicanti, i quali agli tre descritti voti aggiunsero il quarto della mendicità, cioè di vivere di elemosina. Indi seguiron i Fratelli Cavalieri, come furon quelli di S. Giovanni in Gierusalemme, i Teutonici, i Templari, che furono sterminati per Clemente V. i Commendatori di (s) Lee. eis. S. Antonio, i Cavalieri di portafpada, di Cristo, di S. Lazaro, ed altri annoverati da Polidoro Virgilio, i quali erano chiamati Fratelli Cavalieri, de Orig. Mo- ovvero Cavalieri Religiosi, a differenza de Cavalieri Laici di nobiltà, de quali tratteremo ne' feguenti libri di questa istoria.

Di questi nuovi Ordini di Religiosi ne' tempi ne' quali si manifestaro-Orig. & fun- no, faremo qualche breve racconto: donde non senza stupore scorgerassi, dat. Ord. Mo- come in queste nostre Provincie, col correr degli anni, abbian potuto germogliar tanti, e sì vari Ordini, fondandovi sì numerofi, e magnifici Monasterj.

(m) Pol. Virg. lib. 6.

(z) Loyseau des Ord. Addizione dell'Autore. (o)Duar. de Ministr, &

cap. 21. (p) Bingh. lib. 7. cap. 2.

(q) Onofr. Panvin. Alnot. in Platin. vit. Grlasii. (r) Ospinian. de Orig. Momac. lib.3. eap.6.

(t) Ospin.

(w) Crescell. Collectanen de zat.

fteri, che ormai occupano la maggior parte della Repubblica, e de' nostri averi, formando un corpo tanto considerabile, che ha potuto mutar lo Sta-

to civile, e temporale di questo nostro Reame.

In questi secoli ne quali siamo di Costantino M. sino a Valentiniano III. niuna alterazione recaron allo Stato politico, perocchè quantunque molti Solitari fossero già nel Vescovato di Roma allignati, per quello che si ricava dalla riferita Costituzione di Valentiniano il vecchio; ed in queste nostre Provincie fossero ancor penetrati, dove ristretti in qualche solitudine menavano la lor vita; niente però portaron di male, o di turbamento allo Stato, nè furon offervati, nè avuti in alcuna confiderazione, e niente perciò s'accrebbe all'Ecclesiastica Gerarchia.

E' manifesto che a questi tempi i Monaci non si appartenevano alla Addizzione Gerarchia Ecclesiastica, riggetandosi nell'Ordine de' Laici da quel che ne dell'Autore. fcrisse Isaaco Alberto (o), dicendo: Monachi quales primo erant quo entra (o) Albert Ordinem constituti, ad Hierarchiam imperantem non pertinent : Lindano Archierati-(p) pur de' Monaci parlando, disse: Qui omnes sicuti erant Ordinis Lai- (p) Lindan. ci, ità una cum reliquis Templi choro, quem dicimus, erant exclusi: In Panopl. lib. fino Graziano confesso, che fino a' tempi di Siricio, e di Zozimo, Mo- 4 cap. 75. nachos simpliciter, & non Clericos fuisse, Ecslesiastica testatur Historia, come fono le fue parole (q)].

I Cenobiti è manifesto, che prima di S. Benedetto, eran radissimi, ed i caus. 16. qu. lor Monasterj assai più radi, e di niun conto. Poiche ciò che si narra del 1. post-cap. 39. Monastero eretto in Napoli da Severo Vescovo di questa Città, che fiorì nell'anno 375. fotto il nome di S. Martino: quando questo Santo era ancor vivo (r); dell'altro di S. Gaudioso, che si pretende sondato da S. Gaudioso (r) Chiecflesso Vescovo di Bitinia nell'anno 438, il qual fuggendo la persecuzione di car. de Epis. Gizerico Rè dell'Affrica si ricoverò in Napoli (s): quando quello ebbe i suoi Neap. in Sanprincipi circa l'anno 770. da Stefano II. Vescovo di questa Città (t): e di (s) Ughel. -alcuni altri fondati in altre Città di queste nostre Provincie (u), e rappor- de Epis. Neap. tati a questi tempi, sono tutte savole mal tessute, e da non perderci inutilmente l'opera, ed il tempo in confutarle.

## S. II. Prime Collezioni di Canoni.

Regolamenti, che tratto tratto, dapoi che Costantino diede pace alla Chie- (") Ugh.loc. A fa, cominciaron a stabilirsi dallo Stato Ecclesiastico: se bene tutta via ei. pag. 61. s. per lo corso d'un secolo, e mezzo fino a Teodosio il giovane, e Valentinia-93. no III. moltiplicassero; nulladimeno non davan in questi tempi alcun sospetto, o gelosia a gl'Imperadori; imperocchè allora non si poneva in dubbio, ed era cosa ben mille volte confessata, anzi non mai negata dagli steffi Ecclesiastici, che i Principi per la loro autorità, e protezione, che tenevan della Chiefa, potevano lodevolmente della stessa canonica disciplina. prender cura, e pensiero, ed emendar ciò, che allo Stato avrebbe potuto. esser di nocumento, e di disordine : di che ne rende ben ampia, e manifesta; R. 3. telt mo-

(9) Gratian.

(s) P. Carac. de Sacr. Eccle Neap.monsus. de Sancto Gaus . diofo.

restimonianza l'intero libro decimosesto del Codice di Teodosio, compilato unicamente, per dar provvedimento a ciò, che concerneva le persone, e le robe Ecclesiastiche.

All'incontro appartenendo, come s'è detto nel primo libro, alla Chiefa la potestà di far de' Canoni attenenti alla di lei disciplina, avendo già per la pietà di Costantino acquistato maggior splendore, e posta in una più ampia, e numerofa Gerarchia, ebbe in confeguenza maggior bifogno di far nuovi regolamenti per lo buon governo della medesima, e per accorrere a' disordini, che sempre cagiona la moltitudine; perciò oltre a' libri del Testamento vecchio, e nuovo, e ad alcuni Canoni stabiliti in vari Sinodi tenuti in quelli trè primi fecoli, se ne formaron poi degli altri in maggior numero ne' Concilj più universali, che si tennero a questo fine; poiche data che su pace da Costantino alla Chiesa, su più facile, che molte Chiese unite insieme comunicaflero, e trattaflero fopra ciò, che riguardava la disciplina; poiche intorno a tutti gli altri affari esteriori, gli Ecclesiastici ubbidivano a' Magistrati, ed osservavan le leggi civili.

Da questo tempo, e non da più antica origine, cominciarono i Canoni, de' quali si formaron dapoi più Collezioni; poiche quantunque alcuni abbian creduto, che fin dal principio del nascente Cristianesimo vi fossero stati alcuni regolamenti fatti dagli Apostoli, che anche a' nostri di si veggono raccolti al numero di 85. fotto il titolo di Canones Apostolorum: nulla di meno nè l'opinione del Turriano (a), che stimò tutti essere stat'opera degli Apostoli, nè quella del Baronio, e del Bellarmino, i quali credettero, che cinquanta solamente di que' Canoni fossero Apostolici, sono state da savi Critici abbracciate, i quali comunemente giudicano effer quella una raccolta d'antichi Canoni, e propriamente de' Canoni fatti ne' Concili congregati prima del Niceno, come per non entrare in dispute, potrà vedersi

(b) Guilielm, appresso Guglielmo Beveregio (b), Gabriel d'Aubespine, Lodovico Dupino, Bevereg. Cod. ed altrì, e quel ch'è più notabile, Gelasio P. gli dichiara apocrisi nel can. Sancta Romana, dist. 15.

Lo stesso si dice del libro delle Costituzioni Apostoliche falsamente attribuito a S. Clemente, per la grande autorità di quel Santo Pontefice, o che da prima sia stato supposto sotto il nome di Clemente, o che dapoi fosse stato da Eretici corrotto, egli è certo, che non tiene alcuna autorità nelle materie di Religione, essendovi state aggiunte varie cose in diversi tempi; onde se bene in esso si rappresenti l'intera disciplina, almeno della Chiesa Orientale, conchiudono tuttavia gli uomini più fensati, che non possa esser più antico del terzo fecolo (c). Ed ancorche prima di questo tempo dobbiam cre-A.32.5.17. dere, che varj Concilj si fossero dagli Ecclesiastici raunati, secondo le varie occorrenze della purità della dottrina Cristiana, o dell'integrità della disci-Clemen. Per- plina, quanto la persecuzione quasi continua de' Pagani, e l'infelicità de' tempi loro permetteva; nondimeno i veri Canoni di quelli si son perduti, e son tutti apocrifi gli altri, che si millantano; ed in spezie gli atti del Concilio

(s) Franc. Turrian. lib. singulari adver. Magdebar. Censur.

Can. Beel. primit. vindica-

· (r) Baron. ron. in Replic. ad Reg. Brittan, cap.

Digitized by GOOGLE

cilio di Sinuessa per l'apostassa di Marcellino P. e'l decreto, che la prima Sede da niuno possa venir giudicata, essere certamente cose tutte apocrife, ben lo dimostra Baronio (d) per autorità di S. Agostino, come inventato da Donatisti; anzi Cironio (e) prova, che l'accusa di Marcellino non fu mai vera : ad an. 302.

che che ne dica fra' nostri il P. Caracciolo (f).

Finalmente in quanto all'*Epistole* de' Sommi Pontefici, benche di queste S. August. fe ne trovon antichiffime del primo, e fecondo fecolo; pure, toltone due contra Perilettere di S. Clemente a Corintj, che sono Ascetiche più tosto, che Decretali, oggi è costantissima sentenza de'più diligenti, ed accurati Critici, non 4. obs. 5. dico fra' Protestanti, come Blondello, e Salmasio, ma tra pissimi Cattolici, (f) P.Cacome i Cardinali Cusano, e Baronio, Marca, Petavio, Sirmondo, Labbeo, rac. de Saer. Tomasino, Pagi, ed altri, che tutte le Decretali, che si leggono scritte da' mon. cap. 2. Pontefici Romani prima di Siricio Papa, che morì nell'anno 398. e che fi fet. 3. trovano nella raccolta d'Ifidoro Mercatore, il quale comparve al Mondo. verso la fine dell'Imperio di Carlo Magno, sieno in verità spurie, e supposte, e da quell'impostore a suo talento formate: de hac Isidori impostura, dice Tomasino (g), inter doctos jam convenit.

I primi Canoni adunque donde cominciarono le tante Collezioni, fono mass de ves. elli, che si trouzno ne Concili del cuesto se la concili del cuesto se la concili del cuesto se quelli, che si trovano ne' Concili del quarto secolo. I primi Concili stà gli Reel. disc. par. Ecumenici furono quel di Nicea in Bittinia, congregato per ordine di Costantino nell'anno 325, e quello di Costantinopoli per comandamento di Teodofio M. nell'anno 381. I più antichi de' Concili Provinciali (benche variamente se ne fissi l'epoca da' Cronologisti, nè possa additarsene certamente l'anno) furono quel di Gangra nella Paflagonia, di Neocefarea in Ponto, d'Ancira in Galazia, d'Antiochia in Siria, e di Laodicea in Frigia; fuor di

molti altri fatti in Affrica, in Ispagna, ed altrove meno rinomati.

Dopo questo tempo, cioè verso la fine del quarto secolo, intorno l'anno 385. si pubblicò la prima Collezione di Canoni per opera d'un certo Vescovo d'Efeso chiamato Stefano, come sù la fede di Cristofano Justello attesta Pietro di Marca (h). In essa si veggono cento sessantacinque Canoni presi da que' sette Concilj, due Generali, e cinque Provinciali della Chiesa d'Oriente 1. 3. de Conpoco fa mentovati, cioè 20. dal Concilio di Nicea, 24. da quello d'Ancira, 14. da quello di Neocesarea, 20. da quello di Gangra, 25. dal Concilio d'Antiochia, 59. da quello di Laodicea, e 3. da quello di Costantinopoli (i). Ed è da notare, che i primi Canoni appartenenti alla politia, e disciplina Ecclesia- bis. du Drois. stica furono stabiliti nel Concilio d'Ancira celebrato l'anno 314. poiche negli Canon. par.1. altri più antichi Concili, solo si trattò di cose appartenenti a' dogmi, ed alla dottrina della Chiefa. Questa Collezione, o sia stata fatta da Stefano per proprio studio, o per autorità d'alcun Concilio d'Oriente, non può di certo stabilirsi: vero è però, che in tal maniera su applaudita, e così universalmente ricevuta, che il Concilio di Calcedonia a quella fi rapportò, e volle, che da essa i Canoni si leggessero, approvandola con quelle parole: Regulas a Santies Patribus in unaquaque Synodo usque nunc prolatas teneri statui-

(d) Baron. Pagi ad an. (a) Ciron.

(b) Marca

Digitized by GOOGIC

(k) Conc. mus (k). E perche questi Canoni erano tutti scritti in greco, per comodità Chalced. delle Chiese Occidentali se ne sece una traduzion latina, il cui Autore è incar. I. certo. Nè la Chiefa Romana, e le Chiefe di queste nostre Provincie si servirono d'altra Raccolta, se non di questa così tradotta, fino al sesto secolo. quando comparve la Compilazione di Dionifio il Piccolo; e la Chiefa Gallicana, e Germanica continuarono a fervirsene fin al secolo nono. condo Justello, ebbe per titolo: Codex Canonum Ecclesia universa: e secondo Florente, quest'altro: Collectio Canonum Orientalium.

In processo però di tempo, per una seconda Collezione, o sia Giunta, au-(1) Doujat, tor della quale crede Doujat (1) essere stato l'istesso Vescovo Stefano, fatta dopo l'anno 451, vi si aggiunsero tutti i sette canoni del primo Concilio di Costantinopoli, de quali tre solamente erano nella prima, otto canoni del Concilio d'Efeso, e ventinove di quello di Calcedonia, tutti generali; dimodochè tutta questa Collezione era composta di 206. canoni. Alcun tempo danoi furon aggiunti li canoni del Concilio di Sardica, e cinquanta degli 80. canoni, che chiamanfi Apostolici, e 68. canoni di S. Basilio; e l'autore di (m) Doujat, questa nuova Giunta, o sia Collezione, crede Doujat (m) essere stato Teodoles. cis. cap. 8 reto Vescovo di Cirro. E manifesto dunque, che fin a' tempi di Valentiniano III. l'una, e l'altra Chiesa non conobbe altri regolamenti, che quelli,

che furon in questo Codice raunati.

Ed è da notare, che non avendo infin a questi tempi la Chiesa niente di giustizia perfetta, e di giurisdizione, questi regolamenti obbligavano per la forza della Religione, non per temporale costringimento, nè gli trasgreffori eran puniti con pene temporali, ma con censure, ed altri spirituali gastighi, che poteva imporre la Chiesa: ond'è che i Padri della Chiesa, quando ayean finito il Concilio, dove molti canoni s'erano stabiliti, perchè fossero da tutti offervati, dubitando, che per la condizione di que' tempi torbidi, e fediziosi, e pieni di fazioni, particolarmente fra gli Ecclesiastici stessi, i quali fovente non obstante le decisioni del Concilio volevan ostinarsi ne' loro errori, folevano ricorrere agl'Imperadori, per la cui autorità erano i Concili convocati, e dimandar loro che aveffero per rato ciò che nel Concilio erafi stabilito, e comandassero, che inviolabilmente da tutti fossero offervati. Cost narra Eufebio (n), che fecero i Padri del Concilio di Nicea, i quali da Costantino M. ottennero la conferma de loro decreti. Ed i Padri del Concilio Costantinopolitano I. ricorsero all'Imperador Teodosio M. per la conferma de' canoni di quello (o). E Marziano Imperadore promulgo un' Editto, col quale confermò tutto ciò che dal Concilio di Calcedonia erafi stabilito con i di lui canoni (p); e generalmente tutti gli altri Imperadori, quando volevano, che con effetto fi offervaffero, folevano per mezzo delle loro Costituzioin Prafas. ad ni comandare, che fossero osservati, e lor davan forza di legge con inserirgli nelle loro Costituzioni, pubblicandogli colle leggi loro, come è chiaro dal Codice di Teodofio, dalla Raccolta di Giovanni Scolastico, dal Nomocanone di Fozio, e da ciò, che poi gli altri Principi d'Occidente, e Giustiniano

(a) Euseb. in vita Constant. lib. 3. *68þ*. 18. (e) Epift. Symodica. So-Crat. f. bif. Bccl. 8. (p) Justell. Cod. Can. Beel. Africa-

niano Imperadore ordinò per effi, come fi conoscerà meglio, quando de' fatti di questo Principe ci toccherà favellare.

#### Della Conofcenza nelle Caufe. S. III.

O Stato adunque Ecclesiastio, ancorchè da Costantino posto in tanto fplendore, avesse acquistata una più nobile esterior politia, e fosse accresciuto di suoi regolamenti, non però in questi tempi, e sino all'età di Giustiniano Imperadore, per quel che s'attiene alla conoscenza delle cause, trapaffò i confini del fuo potere spirituale: egli era ancor ristretto nella conoscenza degli affari della Religione, e della Fede, dove giudicava per forma di politia; nella correzion de' costumi, dove conosceva per via di cenfure; e sopra le differenze tra' Cristiani, le quali decideva per sorma d'arbitrio, e di caritatevole composizione.

Non ancora avea la Chiesa acquistata giustizia contenziosa, nè giurisdizione, nè avea Foro, o Territorio nella forma, e potere, ch'ella tien oggi in tutta la Cristianità; poichè quella non dipende dalle chiavi, nè è -propriamente di diritto divino, ma più tosto di diritto umano, e positivo, procedente principalmente dalla concessione, o permissione de Principi tem-

porali, come fi vedrà chiaro nel progresso di questa litoria.

Vi è gran differenza tra la spada, e le chiavi, ed ancora tra le chiavi del Cielo, ed i litigi de' Magistrati: ed i Theologi sono d'accordo che la tradizione delle chiavi, e la potenza di legare, e di sciogliere data da Cristo Signor nostro a' suoi Apostoli, importò solamente la collazione de' Sacramenti, ed in oltre l'effetto importantissimo della scomunica, ch'è la sola pena, che ancor oggi poffono gli Ecclesiastici imponere a loro, ed a' laici, oltre all'ingiugnere della penitenza; ma tutto ciò dipende dalla giustizia, per dir così, penitenziale, non già dalla pura contenziosa (q); o più tosto (q) cap. came dalla censura, e correzione, che dalla persetta giurisdizione. Questa porta non ab homiun coltringimento preciso, e formale, che dipende propriamente dalla potenza temporale de' Principi della Terra, i quali, come dice S. Paolo, portano la spada per vendetta de' cattivi, e per sicurtà de' buoni. E di fatto le nostre anime, sopra le quali propriamente si stende la potenza Ecclesiastica, non fono capaci di precifo costringimento, ma solamente dell'eccitativo, che si chiama dirittamente persuasione. Quindi è, che i Padri tutti della Chiesa, (r) Chrisoft. L'indicate di chiama dirittamente perjuajione. Quinci e, che i racin tutti della cincia, i. Timot. 33. Crisostomo (r), Lattanzio, Cassiodoro, Bernardo, ed altri, altamente si il. 17. Laprotestavano, che a loro non era stata data potestà d'impedire gli uomini da' ant. lib. 5. delitti, coll'autorità delle sentenze: Non est nobis data talis potestas, ut cap: 13. Cas--auctoritate sententiæ cohibeamus homines a delictis, dice Crisostomo (s); spil. 27. Berma tutta la lor forza era collocata nell'esortare, piangere, persuadere, ora-nat. ser. 66. in re, non già d'imperare. Per la qual cosa fu reputato necessario, che anche Cantie. nella Chiefa i Principi del Mondo esercitassero la lor potenza, affinche dove de Consid lib. i Sa-1. Tom. L.

i Sacerdoti non potessero arrivare co' loro sermoni, ed esortazioni, vi giugnesse la potestà secolare col terrore, e colla forza (t).

(t) CAB. Principes 23. qu.s. Can.in ter 33. qu. 2.

A' Principi della Terra egli è dunque, che Dio ha data in mano la giustizia: Deus judicium suum Regi dedit, dice il Salmista: ed il Popolo d'Israello domandando a Dio un Re, diffe: Constitue nobis Regem, qui judicet nos, sicut cæteræ nationes habent. E quando Iddio diede al Rè Salomone la scelta di ciò, che volesse, questi dimandò: Cor intelligens, ut populum suum judicare posser: domanda, che fu grata a Dio; laonde S. Girolamo (u) Can Re disse, che Regum proprium officium est facere judicium, & justitiam (u). 24m. 23.945. In brieve in tutta la Sacra Scrittura la giustizia è sempre attribuita, e coman-

data a' Rè, e non mai a' Preti, almeno in qualità di Prete; perchè Nostro Signore istesso essendo stato pregato da certo uomo, perchè imponesse la divisione fra lui, e suo fratello, rispose: Homo quis me constituit Judicem, aut divisorem super vos (x)? Ed in quanto agli Appostoli, ecco ciò, che ne dice S. Bernardo ad Eugenio: Stetisse Apostolos lego judicandos, judicantes sediffe non lego. Nè in quelli trè primi secoli, siccome s'è veduto nel primo, libro, toltone quelle tre accennate conoscenze, ebbero i Preti quest'ampia,

giustizia contenziosa, che hanno al presente.

(x) Lucz 12. Apost. ad Roman. 13. Irenæus lib. 5. cap. 20. Origen. opift. ad Rom.

Homil. 23. in epift, ad Rom. Ambrof, in Luc. lib. 4. cap. S. Auguitin in Jean. traस. त. Gelas. apist. 8.

doret. lib. 2. 6AP. 9.

Th. Quarum appel.

Nè tampoco l'ebbero nel quarto, e quinto fecolo: imperocche quantunque l'Imperio fosse governato da Imperadori Cristiani, toltone la cono-(y) Chrifost. scenza delle sole cause Ecclesiastiche, essi venivan da' Magistrati secolari (y), così ne' giudici civili, come criminali, giudicati, e riguardati effi ancora come membri della Società civile; e non essendo stata loro conceduta, nè per diritto divino, nè fin allora per legge d'alcun Principe, immunità, o esenzione alcuna, dovevan in confeguenza da' Magistrati secolari nelle cause del secolo effer giudicati. E di fatto nel Concilio Niceno accufandofi i Vescovi l'un l'altro, portaron i libelli dell'accuse a Costantino, perche gli giudicasse; ancorchè a questo Principe fosse piaciuto, per troncar le contese, di buttargli tutti al fuoco. Costantino stesso giudicò la causa di Ceciliano, ed Attanasio accufato di delitto di maestà lesa, con sua sentenza su condennato in esilio. Costanzo suo figliuolo ordinò, che la causa di Stefano Vescovo d'Antiochia si (z) Theo- trattaffe nel fuo palazzo (z); ed effendo fato convinto, fu con fuo ordine deposto da Vescovi. Valentiniano condannò alla multa il Vescovo Cronopio e mandò in efilio Urfinico, e' fuoi compagni, come perturbatori della pubbli. (a) L. 2. C. ca tranquillità (a). Prisciliano, ed Instanzio furono condennati per loro delitti, ed oscenità da Giudici secolari, come testifica Severo. Della causa di Felice Aptungitano, di Ceciliano, e de Donatisti conobbero ancora i Magi-. (6) Dupin. strati secolari (b). Ed i Vescovi d'Italia ricorsero a Graziano, e a Valentinia. no, pregandogli, che prendesser a giudicare Damaso da loro accusato.

Nè si fece nelle cause civili di questi secoli mutazione alcuna, essendo no. to, che non volendo i litiganti acquetarfi al giudicio de Vescovi, che come Arbitri folevano spesso esser ricercati per comporle, e volendo in tutte le maniere piatire, e venire al positivo costringimento, dovevan ricorrere a Rettori delle Provincie, ed agli altri Magistrati secolari, ed instituire avanti a' medefimi i giudici, e proponere le loro azioni, ovvero eccezioni, come i due Codici Teodofiano, e Giustinianeo ne fanno piena testimonianza (c): e quando venivan citati in alcuno di questi Tribunali, dovevan dar mallevadoria ju- 37. C. Th. de dicio sisti (d).

Nell'estravagante, ed apocrifo titolo de Episcopali judicio, che fu collo- Epis andient. cato in luogo sospetto, cioè nell'ultimo fine del Codice di Teodosio, si leg. Novel. Valent. ge una Costituzione (e) di Valentiniano, Teodosio, ed Arcadio, colla quale III. tit. 12: de pare, che si dia a' Vescovi la cognizione delle cause fra Ecclesiastici, e pari- (d) L. omnes mente, che non siano tirati a piatire altrove, che avanti di loro stessi : ma 33. C de quantunque tal legge sia supposta, come ben a lungo dimostra Gotofredo, e Episco de Cloro tengono per certo tutti i dotti; niente però da quella poteron caverne i Pre- 1700. de Epife. ti; poichè con espresse, e precise parole ivi si tratta delle sole cause Eccle- judie. fastiche, la conoscenza delle quali l'ebbe sempre la Chiesa per forma di politia : ecco le fue parole : Quantum ad causas tamen Ecclesiasticas pertinet. Graziano (f), al quale ciò dispiacque, glie le tolse affatto, e nel suo De- (f) C. comb creto finembrò la legge, e variò la fua fentenza : ciò che non fu nuovo di \*\*\*\* 5. 11.7\*\* questo Compilatore, ficcome altrove ce ne saranno somministrati altri riscontri. Anselmo (g) sù questa legge pur sece simili scempj, e maggiori in cose (g) Anselmo più rilevanti se ne sentiranno appresso.

Oppongono gli Ecclesiastici alcune altre Costituzioni di simil tempra, e molti Canoni contro a verità sì conosciuta; ma risponde loro ben a lungo, ed a proposito Dupino (h) gran Teologo di Parigi, il quale meglio d'ogn'altro ci dimostrò, che i Cherici, così nelle cose civili, e politiche, come nel- dif ult. 9. ult. le cause criminali, non furono per diritto divino esenti dalla potestà secolare, sicome nè da tributi, nè dalle pene: ma che in decorso di tempo per beneficio degl'Imperadori, e de' Principi in alcuni casi l'immunità acquista-

rono; ciò che fi vedrà chiaro nel corfo di questa istoria.

Così è, che la Chiesa fin a questi tempi non aveva acquistata quella giustizia persetta, che il diritto chiama Giurissizione, sopra i suoi Preti, e molto meno sopra gli altri del secolo; nè allora avea Territorio, cioè jus terrendi, come dice il Giureconfulto (i), nè per confeguenza perfetta giurisdizione, che inerisce al Territorio, nè preciso costringimento, nè i Giudici di lus, s territoessa erano Magistrati, che potessero pronunciare quelle trè parole essenziali, vium, D. ae verbor. signif. do, dico, abdico. Per la qual cosa essi non potevano di lor autorità fare imprigionar le persone Ecclessastiche: sicome oggi il giorno ancora s'osserva in Francia, che non possono farlo senza implorare l'ajuto del braccio secola- Galiqu. 103. re (k). E perche per consuetudine s'era prima tollerato, e poi introdotto, 245. 6 -76. che il Giudice Ecclesiastico potesse fare imprigionar coloro, che si trovavano Le Mastre nel suo Auditorio, tosto Bonisacio VIII. alzò l'ingegno, e cavò suori una sua trass. de Apadecretale (1), con qui stabilì, che i Vescovi potessero de nor turco a descripto. decretale (1), con cui stabilì, che i Vescovi potessero da per tutto, e dove Loyseau des effi voleflero ponere il lor Auditorio, per farv'in confeguenza da per tutto le sign e 15. catture : la qual opera, perchè non poteva nascondersi, sece, che quella de- (1) Cap.

Ep. 👉 Cler. L. si quis , C. de

lib.3.cap.10**9.** & Pol.1.64.19.

(i) L. pupiL

( ) Gio. cretale offic. ord. in 6. 140

cretale in molti luoghi non fosse osservata, ed in Francia, come testifica (m) Le Mai- Monf, Le Maître (m) fi pratica il contrario. In fine gli Ecclefiaftici non ebtre de Appell. bero carcere sin al tempo d'Eugenio I. come c'insegna il Volaterano. (n).

cap. S. (\*) Volater. lib. 22.

Egli è altresì ben certo, che in questi secoli, la Chiesa non avea potere d'imponer pene afflittive di corpo, d'efilio, e molto meno di mutilazion di membra, o di morte: e ne' delitti più gravi d'eresia, toccava a' Principi di punire con temporali pene i delinquenti, i quali Principi per tenere in pace, e tranquilli i loro Stati, e purgargli di questi sediziosi, che turbavan la quiete della Repubblica, stabilirono perciò molti Editti, dove prescrissero le pene, ed i gastighi a color dovuti : di queste leggi ne sono pieni i libri del Codice di Teódosio, e di Giustiniano ancora. Nè in questi tempi i Giudici della Chiesa potevano condennare all'emende pecuniarie (o); e la ragion era, perch'essi non avevan Territorio (p), e secondo il diritto de' Romani, i soli. lices, de panis, Magistrati, ch'hanno il pieno Territorio, potevano condennare all'emenda (q); ma poi, ancorche la Chiefa non tenesse nè territorio, nè Fisco, intrapresero di poterlo fare, con applicare a qualche pietoso uso, come a Monaci, () Loyleau a prigioni, a fabbriche di Chiese, o altro, la multa, di che altrove avremo nuovo motivo di ragionare.

cap, irrefragab. S. ult. de offic. ordin.

(o) Cap. I. de dolo, 👉

contum. cap.

loc. cit.

(q) L. alind est frans, S.

Th de Ep scop. julic.

Non potendosi adunque dubitare, che tutto ciò, che oggi tiene la Chiefa di giustizia perfetta, e di giurifdizione dipenda per beneficio, e conces-. de queste concessioni cominciasser , alcuni han creduto, che queste concessioni cominciasser و معن فله L. 1. 6 qu. jas da Costantino il grande, quegli che le diede pace, ed incremento. Credettem. de tot. tit. tero, che questo Principe per una sua Costituzione estravagante, che si vede med. mule. de inserita nel fine del Codice di Teodosio (r), avesse stabilito, che il reo. (r) L. !. C. o l'attore in tutte le materie, ed in tutte le parti della causa, possa domandare, che fosse quella al Vescovo rimessa: che non gli possa esser denegato. ayvegnachè l'altra parte l'impedisse, e contraddicesse : e per ultimo, che ciò. che il Vescovo profferirà, sia come una sentenza inappellabile, e che tosto fenza contraddizione, e non ostante qualunque impedimento, debbano i Magistrati ordinarj eseguirla: cosa, che sè fosse vera, la giurisdizione temporale farebbe perduta affatto, o almeno non fervirebbe, che per efegui-Caroli M. lib. re i comandamenti degli Ecclesiastici.

(s) Capitul.

6. cap. 281-(s) Selden. in uxor. Hebras lib. 3. cap. 28.p. 564.

pag. 318. (s) Inn. c. novit. 13. de

Judic. qu. 1. cap.35. 30. 37.

Fu in alcun tempo questa veramente stravagante Costituzione reputata. per vera, vedendo parte di quella inferita ne' Capitolari di Carolo M. (s) ed ancora ne' Breviari del Codice Teodosiano; e Giovanni Seldeno (t), perchè la trovò in un Codice antico manuscritto di Guglielmo Monaco Mal-. lib. 1. cap. 10. mesburiense, credette, che veramente fosse di Costantino.

Altri Pattribuirono non già a Costantino, ma a Teodosio il giovane, come fecero Innocenzio (u), Graziano (x), Ivone, Anfelmo, Palermitano, e gli altri Compilatori di Decreti, mossi perche in alcuni Codici manuscritti (x) Grat. 11. portava in fronte questa inscrizione : Arcad. Honor. & Theodos.

Ma oggi mai s'è renduto manifesto per valenti, e gravi Scrittori esser quella finta, e supposta, non altramente, che la donazione del medelimo Costan-

Digitized by GOOGLE

Costantino (y). Giacomo Gotofredo (z) a minuto per cento pruove dimo- (y) Loyseau ftra la fua falfità, tanto che bifogna non aver occhi per poterne dubitare: des Sign. cap. fi vede ella manifestamente aggiunta al Codice di Teodosso in luogo sospetto, cioè nell'ultimo fine di quello, intitolata con queste parole: Hic titulus 6. in fin.C. Th. deerrabat a Codice Theodosiano: si porta ancora senza Console, e senza data 1. 1. de Episc. dell' anno: e tutta opposta a molt'altre Costituzioni inserite in quel Codice Indic. stesso: non si vede posta nel Codice di Giustiniano, nè di lei presso agli Scrittori dell'Istoria Ecclesiastica hassi memoria alcuna.

Coloro che l'attribuicon a Teodofio, di cui la vera legge (a) fi vede (a) L. 3. de dopo questa supposta Costituzione, vanno di gran lunga errati; imperciocchè Epise. Fudice. questa vera legge di Teodosio è tutta contraria a quella, determinandosi per essa, che i Vescovi non possano aver cognizione, se non delle materie di Religione, e che gli altri processi degli Ecclesiastici sieno determinati, e sentenziati da' Giudici ordinarj: e non è credibile, che Teodofio avesse voluto inferire nel fuo Codice una legge tutta contraria alla fua. Di vantaggio le leggi degli altri Imperadori, rapportate in quel Codice, benche fatte in favor della Chiefa, non l'attribuiscon però tal giustizia, e spezialmente la Novel-. la (b) di Valentiniano III. è direttamente contraria, dicendo, che secondo le leggi degl'Imperadori, la Chiesa non ha giurisdizione, e che seguendo il lene, de Epise, Codice Teodofiano, ella non può conoscere, che delle materie di Religione. Judic.

Ma oltre alla vera legge di Teodofio di fopra rapportata, fi vede, che in tempo d'Arcadio, e d'Onorio, la Chiefa non aveva fe non la fua primi-. tiva ragione di conoscere per forma d'arbitrio, ancorchè ciò eziandio le venisse contrastato, laonde promulgaron essi una legge, per mantenergliela, di cui ecco le parole: Si qui ex consensu apud sacræ legis Antistitem litigare voluerint, non vetentur, sed experientur illius, in civili dumtaxat ne- (e) L.7. O. de. gotio, more arbitri sponte reddentis judicium (c). E questa su la pratica Epis. audiente. della Chiesa in questi secoli, che i Vescovi s'impiegavano per forma d'arbi- cap. 247. trio in comporre le liti, che loro per confenso delle parti erano riportate, (a) Gregor. come ne fanno testimonianza Basilio (d), e con addurne gli esempli, Gre- Nist. in vita. gorio Neocesariense, Ambrogio, Agostino, e gli Scrittori dell'Istoria Eccle- casar. Amfiastica Socrate, e Niceforo (e). Ciò che durò lungamente fino a' tempi di bros. Ep. 24. Giustiniano, il quale su il primo, che cominciò ad augumentare la cono- & lib. 2 esse. fcenza de' Vescovi per le sue Novelle, come vedremo nel sesto secolo: poiche in Pfel. 128. negli ultimi tempi, ne' quali siamo di Valentiniano III. egli è costante, che & lib.de Oper. i Vescovi non avevano, nè Foro, nè Territorio, nè potevan impacciarsi Manae. capd'altre cause, che di Religione, così tra' Cherici, come tra' Laici, sicome de panis. 50. Valentiniano stesso n'accerta per una sua molto notabile Novella (f), di cui cap. 12. & Ep. eccone le principali parole. Quonian constat Episcopos Forum legibus non ad Procul dehabere, nec de aliis causis, quam de Religione posse cognescere, ut Theo- nossitam Ep. dosianum Corpus ostendit; aliter eos judices esse non patimur, nisi voluntas lib.7. cap. 364. jurgantium sub vinculo compromissi procedat, quod si alteruter nolit, sive Nicef. lib. 14. laicus, sive clericus su, agent publicis legibus, & jure communi; aggiun- (f) Neu 130. **S** 3

gendo , Valens.

Clericis, l. omnet 33. C. de Epis. 👉 Cler.

des Sign, cap.

gendo, che i Cherici possano esser citati innanzi al Giudice secolare: ciò che senza dubbio era il diritto, e la pratica innanzi Giustiniano, come si vede in molte leggi del fuo Codice (g): e questo solo privilegio era dato agli Ecclesiastici, di non poter essere tirati a piatire fuori del lor domicilio, e dimora; e nelle Provincie non potevan essere convenuti innanzi altro Giudice, che avanti il Rettore della Provincia; sicome a Costantinopoli in-(b) Loyseau nanzi al Prefetto Pretorio (h).

> Così è, che intorno la conoscenza della Chiesa nelle cause, non si mutò niente in questi tempi di quel, che praticavasi negli trè primi secoli : nè in queste nostre Provincie ebbero i nostri Vescovi giustizia persetta, nè Foro. nè Territorio; nè per quel che s'attiene a questa parte, lo Stato Ecclesiastico portò, fino a questo tempo, alcuna mutazione nel politico, e temporale, restringendosi la sua conoscenza alle cause di Religione, che giudicava per via di politia, ed a quell'altre due occorrenze dette di fopra: e tutta la Giurifdizione, ed Imperio era de' Magistrati secolari, innanzi a' quali sia Prete, sia Laico, si ricorreva per le cause, così civili, come criminali, fenza eccezione veruna.

> Ma quantumque per questa parte non s'apportasse allo Stato civile alterazione alcuna, non fu però, che in questi medesimi tempi non si cagionasse qualche disordine, per ciò che concerne l'acquisto de' beni temporali, che tratto tratto agli Ecclesiastici, ed alle Chiese per la pietà de' Fedeli si donavano, ovvero per la troppo avarizia de' Cherici fi proccuravano.

#### §. I V. Beni temporali.

(1) Ammir. ne' luoi Opuse. disc. 7.

(k) L. 2. D.

C. de Indeis.

Hi dice Religione, dice ricchezze, scriffe il nostro Scipione Ammirato (i), che fu Canonico in Firenze: e la ragione è in pronto, e' foggiunge, perch'essendo la Religione un conto, che si tiene a parte con M. Domenedio; ed avendo i mortali in molte cose bisogno di Dio, o ringraziandolo de' beni ricevuti, o de' mali scampati, o pregandolo che questi non avvengano, e che quelli felicemente fuccedano, neceffariamente fegue, che de' nostri beni, o come grati, o come solleciti facciamo parte, non a lui, il quale Signor dell'Universo non ha bisogno di noi, ma a' suoi Tempj, e a' fuoi Sacerdoti. Data che fu dunque da Costantino pace alla Chiesa, potendosi professar da tutti con piena libertà la nostra Religione, cominciò in confeguenza a crefcer quella di beni temporali. Prima di Costantino le nostre Chiese, come una certa spezie d'unione, ed assembramento, reputato, illecito, non potevan certamente per testamento acquistar cosa alcuna, non meno, che le Comunità de' Giudei, e gli altri Collegi, che non aveano in ciò alcun privilegio (k).

Questi Corpi erano ancora riputati come persone incerte, e per conse**z.8.** C. de he- guenza i legati a loro fatti non ayeano alcun vigore. Ne' tempi poi del Divo Marco (1) fu fatto un Senatus consulto, col quale si diede licenza di poter lasciare -

lasciare a' Collegj, e ad altre Comunità ciò, che si volesse (m). Fu perciò tershus. Com. rilasciato il rigore, che prima vi era; e quantunque le nostre Chiefe, come in LL XII. Collegi illeciti, non potevan effer comprese sotto la disposizione del Sena-jur. cap. 8. tus consulto, con tutto ciò s'osserva, che nel terzo secolo, sia per tolleran- (m) L 20. D. za, fia per connivenza, cominciavano ad avere delle possessioni: ma su- de reb. dub. bito, che Costantino nell'anno 312. abbracciò la Religione Cristiana rendendo con ciò non pur leciti, ma venerandi, e commendabili i nostri Collegi, si videro le Chiese abbondar di beni temporali. E perche non vi potesse sopra di ciò nascer dubbio, e maggiormente si stimolasse la liberalità de? Fedeli a lasciargli, promulgò nell'anno 321. un Editto, che dirizzò al Popolo Romano, col quale si diede a tutti licenza di poter lasciare ne loro testamenti ciò, che volessero alle Chiese, ed a quella di Roma spezialmente .(n). Così Costantino cotanto della Cristiana Religione benemerito arricchì (\*) L. 4. Ci le nostre Chiese, e non solamente per questa via, ma anche per avere ordi- Th. de Epise. nato, che si restituissero a quelle tutte le possessioni, che ad esse appartene- c. Just. de vano, e che ne' tempi di Diocleziano, e di Massimiano eran loro state ss. Eccl. tolte, fopra di che promulgò anche un altro Editto rapportato da Eusebio (o). In oltre stabili, che i beni de' Martiri, se non aveano lasciati eredi, si (o) Euseba dessero alle Chiese, come afferma l'Autor della sua vita (p).

Ma siccome questo Principe per la nuova disposizione, che diede all'Im-lib. 1. Sozoperio, fu riputato più tosto distruggitore dell'antico, che facitore d'un nuo-menus, Euvo, così anche fu da molti accagionato, che più tosto recasse danno alla trop. & alli. Chiesa per averla cotanto arricchita, che l'apportafse utile; poichè in de-vita Constante. corfo di tempo gli Ecclefiastici per l'avidità delle ricchezze, ridussero la fac-116.2. cap. 20cenda a tale, che oltre a dimenticarfi del loro proprio ufficio, ad altro non badando, che a tirare, e rapire l'eredità de' definti, furon cagione di molti abusi, e gravi disordini, che perciò nella Repubblica si introdussero: tanto che obbligaron i Principi successori di Costantino a por freno a tanta licenza.

Ne' fuoi tempi S. Giovan Crifostomo (q) deplorava questi abusi, e si do- (q) Chrisosta leva, che dalle ricchezze delle Chiefe n'erano nati due mall, l'uno che i Lai-in Matth.
ci cessavano d'esercitarsi nelle limosine: l'altro che gli Ecclesiassici eraso. ci ceffavano d'esercitarsi nelle limosine: l'altro che gli Ecclesiastici, trascurando l'ufficio loro, ch'è la cura dell'anime, diventavano Proccuratori, Economi, e Dazieri, esercitando cose indegne del loro ministerio.

Non erano ancora cinquant'anni paffati, da che Costantino promulgò. quelle leggi, che per l'avarizia degli Ecclesiastici sempre accorti in profittarsi della simplicità, massimamente delle donne, su costretto Valentimiano il vecchio nell'anno 370, a richiesta forse, come suspicano alcuni, di Damaso Vescovo di Roma, di promulgare altra legge (r), con cui severa- (r) Lizo. Q. mente proibì a' Preti, ed a' Monaci di poter ricevere sia per testamento, sia 76. de Epis de per atto tra' vivi qualunque eredità, o roba da Vedove, da Vergini, o da Ch. qualfivoglia altra donna, proibendo loro, che non dovessero con quelle conversare, siccome pur troppo licenziosamente facevano; contro alla quale cattiva ufanza declamarono ancora Ambrogio, e Girolamo: e questa legge,

oltre:

oltre ad effere stata dirizzata a Damaso, su ancora satta pubblicare in tutte le Chiese di Roma, perche inviolabilmente s'ofservasse. Estese in oltre Valentiniano questa sua Costituzione a' Vescovi, ed alle Vergini a Dio Sacrate, a' quali insieme con gli altri Cherici, e Monaci proibì simili acqui-

(1) L.21. C. sti (s). god. tit.

Venti anni appresso per le medesime cagioni su astretto Teodosio il gran-(1) L.27 C. de a promulgarne un'altra confimile (1), per la quale fu vietato alle Diaco-&Cl. Sozom. nesse per la soverchia conversazione, che tenevan con gli Ecclesiastici, di Th. de Episc. Lib.7. cap. 16. poter lasciare a' Monaci, o Cherici le loro' robe in qualunque modo, che tentassero di farlo, anzi questo Principe vietò ancora alle medesime Diaconesse

di poter lasciare eredi le Chiese, e nemmeno i poveri stessi, ciò, che Valentiniano non osò di fare: fe bene Teodofio dopo due mesi rivocò in parte que-(u) L. 28. C. sta sua legge, permettendo (u) alle Diaconesse di poter lasciare a chi volessero i mobili: ancorche l'Imperador Marciano nella sua Novella (x) reputasse in tutto aver rivocata Teodofio la fua legge, ficome infine volle far egli, di flam. Cl. ult. che è da vedersi Giacomo Gotofredo ne' suoi lodatissimi Comentarj (y).

I Padri della Chiesa di questi tempi non si dolevano di tali leggi, nè

Th. eod. tit. (x) Marcian. Novel. de te-(y) Got. 1. 28. C. Th. cod.

che i Principi non potessero stabilirle, nè lor passo mai per pensiero, che perciò si fosse offesa l'immunità, o libertà della Chiesa; erano in questi tempi cotali voci inaudite, nè si sapevano; ma solamente dolevansi delle cagioni, che producevano tali effetti, e che mossero quegl'Imperadori a stabilirle,

cioè di loro medesimi, e della pur troppa avarizia degli Ecclesiastici, che se (z) Ambros. l'aveano meritate: ecco come ne parla S. Ambrogio (z): Nobis etiam privatæ successionis emolumenta recentibus legibus denegantur, & nemo con-

telat. Symac. (a) Hier. Ep. 2. ad Nepos.

de vis. Cler,

libel. ad rer.

queritur. Non enim putamus injuriam, quia dispendium non dolemus, &c. Più chiaramente lo disse S. Girolamo (a), scrivendo a Nepoziano, Pudet dicere, Sacerdotes Idolorum, Mimi, & Aurigæ, & Scorta hæreditates capiunt, solis Clericis, ac Monachis hac lege prohibetur: & non prohibetur a Persecutoribus, sed a Principibus Christianis. Nec de le-

ge conqueror, sed doleo cur meruerimus hanc legem. Cauterium bonum est; sed quo mihi vulnus, ut indigeam cauterio? Provida, securaque legis cautio: & tamen nec sic refrenatur avaritia, per fideicommissa legibus illudimus, &c. Così è, che in questi tempi s'apparteneva alla giurisdizione,

e potestà del Principe il remediare a questi abusi, e dar quella licenza, o porre quel freno intorno agli acquisti de' beni temporali delle Chiese, ch'e' reputava più conveniente al bene del suo Stato. Ciò che ne' secoli men a noi pub. lib. 13. c. remoti in tutti i dominj d'Europa fu dagli altri Principi lodevolmente, e

senza taccia di temerità imitato. Così Carlo M. di gloriosa memoria pra-Virg. lib. 13. ticò nella Saffonia; e nell'Inghilterra Odoardo I, e III. ed Errico V. (b) Nel-(e) Jo. Fab. la Francia lo stesso su ofservato da S. Lodovico (c), ch'è cosa molto notabile, ad 1. queties, e poi successivamente confermato da Filippo III. da Filippo il bello, da Car-C. de results. lo il bello, da Carlo V. da Francesco I. da Errico II. da Carlo IX. e da Erri-(d) Pap. 1.1. co III. Ed abbiamo un arresto presso a Papponio (d), per cui il Senato di Pa-

Digitized by Google

Greg. de Re-16. Polid.

(b) Pet.

rigt, proibì i nuovi acquisti a' Cartusiani, e Celestini. Nella Spagna Gia- (6) Petr. como Rè d'Aragona (e) statuì simili leggi ne Regni soggetti a quella Corona; Specul. Prine. ficome nella Castiglia, in Portogallo, ed in tutti gli altri Regni di Spagna of- sis. 14. fervafi il medefimo, ci attestano Narbona, e Lodovico Molina (f); ed in varj (f) Narbon. kuoghi di Germania, e della Fiandra si osservano consimili statuti (g). Nel-num 30. sie 3. l'Olanda Guglielmo III. Conte con suo Editto dell'anno 1328. lo proibì se- 116.1. nov. reveramente (h). E nell'Italia in Venezia, ed in Milano si pratica il medesi- compil. Molimo (i): nè vi è Provincia in Europa, nella quale i Principi non riconosca- na de come. no appartenere ad essi, ed alla loro potestà fornire i loro Stati di simili 1.2.2.8. provedimenti.

Nelle Provincie, ch'ora compongon il nostro Reame di Napoli, se lib. 2. observa. si riguardano i tempi, che coriero da Costantino fino a Valentiniano III. le Chopin. de nostre Chiese, che già tuttavia in Napoli, e nelle altre Città s'andavan da' doman Franc. Vescovi ergendo, non fecero considerabili acquisti : e si conosce chiaro dal lib. 1. sis. 14. Christin. son. vedersi, che non possono recar in mezzo altri titoli, se non procedenti, o da 1. decis, 201. concessioni fatte loro da' Principi Longobardi, o da Normanni, che siron (b) Brant. 1. più profusi degli altri, o finalmente da' Svevi, e dagli Angioini. I Mona-bis. der. Re-sterj cominciarono nel principio del Regno de' Longobardi a rendersi per gli Ant. Matth. acquisti, considerabili; ed ancorche S. Benedetto nel tempo di Totila fosse manud ad jus stato il primo ad introdurgli in Italia, non si vide però quello di Monte Ca- Can. lib. 2.tie.
1. Bodin. de fino nella Campagna cotanto arricchito, se non nell'età de' Rè Longobardi: Rep. 116. 5. ma col correr degli anni moltiplicoffi in guisa il numero delle Chiese, e de' cap 2. Monasterj in queste nostre Provincie, e gli acquisti furono così eccessivi, che (i) Bossius non vi fu Città, o Castello, piccolo, o grande, che non ne rimanes-43. Signorol. se afforbito. Fù tal eccesso ne' tempi dell'Imperador Federico II. represso de Homedeis per una sua legge, che oggi il giorno ancor si vede nelle nostre Costi- cons. 21. Statuzioni (k), per la quale, imitando, come e' dice, i vestigi de' suoi Pre- Mediol. nov. decessori, forse intendendo di questi Imperadori, o com'è più verisimin compil sie. de le, de' Rè Normanni suoi Predecessori, la Costituzione de' quali ciò ri- pen colleg: guardante, si trova ora essersi dispersa, proibì ogni acquisto di stabili R gn de Reb. alle Chiefe.

[ La Costituzione di Federico II. riguardante la proibizione degli ac- alientado quisti de' beni stabili alle Chiese, Monasterj, Templarj, ed altri luoghi Addizione dell'Autore. Religiosi, è una rinovazione della Costituzione antica, che era nel Regno di Sicilia di qua, e di là dal Faro, non già, che l'Imperadore riguardasse alle Costituzioni del Codice di Teodosio, o di Giustiniano. Nelle risposte, che diedero i Vescovi di Erbipoli, di Wormes, Vercelli, e di Parma a Papa Gregorio IX. fopra l'accuse satte a questo Imperadore, che avesse spogliati i Templari, e gli Ospitalieri de' stabili, che possedevano, dicono, che Federico non fece altro, che rivocare alcuna compre, che effi aveano fatte in Sicilia di Beni Burgenfatici contro il prescritto di que-Ita antica Costituzione, che avea avuta nel Regno di Sicilia sempre vigore, ed offervanza. Le parole dell'accusa, e della difesa sono le seguenti, le quali Ion. I.

(g) Gaill. flab Eccl. non

(1) Goldasto si leggono non meno presso Goldasto (1), che presso Lunig (m). Propositio Collett. Conft. Ecclesiæ: Templarii & Hospitalarii bonis mobilibus & immobilibus spo-Imp. Tom. II. liati, juxta tenorem pacis non sunt integrè restituti. RESPONSIO IMPE-An. 1713. p. RIALIS: De Templariis & Hospitalariis verum est, quod per judicium, & per antiquam Constitutionem Regni Siciliæ, revocata sunt seudalia, & burgasatica, que habuerunt per concessionem Invasorum Regni, quibus Codice Diplo- equos, arma, victualia, & vinum, & omnia necessaria ministrabant abunmaico d'Ira- dè, quando infestabant Imperatorem, & Imperatori, tunc Regi, pupillo, lia, pag. 882. & destituto, omne omnino subsidium denegabant. Alia tamen seudalia & bugafatica dimissa sunt eis, qualitercumque ea acquisierunt 🗸 tenuerunt ante mortem Regis Willielmi II. seù de quibus haberent concessionem alicujus Antecessorum suorum. Nonnulla vero burgasatica quæ emerunt, revocata sunt ab eis secundum formam antique Constitutionis Regni Sicilie, quod nihit potest eis sine consensu Principis de burgasaticis inter vivos concedi, vel in ultima voluntate legari, quin post annum, mensem, septimanam, & diem, aliis burgensibus secularibus vendere, & concedere teneantur. Et hoc propterea fuit ab antiquo statutum, quia si libere eis, & perpetuo burgasatica liceret emere sive accipere, modico tempore totum Regnum Siciliæ (quod inter Regiones mundi sibi habilius reputarent) emerent, & adquirerent; & hoc eadem Constitutio obtinet ultra mare.]

Ma essendosi nel tempo degli Angioini introdotte presso di noi altremassime, che persuasero non potere il Principe rimediare a questi abusi: e riputata per ciò la Costituzione di Federico, empia, ed ingiuriosa all' immunità delle Chiese, si ritornò a' disordini di prima; e se la cosa sosse stata ristretta a que' termini, sarebbe stata comportabile; ma dapoi si videro le Chiese, e' Monasteri abbondare di tanti Stati, e Ricchezze, ed in tanto numero, che piccola fatica resta loro d'afforbire quel poco, ch'è rimaso in potere de' secolari: ma di ciò più opportunamente si favellerà ne' libri feguenti, potendo bastare quel che finora s'è detto della politia Ecclesiastica di queste nostre Provincie del quarto, e metà del

quinto secolo.





# DELL' ISTORIA CIVILE

# REGNO DI NAPOLI.

L 1 B R O 111.



Varj moti Civili, le grandi mutazioni di Stato, e le vicende della Giurifprudenza Romana, che avvennero dopo la morte di Valentiniano III. in fin al Regno di Giustino II. Imperadore, faranno il foggetto di questo libro. Si narreranno gli avvenimento di un secolo, nel quale nuovi Dominj, straniere Genti, e nuove Leggi vide l'Italia, e videro queste nostre Provincie, che ora compengono il Re-

gno di Napoli, Infino a questo tempo non altri Magistrati si conobbero, non altre Leggi, se non quelle de Romani: da ora innanzi si vedranno mescolate con quelle di straniere Nazioni, le quali, ancorchè barbare, meritan però ogni commendazione, non solo per le molte, ed insigni virtù loro, ma anche perchè furon delle leggi Romane così ossequiose, e riverenti, che non pur non osaron oltraggiarle, ma con somma moderazione, contro alle leggi della vittoria, che dettavano di sar passare i vinti sotto le leggi de' vincitori, le ritennero. Non aspettino per tanto i Lettori, che dovendo io in questo, e ne' seguenti libri savellar de' Goti, de' Longobardi, e de' Normanni, ch'hanno una medessima origine, debbia, come han fatto moltissimi, aspramente tratargli da inumani, da sieri, e da crudeli, ed avere le loro leggi per empie, ingiuste, ed asinili, come vengon per lo più da' nostri Scrittori riputate. Splenderà ancora nelle gesta de' loro Principi, non meno la fortezza, e la magna-

Prolegom. in bift. Got,

magnanimità, che la pietà, la giustizia, c la temperanza; e le loro leggi, e i loro costumi, se bene non potranno paragonarsi con quelli degli antichi Romani, non dovranno però posporsi a quelli degli ultimi tempi dello scadimento dell Imperio, ne' quali la condizione d'effer Romano, divenne più vile, ed abjetta, che quella di coloro, che barbari, e stranieri surono riputati.

Dovendo adunque prima d'ogn'altro favellar de Goti, non è del mio instituto, che venga da più alti principj a narrar la loro origine, e da qual parte del Settentrione usciti, venissero ad inondare queste nostre contrade. Non mancano Scrittori, che ci descrissero la loro origine, i progressi, e le conquiste sopra varie Regioni d'Europa; ed ultimamente l'incomparabile (a) Grot.in Ugone Grozio (a) nè trattò con tanta esattezza, e dignità, che oscurò tutti gli altri: quel che però dee fommamente importare; farà il distinguere con chiarezza i Goti Orientali dagli Occidentali; poiche dall'avergli alcuni de' nostri Autori confusi, e non ben distinti, han parimente confuse le loro leggi, e costumi, ed appropriato agli uni ciò, che s'apparteneva agli altri,

L'origine del lor nome non è molto oscura: essi che per l'ospitalità

come fi vedrà chiaro più innanzi nel corfo di questo libro.

e cortesia verso i forastieri, furono assai rinomati, e celebri, anche prima che abbracciassero il Cristianesimo, s'acquistarono presso a' Germani il nome di (b) Grot.in buoni: Boni, dice Grozio (b), Germanis sunt Goten, aut Guten: onde Proleg pag. 13. avvenne, che poi presso a tutte l'altre Nazioni d'Europa Goti s'appellassero. Furono divisi secondo i siti delle Regioni, che abitarono in Goti Orientali, o siano Ostrogoti, e Goti Occidentali, ovvero Westrogoti, che i Latini corrottamente chiamarono Vifigoti. Quegli ch'abitarono le Regioni più all'Oriente rivolte verso il Ponto Eussino, insino al Fiume Tiras, e che poi con permiffione degl'Imperadori Orientali ebbero la Pannonia, la Tracia, ed ultimamente l'Illirico per loro fede, furon appellati Offrogoti; ed eran. governati da' Principi della non meno antica, che illustre Casa degli Amali, donde traffe la fua origine Teodorico Oftrogoto, che reffe queste nostre Provincie. Gli altri, che verso Occidente surono rivolti, e che a' tempi d'Onorio ressero l'Aquitania, e la Narbona, e dapoi molte Provincie della Spagna, Westrogoti suron nomati: questi erano comandati da' Principi della Cafa de' Balti: Gente illustre altresì, ma non quanto la stirpe degli Amali, la quale in nobiltà teneva il vanto: Tolosa fu la loro sede, capitale della Provincia, detta poi per la loro refidenza questa contrada Guascogna, che tanto. vuol dire in loro lingua, quanto Gozia Occidentale (c); benche altri dicano, che da' Vasconi popoli di Spagna, che varcati i Pirenei occuparono,

Frans. lib. 1. questa Provincia, fosse detta Guascogna.

Digitized by GOOGLE

#### A P.

## De Goti Occidentali, e delle loro leggi.

Principi Westrogoti della stirpe de' Balti, essendo stata loro sotto l'Imperio d'Onorio, da questo Principe stabilmente assegnata l'Aquitania, e molte altre Città della Narbona, in Tolosa fermaron la loro Sede, onde poi Rè di Tolofa si dissero. Essi a tutto potere proccuravano stendere il lor dominio nell'altre Provincie della Gallia, e delle Spagne, le quali eran da Vandali malmenate, ed oppresse. Più volte a Vallia, che come si disse nel precedente libro, a Rigerico fuccessor d'Ataulfo, succedè, fortunatamente avvenne, che nelle Spagne trionfasse d'essi, e lor desse molte gravi, e memorabili rotte. Morì Vallia, dopo aver riportate contro a' Vandali tante vittorie, in Tolosa l'anno di Cristo 428. ed a lui succedè nel Regno Teodorico (d). Gli Scrit- (d) Paul. tori variano nel nome di questo Principe: Gregorio di Tours (e) lo chiama Amil. loc. cita. Teudo: Isidoro, Teudorido: Idacio, Teodoro; ma noi seguendo Giornan- 2. bis. France. des (f) Scrittore il più antico, e'l più accurato delle cose de' Goti lo chiame- cap. 7. remo con Alteserra (g) Teodorico. Resse questo Principe l'Aquitania anni ven- (f) Jornand. titrè, prode, ed eccellente Capitano, che contro ad Attila ne' Campi di Chaa-cap. 24. lons diede l'ultime prove del suo valore : su egli in questa battaglia grave- (g) Altes. mente ferito, e shalzato di cavallo restò tutto infranto, ed indi a poco morì. Rer. Aquis.lib. Lasciò di lui sei figliuoli maschi, Torrismondo, Teodorico il giovane, Fre- 5. cap. 12. derico, Evarico, Rotemero, ed Aimerico, ed una figliuola, che collocolla in matrimonio con Unnerico figliuolo di Gizerico Rè de' Vandali.

Torrismondo adunque succedè nel Reame, il quale ancorche si fosse trovato infieme col padre contro ad Attila, e fosse stato in quella battaglia ferito, intesa ch'ebbe la morte del medesimo, tornò subito in Tolosa, ove con universale acclamazione, fu nel Trono Regio assunto (h). Il Regno (h) Jornando di questo Principe ebbe brevissima durata, e se dee prestarsi fede ad Isidoro, de reb. Getic. non imperò più, che un fol'anno; poiche per opera di Teodorico, e Frede- esp 41. Paul: rico suoi fratelli, che mal soffrivan il suo governo, fin crudelmente ucciso (i). Emil. loc.cit.

Trodorico il nicono suo suoi finanzia del finanzia Para Principa (i) Altes. 1.

Teodorico il giovane suo fratello gli succedè nel Regno: Principe, se-cit.c. 13. condo Sidonio Apollinare (k), dotato di nobili, ed eccellenti virtà; ed ancorche il genio degli Westrogoti mai s'adattasse alle leggi Romane, contra il 116. 1. Ep. 2, 1 s costume degli Ostrogoti, che l'ebbero sempre in somma stima, e venerazione, fu non però Teodorico II. amantiffimo delle medefime, e n'ebbe grandiffima stima.

Gli Weltrogoti per le continue guerre, ch'ebbero co' Romani, furon. non-poco avversi alle leggi Romane; tanto che parlando de' loro tempi, ebbe. a dire Claudiano (1) Merent captive pellito judice leges. Ataulfo loro Rè, (1) Claudi che come si disse, ad Alarico I. succede, per la ferocia del suo animo, già me- lib. 2. ad Res. ditava d'esterminarle in tutto; ma raddolcito per le continue persuasioni, su e conforti di Placidia sua moglie cotanto da lui amata, se n'astenne, e mutò:

T 3,

(m) Orof.

consiglio; ed ancorche i suoi Goti mal ciò soffrissero, pur egli appresso Orosio (m) confessò, che non poteva senza quelle la Repubblica perfettamente lib. 7. cap. 29. conservarsi, nè gli dava il cuore di toglierle affatto: Neque Gothos, e' dice, ullo modo parere legibus posse, propter effrænatam barbariem, neque Reip. interdici leges oportere, sine quibus Resp. non est Respublica. Onde narrasi (n), che questo Principe nell'anno 412. avesse per pubblico Duk de usu. Editto comandato a' fuoi sudditi, che le leggi de' Romani insieme co' costumi de' Goti offervassero. Goldasto (o) tra le Costituzioni Imperiali ne rapcmp. 6. nn. 14. porta l'Editto, ma si vede esser conceputo coll'istesse parole poc'anzi riferi-(a) Goldaft. te d'Orosio, e molte cose in esso aggiunte, che in quell'Autore non sono.

(\*) Artur. & auth. jur. eiv. lib. 2. Conft. Imp. 10m. 3.

Ma a Teodorico il giovane, del quale si favella, fin in tanto pregio lo shidio delle Romane leggi, che Sidonio Apollinare (p) introducendolo in un

(p) Sidon. fuo Carme a parlar con Avito, così gli fa dire:

. . . . . . mihi Romula dudum

Per te jura placent.

(q) Cárth. de Narbon.

earm. T.

Ed altrove (q) chiamo questo Teodorico . . . . Romanæ columen, salusque gentis. Ed appresso Claudiano, parlandosi di questo Principe, come of-(r) Grot, in servò Grozio (r) pur si legge, Vindicet Arctous violatas advena leges. Nè gli Westrogoti, ne' tempi di questo Rè, o de' suoi Predecessori ebbero proprie leggi scritte, nè si presero mai cura di formarle.

Proteg. bijt.

Ma morto Teodorico nel decimo terzo anno del fuo Regno, effendogli stato renduto da Evarico ciò, ch'egli fece a Torrismondo, succedette nel Reame Evarico fuo fratello. Questi su il primo, che diede a' Goti le leggi scritte; come ce n'accerta Isidoro (s): Sub hoc Rege Gothi legum instituta fcriptis habere cæperunt, nam antea tantum moribus, & confuetudine tenebantur: per la qual cosa da Sidonio (t) in una Epistola, che dirizzò all'Imlib. 8. Epif. 3. peradore Lione, fu celebrato Evarico per Principe faggio, e conditor di leggi: Modo per promotæ limitem sortis, ut Populus sub armis, sic frænat

(s) Isid. in Chronic. Era 504. (s) Sidon.

arma sub legibus.

Nel Regno di questo Principe cominciaron le leggi de' Romani ad oscurarsi, non già in Italia, ma nell'Aquitania, e nella Narbona, ed in alcun'altre Provincie della Spagna; poichè queste nuove leggi, che Teodoriciane furon dette, proposte per opera de' Goti a' Provinciali, si fece in modo, che le Teodosiane non cotanto s'apprezzassero; ed al deterioramento di quelle non poco vi cooperò ancora la malvagità de' propri Romani Ufiziali, e particolarmente di Seronato Prefetto allora delle Gallie, il quale favorendo le parti de' Goti, e tradendo il fuo proprio Principe, era a' Romani avversisfimo; tanto che da Sidonio (u) era chiamato il Catilina di quel secolo. Costui perniziofo a' Romani steffi, non solamente per le gravi perdite cagionate dalla fua ribalderia all'Imperio d'Occidente nella Gallia, ma molto più per lo difprezzo, e vilipendio, che faceva delle leggi Teodofiane, con innalzare all' incontro quelle de' Goti. Ancor oggi appresso Sidonio (x) si leggono le querele de' Provinciali contra costui: Exultans Gothis, insultans Romanis, illudens Præs fectis,

(\*) Sidon. lib. 3. cap. 1.

(x) Sidon. lib. 2. Ep. 1.

Digitized by Google

fectis, colludensque numerariis, leges Theodosianas calcans, Theodoricianasque proponens, veteres culpas, nova tributa perquirit. Onde si vide in questi tempi la condizione de' Romani, per la rapacità di quest'uomo pestilente, che d'eccessivi, ed esorbitanti tributi gli caricava, ridotta in tale stato, che come fu detto nel primo libro, i Provinciali eleggevan più tosto la servitù de' Goti, che la libertà de' Romani; onde Salviano (y) d'effi parlando diffe: (7) Salviane Passim, vel ad Gothos, vel ad Bagaudas, vel ad alios ubique dominantes lib. 9. de Gu-Barbaros migrant, & commigrasse non panites; malunt enim sub specie captivitatis vivere liberi, quam sub specie libertatis esse captivi. Itaque nomen civium Romanorum aliquando non solum magno æstimatum, sed magno emptum, nunc ultrò repudiatur, ac fugitur, nec vile tantum, sed etiam abominabile penè habetur. Paolo Orosio (z) attesta ancora, che i Provinciali eleggevan più tosto tra' barbari vivere, che tra' Romani: Qui mu- lib.7. 449.284 lint inter Barbaros pauperem libertatem, quam inter Romanos tributariam [ollicitudinem substinere. Quindi Isidoro (a) potè conchiudere: Unde, & huc- (a) Hid. in usque Romani, qui in Regno Gothorum consistunt, adeo amplectuntur, ut Chron. Era melius sit illis cum Gothis pauperes vivere, quam inter Romanos potentes esse, & grave jugum tributi portare. Ma cotanta ribalderia di Seronato non rimafe lungo tempo impunita, poiche strascinato in Roma, sugli tronco il capo, in cotal guifa foddisfacendo la pena di tante fue fcelleratezze.

Furon le leggi da Evarico stabilite, chiamate Teodoriciane, non perche riconoscessero per loro Autori i due Teodorici di sopra memorati, come diedesi a credere il Baronio (b), che ne sece Autore Teodorico il giovane (b) Baron. predecessore d'Evarico, poiche a tempo de' medesimi niuna legge scritta Ann. 10m. 5. ebbe questa Nazione. Molto meno furon così appellate, perche forse l'Au- 4.468. 4.11. tore di quelle fosse stato Teodorico Ostrogoto Rè d'Italia, come altri si perfuasero: perocchè questo Principe, come diremo più innanzi, ebbe sentimenti affai diversi intorno alla cura delle leggi Romane, e regnò molto tempo dapoi in Italia, morto già Sidonio Apollinare, il quale non potevanomar queste leggi Teodoriciane, perche questo Teodorico ne fosse Autore. Teodorico Ostrogoto, come dirassi, regnò in Italia ne' tempi d'Anastafio Imperador d'Oriente nell'anno 493. e 500. quando Sidonio Apolli- Tur. bis. nare era già morto, com'è manifesto appresso Gregorio di Tours (c); Franc. lib.2. laonde meritamente su da Cironio (d) incolpato d'errore Cujacio, che Au- 23:

tore di queste leggi ne fece Teodorico Rè d'Italia.

Sirmondo, e Dadino Alteserra (e) saviamente dissero, che fossero queste lib. 5. cap 1. leggi chiamate Teodoriciane per paranomafia, per opporle alle Teodofiane, (e) Altel. acciocchè ficome i Romani valevansi delle Teodosiane, così i Goti avessero lib. s. cap. 15. leggi proprie, che con diverso senso, ma con conforme suono si dicessero. (f) Ciron. Feodoriciane: ma sicome offervò Cironio (f), sarebbe questa una parano-libis cap.1. masia troppo insula, se Evarico non sosse stato ancora chiamato Teode- in lib.2. sid. rico; onde il dottiffimo Savarone (g) fopra quel luogo di Sidonio Apollinare, Epif. 1. affai chiaro dimostra, che il vero nome di questo Principe fosse stato quello (b) Grot. in di Teodorico: Grozio (h) poi nel suo Nomenclatore ci sa vedere, che questo Nomentat. in

ob∫: jur. c##•. bft. Gw.

Digitized by GOOGIC

Rè si fosse chiamato anche Evarico per questo stesso, che su il primo fra' Rè Goti a compor leggi: Evarix, e' dice, alias Evaricus. Evva ricch, Legibus pollens. In glossis Lex, Evva.

## Del Codice d'Alarico.

Oterono fotto il Regno d'Evarico, ma molto più per la ribalderia di Seronato sofferire questi oltraggi le leggi Romane, ma tolto dal Mondo sì reo uomo, ed essendo dapoi nell'anno 484. morto Evarico, sursero quelle di bel nuovo, e tornarono nell'antico lor vigore; poiche d'Alarico figliuol d'Evarico, che nel Reame gli luccede, furono i fentimenti affai diversi; imperocchè le querele de' Provinciali, che mal sofferivan l'abbassamento delle medefime, trovaron quel luogo presso ad Alarico, che appò al padre non ebbon giammai. Erano note a questo Principe le doglianze degli Aquitani, e degli altri fuoi fudditi, i quali mal volentieri fi farebbon accomedati alle leggi Teodoriciane, e che a gran torto lor involavansi le leggi Romane, colle quali eran nati, e cresciuti. Era altresì a lui noto con quanta stima venivan ricevute da Teodorico Ostrogoto, che già ne' suoi tempi regnava in Italia, la cui figliuola Teodeluía egli aveva per moglie, e perciò da Teodorico veniva fuo figlinolo chiamato, come fi vede appresso Cassiodoro in quella affettuosa Epistola, che gli scrisse (i): fu per tanto risoluto nel ventesimo setio 3, var. c. 1, condo anno del fuo Regno di compiacergli; onde avendo trafcelti nomini prudentissimi, ed i più insigni Giureconsulti, che fiorissero nella sua età, a' quali prepose Gojarico (k), non altramente, che di Triboniano fece l'Imperador Giustiniano nella Compilazione delle Pandette, e del suo Codice, impose a' medesimi, che dalle Costituzioni del Codice Teodosiano, e dalle fentenze di vari Giureconfulti sparse in diversi libri, ne formassero un nuovo Codice. E perche non si diminuisse la Maestà del suo Imperio, quasi che di leggi straniere d'altri Principi avesse bisogno per governare i popoli a se foggetti, volle, che questo nuovo Codice in suo nome si pubblicasse, e che le leggi in quello contenute da lui ricevessero la forza, ed il nerbo, perchè potesfero costringersi i suoi sudditi ad ubbidirle,

(\*) Got. in

Prolegom. C. Th. cap. 5.

RMM. 6.

in Prolegom. ror. Aquit. lib.3. e**4.7.** 

tap. S.

I più vulgati, e celebri libri, ne' quali in questi tempi contenevasi la ragion civile de' Romani, se riguardansi le Costituzioni de' Principi, eran i Codici Gregoriano, Ermogeniano, e quel di Teodofio con le di lui Novelle, e l'altre di Valentiniano a quello aggiunte; e fra i volumi de' Giureconsulti, fiorivan in questa età, sopra tutti, le sentenze di Paolo, e l'Insti-(1) Got. in tuzioni di Cajo; perciò per opera di que' valenti uomini (1) fù dalle Costi-Proleg. C. Th. tuzioni di que' Codici, dal Corpo di quelle Novelle, e dalle sentenze di questi Giureconsulti compilato questo nuovo ristretto Codice, laonde perciò anche Breviario del Codice Teodosiano su dagli Scrittori di que' tempi, e (m) Gorof. della feguente età nominato, il quale fecondo il computo del Gotofredo (m) fu condotto a fine l'anno 506. La cui Compilazione dee a Gojarico, e suoi ( » ) Altefer. Colleghi attribuirfi ( n ) , non già ad *Aniuno* Cancellier d'Alarico , come ftimarono Giovanni Tillio, e Cujacio, ingannati forse da ciò, che scrisse Sige-

Digitized by GOOGLE

berto

(q) Loyfeau

berto (o). Aniano nella fabbrica del medesimo non v'ebbe alcuna parte, ma (o) Sigeber. folamente da lui d'ordine d'Alarico su pubblicato, e sottoscritto in Ayre de Eccl. Scrip. Città della Guascogna nel Concilio d'ambedue gli Ordini (p), cioè degli vir spettabi-Ecclefiastici, e de' Nobili, poiche di questi tempi in Francia il terzo Ordine lis, jubente non era d'alcun momento, nè d'autorità veruna (q). La qual pubblicazione, Alarico R. voe fottoscrizione d'Aniano rendesi manifesta del Comprisorio d'Alarico di una lumen unum e fottoscrizione d'Aniano rendesi manifesta dal Comonitorio d'Alarico diretto de legibas al Conte Timoteo, che va innanzi al Codice Teodofiano, nel quale si leg- Theodofi Imp. gono queste parole (r): Anianus vir spectabilis, ex præcepto D. N. glorio-edidit sissimi Alarici Regis, hunc Codicem de Theodosianis legibus, atque sententiis Prolegem. Juris, vel diversis libris electum, Aduris anno XXII. eo Regnante edidit, emp. 5. atque subscripsit.

Alcuni per questo stesso rispetto han creduto, che nel medesimo tempo des Ordres. Aniano avesse composte ancora le Note nelle Sentenze di Paolo, e nell'Insti- loco cir. Cituzioni di Cajo, come scrissero Deciano (s), ed Arturo (t) con manifesto ronio lib. s. errore; poichè in questo Breviario, oltre alle leggi trascelte dal Codice obs. jur. can.
Teodosiano, vi suron anche riposte la sentenza di cuesti Circula Chi di cap. 2. Go-Teodofiano, vi furon anche riposte le sentenze di questi Giureconsulti da' toft. in Promentovati Compilatori, non già da Aniano. E quelle interpetrazioni, che legicapis s'offervano nel Codice di Teodosio, non ad Aniano, ma a coloro debbon in Apolog. adattribuirsi, come diligentemente offervò Gotofredo ne' Prolegomeni di quel ver. Alcias. Codice (u). E da notarsi ancora, ch'essendo state unite queste note, ed lib. 2. cap. 7. interpetrazioni a quel Codice, ne nacque presso agli Scrittori de' seguenti (1) Arthur. fecoli un errore, che volendo allegar le leggi di quel Codice, allegavan cap. 6. nu. 14. fovente, come Costituzioni del medesimo, una di queste interpetrazioni, (\*) Got. in o note di Paolo Giureconsulto, sicome se avvertito da Savarone (x) sopra (x) Savaro Sidonio Apollinare. Così veggiamo, che Ivone di Chartres (y), che siori sup. Sidon. nell'anno 1092. sovente allega per leggi di questo Codice, ciò ch'era lib.2 Ep. 1. dell'interpetrazione di Paolo Giureconfulto: Graziano (z) poi nel suo De- (z) Ivo Carnut Ep. 112. creto prende moltissimi di somiglianti abbagli, sicome su da Gotosredo (a), quod ex legib. e da altri offervato.

#### S. IL Traslazione della Sede Regia degli Westrogoti da Tolosa exinterpretat. di Francia, in Toledo nelle Spagne.

Uesta fu la varia fortuna, che la Romana Giurisprudenza sostenne (2) Gratian. appresso gli Westrogoti Rè di Tolosa, che all'Aquitania, ed a molti id ex interpreluoghi della Gallia, oltre alle Provincie della Spagna, imperavano: ma vedi tat. ing. Paul. le vicende dell'umane cofe. Alarico, che dopo ventitrè anni d'imperio avea sont discondination de la vicende dell'umane cofe. sì bene stabilito il suo Regno in Francia, e che di tutt'altro poteva temere, and panis che di deverins sulla riba appella s.e. che di dover'esser egli l'ultimo Rè di Tolosa, fu del Regno, e della vita (s) Got. in privo, ed in lui s'estinse la dominazione de' Goti nella Gallia. Clodoveo Rè Proleg. c. c. di Francia, sia per zelo di Religione, sia per ragion di Stato, di mal'animo foffriva avere Alarico per compagno nell'Imperio delle Gallie (b). Era in (b) Goldelff. fatti Alarico, come furon tutti i Goti, Ariano: Clodoveo ardente di zelo rom. 1. Confi. per la Religion Cattolica ricentemente da lui abbracciata, diliberò mover- limp. rapporta gli contra l'armi, a dalla Callin diferentiale a contra l'armi, a dalla contra l'armi, a d gli contra l'armi, e dalla Gallia discacciarlo: così questo Principe, come si Trodorico Re Tom. I.

Digitized by Google

Theod. laudat, id habet

ad Paul. S.

Clodoves, trattandole da ufurpatore, e tiranno, perebe senza ginska cansa evi¶e mo∏o Adarico. (c) Geeg. Tur. lib. 2. bift. Pranc. eap. 3.

d'Italia contre legge appresso Gregorio di Tours (c), parlò a' suoi soldati: Valde moleste fero, quod hi Ariani partem teneant Galliarum, camus cum Dei adjutorio of superatis redigamus Terram in ditionem nostram. Ecco, che assembrati gl'eserciti, assale i confini de'Goti; si pugna ferocemente ne' campi di Vique, ed Alarico sbalzato di cavallo, rimane dalle mani proprie di Clodoveo estinto. I Goti per la morte del loro Rè in somma costernazione posti, le armi contro furon dispersi, e quasi che in tutto alla persine distrutti. Trionsa Clodoveo. e prende molte Città, e Castelli: Teodorico suo figliuolo penetrando nell'interiori parti dell'Aquitania, tutte si sottomette quelle Città: Clodoveo con trionfal pompa entra in Tolosa, sede, che su già gran tempo de' Rè Goti, e tutti i tesori d'Alarico vi prende. Ecco in fine della dominazion de Goti nell'Aquitania, e vedi in tanto la mano del Signore, come trasferifce i Regni di Gente in Gente.

Conquistatasi da Clodoveo Pintera Aquitania con Tolosa, rimasero sotto l'Imperio de' Goti le Spagne, ed ancor parte della Provincia di Narbona, per la quale lungo tempo da' Goti fu poi guerreggiato co' Francesi: ed avvegnachè finalmente se ne fossero questi renduti padroni, pero nella (d) Grot. in Francia Narbonele, come dice Grozio (d), non s'estinse assatto il fangue Gotico, nè quivi mancò in tutto la stirpe de' Balti, rimanendovi ancora quelli della famiglia di Baux, i quali non altronde, che da questi Goti tirano la lor origine, e conservavan tuttavia in quella Provincia parte del Principato d'Orange. Un altro ramo di questa stessa famiglia di Francia fu trasferito nel nostro Regno di Napoli, dove si disse appresso noi di Baucio, ovvero del Balzo, che tenne il Principato d'Altanura, il Ducato d'Andria red il Contado d'Avellino; del che non vogliamo altro miglior testimonio, che Grozio stesso, ecco le sue parole: Aliaque ejustem familiæ propago in Regna Neapolitano Principatum Altamura, Ducatum Andria, Comitatum Avellinæ, virtutis non degenerantis monumenta tenuit.

. Gli Westrogoti discacciati da Tolosa, e da Francia posero la loro sede Reggia in Toledo nelle Spagne. Quivi per lungo tempo tennero il Regno infin alla spaventosa, e terribile irruzione de' Saraceni. Tennelo Gesalarico, e dapoi Teodorico Ostrogoto Rè d'Italia, il quale volendosene poi ritornar in Italia, lasciò quello ad Amalarico suo nipote. Tennelo anche sotto Giustiniano Imperadore poco men, che diciotto anni Teudio, e dopo lui Teudiscolo per un sol anno: Agila per cinque: Atanagildo quattordici, e dopo la di lui morte seguita in Toledo, Liuba (e). Leovigildo suo fratello gli succedette nel Regno, Principe di vasti pensieri, e che su tutto inteso ad ampliare Prolegem. bis. i confini del fuo Imperio. Vinse i Cantabri, che sono i Biscaini, ed i Navarresi, Amaya, e molt'altre ribellanti Città si sottopose: egli su perciò detto il Conquistatore, perchè gran parte della Spagna conquistò: Nam antea Gens Gothorum (come dice Isidoro (f)) angustis sinibus arclabatur. Ma tante sue virtù suron oscurate per le persecuzioni, che diede a'Cattolici, e per la ferocità, e crudeltà del suo animo, non perdonò nè meno ad Ermenegildo suo figliuolo.

( ) Ifidor. Era 592. Grot. in

(f) Ifidor. **W**4 606.

Digitized by GOOGLE

S. III. Del

#### s. III. DA nuovo Codice delle leggi degli Westrogoti.

Resso a tutti questi Principi le leggi Romane non furon in molta stima avute, e molto meno presso a Leovigildo, il quale portando gli stessi fentimenti d'Evarico, volle alle sue leggi Gotiche aggiungerne dell'altre, e ciò, che nelle medesime egli credette suor d'ordine, o superfluo, volle correggere, e togliere, e con miglior metodo ordinare: In legibus quoque (narra Isidoro (g)) ea quæ ab Evarico incondite constituta videbantur, cor- (g) Isid. in rexit, plurimas leges prætermissas adjiciens, plurasque superfluas auferens. Chron. Era Accrebbe ancora quetto Principe di molto l'Erario, e dopo diciotto anni di

Regno, nell'anno 586. morì in Toledo fua Sede Reggia.

Non diversi sentimenti intorno alle leggi Romane portarono i fuoi Succeffori: Reccaredo fuo figliuolo (che fu il primo il quale lasciò l'Arianesimo per abbracciare la Religione Cattolica, dal che fu nomato il Rè Cattolico, sopranome poi ripigliato da Alfonso, e Ferdinando Rè d'Aragona, e da' fuoi Successori) Liuba II. Witterico, Gundemaro, Sisebuto, Reccaredo II. Svintila, Sisenando, Cintila, Tulca, e Chindesvindo, Principi tutti Cattolici, e religiosi, aggiungendo le loro leggi all'altre de' loro Predecessori, fecion sì, che ne surse col correr degli anni questo nuovo Codice, delle leggi Westrogote detto (h). Le leggi che si hanno in quello, alcune por- (%) Ciron. tano in fronte il nome degli Autori, come di Gundemaro Rè, e degli altri, lib. 5. sesser. che regnarono dopo Evarico, e Leovigildo: altre sono sotto il nome di legge antica, che potrebbero attribuirsi ad Evarico, o più tosto a Leovigildo, che corresse, ed accrebbe le costui leggi. Fu tanta l'autorità di questo Codice, che oscurò in queste Provincie affatto lo splendore delle leggi Romane; poiche Chindesvindo (i) Re de' Westrogoti, che a Tulca succedè, pro- (i) Altes. mulgò un' Editto, per cui sbandì la legge Romana da tutti i confini del fuo rer. Aquit. Regno, e ordino, che solo questo Codice s'offervasse, sotto vano, e stupido dib.3. cap. 11. protesto, perche quella ricercava troppo sottile interpetrazione. Ecco le leg. C. Th. parole del suo Editto (k): Alienæ gentis legibus, ad exercitium utilitatis im- eap. 7. bui, & permittimus, & optamus; ad negotiorum vero discussionem, & resultamus, & prohibemus. Quamvis enim eloquiis polleant, tamen difficultatibus e. 9. hærent: adeo cum sufficiat ad Justitiæ plenitudinem, & præsentatio rationum, & competentium ordo verborum, quæ Codicis hujus series agnoscitur continere, nolumus, swe Romanis legibus, swe alienis institutionibus amodò amplius convexari. Questa Costituzione ritrovandosi per errore di Benedetto Levita reggistrata tra' Capitolari di Carlo M. diede occasione al Gonzalez (1) di (1) Gonzal. credere, che Carlo fosse stato il primo a sterminare dal Foro l'uso delle Ro- in c. super mane leggi. Recisivindo suo figliuolo, che nel Regno gli succedette, rinovò gli ordinamenti del padre, e volle, che fuor di questo Codice non s'ubbidiffero altre leggi, fiano Romane, ovvero Teodofiane, o d'altre straniere genti. Nullus, e' dice, prorsus ex omnibus Regni nostri præter hunc Librum, qui nuper est editus, asque secundum seriem hujus omnimode translatum.

(m) Cod. LL. Wisig. lib. 2. tit. 1. in Proleg. Cod. The cap.

(s) Goth. loc. cis. (a) Cod. LL. Wifig. lib.5. tit. 5. cap. 9. l. 1. C. Th. de usuris. fig. lib.z. tit. I. cap. 1. 1.1. un. C. Th. de mubt. (q) Cujac. de Fend. lib.2. tit. II.

(r) Artur. Duck 116. 2. eap.6. nn. 15.

(1) Covar. lib. 1. VAT. resol cap.14. nu.c. Artur. (t) Cujac. loe. cis.

latum, alium librum quocumque negotio in judicio offerre pertentet (m). Tenne Recifyvindo il Regno dopo la morte del padre tredici anni, e morì cap. 10 Got. in Toledo l'anno di nostra salute 672. (n) nel quale Vamba su eletto suo Succeffore.

Egli è però vero, che questo Codice ad emulazione di quello di Giustiniano su compilato, e diviso perciò in dodici libri. I Compilatori ebbero presente ancora il Codice Teodosiano, e quello d'Alarico, come è manifesto dalle Costituzioni, che in esso si leggono (o). Si valsero ancora del Codice di Giultiniano, connumerando (p) i gradi della confanguinità coll'istesso ordine, e quasi coll'istesse parole, di cui si valse Giustiniano ne' libri Cod. LL. Wi- delle Instituzioni; e quel ch'è più notabile, su con puro latino scritto, e non già con quello stile insulso, e barbaro, del quale valevansi l'altre Nazioni; tanto che Cujacio (4) perciò ne prende argomento, che fosse quella gente più culta di tutte l'altre. E fu cotanta l'autorità di questo Codice, che non () LL. Wiff. folo presso agli Westrogoti, ma anche appò l'altre Nazioni ebbe vigore, lib. 4 sap. 11. e fermezza, sicome presso a' Borgognoni, ed a' Sassoni; anzi ne Concilj tenuti in Toledo, spesso le sue Costituzioni s'allegano, e di quelle sovente fasfene illustre, ed onorata memoria: onde si videro nella Spagna in cotal guisa mescolate le leggi Romane con quelle de' Goti; e non pure in questa età, ma anche ne' tempi susseguenti suron offervate non solo da' Goti, ma anche da' Saraceni (r), i quali dopo l'anno 715, avendo inondata la Spagna, le ritennero, nè nuove leggi v'introdussero, salvo che alcune poche intorno a' giudici criminali, come della bestemmia del falso lor Profeta Maometto; ed ultimamente questi effendo scacciati, da' Rè Spagnuoli stessi furon ritenute, come per la testimonianza di Roderico scrisse Grozio +, fino al Regno d'Alfonso IX. o X. il quale, effendo cancellate in buona parte per difufanza le leggi de Goti, introdusse nella Spagna le Romane, che nell'idioma Spagnuolo, per opera di Pietro Lopez, e di Bartolomeo d'Arienza fece tradurre, e divulgare, le quali ora ritengono tutto il vigore, e leggi delle Partite s'appellano (s).

Onesto Codice delle leggi degli Westrogoti, noi lo dobbiamo alla diligenza di l'ietro l'iteo, il qual fu il primo, che comunicollo a Giacomo Cu-Duck be, eit, jacic, della qual cortesia tanto se gli dimostra tenuto. Nè io voglio che mi rincresca di qui recarne le sue parole (t): Gothorum, sive Wisigothorum Reges, qui Hispaniam, & Galiciam Toleto Sede Regia tenuerunt, ediderunt XII. Constitutionum libros, comulatione Codicis Justiniani, quorum auctoritate utimur sæpe libenter, quod sint in eis omnia ferè petita ex iure civili, & sermone latino conscripta, non illo insulso cæterarum gentium, quem nonnumquam legimus ingratis: ut gens illa maxime, quæ consedit in Hispania planè cultior cæteris, hoc argumento fuisse videatur.

> † Grot. in Proleg. hift. Got. Postquam E Saraceverum manu recuperari partes Hispania copere, resuscitata a Veremundo , Aldelfunfo , Ferdinando , us Rodevi

cus nos docet, Gotthica leges: quarum Corpus Forum Indicum, & olim, & nune dicitor fons verus Hispanici juris.

Communicavit autem mihi ultrò Petrus Pitheus, quem ego hominem, & si amore, & perpetuo quodam judicio meo dilexi semper vix jam ex ephebo profatus fore, ut probitate, & eruditione æqualium suorum, neminicederes : tamen prò singulari isto beneficio, maximam modo animi benevolentiam, O summa, ac singularia studia omnia mo ei debere confiteor, idemque erit erga eum animus bonorum omnium, si, quod vehementer exopto eos libros in publicum conferre maturaverit. Ciò che Cujacio desiderava, fu da Piteo già adempiuto; poiche non guari dapoi, permise, che questi libri si dassero alle stampe, come e' dice, scrivendo ad Odoardo. Moleo: Imo etiam, nè quid Orienti Occidens de eadem gente invideret, legis Wisigothorum libros XII, ut tandem aliquando ederentur, concessi (u). (w) Piteus-A costui parimente dobbiamo l'Editto di Teodorico Ostrogoto Rè d'Italia, di cui più innanzi favelleremo.

Nè perche la Spagna fu poi invafa da Saraceni, mancò ivi affatto il Theodorici in: nome, e'l fangue de' Goti, ficome non mançarono le loro leggi. Vanta con oper. Caffiod. ragione la maggior parte della Nobiltà di quel Regno ritenerne non meno il fangue, che i nomi: ed in fatti, come offervò Grozio (x), nomi Gotici fo- (x) Grot. in no quelli di Ferdinando, di Frederico, Roderico, Ermanno, e altri confi- Proleg. bif. mili, che gli Spagnuoli ritengono. I Rè medefimi di Spagna vantarono, Got. pag. 51. e vollero effer creduti, discender essi dal figliuolo di Favilla Pelagio, nato di Regia stirpe, il quale nell'irruzione Saracinesca avendo raccolte le reliquie delle fue genti in Afturia, quivi fi mantenne, ancor che in tenue fortuna, ma con nome Regio, sperando, che la sua posterità un tempo, come poi avvenne, potesse ricuperare i loro aviti Regni: Ad hunc, come dice. Mariana, Hispaniæ Reges nunquam intercisa serie, cum semper, aut parentibus filii, aut fratres fratribus successerint, clarissimum genus referunt. Frouliba moglie di Pelagio fu ancor ella Gota, ed il fuo genero Aldefonso fu parimente Goto del fangue del Rè Reccaredo. Goti furon dunque, e della regal stirpe de' Balti, i Rè di Spagna, i quali per lo spazio di settecento anni avendo con istancabili, e continue fatiche purgata la Spagna dall'inondamento Arabico, stesero finalmente il loro dominio non pure sopra gran parte d'Europa, dell'Affrica, e dell'Afia, ma fi fottopofero un nuovo, e fconosciuto Mondo, e ressero ancora per lunga serie d'anni queste nostre Provincie, che ora compongono il Regno di Napoli.

Abbiam riputato diffonderci alquanto intorno alla ferie di questi Princi-pi Westrogoti, ed intorno alla varia fortuna della Giurisprudenza Romana,. ch'ebbe presso a' medesimi nella Francia, e nella Spagna, con parlarne separatamente da quello, che n'avvenne fra gli Ostrogoti nell'Italia; non solamente per additar l'origine de Rè di Spagna, da quali ne fecoli più a noi vicini fu questo nostro Reame governato, ma anche, perche si distinguessero. 📭 vicende della Giurifpradenza Romana appresso queste due Nazioni, le quali non ebbero in ciò uniformi sentimenti, ma totalmente opposti, e diversi. E tanto maggiormente dovea ciò farsi, quanto che gli Scrittori mischiano le

rd Edictum

Digitized by GOOGLE

leggi i

leggi degli uni, e degli altri; nè ponendo mente alla ferie, e Geneologia di questi Principi, e alle varie abitazioni ch'ebbero, confondono gli uni cogli altri, e credon, che in Italia appresso gli Ostrogoti avesse avuta parimente autorità questo Codice, con ascrivere a' Principi Ostrogoti, ciò che gli Westrogoti fecero. Nel qual errore non possiamo non maravigliarci d'esserv'incorso eziandio il diligentissimo Arturo Duck (y), il quale senza tener conto de' tempi, e delle Regioni diverse dominate da questi Principi, fra i Rè Westrogoti consonde Atalarico Ostrogoto, e con ordine alquanto torbido, e consulo tratta questo soggetto.

(y) Artur. Duck de usu & aus. jur. eiv. ease 6. man. 14.

#### C A P. IL

#### De Goti Orientali, e loro Editti.

(a) Johnand.
bifs. Got. cap.
-e8. Grot. in
Prolog. bifs.
Gothe

Egli Principi Ostrogoti dell'illustre Casa degli Amali lunga serie ne su da Giornandes tessuta nelle sue istorie (a): prima d'Ermanarico se ne contano ben sei, Amalo, Ijarna, Ostrogota, che siorì nell'Imperio di Filippo, Cniva, Ararico, e Geperico. Ermanarico poi fu quegli, che distese piu d'ogni altro i confini del suo Regno, e soggiogò molte Nazioni. Egli su un Principe di molto valore, ma d'affai maggior felicità: la fua morte recò alla condizione degli Ostrogoti non picciolo detrimento; poichè lui estinto, i Westrogoti si separarono, ed a' tempi dell'Imperador Valente elessero Fridigerno per lor Capitano, indi Atanarico per loro Rè, e dopo costui, nell'Imperio d'Onorio, Alarico, la ferie de cui successori, che regnaron prima in Francia, e poi in Ispagna, s'è di sopra rapportata. Winitario dell'istessa stirpe degli Amali ad Ermanarico succedè; ma costui quantunque ritenesse le medesime insegne del Principato, nulladimeno rimasero gli Ostrogoti sottoposti agli Unni, come quelli, che nelle loro Regioni dimoravano. Mal iofferendo perciò Winitario l'Imperio degli Unni, andavasi pian piano studiando di fottrarfi dal giogo loro , infin che gli venne fatto d'impadronirfi della persona di Box loro Rè, de' suoi figliuoli, e di settanta de' principali Signori del suo Reame, che tutti per terribile esemplo degli altri affisse in croce, e per più giorni fece veder pendenti i loro cadaveri; ma non potè godere della libertà del fuo Imperio, che per un fol'anno, perchè avendogli mossa guerra il Rè Balambro, ancorchè nella prima, e seconda battaglia rimanesse costui vinto, e molta stragge degli Unni seguisse; nella terza però fu Winitario uccifo per un colpo di faetta, che gli percosse il capo, da Balambro stesso avventatagli. Consusi perciò, e costernati gli Ostrogoti, tutti all'Imperio di Balambro si sottoposero; ma per aversi questo Principe sposata Waladamarca nipote di Winitario, ricevettero molte onorevoli condizioni di pace; poiche avvegnachè rimanessero agli Unni sottoposti, non mancavan però col configlio, e permeffione de' medefimi d'eleggersi sempre un loro

loro Rè, che gli governasse. Ebbero perciò dopo la morte di Winitario, Unimondo figliuolo del già famoso, e potente Rè Ermanarico. A costui succedè Torrismondo suo figliuolo, prode, e valente giovane, che contra i Gepidi riportò sovente grandi vittorie: la memoria del quale su tanto cara appò gli Ostrogoti, che lui estinto, per quarant'anni vollero vivere senza Rè, infino a Walamiro. Fu Walamiro figliuolo di Wandalario nato da un fratello d'Ermanarico, e perçiò di Torrismondo consobrino (b). Da co- (b) Grot. in stui nacquero tre figliuoli, Walamiro, Teodemiro, e Widemiro, ne' qua- Proleg. his. li conservavasi l'illustre Famiglia degli Amali. Walamiro fu assunto al Reno, ma fra questi fratelli su cotanto l'amore, e la gratitudine, che scambievolmente l'uno all'altro porgeva la fua opera, perchè conservassero in pace il Regno. Erano però fottoposti ad Attila Rè degli Unni, al cui Imperio era uopo ubbidire; nè era lor permesso di ricufare di combatter sovente contra gli Westrogoti stessi loro parenti, così portando la necessità de la fuggezione, nella quale trovavanii.

Ma la dominazione degli Unni nelle parti Orientali, per la morte d'Attila lor valoroso, ed invitto Rè, venne miseramente a mancare; poichè avendo questo Principe di se, e delle molte sue mogli procreati innumerabili sigliuoli; mentre essi fra loro pugnano, e contendono per la successione del Regno, vennero tutti a perderlo; perocchè Ardarico Rè de' Gepidi approfittandosi delle loro contese, fece d'essi misera strage, e gli disperse in guifa, che l'altre Nazioni, le quali erano fotto gli Unni, per sì prosperi avvenimenti, poterono scuotere il giogo della loro servitù, ed insieme co' Gepidi ricorrere a Marciano, che allora imperava nell'Oriente, perchè stabilmente a loro distribuisse quelle Regioni, ch'essi col proprio valore avevano sottratte dalla tirannide degli Unni.

Era Marciano nell'anno 450. fucceduto a Teodofio il giovane nell'Imperio d'Oriente, il quale con gratissimo animo ricevendogli in protezione, concedè loro la pace, e affegnò a' Gepidi interamente la Dacia, sede, che fu degli Unni, da' quali essi l'avevano ricuperata. I Goti scorgendo, che i Gepidi se l'avrebbono ben difesa, per non contrastar con essi, amaron me-

glio, che si assegnasser loro del Romano Imperio altre Terre, come su fatto; onde nella Pannonia trasferirono la loro sede. I confini della Pannonia erano allora, verso l'Oriente la Mesia superiore, dal mezzo giorno la Dalmazia, dall'Occidente il Norico, e dal Settentrione il Danubio: Provincia ornata di più Città, fra le quali sopra tutte s'innalzava Sirmio, ove

gl'Imperadori sovente solevan fermarsi.

Trasferita adunque dagli Ostrogoti la lor sede nella Pannonia, vissero lungo tempo sotto il Regno di Walamiro loro Rè, e di Teodemiro, e Widemiro suoi fratelli; i quali ancorchè divisi di hoghi, che fra essi ripartironsi, eran però ne' consigli, e nel'e deliberazioni così strettamente uniti, e congiunti, che da un folo sembrava esser la Pannonia retta, e governata (c). (c) sornanda Questi spesso ributtarono le armi, che loro venivan mosse da' figliuoli d'At-loe. c'a.

tila,

tila, i quali riputandogli desertori del loro Imperio, sovente gli affalivano, sin che sconsitti da Walamiro, nella Scizia non suron consinati. Nacque a Teodemiro in questo stesso giojoso tempo della vittoria riportata contro a' figliuoli d'Attila, Teodorico, quegli che sin da' suoi natali dando di se alte speranze, per le sue nobili maniere, ed eccellenti virtù, entrato in somma grazia dell'Imperador Zenone, ebbe la sortuna per molti anni con nome

Regio di fignoreggiar l'Italia, e queste nostre Provincie.

Continuavasi in tanto fra l'Imperador Marciano, e Walamiro, e suoi fratelli una perfetta, e stabil pace; ma offesi questi, che nella Corte imperiale di Costantinopoli, un tal Teodorico figlinolo di un soldato veterano, se ben Goto, però non della stirpe degli Amali, aveva tirato a se gli animi di tutti, e che dall'Imperadore niun conto d'essi facevasi, sottraendosi loro gli stipendj, che solevan dall'Imperio ricevere : sdegnati perciò acerbamente, mossero incontanente contra l'Imperio l'armi, e posero sossopra la Dalmazia, e l'Illirico. Prestamente l'Imperadore mutò sentimenti : laonde per tenergli amici, mandò Ambasciadori a stabilir con essi con più forte nodo una più ferma, e stabil pace, offerendo loro non pur quegli stipendi, che per lo paffato aveva denegati, ma anche tutto ciò, che fin a quel tempo dovevano confeguire, obbligandosi eziandio di corrispondergli nell'avvenire, purche effi si contenessero ne' loro confini, nè guerra all'Imperio portassero. Furono accordate le condizioni; ma l'Imperadore per istar maggiormente sicuro, volle, che per oftaggio si desse il fanciullo Teodorico, figliuolo di Teodemiro. Ripugnava l'affettuoso padre, nè poteva soffrire, che sì caro pegno se gli togliesse; ma finalmente persuaso dalle preghiere di suo fratello Wafamiro glie lo concedette. Fu per tanto fermata tra Goti, e Romani una ferma e stabil pace, pegno della quale fu Teodorico, che dato in ostaggio, su in Coftantinopoli portato nelle mani dell'Imperador Lione il Trace, ch'allora era in Oriente a Marciano succeduto, il quale per l'avvenenza, e gentili maniere del fanciullo, così caro l'ebbe, che più di proprio figliuolo l'amò, e ritenne.

Essendosi adunque i Goti con sì forte nodo di pace stretti co' Romani, contra varie Nazioni, che con loro confinavano sovente mossero l'armi; ma ecco che mentre Walamiro valorosamente combatte i Sciti, sbalzato dal suo cavallo, su da essi ucciso: onde i Goti per vendicar la morte del Rè loro, pugnarono si fortemente contro a' medesimi, che affatto l'estinsero, e debellarono. Muove altresi Teodemiro l'armi contro a' Svevi, ed Alemanni, e di essi fa crudel macello, gli disperde, e quasi affatto gli estingue: e mentre trionfando ritorna nella Pannonia sua sede, ecco che Teodorico suo sigliuolo dato in ostaggio, se ne ritorna da Costantinopoli onusto di doni, licenziato dall'Imperador Lione, perchè in libertà piena godesse il patrio suolo.

Ritornato Teodorico nella Pannonia, appena uscito dalla puerizia; non avendo diciotto anni finiti, comincia a dar di se saggi d'incredibil valore; poichè senza che Teodemiro suo padre il sapesse, raguna molte truppe de suoi più ben affezzionati, ed il numero di poco men, che sei mila uomini

Digitized by Google

unendo.

unendo, valica il Danubio, e contra Babai Rè di Sarmati porta le fue armi, il quale poco anzi aveva trionfato di Camundo Capitan Romano; lo vince, l'uccide, e sopra lui piena vittoria riportando, sorprende anche la Città di Semandria, che da' Sarmati era stata occupata, nè la rende a' Romani, ma al suo Reame la sottomette.

Ma mentre i Goti così depredano i lor vicini, vie più cresce l'ardore di dilatare i lor confini, e cercare in altre parti più agiate sedi: Widemiro per tanto si dispone co' suoi di passar in Italia, come sece, ma appena ivi giunto, furon da inaspettata morte troncati tutti i suoi disegni; onde succedutogli nel Regno il figliuolo, che Widemiro parimente nomoffi, questi confortato da Glicerio, ch'allora imperava nell'Occidente; da Italia nella Gallia volse il suo cammino, ed unitosi cogli Westrogoti suoi parenti, potè co' medesimi purgar la Gallia, e le Spagne da molte Nazioni, che l'infestavano, e difendere quelle Provincie contra l'invasione de Vandali.

Teodemiro all'incontro fuo zio con Teodorico fuo figliuolo, ftimolato anche da Gezerico Rè de' Vandali, verso la Dalmazia, e l'Illirico portò le sue armi, prende Neissa principal Città di questa Provincia, indi Ulpiano, e tutti gli altri luoghi, ancorchè inacceffibili quelli fi fossero: sottomette al suo Imperio Eraclea, e Larissa Città della Tessaglia: trascorre più oltre, ed all'impresa di Tessalonica ancor aspira. Trovavasi alla guardia di questa Città Clariano Patrizio, e Capitan Romano, il quale colto così inaspettatamente da Teodemiro, e confiderando le sue forze non sufficienti a potergli resistere, gli mandò Legati con molti doni, perchè dall'affedio di quella Città si rimanesse. Furon accordate tosto le condizioni di pace, lasciandosi a Goti tutti que' luoghi, che eransi a loro renduti, cioè Ceropellas, Europo, Mediana, Petina, Bereo, e gli altri paesi dell'Illirico, ove i Goti col loro Rè, deposte l'armi, tranquillamente si posarono. Non molto dapoi gravemente infermossi Teodemiro, il quale convocati i Goti, avendo disegnato ad essi Teodorico suo sigliuolo per loro Rè, e suo Successore, da tutti compianto, finì i giorni fuoi (d).

(d) fornand. de reb. Get.

# Di TEODORICO Ostrogoto, Re d'Italia.

IN tanto l'Italia per la morte di Valentiniano III. accaduta nell'anno 455. (e) era per la variazione di tanti Principi, e Imperadori tutta (e) Pagi fconvolta, e miseramente afflitta: Massimo, autor dell'infame assassimamento, si fece acclamar Imperadore d'Occidente, e sposò Eudossia moglie di Va-288. lentiniano, e figlinola di Teodosio; ma avendole manifestato, ch'egli era Itata la cagione della morte del fuo primo marito, ella chiamò dall'Affrica Genferico Rè de Vandali, il quale venne con potente armata in Italia, ed entrato in Roma interamente la devasta, e saccheggia, e Massimo mentre fugge, fu dal Popolo Romano lapidato, e sbranato. Dopo aver Genserico. scorse molte Provincie, volgesi in dietro con proposito d'abbandonarla, e ri-Tom. I.

passare in Affrica: scorre per la nostra Campagna, e tutta la devasta, e scompiglia, prende Capua, e Nola, e molte altre Città di questa Provincia sono distrutte, e poste a sacco: indi a Cartagine sece ritorno. Avito in queste turbolenze col favor degli Westrogoti si fece in Francia gridar Imperadore, ma ben presto lasciò la porpora; poiche Marciano Imperadore, che come si disse, era succeduto nell'Imperio d'Oriente a Teodosio il giovane, avendo intesa la morte di Massimo, proccurò, che dal Senato, e da' soldati si creasse Imperadore Maggioriano, come segui nell'anno 457. Fù questi non molto dapoi per opera di Severo fatto uccidere, il quale s'intrufe nell'Imperio, ma non passò il terzo anno, che Severo su fatto privar di vita da Ricomero, il quale stabili in suo luogo Antemio; ebbe questi ancora il favor di Lione ache nell'anno 457, per la morte di Marciano era nell'Imperio d'Oriente fucceduto. Ma effendofi dapoi contra Antemio dichiarato Ricomero, fu da costui parimente fatto morire nell'anno 472. e fece in suo luogo collocare Olibrio, il quale non regnò più, che otto mesi, e Glicerio più per la sua potenza, e per essere sostenuto da' Westrogoti, che per libera elezione, su in Ravenna dichiarato Imperadore. Ma questi appena fini un anno d'Imperio, chè Giulio Nipote nell'anno 474, lo fece deporre, e prese egli il titolo d'Imperadore: Oreste stabilito da lui Generale delle sue armi, si ribellò contro di esso, e sece dichiarare in Ravenna suo siglinolo Augustolo Imperadore.

I Principi stranieri vedendo tanta confusione, e disordine presso a' Romani ben pensarono d'approfittarsene, sicome sece già Evarico Westrogoto, e fecero molti altri; ma nel Regno d'Augustolo crescendo via più il disordi-'ne, venne fatto agli Eruli, e Turingi, fotto Odoacre lor Capitano, invitato anche dagli amici di Nipote, d'occupar finalmente l'Italia: uccide Oreste, e discacciato dall'Imperio Augustolo, lo manda in Napoli in esilio nel Ca-(f) Jernand. stello di Lucullo, che ora noi diciamo dell'Uovo (f). Ed ecco in Augustolo estinto l'Imperio de'Romani in Occidente in quest'anno 476, tanto che ebbe a dire Giornande: Sic quoque Hesperium Romanæ gentis Imperium, quod Rogno pulsum, septingentesimo vigesimo tertio Urbis conditæ anno, primus Augustorum Officianus Augustus tenere copit, cum hoc Augustolo periit, anno decessorum, prædecessorumque Regni quingentesuno sexto; Gothorum dehinc Rena damnavit. gibus, Romam, Italiamque tenentibus. Terminò ancora nella sua persona il nome d'Imperador d'Occidente, perche Odoacre essendosi renduto padrone d'Italia, non prese altra qualità, che di Rè.

de reb. Get. Augustulum plium ejus de in Lucullano Campania Ca-Aello exilii pæ-

in Proleg. de Consulib. nu.

Tenne Odoacre il Regno d'Italia, fecondo Giornande, poco men, che (2) V. Pagi quattordici anni (g), infino, che da Teodorico Ostrogoto nell'anno 489. non ne venne scacciato, e confinato in Ravenna, ove lo cinse di stretto assedio. Non ebbe l'Italia, non ebbero queste nostre Provincie tempi più miserabili di quelli, che corsero dalla morte di Valentiniano III. infino al Regno di Teodorico; poiche si vorrà considerarsi di quanto danno sia cagione ad una Repubblica, o ad m Regno variar Principe, o governo, fi potrà quindi facilmente immaginare, quanto in tali tempi patissero queste nostre Provincie

vincie per la variazione di tanti Principi, ed Imperadori. Tutto era difordine, tutto confusione, e sconvolgimento: le leggi avvilite, e più la giustizia. Gl'Imperadori, che sì spesso eran rifatti, a tutt'altro badavano: solamente alcune Novelle di Marciano, di Maggioriano, di Severo, e d'Antemio, fono a noi rimafe, le quali da Giacopo Gotofredo furon raccolte, quelle, che veggonsi impresse dopo il suo Codice Teodosiano. Ma assunto al Regno Teodorico, meritò questo Principe non mediocre lode; poichè egli fu il primo, che facesse cessare tante calamità, tal che per lo spazio poco meno di 38. anni, che regnò in Italia, la ridusse in tanta grandezza, che gli antichi mali, e defolazioni più in lei non fi conoscevano; imperocchè reggendola secondo gl'instituti, e leggi de' Romani, la restituì nell'antico splendore, e maestà. Per la qual cosa conviene a noi narrar particolarmente i gesti di questo eccelso Principe, a cui molto debbon queste nostre Provincie, ch'ora

compongon il Regno di Napoli.

· Teodorico dopo la morte di Teodemiro suo padre, assunto al paterno Reame, dominava nell'Illirico, ove gli Oftrogoti, come dicemmo, dopo quelle conquiste, posando l'armi si fermarono. Reggeva allora l'Oriente Zenone, il quale nell'anno 474, era all'Imperador Lione succeduto in Oriente: questi avendo inteso, che Teodorico era stato dagli Ostrogoti eletto Rè, dubitando che per lo troppo fuo potere non inquietaffe il fuo Imperio, ftimò richiamarlo in Costantinopoli, ove giunto con incredibili segni di stima l'accolfe, e fra i primi Signori del Palazzo lo fece in prima arrollare; non guani dapoi per fuo figliuolo l'adottò, e creollo ordinario Confole, dignità in que tempi la più eminente dei Mondo : nè gli bastò questo, ma volle ancora, che per gloria d'un sì ragguardevol personaggio gli fosse eretta avanti la Regia dell'Imperial Palagio una statua equestre. Ma mentre questo Principe godeva in Costantinopoli tutti quegli agi, e quegli onori, che da mano Im-Periale potevan dispensarsi, il generoso suo animo però mal sofferiva di veder la fua gente, che nell'Illirico era trattenuta, invilita nell'ozio, ed in povertà, ed angustie, ed egli starsene oziosamente godendo quelle delizie, menando una vita neghittofa, e lenta: da sì potenti stimoli riscosso, si risolve a più magnanime imprese, e portatosi all'Imperador Zenone, secondo, che narra Giornande (h), così gli parla. Ancorche a me, ed a' miei Goti, che al (b) Jornande voltro Imperio ubbidiscono, niente manchi per la vostra magnanimità, e de reb. Get. grandezza, piacciavi nondimeno udire i voti, e' defideri del mio cuore, che · fon ora liberamente per esporvi. L'Imperio d'Occidente, che lunga stagione fu governato da' vostri Predecessori, va tutto in guerra, e non vi e barbara nazione, che non lo devasti, scompigli, e manometta: Roma, che su già Capo, e Signora del Mondo con l'Italia tutta dalla tirannide d'Odoacre è oppressa : Voi solo permetterete, che stando noi quì oziosi, e infingardi, altri depredino sì bella parte del vostro Imperio? chè non mandi me colla mia gente a portar ivi le nostre armi? Noi vendicheremo i vostri torti, e le voltre onte, ed oltre che risparmierete le gravi spese, che stando noi quì, fostenete,

sostenete, se io coll'ajuto del Signore vincerò, risonerà la fama della vostra pietà, e del vostro onore per tutto il Mondo. Io son vostro servo, e vostro sigliuolo ancora, onde sarà più espediente, e ragionevole, che se vincerò, abbia io per vostro dono a posseder quel Regno, che ora è premuto dalla tirannide di straniere genti, che tengono il vostro Senato, e gran parte della vostra Repubblica in vile servitù, e cattività: se io trionserò d'esse, per tua muniscenza possederò l'Occidente: se resterò vinto, al vostro Imperio, ed alla vostra pietà niente si toglie, anzi ne guadagnerete queste

gravi, e rilevanti spese.

Si magnanima risoluzione di Teodorico, ancorchè sorte spiacesse all'Imperador Zenone, che mal sosserio il suo allontanamento, pure, e per non contristarlo, e seco medesimo pensando, che meglio sosse, che i suoi Goti, di riposo impazienti, portassero altrove le loro armi, e non inquietassero le parti Orientali, volle compiacerlo, e concedendogli tutto ciò, che domandava, caricatolo di ricchissimi doni, lo lasciò andare, raccomandandogli sopra ogni altra cosa il Senato, ed il Popolo Romano, di cui dovesse averne ogni stima, e rispetto. Esce suor di Costantinopoli Teodorico ripieno d'altissime speranze, e ritornando a' suoi Goti, fa sì, che molti lo seguissero, e per cammin diritto, avviandosi per la Pannonia, verso Italia drizza il suo esercito. Indi entrando ne' consini di Vinezia, presso al ponte

di Lisonzo non lungi d'Aquileja, pone i suoi alloggiamenti:

I messi in tanto di questa mossa eran precorsi ad Odoacre, il quale sentendo efferfi Teodorico già accampato in quel ponte, gli muove incontro ilfuo esercito. Ma Teodorico prevenendolo ne' Campi di Verona, gli presenta la battaglia, pugnasi ferocemente, e Teodorico delle genti nemiche fa firage crudele; onde audaciffimamente entrando in Italia, paffatò il Pò, preffo a Ravenna accampa il fuo efercito, ed all'affedio di questa Imperial Città. è tutto rivolto. Odoacre, che si ritrova dentro, sa ogni sforzo in munirla, e sovente con notturne scorrerie inquieta l'esercito de' Goti; ed in questaguisa pugnando, ora perdente, ora vincente, si giunge al terzo anno di questaffedio: ma invano s'affatica Odoacre, poiche fra tanto da tutta Italia era Teodorico per fuo Rè, e Signore acclamate, ed ogni cofa così pubblica, come privata, i fuoi voti secondava. In tale stato scorgendo-Odoacre esser ridotta la fua fortuna, e riguardandofi folo in Ravenna, e che già per lo con. tinuo, e stretto assedio, mancavano i viveri, diliberò rendersi, onde mandò. Legati a Teodorico a chiedergli pace : fugli accordata; ma dapoi entrato in fospetto, che Odoacre gl'insidiasse il Regno, gli fece toglier la vita.

In tanto di sì avventurosi successi, diede Teodorico distinti ragguagli all' Imperador Zenone, avvisandolo non rimanergli altro, che Ravenna sola per l'intera conquista dell'Italia; ebbene sommo piacere Zenone, onde con suo Imperial decreto confermogli l'Imperio d'Italia; e per suo consiglio deponendo l'abito Goto, non già d'Imperial Diadema, ma di Regie insegne, e di regale ammanto si cuopre, e Rè de' Goti, e de' Romani è procla-

mate

mato (i). Indi nel fecondo anno dell'Imperio d'Anastasio, che a Zenone suc- (i) Jornand. cedette, prese, per la morte d'Odoacre, Ravenna, e nell'anno 493. fermà de reb. Get. in questa Città, come avevan fatto i suoi Predecessori, la Regia Sede.

Se fu mai Principe al Mondo, in favor del quale nell'acquifto de' fuoi futto priva-Regni concorressero tanti giusti titoli, certamente dovrà reputarsi Teo-tum habitum, dorico a rispetto del Regno d'Italia. Era già a' suoi di l'Imperio d'Occi- suessitum dedente, per la morte d'Augustolo, finito affatto, ed estinto: la Spagna da' ponens insiene Vandali, dagli Westrogoti, e da' Svevi era occupata: la Gallia da' Fran-regii amichus, zesi, e da' Borgognoni: la Germania dagli Alemanni, e da altre più inculte, quasi jam Goe barbare Nazioni: l'Italia non potendo esser disesa dagl'Imperadori d'O- manorumque riente, era flata da essi abbandonata, e lasciata in preda di più barbare gen-regnator, adti: Gizerico Rè de Vandali la devasta, e depreda: Odoacre l'invade, e sumit. fotto la fua tirannide la fa gemere. Giunge Teodorico a liberarla, ed a fuo. costo per mezzo d'infiniti perigli, col valor delle sue armi, e colle forze della fua propria Nazione fupera il Tiranno, lo discaccia, e l'uccide. Tutti i Popoli per loro Rè, e Signore l'acclamano, ed il fuo Regno defiderano. Se v'era chi fopra Italia aveffe alcun diritto, era l'Imperador d'Oriente, ma Teodorico mandato da hii viene a conquistarla, ed a discacciarne l'Invasore. Conquistata che l'ebbe colle proprie forze, gli vien da Zenone confermato l'Imperio, e per suo consiglio, ed autorità dell'insegne Regali s'adorna, e Rè d'Italia è gridato, transfondendo nella sua persona i più Supremi diritti. Nel che non vogliamo altri testimoni, che i Greci stessi, niente dico di Giornande, che come Goto potrebbe forse ad alcuni sembrar fospetto; niente d'Ennodio quel Santo Vescovo di Pavia, che per la giuftizia del fuo Regno gli ftefe una Orazione panegirica (k); vagliami (k) Ennodii Procopio (1) di nazione Greca, il quale nella fua ftoria, ficome tanto si Panagyricus, compiace de fuoi Greci, così a Goti non fu molto favorevole: ecco ciò, apud Cassoch'e' narra di questo fatto, secondo la traduzione di Grozio. At Zeno Im- (1) Procop. perator, gnarus rebus uti, ut dabant tempora, Theoderico hortator est, lib.1. hist. Got. ut in Italiam iret, Odoacroque devicto, sibi ipse ac Gothis pararet Occidennis Regnum. Quippe satius homini in Senatum allecto, Romæ, atque Italis imperare, Invasore pulso, quam arma in Imperatorem cum periculo experisi. Per la qual cosa i miserabili Goti, quando nel Regno di Teja ultimo loro Rè furono costretti da Giustiniano a lasciar l'Italia, ricorrendo a? Franzesi per ajuto, fra l'altre cose, che per movergli alla lor difesa poser loro innanzi gli occhi, fu il dire, che ciò, che i Romani allora facevano ad effi, avrebbon un di fatto a loro altresì; poiche or che vedevan le loro. forze abbattute, con ispeziosi pretesti movean loro guerra, con dire, che Teodorico invafe l'Italia, che a' Romani s'apparteneva: Cum tamen, effi dicevano appresso Agatia (m), Theodoricus non ipsis nolentibus, sed Zenonis, (m) Agatia quondam Imperatoris concessu venisset in Italiam, neque eam Romanis abstu-lib. 1. lisset, qui pridem eam amiserant, sed depulso Odoacro invasore peregrino, Belli jure quæsivisset quæcunque ille possederat,

Zenonifq. Im-

E morto l'Imperador Zenone, Anastasio, che gli succedè nell'Imperiod'Oriente, portò gli stessi sentimenti del suo Predecessore, avendolo per giusto, e legittimo Principe; poiche se bene appresso l'Anonimo Valesiano. che fu fatto imprimere da Errico Valefio dopo Ammiano, rapportato da Pagi nella sua Dissertazione hypatica de Consulibus, si legga, che i Goti, morto nell'anno 493. Odoacre, sibi confirmaverunt Theodoricum Regem, non expectantes jussionem novi Principis (intendendo d'Anastasio, che allora era a Zenone succeduto) ciò che, come avverte Pagi (n), infino ad ora fu ignorato; nulladimanco dall'Epiftole di Caffiodoro fi vede, che Anaftafio approvò poi ciò, che i Goti aveano per propria autorità fatto; anzi finche visse, mantenne con Teodorico una ben ferma, e sicura amicizia, esortandolo fempre, che amaffe il Senato, abbracciaffe le leggi de' Principi Romani fuoi Predeceffori, e proccuraffe fotto il fuo Regno mantener PItalia unita in una tranquilla, e sicura pace: di che Teodorico ne l'accertava con promesse, e con essetti, come si vede dalle sue Epistole, che appresso Cassio-(a) Caffiod. doro fi leggono dirizzate ad Anastasio (a).

differe. de Consulib. pag. 3∞.

(m) Pagi

lib. 1. Ep. 1.

(b) Pragm. Sanctio Justin. post Nov. cap. 1. 👉 2.

Addizione dell'Autore

Giuffiniano stesso, che discacciò i Goti d'Italia, non potè non riputar giusto, e legittimo il Regno di Teodorico, e degli altri Rè d'Italia suoi Successori; poiche conquistata, che l'elle per opera di que' due illustri Capitani, Belisario, e Narsete, aboli sì bene tutti gli atti, concessioni, e privilegi di Totila da lui reputato Invasore, e Tiranno, ma non già quelli di quetto Principe, e degli altri fuoi Succeffori (p).

[ La fobordinazione, e riverenza nella quale furono i Re Goti agl'Imperadori d'Oriente; si convince apertamente dalle monete di questi Rè, che si conservono ancora ne' più rinomati Musei d'Europa, nelle quali in una parte si vede l'effigie degl'Imperadori, e dell'altra non già imagine alcuna di Rè Goto; ma folo i loro nomi, toltene alcune monete di rame fosse, per concessione avutane dagl'Imperadori, se ne vede anche l'effigie. Di quelle d'atgento nel Museo Cesareo di Vienna se ne veggono alcune, le quali da una parte hanno l'Essigie dell'Imperadore Giustiniano, e dall'altra i nomi di questi Rè: Athalaricus Rex. Theodatus Rex. Vitigis Rex. BADUELA Rex. Il Bandurio le hà pure impresse; ed il Paruta porta anche una confimil moneta del Rè Teia. Il dubbio che sorge, come Giustiniano permettesse a Baduela, che è lo stesso, chè Totila, coniar monete colla fua imagine, ed il di lui nome, quando lo riputava Invalore, e Tiranno; viene sciolto dal Bandurio, al quale volentieri ei rimettiamo. ].

In fatti Teodorico ancorche non gli fosse piaciuto, d'assumere il nome d'Imperadore, era in realtà da tutti i fuoi Popoli tenuto per tale, e Procopio stello dice, che niente gli mancava di quel decoro, che ad uno Imperador si conveniva; anzi Cassiodoro reputò, che questo nome stava assai più bene a lui, che a qualunque altro, ancorche chiariffimo Imperador Romano; ed in effetto questo Principe sia per riverenza degl'Imperadori d'Oriente, sia perche Odoacre non prese altra qualità, che di Rè, sia perche queste Nazioni

Jom . I . pag . 2 106



firaniere riputaffero più profittevole, e vigorofo il titolo di Rè, come dinotante una Signoria affatto indipendente, e libera, che quello d'Imperadore, non volle giammai affumere tal nome d'Imperadore di Occidente, come fece dapoi Carlo M. E pure, o fi riguardi l'estensione del dominio, o l'eminenti virtà, che l'adornavano, non meno, che Carlo M. farebbe stato meritevole di tal onore. Egli possedeva l'Italia con tutte le sue Provincie, e la Sicilia ancora. Nè questa parte d'Europa solamente era sotto la sua dominazione. Tenne la Rezia, il Norico, la Dalmazia colla Liburnia, l'Istria, e parte della Svevia: quella parte della Pannonia, ove sono poste Sigetinez, e Sirmio: alcuna parte della Gallia, per la quale co' Franzesi sovente venne all'armi, e per ultimo reggeva, come Tutore d'Amalarico fuo nipotè la Spagna; tanto che Giornande (q) ebbe a dire: Nec fuit in parte Occidua gens, quæ (q) Jornand. Theodorico, dum viveret, aut amicitia, aut subjectione non deserviret.

Non ancora in Occidente erafi introdotto quel costume, che i Rè s'ungessero, ed incoronassero per mano de' Vescovi delle Città Metropoli. In Oriente cominciava già a praticarsi questa cerimonia; ed in questi medesimi tempi leggiamo, che Lione il Trace dopo effere stato dal Senato di Costantinopoli e'etto Imperadore, fu incoronato da Anatolio Patriarca di quella Città. Sè questa usanza si fosse trovata introdotta in Italia, e fosse piaciuto a Teodorico portarii in Roma a farii incoronare Imperadore da Papa Gelasio, sicome fece Carlo M. con Papa Lione III. certamente, che oggi pure si direbbe essere stato trasserito l'Imperio d'Occidente da' Romani ne' Goti

per autorità della Sede Apostolica Romana.

## Leggi Romane ritenute da Teodorico in Italia, e suoi Editti conformi alle medesime.

A avvegnache a questo Principe non fosse piaciuto assumere il nome d'Imperador d'Occidente, egli però resse l'Italia, e queste nostre Provincie, non come Principe straniero, ma come tutti gli altri Imperadori Romani. Ritenne le medesime leggi, i medesimi Magistrati, l'istessa Politia, e la medesima distribuzione delle Provincie. Egli divise prima gli Ostrogoti per le Terre co' Capi loro, acciocchè nella guerra gli comandaffero, e nella pace gli reggessero, ed eccetto, che la disciplina militare, rendè a'Romani ogni onore. Comandò in prima, che le leggi Romane si ritenessero, ed inviolabilmente s'offervaffero, ed aveffero quel medefimo vigore, ch'ebbero (a) Caffied. fotto gli altri Imperadori d'Occidente; anzi su egli di quelle cotanto rive- 116.3. cap. 43. rente, e rispettoso, che sovente appresso Cassiodoro in cotal guisa ne fa- 27 vella: Jura veterum ad nostram cupimus reverentiam custodiri. Ed altrove: (6) Got. in Delectamur jure Romano vivere; ed in altri luoghi: Reverenda legum anti- Proleg. ex Goquitas, Oc. (a). Laonde i Pontefici Romani si rallegravano con Teodorico, in decreto Ivas che come Principe saggio, e prudente avesse ritenuta la legge Romana in nis pare r. Italia, Così Gelalio, lecondo rapporta Gotofredo (b), ovver Simmaco suo cap 18. ad

fuc-

(c) Altel. Rer. Aquit, lib.3. cap. 14. ex decreto Gra iani can. certum 12. diß. 10.

fuccessore, secondo vuole Altesserra (c), si congratulava con Teodorico: Certè est magnificentiæ vestræ, leges Romanorum Principum, quas in negotiis hominum custodiendas esse præcepit, multo magis circa Beati Petri Apostoli Sedem pro suæ felicitatis augumento, velle servari. E per questa cagione ne' primi cinque libri di Caffiodoro, che dell'Epiftole, & Editti di Teodorico si compongono, non vedesi inculcar altro a' Giudici, ed a' Magistrati, che la debita offervanza, e riverenza delle leggi Romane; e moltissime Costituzioni del Codice Teodosiano, e molte Novelle di Teodosio, di Valentiniano, e di Majoriano, in que' libri s'allegano, delle quali lungo catalogo ne tessè il diligentissimo Gotofredo ne' suoi Prolegomeni a quel

(d) Got. in Codice (d). Pro'eg. cap.3.

Nè altra fu l'idea di questo Principe, che mantenere il Regno d'Italia con quelle steffe leggi, e col medesimo spirito, ed unione, con cui Onorio, Valentiniano III. e gli altri Imperadori d'Occidente l'avean governato. Così egli se ne dichiarò con Anastasio Imperador d'Oriente: Quia pati vos non credimus inter utrasque Respublicas, quarum semper unum corpus sub antiquis Principibus fuisse declaratur, aliquid discordiæ permanere; quas non solum oportet inter se otiosa dilectione conjungi, verum etiam decet mutuis viribus adjuvari. Romani Regni unum velle, una semper opi-(e) Caffiod, nio sit (e). Per la qual cosa da Teodorico nuove leggi in Italia non surono

lib. 1. Ep. 1.

(f) Ed &. rib. Caffiod.

introdotte, credendo bastar le Romane, per le quali lungo tempo s'era governata. E se bene ancor oggi si legga un suo Editto (f) contenente cento Theod. in ope. Cinquanta quattro capi (il quale lo debbiamo alla diligenza di Pietro Piteo, che lo fece imprimere) però, toltone alcuni capi, che del Gotico rigore Iono aspersi, come il capo 56. 61. ed alcuni altri, tutto il rimanente è tolto dalle leggi Romane, ficome Teodorico stesso lo confessa nel fine del medesimo: Nec cujuslibet dignitatis, aut substantiæ, aut potentiæ, aut cinguli, vel honoris persona, contra hæc, quæ salubriter statuta sunt, quolibet modo credat esse veniendum, quæ ex Novellis legibus, ac veteris juris sanctimonia pro aliqua parte collegimus. Nè vi è quasi capo del sudetto Editto, che disponga cosa, la quale nelle leggi Romane non si trovi. Onde sovente Teodorico per corroborar il suo comando, o divieto, alle medesime si riporta. Cosi nel cap.24. secundam legum veterum constituta: e nel cap.26. secundum leges: e nel cap.36. legum censuram, ed altrove.

Ma ciò, che rende più commendabile questo Principe su, che volle eziandio, che queste leggi fossero communi non solo a' Romani, ma a' Goti stessi, che fra Romani vivevano, come è manisesto per questo suo Editto, iasciando a' Goti poche leggi proprie, le quali, come più a loro usuali, più tosto lor proprie costumanze erano, che leggi scritte: ma in ciò ch'era di momento, come di successioni, di solennità di testamenti, d'adozioni, di contratti, di pene, di delitti, ed in somma per tutto ciò, che s'appartiene alla pubblica, e privata ragione, le leggi Romane erano a tutti comuni. Nè altre leggi contendendo il Goto col Romano, o il Romano col Goto, volle,

Digitized by GOOGLE

che i Giudici riguardassero per decidere le loro liti, come espressamente Teodorico rescrisse ad un tal Gennaro Preside del nostro Sannio: Intra itaque Provinciam Samnii, si quod negotium Romano cum Gothis est, aut Gotho emerserit aliquod cum Romanis, legum consideratione definias; nec permittimus discreto jure vivere, quos uno voto volumus vindicare (g). Solamente quando le liti s'agitavan frà Goto, e Goto volle, che si decidessero lib. 2. val. dal proprio Giudice, ch'egli destinava in ciascuna Città, secondo i suoi Editti, i quali, come s'è detto, ancorche contenessero alcune cose di Gotica disciplina, non molto però s'allontanavan dalle leggi Romane; ma in ciò i Romani anche venivan privilegiati, poiche folo fe la lite era frà Goto, e Goto poteva procedere il lor Giudice: ma sè in essa occorreva, che v'avesse anche interesse il Romano, attore, o reo, che questi si fosse, doveva ricorrersi al Magistrato Romano: ed in questa maniera era conceputa da Teodorico la formola della Comitiva, che si dava a coloro, che da lui erano eletti per Giudici de' Goti in ciascheduna Provincia, rapportata da Cassiodoro nel settimo libro fra le molt'altre sue formole (h).

( 16 ) Caff. lib. 7. cap.3.

#### IIL La medesima Politia, e Magistrati ritenuti da TEODORICO in Italia.

CIcome fomma fù la cura di Teodorico di ritenere in Italia le leggi Romane, non minore certamente fu il fuo studio di ritenere ancora l'istessa forma del governo, così per quel che s'attiene alla distribuzione delle Provincie, come de' Magistrati, e delle dignità. Egli ritrovando trasferita la fede Imperiale da Onorio, e Valentiniano fuoi predecessori in Ravenna, che non a caso, e per allontanarsi da Roma, ivi la collocarono, ma per esser più pronti, ed apparecchiati a reprimer l'irruzioni de' Barbari, che per quella parte s'inoltravan ne' confini d'Italia, ivi parimente volle egli fermarsi; onde le querele de' Romani erano pur troppo ingiuste, e irragionevoli, quando di lui si dolevano, perche in Ravenna, e non in Roma avesse collocata la fua fede Regia. Ben del fuo amore inverso quell'inclita Città lasciò egli manifestissimi documenti, ornandola di pubbliche, e chiare memorie della fua grandezza, e regal animo, e della fua magnificenza, cingendola ancora di ben forti, e sicure mura. Non su minore il suo amore, e riverenza verso il Senato Romano, come ne fanno plenissima sede le tante affettuose Epistole da lui a quel Senato dirizzate piene d'ogni stima, e rispetto, che si leggono presso a Cassiodoro. In Ravenna adunque, come avean fatto i suoi predeceffori, collocò la fua Regia fede; e quindi reffe l'Italia, e queste nostre Provincie, che ora compongon il Regno di Napoli, con quelli Magistrati medefimi, co' quali era stata governata dagl'Imperadori Romani.

De? Magistrati, e degli altri Ufficiali del Palazzo, e del Regno, ancorchè alcuni ne fossero stati sotto il suo governo nuovamente rifatti, e ne' nomi, e ne' gradi qualche diversità vi si notasse : se ne ritennero però mol-Tom, I. tiffimi .

Digitized by Google

tiffimi, se non in tutto nella potestà, e giurisdizione fimili a quelli de' Romani, molti però nel nome, ed affaiffini anche in realtà a' medefini conformi. Si ritennero i Senatori, i Confoli, i Patrizi, il Prefetto al Pretorio, i Prefetti della Città, ed i Questori. Si ritennero i Consolari, i Correttori, i Presidi, e moltissimi altri. Qualche mutazione solamente su negli Ufficiali minori, essendo stata usanza de' Goti in ogni, benche picciola Città, mandare i Comiti, e particolari Giudici per l'amministrazione del governo, e della giultizia, e di creare alcuni altri Ufficiali, di cui nella Notizia delle

dignità dell'Imperio è ignoto il nome.

Ma se in questo divario de' Magistrati introdotto da' Goti, vogliamo feguire il fentimento dell'accuratissimo Ugon Grozio, bisognerà dire, che in ciò fecero cosa affai più commendabile, che i Romani steffi; imperciocchè, e' dice, appresso a' Romani furon molti nomi di dignità affatto vani, e senza soggetto: Multa apud Romanos ejusmodi inani sono constantia, Va-(a) Grot in cantium, Honorariorum, &c. (a). All'incontro i Goti ebbero fentimenti contrari, come si legge in Cassiodoro (b): Grata sunt omnino nomina, que de-(b) Cassiod signant protinus actiones, quando tota ambiguitas audiendi tollitur ubi in vocabulo concluditur, quid geratur. In olcre Grozio riflette, che i Romani mandando per cialcheduna Provincia un Confolare, o un Preside, il qual dovesse avere I governo, e la cura di tutte le Città, e Castelli della Provincia, molti de' quali eran affai distanti dalla sua sede; quindi avveniva, che non potendo il Preside esser presente in tutti que' luoghi, venivan perciò. a gravarli i Provinciali d'immense, e rilevanti spese, poiche bisognava ch'essi ricorressero a lui da parti remotissime. Presso a' Goti la bisogna inaltro modo procedeva : avevan bensì le Provincie i Ioro Contolari , i Correttori, ed i Presidi, nulladimeno non solamente alle più principali Città, ma eziandio a ciascheduno, benche piccolo Castello mandavansi i Comiti, o altri Magistrati inferiori, fedeli, incorrotti, e dal consentimento de' popoli approvati, acciocchè poteffero render loro giustizia, ed aver cura de tributi, e altri bisogni di que' luoghi.

Tanto che questa disposizione di Magistrati, che oggidì ancora nel nostro Regno osferviamo, di mandarsi Governadori, e Giudici ad ogni-Città, la dobbiamo non a' Romani, ma a' Goti.

E se ne' tempi nostri si praticassero que' rigori, e quelle diligenze, che a' tempi di Teodorico ufavanfi nella fcelta di tali Ministri, cioè di mandare uomini di conosciuta integrità , e dottrina , e a' Popoli accettiffini , vietando perciò l'appellazioni ad altri Tribunali lontani, e fol permettendole, quando o la gravità degli affari, o una manifesta ingiustizia il richiedesse, certamente d'infinite liti, e di tanti gravi dispendi vedrebbonsi libere queste nostre Provincie, ch'ora non sono. E per questa caggione presso a mosti Scrittori tanto s'esagera il governo de Popoli Orientali, ed Affricani, che noi sovente nelle comuni querele sogliamo perciò invidiangli; perocchè questi non pur nelle Città, ma in ogni piccolo Castello hanne i lor Giudici iem-

Digitized by GOOGLE

hift. Gother.

sempre pronti, ed apparecchiati, e le liti non tantosto sono fra essi insorte, che subito veggonsi terminate, rarissime volte, o non mai, ammettendo appellazioni; perchè la gente tenendo nella venerazione dovuta il Magistrato, a' fuoi decreti tosto s'acqueta, e soffre più volentieri, che se le tolga la roba controvertita, che andar girando in parti lontane, e remote con maggiori dispendi, e coll'incertezza di vincere, e sovente col timore di tornar a perdere; e stiman esser di loro maggior profitto, che ad essi s'usi una ingiustizia pronta, e follecita, che una giustizia stentata, e tarda. Perciò Clenardo (c) avendo lasciata Europa, e in Affrica nel Regno di Feza ricovratosi, (c) Clenardi foleva a molti fuoi amici Europei fcrivere, ch'egli non invidiava le magnifi- Arnoldum ficenze, e grandezze di tante belle Città, folamente perchè non dovea più Strepterium, nel Foro rivoltarsi tra tanta gente malvaggia, e picna di cavilli: nè ivi fa- & ad Incobano ceva uopo de' loquaci Causidici: ma se occorreva tra quegli Affricani qualche lite, era sempre presto il Giudice a deciderla, nè tornavan a casa i liti- Geor. Pasganti, se non terminato il litigio. Ma questo, nello stato delle cose presenti, quius de è più tosto da desiderarsi, che da sperarsi, poichè il male è nella radice; oltracchè nell'elezione de' Magistrati non s'attendon p'ù quelle prerogative, post serie. che forse in quei tempi, ch'ora Noi chiamiamo barbari, accuratamente s'attendevano: ciò che allora era rimedio, presentemente in mortifero veleno si trasmuterebbe; giacchè fin da' tempi d'Alfonso L. Aragonese si trassuse il male di concedere a' Baroni del Regno ogni giurisdizione, ed Imperio. E oggi sono più i governi, che si concedono da' medesimi, che quelli, che sono dal Rè provveduti, e la maggior parte del Regno è governata da essi nelle prime istanze; onde era espediente, che s'ammettessero que' tanti ricorfi a' Tribunali fuperiori, che oggi giorno offerviamo; giacchè non potè praticarsi il disegno, che Carlo VIII. Rè di Francia, in que' pochi mesi, che tenne questo Regno, avea conceputo, di togliere a' Baroni ogni giurisdizione, ed Imperio, e ridurgli a fomiglianza di quelli di Francia, e dell'altre Provincie d'Europa (d).

Ma ritornando onde siamo dipartiti: i Goti, secondo che ci rappresenti Consii. Regn. tano i libri di Caffiodoro, furon molto avvertiti nella scelta de' Magistrati, I hil. Coe non meno nell'elezione de maggiori Ufficiali, che in quella de minori, mir. Kopina. che mandavano in ciascuna Città, ponendovi ogni lor cura, e diligenza: Francia. quindi presso a Cassiodoro leggiamo tanti nuovi Ussiciali, i Cancellieri, i Canonicari, i Comiti, i Referendari; e le tante formole, colle quali eran tante, e sì varie dignità conferite a' foggetti di conosciuta bontà, e dottrina. Pietro Pantino (e) scrisse un non dispregievol libro delle dignità della (e)Pet.Panti-Camera Gotica: ma come fu offervato da Grozio (f), ferza la cc flui fatica, rus de D'enie. e diligenza, ben potevano que le ravvifarsi, e comprendersi del libro sesso, (f) Giet, in e settimo di Cassiodoro, ove tutte queste dignità ci vengono rappresen- prolegon ad

tate, e descritte.

IV. La medesima disposizione delle Provincie ritenuta in Italia dal Re TEODORICO.

R Itenne ancora questo Principe la stessa divisione delle Provincie, che sotto l'Imperio di Costantino, e de suoi Successori componevano l'Italia: era ancora il medesimo numero di quel d'Adriano: ed in dicisette eran ancora distinte, nè ciò, ch'ora appelliamo Regno di Napoli in più Provincie fu partito: quattro ancora furono fotto la dominazione di Teodorico. I. la Campagna. II. la Calabria colla Puglia. III. la Lucania, e' Bruzi. IV. il San io. Alla Provincia della Campagna furono mandati, come prima, i Confolari a governarla: all'altre due di Calabria, e Lucania i Correttori; ed al Sannio i Prefidi.

## Della CAMPAGNA, e suoi Consolari.

(1) Caffiod. TL primo Consolare della Campania, che ne' cinque libri di Caffiodoro (a)

1.4 3. cap.27. I s'incontra, fu un tal Giovanni, a cui Teodorico mandò una Epiftola, nella quale tanto le raccomandava la giustizia, e la cura della pubblica utilità, decorandolo col titolo di Viro Senatori, come dall'iscrizione: Joanni V. S. Confulari Campania, Theod. Rex. A questo stesso Giovanni indirizzò Teodorico quel fuo Editto, che presso a Cassiodoro (b) anche si legge, per

(b) Caff.

44. 4. 44. 10. cui fu feveramente proibita quella peffima ufanza, che nella Campania, e nel Sannio erasi introdotta, che il creditore senza pubblica autorità, ma per privata licenza fi prendeva la roba del debitore per pegno, nè la restituiva,

se del suo credito non fosse stato soddisfatto; anzi sovente si prendeva la roba non del debitore, ma d'un suo amico, vicino, o congiunto, che in Italia son chiamate Rappresaglie: si vietò tal costume severamente, e s'impose pena della perdita del credito, e di restituire il doppio, nel caso, che si fosse fatta rappresaglia non al debitore, ma all'amico, o congiunto. Zenone Imperadore quest'iltesso avea comandato per l'Oriente con una sua consimile Costituzione (c): onde Teodorico, che intendeva reggere l'Italia colle

medesime massime, volle anche in ciò imitarlo: Giustiniano poi lo ripetè

nelle sue Novelle (d). Nè volte mai l'eodorico permettere, che s'usassero

fimili violenze nel suo Regno, ma che i creditori, secondo che parimente

dettavano le leggi Romane, per vie legittime di pubblici giudizi sperimen-

Ut nullu ex Vicanis pro alien visas. deb. ten. lib.

(c) L. un.

(1) Novell.

52. 6. 134.

(c) Caff. lib. 4. cap.5.

Bertius in Vica Beccia

taffero le loro ragioni. Trovandosi questo Principe esausto a cagion delle guerre sostenute alcuntempo co' Francefi, ebbe necessità di far da questa Provincia proveder di vettovaglie i fuoi eferciti; e si legge perciò un'altro suo Editto (e), imponendo a' Naviculari della Campagna, che trasportassero que' viveri nelle Gallie. Meditava ancora d'imporle altri pesi; ma orando a pro di questa Provincia (f) Petrus Boetio Severino (f), e ponendogli avanti gli occhi le tante sue miserie, e le tante afflizioni, e desolazioni, che per l'invasione de' Vandali aveva patite ;

elementissimamente Teodorico le concedè ogni indulgenza, nè di nuovi pesi volle maggiormente caricarla; anzi avendo i Campani, e particolarmente i Napoletani, ed i Nolani, per l'irruzione del Vefuvio accaduta in questi tempi, patiti danni graviffimi, concedè a' medefimi indulgenza anche de' foliti tributi, come scorgesi presso a Cassidodoro in quell'altro suo Editto (g), (g) Cas Eb. nel quale con molto spirito, e vivezza si descrivono i fremiti, l'orride nubi, 4. c. so. ed i torrenti di fuoco, che suole mandar fuori quel Monte. Cassiodoro è maravigliofo in fimili descrizioni, ma quelche non se gli può condonare, è, che oltre al valersi d'alcune ardite iperboli, e d'alcune metafore soverchio licenziole, introduce in sì fatta guisa a parlar Teodorico, che non saprebbesi scernere, se voglia ordinar leggi, e dar providenza a' bisogni delle sue Provincie, come era il fuo fcopo, o pure voglia far il declamatore, introducendolo sovente a parlare in una maniera, che non si comporterebbe nè anche a' più stravolti Panegiristi de' nostri tempi.

Aveva veramente la Campania, quando Gezerico dall'Affrica si mosse con potente armata ad invader l'Italia, patiti danni infopportabili. Fu allora da' Vandali aspramente trattata, devastando il suo paese, e Capua, ch'era la fua Metropoli, fu barbaramente faccheggiata, e poco men, che dittrutta. Queste stesse calamità sofferirono Nola, e molte altre Città della medefima. Napoli folamente per cagion del fuo fito fu dal furor di quei barbari esente: Città allora, ancorche piccola, ben difesa però dal valore de suoi Cittadini, dal fito, e più dalle mura forti, che la cingevano. E per per questa varia fortuna, che fortirono, avvenne dapoi, che molte Città di queste nostre Provincie da grandi fi fecion picciole, e le picciole divennero grandi; quindi avvenne ancora, che ruinata Capua, e molte Città di questa Provincia, Napoli cominciasse pian piano ad estollersi sopra tutte l'altre, e ne' tempi de' Greci, e Longobardi il rendesse Capo d'uno non picciol Ducato.

Ne' tempi di Teodorico, niuna altra Città di questa Provincia leggiamo, che si fosse rallegrata cotanto dell'Imperio di questo Principe, quanto Napoli; nè altra, che avesse con tanti, e sì cospicui segni di fedeltà, e di stima. mostrata la sua divozione, ed ossequio verso di lui. Assunto che su Teodorico nel Trono, gli ereflero i Napoletani nella maggiore lor piazza una statua, quella, che dapoi s'ebbe per infaufto presaggio dell'infelice fine della dominazione de? Goti in Italia, poiche, come narra Procopiò (h), avevan i Napoletani innalzata a Teodorico questa statua composta con maraviglioso artificio lib. 1. bife. di picciole petruzze di color vario, e così bene trà lor commesse, che al vivo Got. rappresentavano l'effigie di quel Principe. Essendo ancor vivente Teodorico si vide il capo di questa statua da sè cadere, disciogliendosi quel compaginamento di pietruzze, che lo formavano: e non guari dapoi si seppe in Napoli la morte di questo Principe, ed in suo luogo esser succeduto Atalarico suo nipote. Passati otto anni del Regno di costui, si videro in un subito da loro. fcomporfi quelle, che formavan il ventre; e nell'iftesso tempo s'intese la morțe d'Atalarico. Non molto dapoi caddero l'altre, che componevan le parti gen.

genitali, ed insieme s'ebbe novella della morte d'Amalasurea figlinola di l'eodorico. Ma quando ultimamente si vide Roma assediata da' Goti per riprenderla, ecco, che vanno a terra tutte quell'altre, che le coscie, e' piedi formayano, e tutta cadde da quel luogo, dove era collocata: dal qual fatto conghietturarono i Romani, dover l'esercito dell'Imperadore d'Oriente rimaner superiore, interpetrando, per li piedi di Teodorico non denotarsi altro, che i Goti, a' quali egli avea imperato : e questo vano, e ridicolo prel'aggio fu di tanta forza appresso le genti volgari, le quali soglionsi muovere più per sì fatte cose, che per qualunque più culta diceria di Capitano, che fattesi ardite, presero non leggiera speranza della vittoria. Nel che parimente giovaron certi versi Sibillini, posti fuori da alcuni Senatori Romani, molto adattati ad imposhurar la gente, il senso de' quali, come ponderò affai bene Procopio, prima dell'esito delle cose non potea in verun conto capirsi per intelletto umano; poiche que' versi eran cotanto disordinati, e confusi, e veramente fanatici, che sbalzando da'mali dell'Affrica alla Persia, indi satta menzione de'Romani, passayan poi a parlar degli Assirj: ritornavan a favellar de' Romani, e poi a cantar delle calamità de' Brittanni: quando poi si vedeva il successo, allora si ponevano in opera mille graziose interpetrazioni, e scoprivano per l'evento seguito il senso degli oscuri, e fantastici versi.

Ma ritornando al nostro proposito, su Napoli a Teodorico molto fedele. e divota : ed all'incontro questo gratissimo Principe trattò i Napoletani con non minori fegni d'amore, e di gratitudine : nè picciol fegno di stima dee riputarsi quello, che trà le formole delle Comitive del primo ordine, che da Teodorico solevan darsi a coloro, a quali egli commetteva il governo di (i) Caf. lib. qualche illustre Città, si legga ancora appresso Cassiodoro (i) quella destinata per Napoli; poiche questo Autore le formole solamente rapporta, che a' personaggi destinati al governo di qualche samosa Città si solevan dare, non già quelle delle minori. Leggonsi solo quelle della Città di Siracusa, di Ravenna, di Roma, ed altri luoghi cospicui: per l'altre Città minori una generale solamente se ne legge adattata per tutte; e le Comitive, che davansi per lo governo di queste, non eran del primo, ma del secondo ordine, com'è mani-(k) Cal. 116. festo dalla formola stessa appresso Cassiodoro (k). Nè si tralasciano nella Comitiva ( ò pure se ci aggrada normarla col linguaggio de' nostri tempi, Cedola, ovvero Patente) le prerogative di questa Città, le sue delizie, la sua. eccellenza, quanto sia decoroso l'impiego, quanto ampia l'autorità, e giurisdizione, che segli concede; e quanto pieno di maestà il suo Tribunale: (1) Cas. 113. ella è chiamata (1): Urbs ornata multitudine Civium, abundans marinis, terrenisque deliciis: ut duscissimam vitam te ibidem invenisse dijudices, si nul-

> mina circumdare cognoscis. Præterea litora, usque ad præfinitum locum data jullione cultodis. Tue voluntati parent peregrina commercia. Prestas emen-

2. cap. 26.

6. cap. 24.

6. cap. 23. lis amaritudinibus miscearis: Prætoria tua officia replent, militum turba custodit. Conscendis gemmatum Tribunal, sed tot testes pateris, quot te ag-

Digitized by Google

tibus

ribus de pretio suo, O graniæ tuæ proficis, quod avidus mercator acquirit. Sed inter hæc præclara fastigia, optimum esse Judicem decet, &c. Ne minori sono l'affettuose dimostranze, che da questo Principe eran espresse nella lettera folita darfi al provifto, fcrivendo alla Città di Napoli in commendazione del medesimo; la formola della quale pur la dobbiamo a Cassiodoro (m); e da essa può anche raccorsi, che Teodorico lasciasse a' Napoletani (m) Cas. 1861 quell'istesa forma di governo, ch'ebbero ne' tempi de' Romani, cioè d'aver 6. cap. 26. la Curia, o Senato, come prima, dove degli affari di quella Città per quel che s'attiene alla pubblica annona, al riparo delle strade, ed altre occorrenze riguardanti il governo della medesima, avesser cura; e solamente loro togliesse il poter da' Decurioni eleggere i Magistrati, i quali quella giurildizione avessero, che concedeva egli al Governadore, o Comite, che vi mandava. Ebbe ancora questa Provincia il suo Cancelliero, la cui carica, e sunzioni ci sono rappresentate da Cassiodoro nell'undecimo, e duodecimo libro delle fue Opere (n).

#### lib. II. a 37a & lib. 12, 6,1, Della PUGLIA, e CALABRIA, e suoi CORRETTORI.

C Icome non volte Teodorico mutare il governo della Campagna ne' Magistrati superiori, lasciando i Consolari in essa, come ebbe sotto i Romani : così nè meno piacque al medefimo mutarlo nella Provincia della Puglia, e Calabria. Non divise egli, intorno al governo, la Puglia dalla Calabria, nè mutarono queste Provincie nomi, come ne' tempi, che seguirono suron variati: fotto un folo Moderatore furon amministrate, ancorche al governo di cialcuna Città, particolari Comiti, o fiano Governadori mandaffe, fecondo la commendabile usanza de' Goti.

Il Primo Moderatore della Puglia, e Calabria, che ne' primi cinque libri di Cassiodoro s'incontra, su un tal Festo, ovvero Fausto, come altri leg... gono; a costui si vede a Teodorico indirizzata quell'Epistola (a), per la qua- (4) Cas liè: le si concede a pubblici Negoziatori della Fuglia, e Calabria la franchigia de 2. 04. 26. dazj, e gabelle, e fono da notarfi i speziosi, e decorosi titoli co' quali Teodorico tratta questo Ministro.

Tenne Teodorico particular cura di questa Provincia, e de' suoi campi, e molte falutari providenze egli vi diede, come in più luoghi appresso Calfiodoro potrà offervarii (b). Frà le Città de la Puglia più cospicue fu un (b) Cal 🛝 tempo Siponto , che ora delle fue alte ruine a pena ferba alcun veftigio : Città 🤨 🤄 🖰 🤊 😘 quanto antica, altrettanto nobile, e potente, tanto che i fuoi Sipontini ne' leguenti tempi poteron fostenere lunghe guerre co' Napoletani, e co' Greci, come nel fuo luogo diremo. Dalle comuni calamità, che per l'irruzione de' Vandali, e per la tirannide d'Odoacre travagliarono l'Italia, non restò libe. ra quelta Città; furono i fuoi Cittadini in que' trè ultimi anni di guerra che Odoacre fostenne con Teodorico, per essersi renduti i Sipontini a questo, Principe, crudelmente da Odvacre trattati, ed i loro campi devastati, tan-

(n) Cal Para

to che i Negozianti Sipontini in grand'estremità ridotti, ricorsero alla clemenza di Teodorico, chiedendogli l'immunità de' tributi, e qualche dilazione per li loro creditori: fu loro per tanto pietofamente da questo Principe conceduto, che per due anni non potessero esser travagliati per li tributi, nè molestati da' loro creditori, come da un' altra Epistola diretta al suddetto Fausto Moderatore di questa Provincia, o pure, come altri leggono, ad

(c) Cast lib. Atemidoro, si scorge presso al Senatore (c). E. CAP. 37.

## Della LUCANIA, e BRUZI, e suoi Correttori.

(d) Caf. lib. 12. cap. 14.

(b) Cal. 16.

(f) Cal. lib.

12. cap. 15. (g) P. Ga-

Coffied.

retius in *vita* 

C legue la Provincia della Lucania, e de' Bruzi, intorno al cui governo 🕽 niente ancora fu da Teodorico variato. Si ritennero i Correttori, nè i Bruzj da' Lucani furon divisi, ma sotto un sol Moderatore, come prima rimalero. Reggio fu la lor sede; ond'è, che appresso Cassiodo (d) si raccomandano i Cittadini di questa Città ad Anastasio Cancielliero della Lucania, e de' Bruzi, e l'origine del nome di Reggio è descritta: Rhegienses cives, ultimi Brutiorum, quos à Sicilite corpore violents quondam maris impetus segregavit, unde Civitas corum momen accepit; dicisio enim

dingua vocitatur Gc.

Non dee riputarsi picciol pregio di questa Provincia l'avere avuto ne tempi di Teodorico per fuo Correttore Cassiodoro medesimo, che fu il primo personaggio di questa età, cui Teodorico profusamente cumulò di tutte le dignità, che dalla fua regal mano potevan dispensarsi. Nel principio del suò Regno, effendo le cofe della Sicilia, per lo nuovo dominio, ancora fluttuanti, fu trafcelto Caffiodoro al governo di quell'Ifola. Indi dato bastante faggio degli altissimi suoi talenti, nella Lucania, e ne' Bruzi per Correttore di questa Provincia fu mandato. Non molto dapoi alla dignità di Prefetto Pretorio fu affunto, e finalmente al fupremo onore del Patriziato fu da Teodorico promofio (e), come per la formola, che Caffiodoro stesso ne' suoi libri ci propone, è manifesto (f); dalla quale par che posta senza dubbio ricavarsi, come il Barrio, Fornerio, Romeo, e moltiffimi altri Autori scrissero (g), effere stata il Bruzio, e propriamente Squillace patria di sì nobile spirito, e che al fuo terreno debba darfi tutto il vanto d'aver pianta si nobile prodotta, come anche da quelle parole di Teodorico si raccoglie: Sed non eo præconiorum fine contenti, Brutiorum, & Lucaniæ tibi dedimus mores regendos: ne bonum, quod peregrina Provincia (intendendo della Sicilia) meruisset, genitalis soli fortuna nesciret.

Fu dopo Caffiodoro, fotto questo stesso Principe, Correttore della Lucania, e de' Bruzi Venanzio, al quale Teodorico scrisse quell'Epistola, in cui l'esazion de' tributi di questa Provincia gl'incarica; così appresso Cassiodoro (b) Casillib. leggiamo (h); Venantio Viro Senatori Correctori Lucania, O Brutiorum, Theod. Rex. Di questo stesso Venanzio fassi da Teodorico onorata menzione in quel fuo Editto (i) indirizzato ad Adeodato, dove fi legge: Viri

3. cap. 8. (i) Cal. lib. 3. cmp. 45.

[pectabilia

Digitized by Google

di questa Provincia pur nel capo seguente presso a Cassiodoro fassi men- che Correctorione, come da quelle parole: Corrector Lucaniæ, Brutiorumque. Tenne ancora la Lucania, e'l Bruzio il suo Cancelliero, come può vedersi
appresso Cassiodoro (1).

A Naviculari della Lucania, ficome a quelli della Campagna, ancora fu lib. 12. cap. 39. 6 da Teodorico comandato il trasporto delle vettovaglie in Francia, come lib. 12. cap. 6 legge appresso il Senatore (m). Nè da Atalarico suo nipote su questa Provincia trascurata. Egli diede opportuni provvedimenti, perchè una gran 4. cap. 5. Fiera, che si faceva in questi tempi, e dove concorreva molta gente di tutte l'altre Provincie, ed una gran sestività, che si celebrava nel di di S. Cipriano, non fosse disturbata: donde su data occasione a Cassiodoro (n), (n) Cas. lib. come altrove (o) fece del Fonte Aretusa posto nel territorio di Squillace, 8. cap. 33. (a) Cas. lib. 12. cap. 15. lib. 12. cap. 15. lib. 12. cap. 15. cap. 15. cap. 15. cap. 16. cap. 15. cap. 16. cap.

[ Il Fonte Marciliano in Lucania descritto da Cassiodoro Lib. 8. Ep. Addizione 33. era vicino alla Città chiamata Cossina, oggi distrutta, la quale avea dell'Autore. un Sottoborgo, chiamato Marciliano, dove poi andò ad abbitare il Vescovo, onde promiscuamente si dapoi nominato, ora Episcopus Marcellianensis, ora Cossinus. Ecco come ne parla Ostenio nelle note a Carlo S. Paolo in Lucania, & Bruzia: Cossinanum antiquissima Lucania Civitas Cassiodor. var. Lib. 8. Ep. 33. Suburbicum habuit Marcilianum, sive Marcellianum, unde Marcellianensis Episcopus, & Cossinus promiscue dicebatur. Contrastano i vicini abitatori per appropriarsene i Ruderi; e chi vuole, che sian quelli, onde sorse la Città di Marsico, altri pretendono, che da què Ruderi sosse con la Città di Sala.]

# Del SANNIO, e suoi Presidi.

V Iene in ultimo luogo il Sannio, Provincia, ficome appò i Romani, così ne' tempi di Teodorico non decorata d'altro, che di Prefide.

In questa Provincia fi legge presso a Cassiodoro (p) essersi da Teodorico (p) Cas. Us. mandato a preghiere de'Sanniti un tal Gennaro, overo come altri (q) leggo-3.00, Sunhivado per lor Moderatore, e Giudice, imponendosegli, che accadendo litigio nella medesima tra'Romani con Goti, overo fra' Goti con Romani, dovesse secondo le leggi Romane dissinirlo; non volendo egli permettere, che sotto varie, e diverse leggi i Romani co'Goti vivessero, le cui parole già suron da noi ad altro proposito recate. Ebbe anche questa Provincia i suoi Cancellieri, come è chiaro appresso Cassidioro (r); e del Sannio pur altrove (s) fassi da Teodorico memoria; tanto che non v'è stata Provincia di quelle, che ora compongon il nostro Regno, che, per le memorie, (s) Cas. Us. Tem. I.

Digitized by Google

che a noi sono rimale di questo Principe, le quali tutte fra gli altri Scrittori le debbiano a Caffiodoro, non fi vegga da Teodorico providamente amministrata, e dati giusti, ed opportuni rimedi per lo governo loro.

### I medesuni Codici ritenuti, e le medesune Condizioni delle Persone, e de Retaggi.

Uindi può distintamente conoscersi, che le nostre Provincie, estinto l'Imperio Romano d'Occidente, ancorche passasser sotto la dominazione de' Goti, non sentirono quelle mutazioni, che regolarmente ne' nuovi domini di straniere genti soglion accadere. Non suron in quelle, nuove leggi introdotte, ma si retennero le Romane, e la legge comune de nostri Provinciali fu quella de' Romani, ch'allora ne' Codici Gregoriano, Ermogeniano, e fopra ogn'altro nel Codice di Teodofio, e nel Corpo delle Novelle di questo Imperadore, di Valentiniano, Marziano, Magioriano, Severo, ed Antemio fuoi Succeffori fi contenevano: ed a' libri di quelli Giureconsulti, che Valentiniano trascelle, era data piena autorità, e forza.

Non s'introdusse nuova forma di governo, e si ritennero i medelimi: Ufficiali; nè la variazione de' Magistrati su tanta, che non si ritenessero le dignità più cospicue, e sublimi. Poiche Pidea di Teodorico, e poi del suo fucceffore Atalarico fu di riggere l'Italia, e quelle nostre Provincie col medesimo spirito, e forma, colla quale si resse l'Imperio sotto gl'Imperadori; ed è costante opinione de' nostri Scrittori, che le cose d'Italia sotto il suo Regno furon più quiete, e tranquille, che ne' tempi degli ultimi Imperadori d'Occidente, e ch'egli fosse stato il primo, che facesse quieta-

re tanti mali, e disordini.

Quindi è avvenuto, che ancor che queste nostre Provincie passassero da Romani fotto la dominazione de' Goti, non s'introduceffero, ficome nell'altre Provincie dell'Imperio Romano, quelle fervitù ne' Popoli, che paffati fotto altre Nazioni fofferirono. Così quando la Gallia fu conquiftata da' Franzefi, fu trattata, come Paele di conquilta; essendo cosa certa, che si fecero Signori delle persone, e de' retaggi di quella, cioè si fecero Signori persetti, così nella Signoria pubblica, come nella proprietà, e Signoria privata (a): ed in quanto alle persone, essi secero i naturali del Pacse servi, non già d'un intera servità, ma fimili a quelli, che i Romani chiamavan Censiti, overo Ascrittizi, o Coloni addetti alla glebe (b). Non così trattaron i Goti l'Italia, la Sicilia, e queste nostre Provincie, ma lasciaron intatta la condizione nan. in com. delle persone, poiche non gli governava un Principe straniero, ma un Rè, che si pregiava di vivere alla Romana, e di serbare le medesime leggi, ed instituti de' Romani. Furon bensì in molti Villaggi delle nostre Provincie di questi Ascrittizi, e Censiti (sicome vi furon anche de' servi, perche a' tempi de' Goti l'uso de' medesimi non s'era ditinessa (¿)) ma quelli stessi, o loro discendenti, in quella maniera, che prima si tenevano da' Romani, e di esti

(a) Loyfesu des Seign, cap.

(b) Cod. de Agric. & Cons. lib. 11. Conjur. civ. lib. 2. W. C.

(e) Leon. Offical. in Cronic, Collin. ci restano ancora molti vestigi ne' Codici di Teodosio, e di Giustiniano, che Glossan. la poi i secoli seguenti chiamaron angarj, e parangarj (d). Ciò che si confer- notis esp. 6. ma per un avvenimento rapportato da Ugone Falcando in Sicilia a' tempi num. 532. del Rè Guglielmo II. poiche effendo i Cittadini di Caccamo ricorfi al Rè cod. Theed. contra Giovanni Lavardino Franzese, il quale affliggeva i Terrazzani, con 116. 8. 114. 40 esiggere la metà della lor entrate, secondo, che diceva esser la consuetudine emf. pub. 6 delle sue Terre in Francia; e riportate queste querele al G. Cancelliero, ch' era allora Stefano di Parzio, perche questi era ancor egli Franzese, lasciò la cosa senza provvedimento, onde i suoi nemici gli concitaron l'odio di tutti i Siciliani, e di molti Cittadini, e Terrazani, gridando, ch'essi eran liberi, e che non dovea permettere, secondo l'uso di Francia: Ut universi Populi Siciliæ redditus annuos, & exactiones, folvere cogerentur juxta Galliæ consuctudinem, quæ cives liberos non haberet.

Ed in quanto a'Retaggi, e Terre della Gallia, i Franzesi vittoriosi le confiscaron tutte, attribuendo allo Stato l'una, e l'altra Signoria di quelle (e). E fuori di quelle Terre, che ritennero in domanio del Principe, di- (e) Loyless stribuiron tutte l'altre a' principali Capi, e Capitani della loro Nazione; lor. cit. a tal'uno dando una Provincia a titolo di Ducato ; ad un altro un Paefe di frontiera a titolo di Marchesato; a costui una Città col suo territorio adjacente a titolo di Contea; e ad altri de' Caftelli, e Villaggi con alcune Terre d'intorno a titolo di Baronia, Castellania, o semplice Signoria, secondo i meriti particulari di ciascheduno, ed il numero de' soldati, ch'aveva sotto di sè; poiche davansi così per essi, che per li loro soldati. Non così fecero i Goti in Italia, ed in queste nostre Provincie, poiche si lasciarono le Terre a loro posseditori, nè s'inquietò alcuno nella privata Signoria de' loro Retaggi: e le Provincie, e le Città eran amministrate da' medesimi Ufficiali, che prima, fecondo che si governavano sotto l'Imperio di Valentiniano, e degli altri Imperadori d'Occidente suoi Predecessori. Nè in Italia, ed in queste nostre Provincie l'uso de' Feudi, e de' Ducati, e Contadi fu introdotto, se non nel Regno de Longobardi, come diremo nel quarto libro di questa Istoria.

#### 6. V I. Insigni virtù di TEODORICO, e sua morte.

U veramente Teodorico di tutte quelle rade, e nobili virtù ornato, che fosse mai qualunque altro più eccellente Principe, che vantassero tutti i secoli. Per la sua pietà, e culto al vero Iddio, fu con immense lodi celebrato da Ennodio Cattolico Vescovo di Pavia. E sè bene istrutto nella Religione Cristiana, i suoi Dottori gliele avessero renduta torbida, e contaminata per la pestilente eresia d'Arrio, sicome fecero a tutti i Goti; questa colpa non a' Goti dee attribuirsi, ma a'Romani st ssi, e spezialmente all'Imperadore Valente, che mandando ad istruir questa Nazione nella Religione Cristiana, vi mandò Dottori Arriani; tanto che Salviano (f), quel Santo Vef- (f) Salvian. covo di Marsiglia, nomò questa loro disgrazia, fallo non già de Goti, ma del lib. 5. de gu-

Magisterio bern. Dei.

Magisterio Romano, e testifica questo Santo Vescovo, che nel medesimo lor errore non altro fu da essi riguardato, se non, che il maggior onore di Dio; e per questa pia loro credenza, ed affetto, non dover essere i Goti reputati indegni della fede Cattolica, i quali, comparate le lor opere con quelle de' Cattolici, di gran lunga eran a coltoro in bontà, e giultizia fuperiori, o si riguardi la venerazione delle Chiese, o la fede, o la speranza, o la carità verso Dio; quindi è, che Socrate (g) Scrittore dell'Istoria Ecclesiastica, a molti Goti, che per la Religione furono da' Pagani uccisi, dà il titolo di Martiri, come quelli, che con semplice, e divoto cuore eransi a Crifto lor Redentore dedicati. E se per altrui colpa incorsero i Goti in quest'errore, ben fu questa macchia tolta, e compensata col merito di Riccaredo del loro fangue, che purgò dall'Arianesmo tutta la Spagna.

(f) Socr. lib 14. cap. 53.

(b) Grot. in

Proleg. ad hift.

Goth.

E fu singular pietà de' Goti, e di Teodorico precisamente d'astenersi da ogni violenza co' suoi sudditi intorno alla Religione, nè perche essi eran de' dogmi Arriani aspersi, proibiva perciò a' suoi Popoli di confessar la fede del gran Concilio di Nicea (h); anzi Teodorico in tutto il tempo, che resse l'Italia, e queste nostre Provincie, non pure lasciò inviolata, ed intatta la Religione Cattolica a' fuoi fudditi, ma fi permetteva ancor a' Goti stessi, se volessero dall'Arrianesmo passare alla sede di Nicea,

che liberamente fosse a lor lecito di farlo.

Maggiore rilucerà la pietà di questo Principe, in considerando, che della Cattolica Religione, ancorchè da lui non professata, ebbe egli tanta. cura, e pensiero, che non permetteva, che al governo della medesima s'eleggessero, se non Vescovi di conosciuta probità, e dottrina, de' quali fu egli: amantissimo, e riverente: di ciò presso a Cassiodoro (i) ce ne da piena testimonianza il suo nipote stesso Atalarico: Oportebat enim arbitrio boni Principis obediri, qui sapienti deliberatione pertractans, quamvis in aliena Religione, talem vijus est Pontificem delegisse, ut agnoscotis illum hoc optasse, præcipue, quatenus bonis Sacerdotibus Ecclesiarum omnium Religio pullularet.

(i) Caf. lib. & cap. 14.

(th) Grot. lec. . cita

2 cap. 15.

Quindi avvenne, come Paolo Warn frido, e Zonara raccontano (k). ch'effendo nato ne' fuoi tempi quel grave scisma nella Chiesa Romana, tosto fu da lui tolto col convocamento d'un Concilio, e le cose restituite in una ben ferma, e tranquilla pace. Si leggon ancora di questo Principe rigidissimi-Editti, come similmente d'Atalarico suo nipote, per li quali severamente vengon proibité tutte quelle ordinazioni di Vescovi, che per ambizione, ointerveniente denaro si facessero, annullandole assatto, e di niun momento, (1) Caf. 116. e vigore riputandole (1); ficome più diftefamente diremo, quando della Politia Ecclefiaftica di questo secolo favelleremo. E pur di Teodorico si legge, che quantunque nudriffe altra Religione, volle che i Vescovi Cattolici per lui porgeffero calde preghiere a Dio, delle quali sovente credette giovarsi.

Per la qual cosa non dee parere strano, sicome dice Grozio, che Silverio. Vescovo Cattolico Romano fosse stato a' Greci sospetto, quasi che volesse, e desiderasse più la Signoria de' Goti in Italia, che quella de'Greci stessi. Edi

· Ed alla pietà di questo Principe noi dobbiamo, che queste nostre Provincie, ch'ora formano il Regno di Napoli, ancorche fotto la dominazione de' Goti Arriani poco men, che 70. anni duraffero, non foffero di quel pestilente dogma infestate, ma ritenessero la Cattolica fede, così pura, ed intatta, come i loro maggiori l'avevan abbracciata, e che potè poi star forte, e salda alle frequenti incursioni de' Saraceni, che ne' seguenti tempi l'invasero, e le combatterono : imperocchè piacque a Teodorico non pur lasciarla così stare, come trovolla, ma di favorirla, ed esser eziandio della medefima custode, e difensore: dal cui esemplo mossi Atalarico, e gli altri Goti fuoi Successori, si sece in modo, che durante il loro dominio, non

restò ella nè perturbata, nè in qualunque modo contaminata.

Della giuffizia, umanità, fede, e di tutte l'altre più pregiabili, e nobili virtù di questo Principe, non accade, che lungamente se ne ragioni. Caffiodoro ne suoi libri ci fa ravvisare una immagine di Regno così culto, giusto, e clemente, che a ragione potè Grozio (m) dire; planèque si quis (m) Grot. in cultissimi, clementissimique Imperii formam conspicere voluerit, ei ego legen- Prolegom. ad dus censeam Regum Ostrogothorum Epistolas, quas Cassiodorus collectas edidit. Onde non senza cagione potevan i Goti appresso Belisario vantarsi di questa lode (n): nè senza ragione Teodorico stesso potè dire: Æquitati (\*) Procop. fave: eminentiam animi virtute defende, ut inter nationum consuetudinem bift. Goth. perversam, Gothorum possis demonstrare justitiam: ed altrove: Imitamini. certe Gothos nostros, qui foris prælia, intus norunt exercere justitiam. E fu cotanto lo studio, e la cura di questo Principe nel reggere i suoi sudditi con una esatta, e perfetta giustizia, che si dichiarò co' medesimi volersi por-. tar con esso loro in modo, che si dolessero più tosto d'esser così tardi venuti fotto l'Imperio de' Goti. Procopio, ancorche Greco, non può non innal. zare quefteRegie, ed infigni fue virtù : egli cuftode delle leggi ; giufto nel-. l'affegnare i prezzi all'annona; efatto ne' pesi, e nelle misure; e nell'imporre tributi, fu maravigliosa la sua equabilità, e sovente per giuste cagioni era pronto a rimettergli : fe i fuoi eferciti in paffando danneggiavan i paefani soleva Teodorico a' Vescovi mandare il denaro per risarcirgli de' patiti danni: se v'era bisogno di materia per fabbricar navi, o di munire d'altraguifa i fuoi campi,pagava immantenente il prezzo: egli liberalissimo co' poveri; e la maggior parte del fuo regal impiego era il fovvenimento, e la curade' pupilli, e delle vedove, di che chiara testimonianza ce n'ha data Cassio...

La moderazione di questo Principe, da' suoi fatti di sopra esposti è purtroppo nota; e' potendo far passare i vinti sotto le leggi de' Goti vincitori, volle, che colle leggi proprie, colle quali eran nati, e nudriti vivessero. Permile, che sotto il suo Regno Roma fosse dallo stesso Romano Senato. governata: che giudicasse il Romano tra' Romani: trà Goti, e Romani, il Goto, ed il Romano. Che quella Religione ritenessero ch'avevan suc- in vita Cass. chiata col latte (0), avversissimo d'introdurre novità, come quelle, che pare, s. 18.1

Z 3

Digitized by Google

ioglio-.

loc. cis.

sogliono essere sempremai alle Repubbliche perniziosissime, e cagione di

molti, e gravi difordini.

La fua temperanza fu da Ennodio chiamata modeltia facerdotale: e' fecondo l'usanza della sua Nazione, parchissimo ne' cibi, e molto più sobrio nelle vesti. Nel suo Regno i Goti si mantennero continentissimi, e casti, nè tu infidiata la pudicizia delle donne: Qua Romani polluerant fornicatione, (p) Salvian. dice Salviano (p), mundant Barbari castitate: ed altrove: Impudicitiam nos diligimus, Gothi execrantur, puritatem nos fugimus, illi amant. Vivevan di cibi fempliciffimi, di pane, di latte, di cascio, di butiro, di carne, e sovente cruda, macerata folamente nel fale. Tralafcio per brevità le fue virtù Regie: infin oggi s'ammirano in Roma, ed in Ravenna i monumenti della fua magnificenza negli Edificj, negli Acquedotti, ed in altre splendide opere. Dal corso de' fuoi fatti egregi, incominciando dalla puerizia, è pur troppo noto il fuo valore, la fortezza, la fua magnanimità, il fuo fublime spirito, ed il suo genio sempre a grandi, e difficili imprese prontissimo. Principe, e nella guerra, e nella pace espertissimo, donde nell'una su sempre vincitore, e nell'altra benificò grandemente le Città, ed i Popoli fuoi: e la virtù fua giunfe a tanto, che seppe contenere dentro a termini loro, fenza tumulto di guerre, ma folo con la fua autorità, tutti i Rè Barbari occupatori dell'Imperio. E per restituire l'Italia nell'antica pace, e tran--quillità molte Terre, e Fortezze edificò infra la punta del mare Adriatico, e l'Alpi, per impedire più facilmente il passo a' nuovi Barbari, che volesiero assalirla. Tanto ch'è costantissima opinione di tutti gli Scrittori, che mediante la virtù, e la bontà fua, non folamente Roma, ed Italia, ma tutte l'altre parti dell'Occidental Imperio libera dalle continue battiture, che per tanti anni da tante inondazioni di Barbari avevan fopportate, fi follevarono, ed in buon ordine, ed affai felice stato si ridussero.

So che alcuni credono esser queste tante virtù di Teodorico, state imbrattate dall'infidie, e morte finalmente fatta dare ad Odoacre; e nell'ultimo della fua vita da alcune crudeltà cagionate per vari fospetti del Regno fuo, con avere ancora fatto morire Simmaco, e Boezio fuo genero Senatori , ed al Confolato affunti : uomini di nobiliffima ftirpe nati , nello ludio della Filosofia confumatissimi, religiosissimi, e per fama di pietà, e di dot-

trina affai infigni.

Ma se vogliano questi fatti attentamente considerarsi, la ragion di Stato difende il primo; e dell'effere stato crudele con Simmaço, e Boezio, dobbiamo di quello stesso incolpar Teodorico, di che su incolpato da' suoi domestici: Id illi injuria, come dice Procopio, in subditos primum, ac postremum fuit, quod non adhibita, ut solebat, inquisitione de viris tantis statuerat. In quelto solamente mancò. Teodorico, ch'essendo stati per invidia imputati Simmaco, e Boezio di macchinar contro alla fua vita, ed al fuo Regno. gli avesse senza usare molta inquisizione in caso sì grave, in cui richiedevali lomma avvedutezza, condennati a morte; del resto, come ben osferva Gro-

Digitized by GOOGLE

Grozio (9), Actumibi, non de Religione, quæ Boethio satis Platonica fuit, (9) Grot. sed de Imperii statu. Non su mosso certamente Teodorico da leggier mo-les, cit. tivo, ma per cagione di Stato, non già di Religione, come alcuni credono. Ben si sono scorti, quali sentimenti fossero di questo Principe intorno a lasciare in libertà le coscienze degli uomini, ed appigliarsi a quella Religione, che lor piacesse. Nè per Boetio poteva accader ciò, la cui Religione su più Platonica, che Cristiana. E se dee credersi a Procopio, ben di quel suo fallo poco prima di morire ne pianfe l'eodorico amaramente con intenfithmo dolore del fuo fpirito; poiche effendofegli, mentre cenava, appreftato da fuoi Ministri un pesce di groffissimo capo, se gli attraversò nella fantassa così al vivo l'immagine di Simmaco, che parvegli quello del pesce esfere il costui capo, il quale con volto crudele, ed orribile lo minacciasse, e volesse della fua morte prender vendetta; tanto che spaventato per sì portentosa veduta, corfegliper le vene un freddo, che obbligatolo a metterfi a giacere, fi fece coprir di molti panni; ed avendo raccontato ad Elpidio fuo Medico ciò che gli era occorso, In Simmacum, ac Boethium quod peccaverat, deflevit: ponitentiæque, ac doloris magnitudine, non multo post obiit, come narra Procopio.

Giornande niente dice di sì strano successo, ma le sa morire di vecchiezza, narrando, che Teodorico postquam ad senium pervenisset, & se in brevi ab hac luce egressurum cognosceret, fece avanti di lui convocare i Goti, e' principali Signori del Regno, a' quali dilegnò per fuo fuccessore Atalarico, figliuolo d'Amalasunta sua figliuola, il quale morto Eutarico suo padre pur dell'illuftre flirpe degli Amali, non avendo più, che dieci anni, sotto la cura, ed educazione di sua madre viveva. Non tralasciò morendo di raccomandare a' medesimi la fedeltà, che dovevan portare al Rè suo nipote ; raccomandò loro ancora l'amore , e riverenza verfo il Senato , e Popolo Romano, e fopra tutto incaricò, che dovesser mantenersi amico, e propizio PImperadore d'Oriente, col quale proccurassero tener sempre una ben ferma, e stabil pace, e confederazione: il qual configlio avendo religiosamente custodito Amalasunta, le cose de' Goti infinche visse il suo figliuolo d'Atalarico, andaron affai prosperamente; poiche per lo spazio d'otto anni, che regnarono, mantenmero il lor Reame in una ben ferma, e tranquilla pace. Tale fu la morte di questo illustre Principe, che avvenne nell'anno 526. di nostra salute, dopo aver regnato poco men che 38. anni, e ridotta Pltalia, e queste nostre Provincie nell'antica pace, e tranquillità.

# S. VII. Di ATALARICO Re d'Italia.

Prese il governo del Regno per la giovanezza di Atalarico, Amalasuntafina madre, Principessa ornata di molte virtà, la quale uguagliò la sapienza de' più savi Rè della Terra; ella governò il Reame, e la giovanezza del suo sigliuolo con tanta prudenza, che non cedeva guari a quella di Teodorico suo padre. Ella appena morto cossui, ricordevole de' suoi consigli, sece da Atalarico scrivere a Giustino I. Imperadore (il qual essendo succedure ad

184

ad Anastasio, allora imperava nell'Oriente) calde, ed officiose lettere, per conservare tra essiquella concordia, che Teodorico aveva incaricata. Altre parimente ne sece scrivere al Senato, ed al Popolo Romano affettuosissime, e piene d'ogni stima, le quali ancor oggi appresso Cassiodoro leggiamo (r).

(†) Cas. lib.8. Gap. 1. 2. 3.

(s) Cal. lib.8. vap. 3.

Mantenne quell'istessa forma, ed istituto nel governo, che Teodorico tenne; nè durante il Regno di suo figliuolo permite, che alcuna cosa si mutasse: le medesime leggi si ritennero (s), gl'istessi Magistrati, l'istessa dispofizione delle Provincie, e la medefima amministrazione. Tutti i fuoi studi erano di far allevare il giovine Principe alla Romana, con farlo iftruire nelle buone lettere, e nelle virtà, tenendo per questo effetto molti maestri, che l'insegnassero. Ma i Goti, ed i Grandi della Corte dimenticatisi prestamente de' configli di Teodorico mal fofferivano, che Amalasunta allevasse così questo Principe, e gridando, ch'essi volevano un Rè, che sosse nudrito fra l'armi, come i suoi antecessori; fu ella in sine costretta d'abbandonarlo alla lor condotta , la quale fu tanto funcita a questo povero Principe, che caduto in molte dissolutezze, perdè affatto la falute, e venne in tale languidezza, che lo condusse ben tosto alla tomba; poiche appena giunto all'ottavo anno del suo Regnare, finì nel 534, i suoi giorni. Origine, che fu de'mali, e della ruina de' Goti in Italia, de' disordini, e delle tante rivoluzioni, che dapoi seguirono, mentre già all'Imperio d'Oriente era stato innalzato da Giustino, Giustiniano suo nipote, quegli che per le tante sue famole gesta sarà il suggetto del seguente capitolo.

### CAP. IIL

Di GIUSTINIANO Imperadore, e sue leggi.

l'Entre in Italia per la prudenza di Amalafunta confervavafi quella Reffa IVI pace, e tranquillità, nella quale Teodorico aveala lasciata, ed il Regno d'Atalarico, come uniforme a quello del Rè suo avolo, riusciva a' Popoli clementiffimo fii da Giuftino richiedendolo il Popolo Coltantino politano, fatto fuo Collega, ed Imperadore Giustiniano suo nipote nel di primo d'Aprile dell'anno di nostra salute 527. E morto quattro mesi dapoi Giustino, cominciò egli solo a reggere l'Imperio d'Oriente (a). Questi su quel Giustiniano, cui i suoi fatti egregi acquistaron il sopranome di Grande; sotto di cui l'Imperio ripigliò vigore, e forza, non men in tempo di pace, che di guerra, a cagion de' famosi Giureconsulti, che siorirono nella sua età, e del valore di Belifario, e di Narfete suoi illustri Capitani. Le sue prime grand'imprese furon quelle adoperate in tempo di pace. Egli ne primi anni del fuo Regno s'accinfe a voler dare una più nobil forma alla Giurifprudenza: Romana, ed invidiando non men a Teodofio il giovane, che a Valentiniano III. quella gloria, che acquistaronsi, l'uno per la Compilazione del famoso Codice Teodosiano, e l'altro per la providenza data sopra i libri de Giure-

(a) Pagi diff. hyp. de Confulib. Pag. 1900

Giureconsulti, volle non pur imitargli, ma emulárgli in guisa, che al paragone la fama di coloro rimanesse oscura, e spenta; e nell'Oriente non meno, che nell'Occidente non più si rammentassero i loro egregj fatti.

### S. L. Del Primo CODICE di GIUSTINIANO.

Dunque non ancor giunto al fecondo anno del fuo Imperio, nel mese di Febbrajo dell'anno 528. promulgò un Editto, al Senato di Co-stantinopoli dirizzato, per la Compilazione d'un nuovo Codice. Trascesse alla fabbrica di questa opera da tre Ordini gli uomini più insigni del suo tempo, da' Magistrati, da' Cattedratici, e da quello degli Avvocati: dall' Ordine de' Magistrati suron eletti Giovanni, Leonzio, Foca, Basilide, Tomaso, Triboniano, e Costantino: de' Professori, su trascelto Teosilo; e dall'Ordine degli Avvocati Dioscoro, e Presentino, a' quali tutti su pre-

posto il famoso Triboniano, come lor capo.

La forma, che a costoro si prescrisse su di dover da' trè Codici Gregoriano, Ermogeniano, e Teodosiano raccorre le Costituzioni de' Principi, che
quivi erano, ed oltre a questo, di aggiugnervi ancora l'altre, che da Teodosio il giovane, e da gli altri Imperadori suoi successori infin a lui erano
state di tempo in tempo promulgate, eziandio quelle che si trovasse egli medesimo aver emanate; le quali tutte in un volume dovessero raccogliere.
Prescrisse lor ancora l'istituto ed il modo, cioè di troncar quello, che in esse
trovavan d'inutile, e supersiuo, togliere le presazioni, levare assatto quelle,
ch'eran tra loro contrarie, raccorciarle, mutarle, correggerle, e render
più chiaro il loro sentimento: collocarle secondo l'ordine de' tempi, e
secondo la materia, che trattano. Non tralasciassero a ciascheduna Costituzione di porv'i nomi degl'Imperadori, che le promulgarono, il luogo,
il tempo, e le Persone a chi furon indirizzate: il tutto ad emulazione
di Teodosio, come è manisesto dall'Editto di Giustiniano, che leggiamo sotto il tri. de novo Cod. saciendo.

Impiegarono per tanto quest'insigni Giureconsulti le lor fatiche poco più d'un anno per la Compilazione di questo nuovo Codice, tanto che nel principio del terzo anno del suo Imperio, e propriamente in Aprile dell'anno seguente 529. su compiuto, e promulgato: e con altro Editto, che si legge sotto il tit. de Justinianeo Cod. confirmando, ordinò, che questo Codice solamente nel Foro avesse autorità, che i Giudici di quello si servissero, e che gli Avvocati non altronde, che da questo allegassero nelle contese forensi le leggi; proibì assatto i trè primi Codici, i quali volle, che rimanessero senza alcuna autorità, nè in giudicio potessero più allegassi; donde nacque, che in Oriente s'oscurò il Cocice di Teodosio. Il che però non avvenne in Occidente, e in Italia precisamente, ove durante la dominazione de' Goti, questo di Giustiniano non su ricevuto, e surono perciò più fortunati i successi del Codice Teodosiano in Occidente, che

nell'Oriente, per opera di Giustiniano.

Tom. I.

Υŝ

Le

Le Colituzioni, che in questo nuovo Codice, in dodici libri distinto, unironsi, come raccolte da' trè primi Codici, cominciavan da Adriano, insin a Giustiniano, e le leggi promulgate da 54. Imperado i, contenevano. E quindi è, che alcune Costituzioni allegate da' Giureconsulti nelle Pandette, in questo nuovo Codice si leggano, che non possono leggersi nel Codice di Teodosio, come quello, che comincia da Costantino M. ma che hen erano ne' Codici di Gregorio, e di Ermogene, da' quali anche si questo ultimo compilato.

#### §. II. Delle PANDETTE, ed INSTITUZIONI.

DEr emular Giustiniano la fama di Teodosio, non contentossi del solo Codice: volle, che ad impresa più nobile, e difficile si ponesse mano, cioè a raccorre, ed unire infieme i monumenti di tutta l'antica Giurisprudenza, e con ordine disporgli; e sicome erasi fatto delle Costituzioni de Principi, che da Adriano infin a lui fioriron : così anche si facesse de' Responsi degli antichi Giureconsulti; delle note loro, ch'essi si trovassero aver fatte alle leggi de' Romani, e precifamente all'Editto perpetuo; de' loro trattati; de' libri methodici, e finalmente di tutti i lor Commentari; l'opere de' quali erano così ampie, e numerose, che se ne contavan infin a dumila volumi. Nel quarto anno del fuo Imperio diede Giustiniano fuori un'altro Editto (a) a Triboniano indirizzato, dove quest'Opera si comanda, ed al medesimo Triboniano, ed a sedici altri suoi Colleghi si da l'impiego di così ardua, e malagevole imprefa. Furono trascelti ingegni i migliori di quel secolo, e quali veramente richiedevansi per opera sì difficile. Oltre a Triboniano furon eletti Teofilo, e Cratino, celebri Professori di legge dell' Accademia di Costantinopoli; Do odco, ed Anatolio pur anche Prosesfori nell'Accademia di Berito: dell'Ordine de' Magistrati intervenne pure Costantino; e dell'Ordine degli Avvocati undici ne furono trascelti, Stefano, Menna, Prosdocio, Eutolmio, Timoteo, Leonide, Leonzio, Platone, Jacopo, Costantino, e Giovanni (b).

de vet jar. enucl.

(a) L, 1. C.

(b) L. 2 C. de vot jur, enuel.

Mentre costoro sono tutti intesi a questa gran fabbrica, che dopo il corfo di trè anni condussero a sine, piacque al medesimo Giustiniano d'ordinare a Triboniano, Teosilo, e Dorodeo, che in grazia della gioventù compilassero le Instituzioni, overo gli Elementi, e' Principi della legge, perchè i giovani, incamminandosi prima per questo sentiero piano, e semplicissimo, potesfero poi inoltrarsi allo studio delle Pandette, che già si preparavano : sicomo institi da quelli trè insigni Giureconsulti ad esempio degli antichi, cioè di Cajo, Ulpiano, e Fiorentino, suron tantosto compilate; e quantunque la fabbrica de' Digesti sosse si insanzi comandata; nulladimeno per questo sino si proccurò, che le Instituzioni si pubblicassero prima delle Fandette, come in essetto un mese prima, cioè a Novembre dell'anno 533 nel settimo anno del suo Imperio surono promulgate, e divolgate. Divisero questi Elementi in quattro libri, in novantanove titoli, e se anche si vogliano numerare i Principi

cipi de' medefimi in ottocento, e fedici paragrafi. Opera, fecondo il fentimento dell'incomparabile Cujacio, perfettiffima ed elegantiffima, che non dovrebbe caricarfi tanto da così ampj, e spessi Commentarj, come a' di no-Itri s'è fatto, ma da aversi sempre per le mani, e col solo ajuto di picc ole note, e per via semplicissima a' giovani insegnarsi, sicome su l'idea di coloro, che la composero, e di Giustiniano stesso, che la comandò.

Pubblicati questi Elementi, si venne prestamente a fine della grand' Opera delle Pandette, le quali un mese dopoi, e propriamente nel Decembre dell'istess'anno 533. si pubblicarono per tutt'Oriente, e nell'Illirico. Appena nata fortì due nomi, l'uno latino di Digesti, l'altro greco di Pandette, ambidue dagli antichi Giureconfulti tolti, ed ufurpati: fulle dato nome di Digesti, perche ne' libri, che contengono, furono con certo ordine, e sotto ciascun titolo collocate le sentenze degli antichi Giureconsulti, e disposte, per quanto fu possibile, secondo il metodo, e la serie dell'Editto perpetuo: fi differo anche Pandette, come quelle, che abbracciano

tutta la Giurisprudenza antica (c).

Donde, da quali Giureconsulti, e da quali loro libri furon composti August. in i Digesti, è cosa molto facile a raccoglier dal Catalogo degli antichi Giu- nib. proprils reconsulti, e dell'opere loro, che ancor oggi veggiamo presisso alle Pandet. Pandet Hote Fiorentine. Ivi leggonsi 37. Autori, chiariffimi Giureconsulti da noi so- rent. c. de vente lodati, quando nel primo libro, facendo memoria de' Giureconsulti, Genere. che da Augusto infin a Costantino M. vissero, notammo sotto quali Imperadori fiorissero: oltre a questi fassi onorata memoria di molti altri, i quali meritaron esser nominati, e lodati nell'opere loro, ovvero che meritaron d'esfer con giulti Commentari, o con perpetue note esposti, ed illustrati. Nel che non dobbiamo defraudar della meritata lode Jacopo Labitto, il quale con fomma diligenza, ed accuratezza compose un Indice delle leggi, che sono nelle Pandette, ciasched'una delle quali, oltre al disegnarle l'Autore, va distintamente notando, da qual libro, o trattato di questi antichi Giureconfulti fia stata presa, separando fra di loro le leggi, che si trovano sparse in tutto il Corpo de' Digesti, e poi arrollando ciascuna delle medesime sotto quel trattato, o libro del Giureconfulto, onde fu tolta. Fatica quanto ingegnosa, altrettanto utilissima per poter ben intendere il vero senso delle medefime; essendo cosa maravigliosa il vedere, come l'una riceva lume dall'altra, quando fotto i libri, onde furon prefe fi dispongono; il qual lume non potrà mai sperarsi, quando così sparse si leggono. E ben quest'Autore diffutamente dimoitra con più esempli, quanto conduca Puso di quell'Indice alla vera interpetrazione delle leggi: e quanto fosse stato commendato da Cujacio fuo Maestro, il quale fu quelli, che l'animò a proseguire questa bell'opera, e di darla alle stampe. Confermò Cujacio col suo esempio ciò, che da Labitto era itato dimostrato, mettendo in opera, e riducendo in effetto ciò, che colui aveva insegnato: quindi si vede, che questo incomparabile Giureconsulto nel commentar le leggi delle Pandette, tenne altro metodo, ed altro sentiero

calcò di quello, ch'erafi per l'addietro calcato dagli altri Commentatori : cioè di separare l. leggi, e quelle ch'eran d'Affricano, e prese da' suoi libri, unille insieme, e sotto i propri titoli le dispose, indi con quest'ordine le commentò, come altresì fece fopra Papiniano, Paolo, Scevola, ed alcuni altri Giureconfulti; il maraviglioso uso del quale, e di quanti commodi sia cagione ben anche l'intefe Antonio Augustino, che compilò un altro non diffimil Indice, e lo fentono ancora tutti coloro, che della nostra Giurisprudenza sono a fondo intesi.

(d) Crispi. nus in ferie PP. in princ.

Piacque in tanto a Triboniano, ed a' fuoi Colleghi partire questa gran Opera de' Digefti in fette parti principali diftinguerla in cinquanta libri 💂 e dividerla in 430. titoli. Se vogliam riguardare le Pandette Fiorentine, ch'oggi con molta stima si conservan in Firenze nella Biblioteca de' Medici. le vedremo in due volumi ben grandi divise: se bene Crispino (d) rapporta, che anticamente di tutti i 50. libri ne fosse fatto un sol volume; ma quelle, che vanno or'attorno per le mani d'ogn'uno, fortiron varia divifio. ne, secondo le varie edizioni. Delle molte, ch'oggi s'osservano, e partico-, larmente in quest'ultimi nostri tempi, che sono infinite, tre sono le più celebri, e ricevute nell'Accademie, e ne' Tribunali d'Europa. La prima edizione, cioè la volgare, e meno corretta, è quella, della quale si valsero: Accursio, e gli altri antichi Glossatori. La seconda vien detta Norica, ovvero di Norimberga, ed è quella che Gregorio Aloandro nell'anno 1531. fece imprimere. La terza appellafi Fiorentina, ovvero Pifana, la quale da, noi deesi a Francesco Taurello, che nell'anno 1553. dalla Libreria de? Medici fece darla alle stampe.

(e) Barbof. ad rubr. D. Solut. matr. 8*41*11, 2.

La vulgata partizione di quest Opera in tre volumi, è assai più antica di ciò, ch'altri crede; poiche fin da' tempi di Pileo, di Bulgaro, e di Azone, per maggior comodità fu in tal maniera divisa (e), essendo la mole sua così valta, che comprendendosi in uno sol volume, non avrebbe potuto senza gran disagio leggersi, e maneggiarsi. Come poi a ciascun volume fosse: dato il nome, al primo di Digesto vecchio, al secondo d'Inforziato, ed al terzo di nuovo, quando tutti e tre nacquero in un istesso tempo, egli è assai malagevole a recarne la ragione. Effersi detto il primo vecchio, e l'ultimo nuovo, non farebbe cofa molto firana; ma quel di mezzo appellarfi con: iltrano vocabolo Inforziato, è quello che ha efercitate le penne di più Scrit-. tori, i quali in cose cotanto tenui han voluto pure abbassare il lor ingegno.

Alcuni han creduto effersi chiamato Inforziato dalla voce greca poprior, che in latino fignifica onus, perchè quel volume contiene le leggi più obliganti, come di restituzioni di dote, di tutele, eredità, alimenti, prestazioni di fidecommiffi, ed altro (f). Più tollerabile è la conghiettura di Bernardo Waltero (g), il qual diffe, che corrottamente fiasi così chiamato per vizio degli: Scrittori, i quali in vece d'Infarcitum, come posto in mezzo tra'l vecchio. bb 2. cap 5 e'l nuovo, lo differo Infortiatum. Ma fopra tutte l'altre, migliore par che fembri quella d'Alciato, che la reputò voce barbara, ed infulfa (h); overo

(f) Rainald. Corfus 1. indagat.jur.l. (g) Ber. Walther in Miscell. obs. (h) Alciat. lib. 1. dif. ے سے

l'altra che ultimamente comunicò a Giovanni Doujat (i) Claudio Cappellano (i) Doujae Dottor della Sorbona, e Regio Professor di lingua Ebraica in Parigi: questi in bis. jun fuspica effer derivato dal Caldeo Forthiata, la qual voce da' Rabbini fu sovente presa per significar testamento, ed ultima volontà dell'uomo; onde potè avvenire, che tal'uno, o per ischerzo, o per ostentar novità, volendo dir testamento, avesselo chiamato Inforziato, ed indi, trasferita questa voce a quel volume de' Digesti, ove de' testamenti si tratta, avesse preso questo nome; ma ciò, che fiafi di questo, in cui certamente non sono riposte le ricchezze della Grecia, rimettendoci in via, egli è costantissimo, che pubblicati i Digesti da Giustiniano, e sparsi per tutto l'Oriente, essendo stato commesso a' Presetti dell'Oriente, dell'Illirico, e della Libia, che gli notificassero a tutti i Popoli alla loro giurisdizione soggetti, come è manifesto dalla prefazione, che Giustiniano prepose a' Digesti, ed altrove (k), non (k) L. tanta, poteron però penetrare allora in Italia, ed in queste nostre Regioni, come jur. ennel. quelle, che fotto alieno Principe, e fotto la dominazione de' Goti ancor duravano; nè in questo terreno poteron esser piantati, ed acquistar quella autorità, e quella forza, che poi dopo il corso di più secoli fortunatamente ottennero, ed in tanta stima, e riputazione sursero, quanto è quella nella quale oggi si veggono.

# J. III. Del Secondo CODICE di Giustiniano di repetita prelezione.

Ofto fine a quest'Opera veramente Regia, non perciò quietossi questo eccelso Principe; egli essendo stato avvertito, che nel compilar de' (a) Auctor Digefti erafi offervato, che molte controversie restavan ancor indecise negli Chronici scritti di quegli antichi Giureconsulti, e che bisognava terminarle colla sua Pagi in Difautorità Imperiale; e di vantaggio avendo egli fra tanto, dopo pubblicato fort. Hypatica il primo Codice, promulgate altre fue Costituzioni, le quali vagavano spar- de Consulib. se, e non affisse ad alcun volume; ed essendos osservato eziandio, che molte pag. 301. Hit cose nel Codice già compilato mancavano, comandò nel seguente anno, nui Codex che fu l'ottavo del fuo Regno, e propriamente nell'anno 534. che quel renovatus of ». Codice s'emendasse, e ritrattasse, con farsene un altro più compiuto, e per-adjuntis nofetto (a). Diedesi per tanto il pensiero a cinque di color, ch'intervennero rem Codicem, alla fabbrica de' Digesti, cioè a Triboniano, e Doroteo, ed a trè altri Ay- Constitutionivocati, Menna, Costantino, e Giovanni: questi secondo Pordine prescritto of, antiquato loro da Giustiniano, che si legge nel suo Codice (b), levarono dal primo priore, suami quelle Costituzioni, che stimaron oziose, e superflue, o che sossero vim. dall'altre emanate dapoi, corrette, ed abolite.

Erano corfi cinque anni trà il primo Codice, e questo secondo, e nello que India. spazio di questo tempo molte Costituzioni eransi da Giustiniano stabilite. XIL Nel Consolato di Decio, dopo la promulgazione del primo Codice, ne fu-leggiamo sotto il tit. de bon. quæ lib. (c), dove su generalmente stabilito, cunda edit. che ciò, che il figliuolo altronde acquistava, non ex paterna substantia, fosse de los que lib.

Aa 3

Fue auttorita. tem IV. Kal.

(d) V. Emund. Meril in decis. Justin.

fuo peculio avventizio, e l'usufrutto solamente fosse del padre, contra ciò, che nell'antica, e mezza Giurisprudenza era disposto. Dapoi nel Consolato di Lampadio, e d'Oreste furono promulgate quasi tutte le cinquanta decifioni, che per togliere le controversie, ed ambiguità degli antichi Giureconsulti, piacque a Giustiniano stabilire (d); molte delle quali abbiamo sotto il tit. de usur. come la l.12. 13. 14. 15. e 16. poiche la 17. ancorche sia una delle 50. decisioni, su fatta l'anno seguente dopo il Consolato di Lampadio. Non pure in questo Consolato si promulgaron quasi tutte queste decisioni, ma anche furon fatte altre Gostituzioni, come la 1.7. che leggiamo sotto il tit. de bon. quæ lib. dove fu stabilito, che non s'acquistasse al padre l'usufrutto delle robe donate al figliuolo dal Principe, o dall'Imperadrice, è l'altra nobilissima, cioè la L un. C. de rei ux. act. Fu anche in quest'anno 530. che fu il quar o dell'Imperio di Giustiniano, promulgata quell'altra sua Costituzione, che si legge sotto il tit. de vet. jur. enucl. ove, come si disse, Giustiniano comandò a Triboniano, ed a fedici altri Giureconfulti la fabbrica de Digesti.

Nell'anno feguente dopo il Confolato di Lampadio, e quinto dell'Imperio di Giustiniano, ne furon promulgate moltissime, come la l. 2. de Constit. pecun. ove fu abolita l'azione receptizia, la l.2. C. Com. de legat. ove fu tolta la differenza de' legati, e fidecommessi particolari; la l. 2. C. de indic. widuit. dove restò abolita la legge Giulia Miscella; la 1. 3. C. de Edict. D. Hadrian. toll. per la quale si tolse, e cancellò l'Editto d'Adriano per la vigesima dell'eredità; e la 1.4. C. de liber. præt. ove rimase abolita la differenza del fesso nell'eseredazione. In questo medesimo anno furono ancora promulgate quelle nobili Costituzioni, cioè la l. si quis argentum 35. C. de donat. la l. ult. C. de jur. delib. la l. ult. C. qui pot. in pign. ed alcune altre.

Nel secondo anno dopo il Consolato di Lampadio, e d'Oreste si pubblicò la l. 2. Cod. de vet. jur. enucl. e nell'anno seguente 523. settimo del suo Imperio, furon pubbicate l'Istituzioni, e come si disse, un mese dapoi le Pandette. Questi due anni si notano così, perche surono senza Consoli.

Aggiuniero perciò i Compilatori in questo nuovo Codice tutte queste Costituzioni, che secondo Balduino (e), e Rittersusso (f) oltrepassano il numero di 200. promulgate dopo il primo Codice fra lo spazio di cinque anni, che possono anche vedersi appresso Aloandro nel Catalogo de' Consoli al suo Codice aggiunto, delle quali Francesco Raguellio (g) ne compilò particolari ment. ad Confitut & decis. Commentarj: sicome fece anche Emondo Merillio sopra le 50. decisioni (h). Per queste si variò non poco il sistema di varie materie alla nostra Giurispru-Meril. ad ço. denza attinenti, e particolarmente restò variata la dottrina de' peculj, de' legati, e d'altre moltissime cose. Donde ne siegue, sicome anche avvertirono Balduino (i), e Rittersusio (k), che sia error grave il credere, che in. questo nuovo Codice vi si fossero solamente aggiunte le cinquanta decisioni, e che toltone queste decisioni, in niente altro discordano le Pandette da quelto Codice di repetita prelezione.

(b) Emund. dec. Inft. (i) Balduin. in Instin. pag.

(e) Balduin.

in Justiniano \$48. 197.

(f) Ritterfus.

in Jure Justime

(g) Fr. Ra-

guel. 1. Com-

in procem. cap 1. nn. 4.

(k) Ritters. loca cita

Digitized by GOOGLE

Ridotte

Ridotte adunque in questa miglior forma, ed in questo miovo Codice le Costituzioni de' Principi, nel quale anche surono inserite alcune Costituzioni de Successori di Teodosio, e di Valentiniano, come di Marciano, Lione, Antemio, Zenone, Anastasio, e Giustino, comandò Giustiniano, che il primo Codice non avesse più autorità, nè vigore alcuno: ma che questo secondo, che ad esempio degli antichi chiamò di repetita prelezione, dovesse solamente ne' Tribunali in tutti i giudic) aver forza, e vigore; nè d'altronde, che da esso, potessero le Costituzioni nel Foro allegarsi, cassando tutte l'altre, che forse si trovassero andare sparse, e vaghe fuori del medesimo; ond'è, che alcuni affai a propofito avvertirono, che di niun vigore fien quelle Costituzioni di Zenone, o d'altro Imperadore, che non veggiamo inferite in questo Codice, le quali solo dobbiamo alla diligenza; ed erudizione di qualche Scrittore, che dalle lunghe tenebre, ove eran sepolte le cavò fuori, alla luce del Mondo reftituendole; molte delle quali fi debbono all'induftria di Conzio, di Giacopo Cujacio, di Dionisso, e di Giacopo Gotofredo, e d'alcuni altri eruditi; l'uso delle quali sarà, non di valersene, come Costituzioni di Principi, che ci facciano legittima autorità, ma folo per ricever da effe qualche lume per intender meglio le ricevitte, e quelle, che per antica ulanza hanno acquiltato appresso noi nel Foro forza di legge. E quantunque la Costituzione di Zenone stabilita intorno agli edifici, e prospetto del mare, fia difesa da molti per legittima, e d'autorità, cioè, perchè quella si vede da Giustiniano confermata nelle sue Novelle, e nel Codice vien dichiarata non effere stata locale, per Costantinopoli solamente, ma comprendere tutte l'altre Provincie dell'Imperio (1).

Fu cotanto rigido Giustiniano in non volere ammettere altre Costituzio de Luca de fervit. dise. 1. ni, che quelle, le quali in questo Codice fossero insieme unite, e congiunte, che tutte quell'altre, che per qualche grave bisogno, o per dare altra providenza fossero per emanarsi nell'avvenire, volle che si raccogliessero a parte in altro volume, al quale si desse il nome non di Codice, ma di Novelle Costituzioni, e che formassero un altro Corpo separato dal suo Codice : onde se bene il nome di Codice, generalmente parlando, potesse convenire ad ogni libro, a caudicibus arborum deducto vocabulo; nulladimeno i tiostri Giureconsulti per antonomasia Codice solamente appellarono quel libro, ove con certo ordine erano raccolte le Costituzioni Imperiali; poiche ficome dopo Cujacio avvertì Gotofredo (m), le Costituzioni, e Rescritti de' (m) Goth. Principi, solevano scriversi ne' Codici, e Pugillari, ch'eran tavole di legno, ad si de nou. ed anche di rame, o d'avorio, le quali per conservarne la memoria serba- in principi principi de nou. vansi negli Scrigni, o sia Cancellaria del Principe, ondè che leggiamo che Teodofio il giovane, quando fece compilare il fuo Codice, mandò a ricercare a Valentiniano III, le Costituzioni da lui fatte per l'Occidente, che confervava ne' fuoi Scrigni per poterle unire colle fue, e degl'Imperadori fuoi predecessori, e compilarne quel Codice. All'incontro i Risponsi de' Prudenti, onde si compilarono i Digesti, solcano scriversi nelle Membrane, non già in legne, o in rame.

(1) V. Card.

Abolito dunque il primo Codice, del quale se n'estinse affatto la memoria, a questo secondo si diede tutta l'autorità, ed è quello ch'oggi ci va per le mani, e del quale si servono tutti i Tribunali, e tutte l'Accademie d'Europa, diviso, come ogn'un vede, in dodici libri, e distinto in 776. titoli. Le sue Costituzioni suron quasi tutte dettate in lingua latina, e contiene le Costituzioni di 54. Imperadori, cominciando da Adriano infino a Giustiniano, sicome è manifesto dal loro Catalogo, che Aloandro, e Dionisio Gotofredo prefissero a' loro Codici. L'Indice delle leggi promulgate da ciascheduno Imperadore pur lo dobbiamo all'industria, e diligenza di Jacopo Labitto , e d'Antonio Agostino , che agli studiosi della nostra Giurisprudenza riesce non men utile, e comodo, che quello composto da' mede-

simi de' Risponsi de' Giureconsulti nelle Pandette.

Alcuni han ripreso Giustiniano Principe cotanto Cattolico, che in questo Codice abbia fatto inferire molte Costituzioni non degne della sua pietà, e Religione. Il nostro Matteo degli Afflitti seguitando questo errore scrisse, che molte leggi inique avesse fatte inserire, ne' tre ultimi libri: ma ben ne fu ripreso dal Valenzuola. Altri dissero, che mal facesse Giustiniano a trasserir nel fuo Codice la legge di Valente contra i Solitari, ed Amaja non ardifce in ciò difenderlo: ma fi vede chiaro che quella legge non fu stabilita contra i veri Solitari, ma contra coloro, che fotto pretesto di Religione, affettando ló efferci, s'univano con quelli per isfuggire i pefi della Curia. Alcuni altri lo riprendono, perche molte leggi riguardanti l'usure, ed i repudi (n) Godelino stabilisse, con permettergli; ma Godelino (n), Leotardo (o), ed altri lo dide jun novif. fendono. Altri perche molte leggi attenenti all'esterior politia Ecclesiastica v'inferisse; ma costoro sono degni di scusa, perocchè non posero mente alla condizione di que' tempi, ne' quali furono promulgate, ma secondo le masfime de' fecoli, ne' quali fcriffero, reputarono non convenirfi all'autorità del Principe di stabilirle; ciò che meglio si vedrà, quando della politia Ecclefiastica di questo secolo tratteremo.

(0) Leotar. de Ufur. qu. 5. num. 28.

#### 6. IV. Delle NOVELLE di GIUSTINIANO.

S E bene abbastanza si fosse proveduto da Giustiniano allò studio della Giurisprudenza, con queste trè sue lodevoli opere, cioè dell'Instituzioni, de' Digefti, e del Codice; nulladimeno, come che col correr degli anni fecondo le varie bisogne, e nuove emergenze, fu d'uopo dar nuove providenze, ed emanar huove Costituzioni, si fece in modo, che non molto dapoi crebbero queste tanto, che bisognò unirle in un'altro volume, il quale delle novelle Costituzioni fu detto. Furon queste di tempo in tempo da Giustiniano emanate, e non già in fermon latino, come l'altre racchiuse nel Codice, ma quasi tutte in Greca lingua concepute (a), toltane la Nov. 9. 11. 22. 62. 143. 150. che furono dettate in latino (b), nelle quali veramente evvi molto che difide-(6) Ritters. rare intorno all'eleganza, brevità, gravità, e dottrina; e quanto le Costituzioni de' Principi, che da Costantino M, infino a lui fiorirono, cedono alle Costituzioni

(a) Ant. Augustin. in Paratl. ad. est. 4. m. 1.

Costituzioni degli altri più antichi Imperadori, da Adriano fino a Costantino, tanto queste Novelle di Giustiniano cedono in brevità, ed eleganza alle seconde, in guita che s'è sempre retroceduto, ed andato di peggio in peggio, leggendosi queste ora con molta nausea piene di loquacità, tumide, e prive affatto di quella brevità, gravità, ed eleganza delle prime: ma ciò, che più importa, offervasi nelle medesime una certa incostanza, e leggerezza inescusabile, mutandosi, e variandosi ciò, che non molto prima erasi stabilito, e quel che poco anzi piacque, poco dapoi si muta, e si cancella. La qual cofa ha dato motivo a molti di credere, che tanta inftabilità procedeffe dalla leggerezza femminile di Teodora moglie di Giustiniano, che sovente s'intrigava in sì fatte cose; e dall'avarizia di Triboniano, che per denaro foyente mutava, e variava le leggi a fua posta (c).

Di queste Novelle solamente novantasei furono a notizia degli antichi ne si lib 1. de Bello nostri Glosatori, ancorche Giuliano Professor di legge nell'Accademia di Co-desin diffione stantinopoli, poco dapoi di Giultiniano avendole in compendio ridotte, e Tribonianos. trasportate dalla greca nella lingua latina, infino al numero di centoventicinque ne traducesse. Ne' tempi meno a noi lontani ne furon da Aloandro ritrovate dell'altre, ed infino al numero di 165. accresciute: Giacopo Cujacio n'aggiunse altre tre, tanto che il loro numero arriva oggi a quello di 168. (d).

Ma non dee tralasciarsi d'avvertire, che nell'unire insieme queste Novelle bili. jur siv. non fu offervato con esattezza l'ordine de' tempi, scorgendosi molte di esse, jur. Justin. che furono promulgate negli ultuni tempi dell'Imperio di Giustiniano, esser preposte a quelle, che si fecero prima, ed all'incontro alcune pubblicate prima, occupare l'ultimo luogo. Così nel nono anno dell'Imperio di Giustiniano nel Confolato di Belifario, quando cominciarono a stabilirsi, furono promulgate le Novelle 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. e nel medefimo anno ancora la Novella 24. 25. 26. 27. 28. 29. 22. 42. 51. 102. 103. 107. 110. 116. 118. e 157. Nel seguente anno, dopo il · Confolato di Belifario, fi promulgò la Novella 19. 20. 21. 22. 31. 38. 39. 40. 43. 45. 122. e nell'anno seguente, undecimo del suo Imperio, si fecero le Nov. 41, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, ed altre moltissime.

Nel Consolato di Giovanni, e duodecimo dell'Imperio di Giustiniano, furon pubblicate le Novelle 63. 64. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. sicome nell'anno appresso le Novelle 78. 79. 80. 81. 83. 97. 99. 101. 133.

162. e nel feguente, nel Confolato di Giustino, la Novella 98.

Nel Confolato di Bafilio, e decimoquinto dell'Imperio di Giuftiniano fi profferirono le Novelle 108. 109. 111. 113. 115. 117. 119. 120. 121. 123. 124. 125. 128. 129. 130. 131. 132. 134. 135. 136. 137. 145. 146. 147. 152. Ne' seguenti anni niente da Giustiniano promulgossi; ma nel-· l'anno 32, ultimo del suo Imperio su emanata la Novella 141, onde l'ultima · di tutte dee riputarsi questa, come quella, che si fece nell'anno 558.

Queste Novelle insieme co' tredici Editti promulgati di tempo in tempo da Giustiniano, surono unite, e raccolte in un volume, non per ordine di -Tom. L. Giu-

Perfice. Sui-

(d) Doujat.

in Jure Ju-

(6) Ritterful. Giustiniano (e), ma dopo la sua morte per privata diligenza, ed industria, come mostrano Cujacio, ed Antonio Agostino, senza tenersi altrordine mu. 18. is pro. di quello, che di sopra s'è detto. Fu tutta opra degl'Interpetri poi dividerle in nove Collazioni, le quali a fimilitudine de' libri contengono ciascheduna più titoli. E su nomato dapoi ne' tempi di Bulgaro Autentico, o perche a queste Costituzioni, come quelle, che promulgate dopo le leggi del Codice, loro si desse maggiore autorità, e peso; ovvero, com'è più probabile, che al paragone dell'Epitome latina fatta da Giuliano, questa opra, come quella, che conteneva le Novelle intere, e come furon da (f) Ritter- Giustiniano promulgate, doveva riputarsi l'origine, e l'autentica (f).

ful. in Jure Justinian. in proæm. cap. I. lib.8. obf. cap. wit. Doujat.

(b) Baldoini Justin. pag. (i) Ant. Augult. in Parat. Nov. in process. sap. 4. nn. 9.

Abbiam di queste Novelle tre versioni latine: una antica, della quale fi crede Autore Bulgaro; ma Cujacio (g), ed altri vi dissentiscono: l'altra z. 10. 11. 12. fatta da Aloandro: e la terza da Errico Agileo. Non convengono gli Au-(2) Cujac. tori nè nel nome, nè nell'età di questo antico Interpetre. Alcuni lo credettero, o più antico, ovvero coetaneo di S. Gregorio M. allegando, e trasbift.jur. civil. crivendo questo Pontefice molti passi di queste Novelle ne' suoi libri, della quale opinione fu anche Balduino (h). Ma Antonio Agostino (i) seguitato da Rittersussio rapporta, che ne' tempi di Irnerio, e di Bulgaro su per opra d'un certo Monaco trovato il volume greco di queste Novelle, il quale lo tradusse in latino. Fu questi chiamato Bergonzione Pisano, del quale anche fi narra, che traducesse in latino quelle clausole greche, che si trovano ne 90 Rittersus. libri de' Digesti.

> La traduzione fatta da Aloandro feguì in questo modo: conservavasi in Firenze un volume MS, delle greche Novelle, dal qual libro Fiorentino fu copiato quello di Bologna: di questo si servì Aloandro, e su il primo che diede alle stampe le Novelle greche da lui tradotte in latino. La prima edizione si fece nell'anno 1531. non senza gloria del Senato di Norimbergh, il quale somministrò le spese. Errigo Scrimgero molti anni avendo avuto in mano in Venezia un'altro esemplare MS. più esatto, che fu del Card. Besfarione, suppli da questo nuovo volume molto di ciò che mancava nell'edizione di Norimbergh, e stampò le Novelle in quell'idioma, cioè greco; donde ne na que poi la terza traduzione di Errico Agileo, il quale traduffe ancora le Novelle di Lione; e Conzio ne trasportò ancora alcune altre nella latina favella.

Wernero, ovvero, come i nostri l'appellano, Irnerio, con non picciol comodo degli studiosi avendole accorciate, a ciascuna legge del Codice, che per le Novelle venisse corretta, o che trattasse di fimil argomento, aggiunse il ristretto delle medesime, perchè potesse conoscersi, ciò; che su quel foggetto erafi innovato per queste novissime Costituzioni di Giustinia-·no, che perciò acquistaron il nome d'Autentiche, le quali cautamente debbon co' suoi fonti, onde derivano, confrontarsi, poiche alle volte si discoflano da' medefimi, e Giorgio Ritterfusio (k) figlinolo di Corrado novera 70. hoghi, che discordano da' loro originali.

(4) Georg. Ritters. in Appendice ad Ins Inflim. patrit.

E ancora d'avvertire, che in tre cose principalmente differisce dal Codice questo volume delle Novelle. La prima, che il Codice abbraccia le Costituzioni di più Principi, cominciando da Adriano infino a Giustiniano; e le Novelle fono Costituzioni del solo Giustiniano. La seconda, che le leggi del Codice furono quasi tutte dettate in sermon latino, e le Novelle in greco. La terza, che nel Codice le Costituzioni sono rivartite in certe classi, e collocate fotto vari titoli, fecondo la varietà del foggetto che trattano, e molte volte ne sono state più disposte sotto un titolo; quando nel volume delle Novelle ciascheduna Costituzione ha il suo titolo, e surono senz'ordine unite insieme, con serbarsi solamente l'ordine del tempo: il qual'ordine nemmeno fu in tutto offervato, come di sopra s'è veduto.

### S. V. Dell'uso, ed autorità di questi Libri in Italia, ed in queste nostre Provincie.

Uantunque Giustiniano, per queste insigni sue opere, avesse nell'Oriente oscurata la fama di Teodosio, tanto che s'estinse affatto il nome del costui Codice, nè altrove, che a questi suoi Libri poteva ricorrersi, o nel Foro, o nell'Accademie: e fossero stati nell'Imperio d'Oriente questi soli ricevuti, e rifiutati tutti gli altri; nulladimeno nell'Occidente, ed in Italia precisamente diversa fu la lor fortuna; poiche essendo stati da Giustiniano pubblicati negli ultimi anni del Regno d'Atalarico, mentre ancor durava la dominazione de' Goti, non furono in Italia, nè in queste nostre Provincie ricevuti, nè quì, come in alieno terreno poterono esser piantati, e metter profonde radici; ma si ritennero gli antichi Codici, e gli antichi libri de' Giureconfulti, ed il Codice di Teodosso niente perdè di stima, e di autorità; anzi appresso gli Westrogoti per l'autorità d'Alarico, su in somma riputazione avuto, tanto che il fuo Compendio, che effi chiamavan Breviario, non pure appresso i medesimi, ma anche appresso gli Ostrogoti, e presso a molte altre Nazioni, come Borgognoni, Franzesi, e Longobardi niente perdè di pregio, e d'autorità, e ciò ch'era legge de' Romani, in questi libri era racchiuso.

E se bene dopo la morte d'Atalarico, ed indi a poco d'Amalasunta, le cose de' Goti in Italia, si riducessero ad infelicissimo stato, e Giustiniano col valore di Belifario riportaffe di loro più vittorie, ed avesse con particolar Editto (a) ordinato l'osservanza delle leggi Romane ne' suoi libri contenute (a) Pragm. per tutte le Provincie d'Italia; e dapoi che Belifario nel decim'anno del fuo Justin. post. Imperio ebbe espugnata Napoli, la Puglia, la Calabria, il Sannio, e la Novel. Campania, avesse tolte a' Goti queste Provincie; nulladimeno avendo poi costoro sotto Totila valorosissimo, e prudentissimo Principe ripreso l'antico spirito, e valore, e poste in tanta revoluzione le cose d'Italia, che a tutt'altro potè badarsi, che alle leggi in mezzo a tant'armi, e guerre sì crudeli, e feroci, rimafero perciò di nuovo fenza vigore, ed autorità alcuna le leggi

Romane ne' libri di Giustiniano contenute. E quantunque alla fine negli ultimi anni del fuo Imperio avesse riportata de' medesimi intera vittoria, e fotto Teja ultimo loro Rè gli avesse per mezzo di Narsete interamente debellati, e sconfitti; contuttociò sopragiunto non molto dapoi dalla morte, e fuccedutogli Giustino il giovane, Principe inettissimo, non andò guari, che l'Italia paísò fotto il dominio de' Longobardi, i quali feguitando gli esempi de'Goti, non altre leggi riconobbero, se non le proprie, e quelle de' Romani, che nel Codice di Teodosio eran comprese, e ciò che per tradizione era rimaso delle medesime nella memoria de' Provinciali; nulla curando de' libri di Giustiniano, de' quali poca, e rada era la notizia, come quinci a

poco partitamente vedraffi.

Si aggiunse ancora, che non passarono molti anni, che questa medesima fortuna cominciarono ad avere in Oriente, ove, come diremo ne' feguenti libri, parte per imperizia, ed inezia de' fuoi Succeffori, parte per invidia, vennero in tanta dimenticanza, per le tant'altre Compilazioni, che ad emulazione di Giustiniano seguirono, che di questa di Giustiniano rimase ogni fama oscurata, e spenta. E vedi in tanto le strane vicende delle mondane cose: questa grand' opera di Giustiniano con tanta cura, e studio compilata, che per tutti i secoli avrebbe dovuto correre gloriosa, e immortale, appena mancato il suo Autore, che restò anch'ella per lo spazio di cinque secoli fepolta in tenebre denfissime, ed in una profonda oblivione; risorta poi in Occidente a' tempi di Lotario, fu così avventurosa, che alzò i vanni, e la fama sopra tutte l'altre Provincie del Mondo, nè trovò Nazione alcuna culta, o barbara che fosse, che in somma stima, e venerazione non l'avesse, e che non la preferisse alle medesime loro proprie leggi, e costumi.

#### A P. IV.

Espedizione di GIUSTINIANO contra TEODATO Rè d'Italia Successor d'ATALARICO.

Opo aver Giustiniano in così fatta guisa posta l'ultima mano a dar certa, e stabil forma alla Giurisprudenza Romana, disbrigato dalle leggi, passa con non disugual fortuna all'armi. Principe così nella pace, come nella guerra fortunatissimo; poichè sicome per condurre a fine quell'impresa delle leggi, quanto magnanima, e nobile, altrettanto ardua, e difficile, ebbe ne' suoi tempi Giureconsulti insigni, quali surono Triboniano, Teofilo, Dorodeo, e tutti quegli altri, de' quali s'è fatta onorata menzione, che poteron ridurla a persezione; così nell'armi ebbe Capitani valorosissimi, ed infigni, un Belifario, un Narsete, Mondo, ed alquanti altri, i quali perle loro incomparabili virtù, e gloriose gesta, accrebbero non meno la sua gloria, che per tante conquiste l'Imperio; onde potè il suo nome andarne

appresso la posterità fregiato con tanti titoli, d'Alemanico, Gotico, Francico, Germanico, Antico, Alanico, Vandalico, ed Affricano, per le tante Genti vinte, e debellate. Nè minor fu la sua fortuna per li tanti illustri, e valorosi Capitani, che fiorirono a'suoi tempi, quanto per le opportunità, che se gli presentarono per agevolar le conquiste; e particolarmente nella guerra, che mosse a' Goti per l'impresa d'Italia, di cui saremo brevemente a narrare i fuccessi.

Dapoi che Belisario ebbe trionsato de' Vandali nell'Affrica e presa Cartagine, avendo fatto prigioniero Gilimere loro Rè, e portatolo in trionfo a Costantinopoli; vedendo Giustiniano sottomesso al suo Imperio quel vastissimo Regno, rivolfe tutti i fuoi difegni all'imprefa d'Italia per fottrarla dalla dominazione de' Goti; ed una opportunità affai prospera, che presentosse-

gli, accelerò l'impresa, e diede maggiori stimoli all'esecuzione.

Amalafunta Principeffa prudentiffima, come vide fuo figliuolo Atalarico per la fua diffolutezza caduto in una mortale languidezza, che non v'era più da sperare di sua vita, dubitò, che dopo la morte di suo figliuolo, non sarebbe potuta vivere in sicurezza fra' Goti, i quali l'odiavano a morte, perciocchè non poteva ella fofferire i loro difordini, e diffolutezze; e perch'era ella infinitamente stimata dall'Imperador Giustiniano, e tenuta del medesimo così cara, ed in tant'onore, che venne fino ad insospettirsene, e rendersene gelosa Teodora sua moglie, incominciò celatamente a trattar con Giustinia. no, come potesse mettere il Reame d'Italia fra le sue mani, pensando, che in questa maniera otterrebbe la sua quiete, e sicurezza; ma la morte improvila di fuo figliuolo non le diede tanto tempo di potere adempiere il fuo difegno; per la qual cosa dubitando, che i Goti, non volendo sofferire il fuo governo, non facessero prontamente un Rè a lor capriccio, destramente gliprevenne, mettendo sul Trono Teodato suo cugino, figliuolo d'Amalafrida. forella del Gran Teodorico, pur egli dell'illustre gente Amala (a). Era costui (a) Procop. un Principe, che aveva menata sua vita nelle solitudini di Toscana, e nello de Bello Got. Audio della filosofia Platonica era tutto immerso (b); uomo di molte let. Cassiod, lib. tere, e per la lingua latina sopra ogn'altro eccellente, la quale a' suoi tem. (b) Jernand. pi era tanto caduta dal suo candore, che reputavasi a gran pregio, chi fosse de reb. Get. di quella a pieno esperto; anzi se dobbiamo prestar fede a Cassiodoro (c), (c) Cass. iii. poiche Procopio nulla ne dice, fu Teodato anche versato nella Teologia, 10. c. 3. Prine negli ftudi Ecclefiaftici; imperocche nell'Epiftola d'Amelafimta feritta al esiam Eccle-Senato di Roma, ove gli da conto dell'innalzamento al Trono del mede- sassicio est lisimo, fra gli altri pregi, e lodi, che si danno a Teodato, è l'essere ancora seris erudiens. un Principe molto erudito nelle discipline Ecclesiastiche. Ma tutte queste. Lettere, e queste erudizioni non furon bastanti a mutar la sua natura, e la bassezza della sua mente, poiche del rimanente su un huomo inespertissimo. delle cose militari, timido, pigro, e sopra tutto avarissimo, senza onore, senza. probità, e pieno di tanta perfidia, e malvagità, ch'era capace di fare le più cattive azioni del Mondo, quando gli fossero ispirate, o dalle sue proprie, o dall'altrui paffioni. Bb 3. Beni

Ben di questa sua persida natura senz'accorse dapoi con suo estremo periglio l'intelice Principessa Amalasunta; poiche assunto al Trono, obbliando tutte le promesse, ch'aveva fatte alla sua benefattrice, si lasciò governare da' parenti di coloro, che questa Principessa avea fatti morire per loro falli; e seguendo il consiglio di queste genti la f.ce levare dal Palagio di Raven-(d) Jornand. na (d), e condurre in prigione in un'Ifola posta nel mezzo del lago di Bolfena, e dopo fcorfi alquanti giorni la fece barbaramente ftrozzare nel bagno, nel medesimo tempo, ch'egli domandava la pace all'Imperador Giustiniano : avendo costretta prima questa miserabile Principessa a scrivere all'Imperadore per ottenerla. Non mancaho Scrittori, che narran Teodato essers' , indotto a tanta fcelleratezza non pure per la malvagità della fua natura, e per li configli di quelli di fua Corte, ma anche per opera, e per le perfuafioni di Teodora moglie di Giuftiniano, la quale ingelofita per l'amor, che suo marito portava a questa Principessa, dubitò, che questi un giorno non dovesse abbandonar lei per Amalasunta.

Giustiniano in tanto furiosamente sdegnato per sì orribile brutalità di Teodato, e degli Ostrogoti, si risolse di vendicar la morte di Amalasunta; e dall'altro canto ardente di defiderio di riunire l'Italia all'Imperio, pensò questa ester la miglior opportunità, che mai potesse presentarsegli per mo-

ver guerra a' Goti, e discacciargli d'Italia.

Addizzione

de reb. Ges.

Un altro pretesto ebbe Giustiniano per l'invasione di Sicilia, e fit per dell'Autore. la restituzione del Promontorio, o sia Castello Lilibeo di Sicilia, che Giustiniano pretendeva appartenersi all'Africa. Questo Promotorio, ancorche parte della Sicilia, Teodorico avealo dato per dote alla fua Sorella Amalafrida, quando la maritò a Trasimondo Rè de' Vandali sicome narra Procopio Lib. I. Belli Vandal. c. 8. Avendo dunque Giustiniano per Belifario estinto il Regno Vandalico, e restituita l'Africa all'Imperio, pretendeva che il Lilibeo come parte accessoria, ed appartenente all'Africa dovesse Amalafunta reftituirlo all'Imperio; ma quefta favia Regina deftramente andava sfuggendo la dimanda con umilmente rispondergli che di quella dotazione fatta da Teodorico non dovea aversi conto, come contraria alle leggi- de' Goti, le quali proibiscono potersi alienare alcuna parte del Regno, sicome Procopio istesso rapportando le vicendevoli pretensioni scrisse nel Lib.2. c.5. Amalajunta, vedendo che colla forza non potea resistere a Giustiniano, gli rispondeva con ogni rispetto, dicendo: Lilybeum est Gothici juris, neque tanta odia meretur, come lo ripete Procopio anche nel Lib. I. Belli Gothici, c. 1. & 3. e con maniere rispettose ritenne l'Imperadore a non dare alcuna mossa. Ma morta questa inselice Principessa, Giustiniano non ebbe più quel rispetto, che avea fin'allora avuto; onde con quest'altro pretesto del Lilibeo invale tutta la Sicilia, per la qual cola faviamente ponderò Ludewig in vita Justiniani M. c. 8. §. 91. n. 456. pag. 417. dicendo : Quilibet facile intelligit hoc; non tam Lilybeum hic causam astam, quam viæ vel claudende, vel aperiende Sicilia universa,] Adunque

Adunque nell'anno del Sigore 535. avendo scelto Belisario per quest'impresa, e fatti molti preparativi per mare, e per terra, spedillo con potent'armata verso la Sicilia, riputando non d'altronde doversi cominciar le conquiste, che dalla Sicilia, la quale come nutrice di quelle Provincie, ch'oggi formano il nostro Regno, dovea, quella presa, rendergli più facile la con-

quilta delle medefime.

Tentò ancora Giustiniano tutte le strade per agevolar questa impresa, e fece tutti i fuoi sforzi per avere in ajuto i Franzefi, portando a' medefimi le fue doglianze contra i Goti, ed allegando le cagioni, ch'egli riputava giustiffime per questa guerra. I Goti, e' dice appresso Procopio (e), rapta Ita- (e) Procopi lia, quæ nostri haud dubie est juris, non pur non curano di restituirla all' lis. 1, de belle Imperio; ma di vantaggio han cercato il mio disprezzo nella morte crudelmente data ad Amalasunta da me cotanto stimata, ed in tanto pregio avuta, nell'istesso tempo, che mi dimandavan pace. Ma i Franzesi non si mossero ad ajutarlo, anzi irritato dapoi Teodeberto loro Principe nipote del gran Clodoveo, che Giustiniano ne' suoi Editti a tanti Elogi aveva anche aggiunto il prenome di *Francico* , quafi , che pur avesse debellata la fua inclita Gente, gli mossero i Franzesi guerra, e presero l'armi contro di lui a favore di Teodato, e poi di Vitige.

Frattanto Belifario giunto in Sicilia, non travagliò molto, per la confusione, ch'ivi era, a conquistarla: la prende, e da Messina immantenente paffa a Reggio, ove gli furon aperte le porte; ed indi prendendo il cammino per terra, verso Roma indirizzossi. Tutti i luoghi, che per vià incontrava, spontaneamente gli si rendevano. Prende per tanto senza molto contrasto i Bruzj, la Lucania, la Puglia, la Calabria, ed il Sannio: Benevento, e quasi tutte le Città principali di queste Provincie, a lui si renderono per lo terrore delle fue armi, e molto più per lo fpavento de' Goti, e per la flupidezza, e timore di Teodato. La Campania folamente contrastò per quanto le sue forze poterono. In questa Provincia le Città, che potevan difendersi erano Napoli, e Cuma: Napoli s'oppose con molto valore, e intrepidezza, e fofferse molti giorni l'affedio senza volersi rendere; ma dapoi scovertosi da un foldato fortunatamente un acquedotto, che si stendeva sin dentro la Città, per questo, con somma costanza, ancorche più volte costernati, alla fine i Greci penetrarono fin dentro alla medesima, e con istordimento degli affediati, entrati che furono, pofero foffopra la Città, e più lagrimevole, e funesto sarebbe stato il sacco, che le diedero, se Belisario non avesse ne polto freno alla rapacità de' foldati. Siegue Belifario dopo la conquista di queste nostre Provincie il cammino verso Roma, ed in fine la prende nell' undecimo anno dell'Imperio di Giustiniano, dopo sessanta anni, ch'era stata da Itraniere Nazioni occupata.

In tanto per lo spavento di queste armi, e per le tante vittorie di Belisario, via più intimorito Teodato, tenta tutte le strade per ottener la pace da Giultiniano: manda più Legati in Costantinopoli, fra' quali Agapito R. P. offerendo-

offerendogli patti, e condizioni per rendersi (f). Aveva pure Giustiniano mandato in Italia per trattar questa pace un tal Pietro, uomo affai venerabile. Caffied. P. I. e ne' maneggi di Stato espertissimo: Teodato sa molti progetti al medesimo. il quale fenza espressa volontà dell'Imperadore, non potendogli accettare, fece sì, che si mandassero a dirittura a Costantinopoli. Offeriva Teodato a Ginstiniano la Sicilia: che il Popolo Romano ne' giorni solenni, e sestivi, o in qualunque altra pubblica funzione, o nel Teatro, o nelle Piazze poteffe, avanti il nome di Teodato, celebrare il nome dell'Imperadore: che non potesse dirizzarsi alcuna statua, o sia di marmo, o di bronzo, o di qualsivoglia altra materia, nè veruna medaglia colla fola immagine di Teodato, ma dovesse insieme dirizzarsi, o imprimersi quella dell'Imperadore ancora, con darsi all'effigie dell'Imperadore il miglior luogo alla destra di Teodato.

Mentre s'attendevano i fentimenti di Giustiniano, non cessava Teodato di domandare spesso all'Ambasciadore, di cui aveva somma stima, e venerazione, come dalle fue Epistole presto a Cassiodoro, se sarebbe l'Imperadore per accettare l'offerte condizioni. Lagnavasi pure con Pietro altamente di Giustiniano, che per leggieri cagioni avessegli mossa sì crudel guerra, e che fotto vari pretesti cercasse togliere a' Goti l'Italia con somma ingiustizia. quando che essi l'avevan ricuperata dalle mani d'Odoacre colle proprie lor forze, e col consentimento dell'istesso Imperadore Zenone. Nè a tutte queste querele altro rispondevasi da Pietro, come ancora si faceva da' Capitani Greci, se non col dire; che non disconveniva a Giustiniano di ricuperar quelle Provincie, le quali a tutti era noto essere state tolte all'Imperio, e che a lui, al qual'era commessa la cura del medesimo, conveniva far tutti gli ssorzi per (g). I progetti intanto mandati da Teodato a Giustiniano, furon da costui derisi, non altrimenti, che derise Alessandro dedescer repete. M. quelli offertigli da Dario, il quale offeriva per dote della figliuola tutti que' luoghì, ch'erano tra l'Elesponto, ed il fiume Hali, i quali erano già stati da lui conquistati (h): nè altrimente di ciò, che sece il Popolo Romano con Vologeso Rè de' Parti (i); e che sece dapoi Carlo M. con Nicesoro, il missim of im qual offeriva la Saffonia già foggiogata (k); imperocchè Teodato offeriva la Sicilia, ch'era ffata già occupata da Belifario con le Provincie del noftro Reame : onde ributtate queste condizioni, crebbe via più il timor di Teo-(i) Tac. An. dato, e lo sgomento de' Goti.

de bello Gos. At illum non re terram, quam constat fuisse ejus, quod i fi comperii. (b) Curt. lib. 4.

mal lib. 15. lib. 4. Ann. Bojor.

lib. 2. de bello

I miserabili Goti, vedutisi in tanta costernazione, e scorto il rimor di (k) Avent. Teodato, e che per la di lui dappocaggine eransi ridotti a stato sì lagrimevole, vollero tentare se con Belisario almeno potessero riuscire questi trattati di pace; onde mandaron Legati al medefimo perche gli esponessero le loro giuste querele, e lo trattenessero dall'impresa. Ammessi da Belisario, cominciaron ad esporgli i torti, che per questa ingiusta guerra si facevan a' Goti. Gran-(1) Procop. de ingiuria, e' diceano (1), è questa, che ci fanno i Romani, i quali contro di noi, essendo ad essi confederati, ed amici, prendon l'armi senza ragione alcuna. I Goti non per forza hanno tolta a Romani l'Italia: Odoacre

fu quelli, che con molta strage rapilla, mentre Zenone imperava nell'Oriente, il quale non potendo vendicarsi, e ritorgli la grande ingiusta preda, nè avendo forze tali, che potesse opporsi alla tirannide degli Eruli, chiamò il nostro Principe Teodorico, che minacciavagli allora, per alcuni disturbi fià di loro inforti, di volerlo affediare dentro a Costantinopoli medefima, e lo pregò, che volesse perdonare al nuovo inimico per la memoria delle dignità del Patriziato, e Consolato Romano, ch'aveagli conferito, e della stima, ch' avea fatto sempre della di lui persona; è che tutto il suo valore, e tutta la ferocia della fua gente dovesse altrove indirizzare; prendesse l'armi contra Odoacre, e vendicasse la morte d'Augustolo infamemente da colui ucciso: dovesse ritorgli l'Italia, ch'egli liberamente concedeva a lui, ed a' suoi Goti, affinche potessero per sempre in ogni futura età reggerla, e ritenersela con sì giusto titolo, ed ottima ragione. Venne Teodorico in Italia, e col suo valore, e colle proprie forze de' fuoi Goti discaccia il Tiranno, e col consenso, e consederazione di tutti i Principi d'Oriente resse così bene per tanti anni l'Italia, la quale ora dopo la di lui morte è da' fuoi Goti governata: con qual ragione dunque si pretende muover guerra sì ingiusta a coloro, che la posseggono con sì giusti titoli, dopo averla tanti anni con tanta giustizia posseduta, ed amministrata?

Ma Belisario, che vedeva volar dal suo canto la Vittoria, non era in istato di muoversi per sì fatte cose, le quali se non sono accompagnate colla forza a niente giovano: rispose loro in volto assai severo, e grave: ch'essi soverchio eransi avanzati nel dire : che Teodorico fu ben mandato da Zenone per combattere Odoacre, ma con già, che dapoi aveffe da infignorirfi d'Italia; poiche non importava nulla all'Imperadore, che non ricuperandosi all'Imperio, stasse sotto la servitù, o dell'uno, o dell'altro Tiranno; ma che si liberasse Italia, e sotto le leggi Imperiali vivesse: ma Teodorico essendosi valorosamente portato contra Odoacre, si fece poi lecito molte cose, recufando di renderla al vero Padrone. A me, dicea egli, sono in ugual grado, e chi rapifce per forza, e chi ritiene la roba, che non è fua, contro alla volontà del Padrone: onde quella Regione, che s'appartiene all'Imperio, io

non farò mai per concederla a persona veruna del Mondo.

### Di Vitige, Ildibaldo, ed Erarico, Re d'Italia.

DEr sì dura risposta, datisi i Goti in braccio alla disperazione, usaron tutti i loro sforzi, e tutte le lor arti, per trovare qualche riparo al-Pimminente precipizio. Non lasciaron impunita la stupidezza di Tecdato, e veggendo per fua cagione effer cadutain tanta ruina, ed effer inutile il di lui Imperio per la fua inezia, prima lo difcacciorono, e poi l'uccifero, ed in fuo luogo eleffero in mezzo all'efercito Vitige, gridandolo loro Rè. Goldasto (a) rapporta un'altra cagione di sua morte : cioè avere (a) Gold &. i Goti scoverto, che Teodato attediato per si lunghe, e travagliose guerre, Imp.

Tom. I.

erasi finalmente convenuto con Giustiniano di lasciargli il Regno, purche gli dasse una grossa penzione annua, per potersi ritirare nelle solitudini, e vivere a se, ed a' suoi studi di filo ofia; e le lettere così quella di Teodato fcritta a Giustiniano, come la risposta del medesimo, sono rapportate dall'istesso Goldasto. Teneva Vitige per moglie Matafuenda figlinola della Principessa Amalasunta: Principe di molto valore, e prudenza, di cui ce ne rendon testimonianza i suoi egregi fatti, ed alcune sue Orazioni, ed Epistole, che ancor si leggono appresso Cassiodoro (b), e Goldasto (c).

(b) Caf. lib. 10. 6. 31. 32. Conft. Imp.

Questi appena assunto al Trono, dopo aver tentata in vano la pace con (c) Goldast. Giustiniano (d), cinse d'uno stretto assedio Roma, e tennela un anno, e nove giorni affediata, fin che riuscì a Belisario di liberarla nell'anno 528. Onde (d) Caf, lib. vedutofi delufo da le fue speranze, ritiratofi con sua moglie in Ravenna, non passò guari, che Belisario vittorioso da per tutto l'impriggionasse insieme come con la Principessa sua moglie, e fortunatamente gli riuscisse ( richiamato da Giustiniano) di nuovo trionfare in Costantinopoli di Vitige Rè de' Goti, come avea fatto di Gilimere Rè de' Vandali.

Avendo PImperador Giultiniano richiamato Belisario in Costantinopoli per fospetti di Stato, e mandati in Italia in suo kiogo Giovanni, e Vitale difformi in tutto da colui di valore, e di costumi, sece sì, che i Goti ripren-(e) Di *Ildi-* dendo animo, crearon per loro Rè *Ildibaldo* (e), ch'era Governador in Goldass. sem-1. Verona; ma questi per la sua crudeltà, su tantosto da' Goti ucciso, ed

Conft. Imp. si eletto in suo suogo Erarico, che anche poco dapoi su dagli stessi Gota leggono al- morto, per lo fospetto, ch'ebbero di lui d'effersi confederato co' Greci; e cuai Editti. fu Totila innalzato al Trono.

bif. Gos.

Di Totila Re d'Italia.

C Otto questo Principe, per la singolar sua virtà, ed estremo valore, i Goti ripresero ardire, e ricuperarono molte Provincie da Balisario occupate; ruppe egli le genti dell'Imperadore, e racquistò la Toscana. Non guari dapoi ricuperò queste nostre Provincie, che ora forman'il Regno. Riacquista il Sannio, e devasta Benevento, che prese a forza d'arme, buttando a terra le fue mura. Passa indi nella nostra Campagna, e pone l'assedio a Napoli, e frà tanto prende Cuma, e tutte l'altre Piazze lungo il Mare; e durando ancor l'assedio di Napoli, con ciò sia che la sua armata s'era renduta potentissima per un infinito numero di Goti, i quali accorfero a lui da tutte le parti, egli s'impadronì senza resistenza per suoi Luogotenenti della Puglia, della Calabria, e dell'altre Provincie, dalle quali ne tirò somme immense, che s'eran unite per Giustiniano. I Napoletani alla fine renderonsi, e quantunque dubitassero, che per la satta resistenza, non sossero da Totila severamente trattati, sperimentaron nondimeno la mansuetudine di questo Principe, il quale (f) Grot in non pur fu difensore, e custode della pudicizia delle donne Napoletane (f), ma trattigli, affai benignamente, e con somma umanità. Ed in sì fatta maniera per valore di Totila ritornarono queste nostre Provincie di muovo sotto la dominazione de' Goti, che per inezia di Teodato eransi perdute.

Infin'a questi tempi i Pontefici Romani non eransi intrigati neeli affari di Stato, e de' Prencipi; nè molto eransi curati, che l'Italia da' Romani pasfasse ora sotto il dominio de' Goti, ora de' Greci. I loro studi eran tutti indirizzati alla riunione della Chiefa d'Occidente con quella d'Oriente, e a dar fest in vari Concili alle varie controversie insorte tra' Vescovi d'Oriente intorno a' Dogmi, ed alla Disciplina. I Pontesici Silverio, e Vigilio suron i primi: Silverio rendutosi perciò sospetto a' Greci, quasi, che desiderasse in Italia più la dominazione de' Goti, che quella de' Greci, fu da Belisario accufato d'avere avuta intelligenza co' Goti. Era Silverio per la morte di Papa Agapito stato eletto in sua vece in Roma, e riconosciuto dal Clero, e dal Popolo Romano per Vescovo legittimo di quella Città. All'incontro Vigilio diacono della Chiefa di Roma, che mandato per affari di Religione in Costantinopoli era rimaso in quella Città, aspirando anch'egli el l'apato, e vedendosi prevenuto da Silverio, ch'era sostenuto da' Romani, e da' Goti, mette in opera tutti i maneggi con Giustiniano, per indurlo a mandar Beli-Cario di nuovo in Italia con potente armata per ritogliere a' Goti tutto ciò, che fotto Totila avevan ricuperato : e già lo perfuade a mandarlo. Ufa ancora tutte l'arti, ed ingegni coll'Imperadrice sua moglie, permettendole di ricever Teodosio, Antimo, e Severo alla sua comunione, e d'approvare la loro dottrina, s'ella lo faceva elegger Papa.

che altra maggiore ne racquistasse; imperocche Totila, trovandosi Belisario con le sue truppe ad Ostia, sotto gli occli suoi espugnò Roma, e veggendo non potere nè lasciarla, nè tenerla, in maggior parte la dissece, e caccionne il Popolo, menando seco i Senatori; e stimando poco Belisario, andò coll'esercito in Calabria ad incontrar le genti, che di Grecia in ajuto di Belisario venivano. Belisario vedendo abbandonata Roma, la ripigliò tantosto, ed entrato nelle Romane ruine, con qua ta p'à celerità pote, rifece a quella Città le mura, e vi richiamò dentro gli abitatori. Vigilio, ripresa da Belisario Roma, partì da Costantinopoli con ordine secreto dell'Imperadrice diretto a Belisario per far riuscire il suo disegno. Giunto a Roma lo diede a Belisario, e gli promise del danajo, purche lo ponesse in quella Sede: Belisario sece venire a se Silverio, ed accusatolo d'intelligenza co' Goti, lo stimolò a riconoscere Antimo: negando

Ritorna per tanto Belisario In Italia per discacciarne i Goti; ma ritornato con poche forze, perdè più tosto la riputazione delle cose prima fatte da lui,

chilio, facendo in fuu vece elegger Vigilio. Ma a' progressi, che si speravano di Belisario, tosto s'oppose la fortuna, perche Giustiniano in quel tempo assalito da' Parti, richiamò Belisario. Questi per ubbidire al suo signore, abbandonò l'Italia, e rimale questa Provincia a discrezione di Totila, il quale di nuovo prese Roma; ma non su con quella crudeltà trattata, che prima,

di farlo Silverio, fu ipogliato degli abiti Sacerdotali, e mandato a Patara in

perchè pregato da S. Benedetto, il quale in que' tempi aveva di fantità gran-C c 2 diffima diffima fama, si volse più tosto a rifarla. Giustiniano in tanto aveva fatto accordo co' Parti, e pensando di mandar nuova gente al soccorso d'Italia, fu dagli Sclavi, movi Popoli Settentrionali ritenuto, i quali avevan passato il Danubio, ed affalita l'Illiria, e la Tracia; in modo, che Totila ridusse quass

Pintera Italia fotto la fua dominazione.

Ma non molto goderon i Goti de' frutti di tante vittorie, perche vinto, ch'ebbe Giustiniano gli Sclavi, mandò in Italia con potenti eserciti Narsete Eunuco, uomo in guerra esercitatissimo, il qual'accrebbe i suoi eserciti coll'istesse genti straniere, e fra l'altre Nazioni, come Eruli, Unni, e Gepidi, fervivasi anche de' Longobardi, che portò dalla Pannonia; i quali dapoi feppero così ben valerfi della notizia di sì bel paefe, e dell'occasioni, che loro fi presentarono, che da ausiliari fecionsi conquistatori, come più innanzi diremo. Non ancor Narsete erasi sbrigato dall'impresa della Tracia per venire in Italia, che il Governador di Taranto, lasciando le parti, ed il servigio di Totila remife la fua piazza fra le mani d'alcun'Imperiali, ch'eran calati a Cotrone; onde Totila sorpreso per queste perdite, e stordito dalla grandezza dell'apparecchio della guerra, che la fama pubblicava, ed ingrandiva per tutto, che Narfete faceva contro di lui, inviò Teja valorofissimo Capitano. per arrestar Narsete al passo; ma non essendo riuscito a Teja d'impedirlo, ecco che Narfete, rotto ogni argine, inonda con potenti efferciti le Campa, gne, nè potè farsi altrimente, che non si venisse ad una campal battaglia, nella quale Totila avendo dati g i ultimi segni del suo valore, non potendo resistere alle forze di gran lunga superiori del suo nemico, rimase vinto, e morto, ed i suoi Goti sconsitti, e debellati; onde gl'infelici riunitisi, come poteron. - il meglio dopo fi crudel battaglia, fi ritiraron in Pavia, dove crearono loro. Rè Teja, nel cui valore, ed audacia era riposta ogni speranza, per istabilire. il loro Imperio in Italia. All'incontro Narsete dopo questa vittoria prese Ro-. ma, e l'altre Città a lui si rendevano.

Potè questa sconfitta abbattere in guisa le forze de Goti in Italia, che. in appresso più non valsero a ristabilirvisi; ma assai maggior nocumento recò loro la perdita di Totila valorofiffino loro Rè: Principe, che col fuo valore, e molto più colla fua prudenza, e bontà feppe riftorar in modo le fortune de' suoi Goti, che quasi aveale ridotte in quel medesimo stato, in cui lafciolle Teodorico. Egli per lo spazio poco men di dieci anni, che regnò, tanti monumenti lasciò del suo valore, della sua bontà, e di moltaltre virtà, delle quali era ornato, che non v'è Scrittore, il quale non lo commendia. e per tante sue virtù infin al Cielo non l'estolga : egli ancor che Goto, dice Paolo Warnefrido, abitò co' Romani, come un padre co' fuoi figlinoli, nien-(a) Preffo te mutò delle loro leggi, e de' loro istituti. L'istessa amministrazione, e la me-Goldast. 10m. desima forma delle Provincie, e del governo riteme, come Teodorico aveale lasciate : amantissimo della giustizia, e dell'equità; ed è veramente ammirabile l'Orazione (g), che questo Principe fece a' suoi soldati, dopo aver sioni di To- presa Napoli, in commendazione della giustizia, e dell'altre virtù, che preffo.

. Conft. Imp. eila.

presso a Procopio ancor leggiamo. La sua bontà, e mansuetudine verso i vinti vien celebrata sovente da quest'istesso Storico ancor che Greco. Egli serbò intatta, e sicura da ogni disprezzo Rusticiana moglie, che su di Boetio, femmina infesta al nome Goto, e della quale i Goti non erano niente soddisfatti.

Nè men della sua temperanza poteron tacere gl'Istorici: egli su, che fovente falvò la pudicizia, e la libertà delle matrone Romane, e che presa Napoli, su dell'onor delle donne zelantissimo, e che severamente punisse gli altrui misfatti: che di semplicissimi cibi sosse contento co' suoi Goti, come di pane, latte, cacio, butiro, e di carni falvagge, e ferine, e di queste allo spesso crude, ed alle volte salate. Tanto che per l'esempio di questo. Principe poterono i Goti avere il vanto d'esser essi reputati i temperati, i giusti, ed i mansueti, non gl'istessi Romani, ne' quali, come disse Salviano (h), era da desiderare la virtù, la giustizia, (h) Salvian. e la temperanza de' Goti medesimi.

lib. 7. de gne ber. Dei.

#### III. Di TEJA ultimo Re de' Goti in Italia.

L'infelicissimi Goti, dopo la battaglia per loro funestissima datagli da Narsete, usando tutti i loro sforzi, e industria per trovar mezzi pronti per ristorarsi delle passate perdite, oltr'aver eletto per loro Rè Teja valorofillimo Principe, tentarono i soccorsi de' Principi vicini. Micorsero a' Franzefi, e mandaron ad effi Ambafciadori per muovergli al loro foccorfo. Merita veramente effer da tutti letta, ed ammirata l'Orazione di questi Legati tutta piena d'affetti, e di nobilissimi sensi, ch'esposero a' Franzesi, la quale presso Agatia (a) ancor si legge. Se il nome de' Goti, essi dicevano, man- (a) Agath. cherà, ecco che i Romani saranno pronti, ed apparecchiati contro di voi lib.1. hifer. a rinovar l'antiche guerre. Nè alla loro cupidigia mancheranno pretefti speziofi, e ricercati colori. Vi ricorderanno i Marj, i Camilli, e i molt Imperadori, che guerreggiarono co' Germani, e che oltre al Reno estesero i confini del lor Imperio. E per queste ragioni voglion effer riputati, non come rapitori degli altrui Stati, ma come se niente fosse d'altrui, ed il tutto lor proprio: vantano di non far altro, che coll'armi loro giuste, e legittime ricuperare ciò, che da' loro Maggiori era stato posseduto: non per altre cagioni. mossero a noi così ingiustamente la guerra; come se il nostro sempre glorioso, Principe, ed autore di questa impresa Teodorico, a torto, e per ingiuria. avesse ad essi tolta l'Italia: perciò han creduto esser loro lecito di toglierci le nostre sostanze, estinguere la maggior parte della nostra gente, e de' Capitani fra noi i più sublimi, ed eminenti: incrudelire contra le nostre mogli, contra i propri nostri figliuoli, ed a portargli in dura serviti; quando Teodorico non con loro repugnanza, ma con particolar concessione, e permes fione di Zenone lor Imperadore venne in Italia, non già togliendola a' Romani, i quali l'avean perduta, ma colle proprie sue forze, e col suo propriq,

Digitized by GOOGIC

prio valore, avendo discacciato Odoacre invasor peregrino jure Belli acquistò ciò, che questi avea occupato. Ma i Romani dapoi che si videro ristabiliti, niente curando del giusto, e del ragionevole, cel pretesto della morte d'Amalasunta si sinsero in prima irati centra Tecdato, e dapoi non tralasciaron di muoverci ingiusta guerra, e per sorza rapirci ogni cosa. E pure questi sono, che vanian esser soli i sapienti, essi teli esser tocchi del timor di Dio, essi tutte le cose dirizzate secondo la norma della giustizia. Perchè dunque non v'accada un giorno quel che da noi presentemente si patisce, ed il pentimento non vi giunga tardi, quando più non potrà giovarvi, debbon ora prevenirsi gli inimici, nè dee da voi tralasciarsi l'occasione presente di mandar contro a' Romani un pari esercito, al quale presieda un vostro valoroso Capitano, che adoperandosi con prudenza, e valore contro d'essi, proccuri disturbarg'i dall'impresa d'Italia, e noi resti-

tuisca nella possessione della medesima.

Ma riusci inutile questa lor ambascieria co' Franzesi, da' quali nienté poteron ottenere; perocchè avendo Teodiberto dopo la guerra mossa a Giustiniano, poco prima di morire stabilita una ferma, e stabile pace col medefimo nell'anno 548. la quale poi fu confermata da Teodobaldo fuo figliuolo, non vollero, ricordevoli di questi patti, in conto alcuno indursi a romper la pace; tanto che si trattennero, e di muover l'armi contro a' Goti ad istigazione di Giustiniano, e di portarle contra i Romani, ancorche i Goti glielo richiedessero con calde istanze: e se bene dopo estinta già la dominazione de' Goti, nell'anno 555, morto il Rè Teodobaldo, Leotaro, ed il suo fratello Bucellino Generale delle truppe d'Austrasia, co' Franzesi, e cogli Alemani avessero tentara l'impresa d'Italia, e si fosse il primo avanzato fin in Puglia, e Calabria, ed il fecondo, oltre a l'aver devaftato il Sannio, fosse scorso fino in Sicilia; nulladimeno i loro eserciti furon non molto dapoi disfatti. Quello di Leotaro da un fiero morbo, che in una state l'e-Minse: e l'altro di Bucellino, su da Narsete a Casilino interamente sconsitto. E fu questa la prima volta, che i Franzesi tentassero sottoporre al a loro dominazione queste nostre Provincie: presagio, che su pur troppo infausto, di dovere le lor armi nell'impresa d'Italia aver sempremai infelicissimo sine, sicome sovente l'esperienza ha dimostrato ne' secoli men a noi lontani, che que' gigli più volte p'antati in questi nostri terreni, non poteron mai mettervi profonde, e ferme radici.

Esclusi per tanto i Goti dal soccorso de' Franzesi, tutte le speranze suron collocate nel valore di Teja, il quale sece storzi i più maravigliosi, che potessero mai desiderarsi in casi così estremi, per ristorare le sortune de' Goti. Egli incontrato da Narsete a piedi del nostro Vesuvio, accampo così bene il suo esercito, che con tutto le due armate non sossero separate, che dal siume Sarno, dimoraron nondimeno due mesi a scaramucciare, non potendo Narsete tentare il passagio avanti l'esercito di Teja, ch'era Signore del Ponte, nè ritirarsi per paura, che i Goti non portassero soccorso a Cu-

ma: mà alla fine effendo riuscito a Narsete; ch'era di gran lunga superiore di forze, di dar la battaglia, Teja facendo l'ultime pruove del fuo valore, ed ardire rimafe in quella miferamente uccifo; onde i Goti già costernati, veggendosi privi di sì glorioso Capitano, risolfero di rendersi a Narsete, il quale lor accordò, che se ne potessero andare dalle Terre dell'Imperio con tutti gli argenti, ch'effi avevano, e di vivere secondo le loro leggi. Così fu accordato il trattato di buona fede da una parte, e d'all'altra dopo 18. anni di guerra, in maniera, che tutte le Piazze essendosi messe fra le mani de' Commessari di Narsete, i Goti usciron d'Italia l'anno del Signore 552, dove

64. anni, da Teodorico loro Rè, infin a Teja avevano regnato.

Ecco il fine della dominazione de' Goti in Italia, ed in queste nostre Provincie: Gente affai illustre, e bellicosa, che tra gli strepiti di Marte non abbandonò mai gli esercizi della giustizia, della temperanza, della fede, e dell'altre infigni virtà, ond'era adorna; non così barbara, ed inumana, com'altri a torto la reputa. Lasciò vivere i Popoli vinti, e debellati colle stesse leggi Romane, colle quali eran nati, e cresciuti; e delle quali era fommamente offequiofa, e riverente: che non mutò la disposizione, e l'ordine di queste nostre Provincie; non variò i Magistrati; ritenne i Confolari, i Correttori, ed i Prefidi, e moltaltri coftumi, ed iftituti mantenne, sicome eran in tempo degl'istessi Imperadori Romani: tanto che queste nostre Provincie ricevettero altra forma, e nuova amministrazione, non già quando stettero sotto la dominazione de' Goti, ma quando passarono fotto gl'Imperadori d'Oriente; i quali mandando in Italia gli Efarchi, e dividendo le Provincie in più Ducati, diedero perciò alle medefime disposizione diversa da quella di prima, come di qui a poco vederemo.

Non si poterono però evitare que' disordini, e quelle confusioni, che le tante feroci, e crudeli guerre foglion apportare alle discipline, ed alle lettere: certamente in Italia in questi tempi, per quel s'appartiene alla Giurisprudenza, non potevano sperarsi Giureconsulti cotanto rinomati, nè così infigni Professori, ed Avvocati, ch'avessero potuto restituirla nell'antico fplendore nel Foro, e nell'Accademie. Non dee però riputarsi di piccol momento in mezzo a tante, e sì feroci armi, che pensassero i Rè Goti, come fecero Atalarico, e Teodato, di mantener quanto più fosse possibile l'antico lustro del Senato Romano, e dell' Accademia di Roma, con provederla di Professori esperti nella legal disciplina, come sece Atalarico (b), e (b) Cas RA. d'illustri Grammatici, perchè la lingua latina non affatto si perdesse frà tante lingue straniere, e barbare: ed infatti in quest'istessi tempi sarebbe mancata all'intutto, se non si fosse ristabilita in quell'Accademia, e Teodato col fivo esempio, essendone vaghissimo, non v'avesse dato riparo. Fin da questi tempi si lodava Roma per la purità della lingua latina, perchè in tutte l'altre Provincie d'Italia era già di barbarie ricolma; e gl'iffromenti, che per mano di Tabellioni, ch'oggi diciamo Notaj, si stipulavano, non eran di miglior condizione intorn'alla lingua di quel, ch'oggi s'ula in Italia. Narra

WAT. CAP.7.

(e) Forner in Fornerio (c) in Caffiodoro, serbarsi in Parigi nella libreria del Re un arttico istromento di transazione conceputo con formole non migliori di quelle, che ufiam'oggi, nel quale un tal Stefano tutore di Graziano pupillo si transiggè col medesimo per una certa lite, che su rogato in Ravenna nell'ultim'anno dell'Imperio di Giustiniano, cioè nel 38. all'indizione 12: che cade nel 564, di Cristo. E perciò anche in questi tempi si riputava cosa di fommo pregio, chi di lingua latina fosse intendente, sicome fra l'altre lodi; che si davan a Teodato per le sue molte lettere, una era questa. Fure con tutto ciò vide Italia in quest'età un Ennodio, un Giornande, un Boetio Severino, un Simmaco, un Caffiodoro, un Aratore, ed alcun'altri valent'uomini, non in tutto sforniti di scienze, e d'erudizione.

Justin. post. Nov.

Giustiniano, sconsitti, ch'ebbe per mezzo di Narsete i Goti, e ritolta PItalia dalle lor mani, a richiefta, com'e' dice, di Vigilio Pontefice Roma-(d) Pragm. no, promulgò nel penultim'anno del fuo Imperio una Prammatica (d) di più capi, nella quale a' disordini fin allora patiti in Italia, e nell'altre parti Occidentali, pensò dar qualche riparo; fu questa indirizzata ad Antioco Prefetto d'Italia , e data in Coftantinopoli nel 27. anno del fuo Imperio. In quella sicome si confermano tutti gli atti, e donazioni fatte da Atalarico, e da Amalafunta fua madre, e da Teodato istesso, così all'incontro riputando Totila per Tiranno, tutti gli atti, e donazioni fatte da cossui nel tempo della fua tirannide, gli abolifce, gli abbomina, e vuol che di quelli non se n'abbia ragione alcuna: vuol che nelle prescrizioni di 30. e 40. anni non debba computarfi il tempo , ch'Italia ftiè fotto la tirannide di Totila : che nelle liti inforte fra' Romani, non si mescolassero Giudici militari, ma che i civili l'avessero a decidere: diede providenza a' superindicti imposti a' Negoziatori delle Provincie di Calabria, e di Puglia: e molt'altre leggi promulgò allo stato d'Italia, e di queste nostre Provincie appartenenti, che posson osservarsi in questa Prammatica in più capi distinta, la quale si legge dopo le Novelle. Ma cosa assai più notabile offerviamo nella medesima : alcuni per conghietture, ed argomenti scrissero, che per essersi la pubblicazione delle Pandette, e del Codice commessa da Giustiniano al Fresetto dell'Illirico, per questo dobbiam credere, ch'in Italia si fossero anche pubblicate: non bilognan argomenti in cola sì manifelta: per quelta Prammatica abbiamo, che Giustiniano per suo particolar Editto ordinò, che le leggi inferite ne' fuoi libri s'offervaffero per tutt'Italia. Ma perchè poi nel Regno di Totila le cofe de' Greci andaron in ruina, ed i Goti ritornarono nel priftino dominio, in mezzo a tante rivoluzioni di cofe, non poterono certamente aver luogo le sue leggi. Ristorati dapoi per Narsete gli affari de' Greci, e debellati affatto i Goti, volle per questa Prammatica, che non solamente quelle leggi s'offervaffero per tutt'Italia, ma anche quell'altre fue Coltituzioni Novelle, ch'avea dapoi promulgate, in guisa, che formata col voler di Dio una Repubblica, una, e sola anche sosse l'autorità delle leggi per tutte le sue parti, come sono le parole della Prammatica, che come notabili per lo nostro istituto.

atimo, e da altri, fin quì, ch'io fappia, non mai offervate, farà bene di trascriverle: Jura insuper, vel leges Codicibus nostris insertas, quas JAM sub edictali programmate in Italiam dudum misimus, obtinere sancimus; sed O eas, quas POSTEA promulgavimus Constitutiones, jubemus sub edictali propositione vulgari ex eo tempore, quo sub ediciali programmate evulgate fuerint etiam per partes Italiæ obtinente, ut una Deo volente factaRepublica " legum etiam nostrarum ubique prolatetur auctoritas.

Ma non perchè si fosse spento il nome de' Goti in Italia, si mantennero queste Provincie lungo tempo sotto gl'Imperadori d'Oriente, ed i libri di Giustiniano ebbero forse lunga durata: morto Giustiniano, ritornarono di bel nuovo, se non sotto la dominazione de' Goti, sotto quella de' Longobardi, i quali traggon la lor origine da' Goti stessi, e de' quali sono rampolli, e germogli, come si vedrà, quando d'essi farem memoria.

Nè perchè queste Provincie passassero sotto l'Imperio di Giustiniano, vi fu tanto di spazio, che potessero le di lui leggi stabilirvisi, e che l'insigni fue Compilazioni avessero potuto in esse poner piede, e metter quì prosonde radici; se pur ci vennero, tosto delle medesime si spense affatto la memoria, ed ogni vestigio; poiche appena Giustiniano ebbe la gloria d'aver liberata Italia da' Goti, che diftratto per la feconda guerra della Perfia, e per l'invalioni degli Unni, fu dalla morte non guari dapoi nell'anno 565. fopragiunto in età già matura d'anni 82. dopo averne imperato 38. e meli otto. Principe, che se non avesse nell'ultimo di sua vita oscurata la sua fama per Perefia Eutichiana (d), che volle abbracciare, nè mai abjurarla, avrebbé (d) Anaftaf. superata la gloria di molt'Imperadori per la pietà, per la magnificenza, Biblios. Paul. per li tanti egregi fuoi fatti, e per le tante infigni vittorie, che e nella pace, e nella guerra lo renderon immortale; come ce lo rappresentano tutti i più famosi Storici de' suoi tempi, e quelli ancora, che dopo lui siorirono, Teofilo Abate fuo maeftro (e), Procopio, Agatia, Teofane, Zonara, Marcel- (e) Theophilino, Evagrio, e Niceforo fra' Greci; e fra' Latini, Caffiodoro, Warnefrido, lus Abbas ed altri moltiffimi (f); tanto che si rende ora inescusabile l'error di coloro, cepter extat che reputarono, per la testimonianza di Suida, questo Principe così illite- aind Phyrato, e tanto rozzo, che nemmeno sapesse l'abici; quando Giustiniano egli ilme medesimo testifica d'aver letti, e riconosciuti i libri delle sue Istituzioni. (f) Gipha-L'error nacque dalla scorrezione del testo di Suida, che fece stampare in tius. Ale-Milano Demetrio Calcondila, ove in vece di Giustino, come leggesi in tutti mannus in i Codici di Suida del Vaticano, fi leggeva Giustiniano (g); onde ciò, che copium con errore s'ascrive a Giustiniano, dee attribuirsi a Giustino, Zio, e Padre (g) Nicol. adottivo di Giultiniano, come il manifesta Procopio testimonio di veduta, Aleman. 🗚 afferendo che Giustino da pecorajo divenuto soldato, ed indi Comite, final- Procop. 2.28. mente con maraviglioso ravvolgimento di fortuna, si vide al Trono Imperiale innalzato, e che non fapendo fcrivere, firmava gli atti pubblici con certo istromento, o segno fatto apposta, sicome usava di far Teodorico ancora, il quale se bene fosse quel Principe cotanto grande quanto s'è narrato, era nondimeno di lettere ignaro; e come ne tempi più bassi si Tom, I. legge

Digitized by GOOGLE

legge di Witredo Rè di Canzia, e di Taffilone Duca di Baviera. E da alvani fu anche detto, che Carlo M. iftesso non sapeva scrivere, quantunque sapesse leggere, e fosse dottissimo.

#### C A P. V.

Di GIUSTINO II. Imperadore; e della nuova Politia introdotta in Italia, ed in queste nostre Provincie da Longino suo I. Esarca.

**『**Orto Giustiniano , si fransero tutti i suoi disegni , e le fortune degl'Im∗ Peradori Orientali tornaron alla declinazione di prima; poiche effen--forel do fuccedato nell'Imperio Giustino il giovane figliuolo di Vigilanzia, sorel la di Giustiniano, troppo da lui diverso, e per la sua stupidezza essendosi dato tutto in braccio al governo di Sofia fua moglie, per configlio della medefima rivocò Narsete d'Italia, e gli mandò nell'an. 568. Longino per successore (a).

(a) Marquard. Freher. in Chro mologia Exarc.

(b) Sigon. de R. Kal. lib.z.

(e) Biond. bift. lib. 8. decad. ult. jo. Sleidan, de MATHOT SUM. Imp. lib. 2.

Giunto Longino in Italia con affoluto potere, ed imperio datogli dall'istesso Giustino, tentò nuove cose, e trasformò lo Stato di quella: egli fu il Raven apud primo, che defle all'Italia nuova forma, e nuova disposizione, e che nuovo Laurciavium. governo v'introducesse: il quale agevolò, e rendè più facile la ruina della medefima: egli se bene sermasse la sua sede in Ravenna, come avevan fatto gl'Imperadori Occidentali, e Teodorico co' fuoi Goti, volle però dare all'Italia muova forma (b). Tolse via dalle Provincie i Consolari, i Correttori, ed i Presidi contra ciò, ch'avevan fatto i Romani, ed i Goti stelli, e fece in tutte le Città, e Terre di qualche momento, Capi, i quali chiamò Duchi, assegnando Giudici in ciascheduna d'esse per l'amministrazion della giustizia. Nè in tale distribuzione onorò più Roma, che l'altre Città (c), perchè tolto via i Consoli, ed il Senato, i quali nomi infin a questo tempo eranvili mantenuti, la ridusse sotto un Duca, che ciascun anno di Ravenna vi fi mandava, onde furfe il nome del Ducato Romano: ed a colui, che per l'Imperadore risedeva in Ravenna, e governava tutta l'Italia, non Duca, ma Esarca pose nome, ad imitazione dell'Esarca dell'Affrica. Presso a' Greci, Esarca diceasi colui, che presideva ad una Diocesi, cioè a più Provincie; delle quali la Diocesi si componeva : così nella Gerarchia della Chiesa si vide, che quel Vescovo, il quale ad una Diocesi, e seguentemente a più Provincie, delle quali fi componeva, era preposto, non Metropolitano, che aveva una fola Provincia, ma Efarca era chiamato. Così l'Italia patì maggiori trasformazioni fotto l'Imperio di Giustino Imperador d'Oriente, che fotto i Goti medefimi, i quali avevan proccurato di mantenerla nell'ifteffa forma, ed apparenza, con cui dagli antichi Imperadori d'Occidente fu retta, ed amministrata.

Le Provincie, in quanto s'appartiene al governo, furon mutate, e divife; e ficome prima ciascuna aveva il suo Consolare, o Correttore, o il Preside, a' quali stava raccomandata l'amministrazione, ed il governo delle medefime, per questa nuova divisione poi dandosi a ciascuna Città, o Castello il suo Duca, ed un Giudice, ciascheduno d'essi sol s'impacciava del

governo di quelle partitamente, e solamente all'Esarca, che da Rayenna governava tutta l'Italia, stavan sottoposti, sotto la cui disposizione erano, ed a cui ne' cafi di gravame fi ricorreva da' Provinciali. Quindi nelle nostre-Provincie, traffero origine que' tanti Ducati, che ravviseremo nel Regno de' Longobardi, parte sotto la dominazione de' Greci, come fu il Ducato di Napoli, di Sorrento, e d'Amalfi, il Ducato di Gaeta, e l'altro di Bari; e parte fotto i Duchi Longobardi, i quali avendo ritolto a' Greci quafi tutta l'Italia, e gran parte di queste nostre Provincie, ritennero questi medefimi nomi di Ducati : onde poi fopra tutti gli altri s'avanzaron'il Ducato di Benevento, quello di Spoleti, e l'altro del Friuli, come diremo più am-

piamente nel libro feguente di quelta litoria.

Ma non durò guari in Italia l'Imperio de' Greci, nè Longino potè molto lodarfi di questa nuova forma, che le diede; poiche questa minuta divitione delle Provincie in tante parti, ed in più Ducati rendè più facile la ruina d'Italia, e con più celerità diede occasione a' Longobardi d'occuparla; imperocchè Narsete fortemente sdegnato contra l'Imperadore, per essergu itato tolto il governo di quella Provincia, che con la sua virtù, e col fuo valore aveva acquistata; e non essendo bastato a Sosia di richiamarlo, che ella vi volle anche aggiungere parole piene d'ingiuria, e di scherno, dicendogli che l'avrebbe fatto tornare a filar con gli altri Eunuchi, e femmine del suo Palazzo; questo Capitano portò tanto inanzi la sua collera, che mal potendo celar anche con parole il suo acerbo dispetto, rispose, ch'egli all'incontro l'avrebbe ordita una tela, che nè ella, nè fuo marito avrebbon potuto diffricarla; ed avendo licenziato il fuo efercito, da Roma, ove egli era, portoffi in Napoli, da dove cominciò a trattar con Alboino tuo grand'amico Rè de' Longobardi, ch'allora regnava nella Pannonia, e tant'operò, finche lo perfuafe di venire co' fuoi Longobardi ad occupare Italia. Ma poi che per la venuta de' Longobardi in Italia, le cose di quella presero altra forma; e sicome in essa s'introdusse nuova Politia, e nuove leggi, così ancora quefte nostre Provincie furon in altra maniera divise, e prendendo nuovi nomi sotto altri *Dinasti* si videro disposte, ed amminitrate; ed in un medefimo tempo fottoposte alla dominazione non pur d'un sol Principe, ma di varie Nazioni, di Greci, e di Longobardi, e talor anche di Saraceni; farà util cofa per la novità del foggetto, e per la grandezza, e varietà degli avvenimenti, che dopo aver narrata la Politia Ecclefiastica di questo secolo, nel seguente libro partitamente se ne ragioni.

#### AP. V L

# Dell'Esterior Politia Ecclesiastica.

A Chiefa ancorche fotto gl'Imperadori Arcadio, ed Onorio Principi Religiosi, i quali quasi terminaron di distruggere l'Idolatria nell'Impe-

(a) I, 10, C. Th. de Pagan. 1.1. 6 2 C. Th. de Malefic.

Th. de Epifc. L. 46. C. Th. de Haret. Gentiles , quos velgo Paganos appellans. S. August. 43. Doorum falforum, muterumque cultores. 9805 usitato nomine Paganos appellumus, V. Goth. in Notis ad tit. C. Th, de Pa-TAnis. (c) L. 22. C.

(d) L. 21.

23.25. C. Th. de Bagan.

rio Romano, fi vedesse per quel che riguarda questa parte, in istato florido, e tranquillo; nulladimeno fu combattuta da tante, e sì varie eresie, che nè li numerofi, e sì frequenti Concilj, nè le molte Costituzioni degli Imperadori pubblicate contra gli eretici, bastaron per darle pace. La Religione Pagana, se bene sotto gl'Imperadori Cristiani, imitando i sudditi l'essempio de' loro Sovrani, si fosse veduta in grandissima declinazione, nientedimeno, non effendofi reputato colla forza estinguerla affatto, anzi avendo gl'Imperadori fuddetti per lungo tempo tollerato i Templi de' Gentili, molte fuperflizioni pagane, ed il culto degli Dei (a), era quella da più professata, ancorche il numero de' Cristiani era molto maggiore di quello de' Pagani. Mafotto gl'Imperadori Arcadio, ed Onorio il culto Gentile era quafi ridotto a. nulla in tutte le Città dell'Imperio: solamente ne' Castelli, in Pagis, ed in Campagna era l'esercizio di quella Religione mantenuta. Da questo venne (b) L.18. c. il nome de' Pagani, che s'incontra spesso nel Codice di Teodosio (b), per fignificar gl'Idolatrit: nome che lor era allora dato comunemente dal Popolo-Cristiano, in vece di quello di Gentili. Gl'Imperadori Teodosio il giovane, e Valentiniano III. avviliron poi i Pagani in guifa, che, vietando d'ammettergli alla milizia, ovvero ad altro Ufficio, gli ridusse a segno, che l'istesso Imperador Teodofio mette in dubio, se a' suoi tempi ve ne fosse rimaso pur lib. Resratt. uno: Paganos qui supersunt, quamquam jam nullos esse credamus (c). In fine gli condanna, e gli proscrive; ed ordina, che se pur v'erano ancor rimasi lor Tempj, o Cappelle, fiano distrutte, e convertite in Chiese (d).

Ma con tutti gli sforzi di quest'Imperadori, restarono in Campagna, in Pagis, più antichi Tempj, ne quali il culto degli Dei era fostenuto; e permaggior tempo vi fi mantenne, come quelli, che sono gli ultimi a deporre l'antiche usanze, e costumi; tanto che nella nostra Campagna pur si narra, che S.Benedetto a' tempi del Rè Totila abbattesse una reliquie di Gentilità ancor ivi rimasa presso a' Goti, ed in suo luogo v'ergesse una Chiesa. Restava ancor un'infinità di Nazioni barbare nelle tenebre dell'Idolatria; ma fopra-Th. de Paga- tutto affai più in questi tempi perturbavano la Chiefa le scorrerie de Barbari, ed i nuovi Dominj flabiliti nell'Imperio da' Principi ffranieri : quefti o non in tutto spogliati del Paganesimo, ovvero per la maggior parte Arriani, tutta la fconvollero, e malmenarono; e le l'Italia, e queste nostre Provincie non sotferirono sì strane revoluzioni, tutto si dee alla pietà, e moderazione del Rè Teodorico, il quale, ancorche Arriano, lasciò in pace le nostre Chiese; e sicome non variò la Politia dello fiato civile, e temporale, così ancora volle mantenere in Italia l'istessa forma, e Politia dello stato Ecclesiastico, e spirituale.

Lo stesso avvenne, ma per altra cagione, alla Gallia, mercè della conversione del famoso Clodoveo Rè de Franzesi, il quale nell'anno 496. ricevette la Religione Cristiana tutta pura, e limpida, non già contaminata dalla pestilente eresia d'Arrio. Non ebbero prima di Reccaredo questa fortuna le Spagne: non l'Affrica manomessa da' Vandali: non la Germania foggiogata dagli Alemani, e da altre più inculte, e barbare Nazioni:

Digitized by GOOGLE

zioni : non la Brettagna invafa da' Saffoni , non finalmente tutte l'altre Provincie dell'Imperio d'Occidente. Maggiori revoluzioni, e difordini fi videro nelle Provincie d'Oriente. Gli Unni fotto il loro famoso Rè Attila, gli Alani, i Gepidi, gli Ostrogoti, ed ultimamente i Saraceni posero in iscompiglio non meno lo stato dell'Imperio, che della Chiesa.

A tutti questi mali s'aggiunse l'ambizione de'Vescovi delle Sedi maggiori, e l'abuso della potestà degl'Imperadori d'Oriente, i quali ridussero il Sacerdozio in tale stato, che negli ultimi tempi ad arbitrio del Principe sottomisero interamente la Religione. Queste furono le cagioni di quella variazione, che nello Stato Ecclesiastico osserveremo dalla morte di Valentiniano III, fin'all' Imperio di Giustiniano. Vedremo, come quasi depressi, e posti a terra trè Patriarcati, l'Alessandrino, l'Antiocheno, e quello di Gerusalemme, fossero surti quello di Roma in Occidente, e l'altro di Costantinopoli in Oriente, le cui Chiefe discordanti fra loro, cagionaron una implacibil, ed offinata divisione fra' Latini, e Greci: e come quel di Costantinopoli, non essendo la di lui ambizione da termine, o confine alcuno circoscritto, tentasse eziandio invadere il Patriarcato di Roma, e queste nostre Provincie, ancorche come suburbicarie a quello di Roma s'appartenessero,

### Del Patriarca d'Occidente.

L Pontefice Romano, che in questi tempi non men da' Greci, che da' La-L tini cominciò a chiamarsi Patriarca, ragionevolinente ottenne il primo luogo fra tutti i Patriarchi, così per effer fondata la fua fede in Roma, Città un tempo Capo del Mondo; come anche per effer egli successor di S. Pietro. che fu Capo degli Apostoli. Nella sua persona s'uniron perciò le prerogative di Primate sopra tutte le Chiese del Mondo Cattolico, appartenendo a lui, come Capo di tutte le Chiese aver delle medesime cura, e pensiero, invigilare, ch'in quelle la Fede foffe confervata pura, ed illibata, e la difciplina conforme a' Canoni, e che questi fossero esattamente offervati (a). L'ordinaria. (a) Dupin. fua potestà, sicome s'è veduto nel precedente libro, non si stendeva oltre alle de ves. Exel; Provincie Suburbicarie, cioè a quelle, che ubbidivano al Vicario di Roma, fra discipidisser... le quali eran tutte le quattro nostre Provincie, onde ora si compone il Regno; ed in questi limiti s'è veduto essersi contenuta fin'al Regno di Valentiniano.

In decorfo di tempo, perche nella fua perfona andavan anche unite le prerogative di Primate, fu cofa molto facile di stenderla sopra l'altre Provincie. Per ragion del Primato s'apparteneva anche a lui averne cura, e pensiero: quindi cominciò in alcune Provincie, dove credette effervene bisogno, a mandarvi suoi Vicarj. I primi che s'issuirono, furon quelli, che mandò nell'Illirico: Teffaglia, ch'era Capo della Diocesi di Macedonia, nella quale il suo Vescovo esercitava le ragioni Esarcali, dapoi che riconobbe i Vicari mandati dal Pontefice Romano, si vide sottoposta al Ratriarca di Roma, il quale per mezzo de medesimi, non pur le ragioni di Dd 3 Primate.

Primate, ma anche le Patriarcali v'esercitava; e così avvenne ancora oltre alla Macedonia, nell'altre Provincie dell'Illirico. Col correr poi degli anni non folo all'autorità fua Patriarcale fottopose l'intera Italia, ma anche le Gallie, e le Spagne; ond'è che non folo da' Latini, ma da' Greci medefimi degli ultimi tempi era reputato il Romano Pontefice Patriarca di tutto l'Occidente: -ficome all'incontro volevano , che quel di Coftantinopoli fi riputaffe Patriar ca di tutto l'Oriente. S'aggiunse ancora; che a molte Provincie, e Nazioni, che si riducevan alla Fede della Religion Cattolica, erano pronti, e solleciti i Pontefici Romani a mandarvi Prelati per governarle, ed in questa manierà al loro Patriarcato le soggettavano: sicome accadde alla Bulgaria, la quale ridotta, che su alla Fede di Cristo, tosto le si-diede un Arcivescovo; onde nacquero le tante contese per questa Provincia col Patriarca di Costantinopoli, che a se pretendeva aggiudicarla. In cotal guisa tratto tratto i Pontefici Romani estesero i confini del loro Patriarcato per tutt'Occidente ond'avvenne (non fenza però graviffimi contrafti) che s'arrogaron effi la potestà d'ordinare i Vescovi per tutto l'Occidente, ed in conseguenza d'abbattere, e mettere a terra le ragioni di tutti i Metropolitani. Di vantaggio traffero a se l'ordinazioni de' Metropolitani stessi. Così quando prima l'Arcivescovo di Milano, ch'era l'Esarca di tutto il Vicariato d'Italia, era ordinato da' so-(b) Theodo. li Vescovi d'Italia, come si legge appresso Teodorito (b) dell'ordinazione di rit. lib.4. biff. S. Ambrogio, in processo di tempo i Romani Pontesici alla loro ordinazione vollero, che si ricercasse ancora il loro consenso, come rapporta S. Gregorio nelle fue Epistole (c). Trassero a se ancora tutte le ragioni de' Metropolitalib. 2. Ep. 31. ni intorno all'ordinazioni per la concessione del Pallio, che lor mandavano: poiche per quello fi dava da' Sommi Pontefici piena potestà a' Metropolitani d'ordinare i Vescovi della Provincia; onde ne seguiva, che a' medesimi infieme col Pallio fi concedeva tal potestà : quindi fu per nuovo diritto, interdetto a' Metropolitani di poter esercitare tutte le funzioni Vescovili, se non prima ricevevano il Pallio; e fu introdotto ancora di dover prestare al Papa il giuramento della fedeltà, che da lui ricercavasi. Fu ancora in progresso di tempo stabilito, che l'appellazioni de' giudicj, che da' Metropolitani erano profferiti intorno alle controversie, ch'occorrevano per l'elezioni, si devolvessero al Pontesice Romano: che se gli elettori fossero negligenti, ovver l'eletto non fosse idoneo, che l'elezione si devolvesse al Papa: che di lui solo fosse il diritto d'ammettere le cessioni de Vescovati, e di determinare le traslazioni, e le Coadjutorie colla futura fuccessione : e finalmente che a lui s'appartenesse la confermazione dell'elezioni di tutti i Vescovi delle Provincie.

Ma tutte queste intraprese, che si videro sopra l'altre Provincie d'Occidente, non portarono variazione alcuna in queste nostre, onde ora si compone il Regno; poiche essendo quelle suburbicarie, e sù le quali il Papa fin da principio esercitò sempre le sue ragioni Patriarcali, surono come prima a lui sottoposte; ne perciò si tolse ragione alcuna a' Metropolitani, poiche

Digitized by Google

CAP. 7.

(c) Greg.

mon ve n'erano, nè intorno all'ordinazioni de' Vescovi si variò la disciplina de' precedenti fecoli. Non ancora le nostre Chiese erano innalzate ad effer Metropoli; nè anche per la concession del Pallio, a' loro Vescovi eran concedute, come fu fatto dapoi, le ragioni de' Metropolitani: nè fin a questo tempo erano state invase dal Patriarca di Costantinopoli; poiche ciò che fi narra di Pietro Vescovo di Bari (d), che nell'anno 530. sotto il Pontesicato (d) Ughel. di Felice IV. avesse dal Patriarca di Costantinopoli ricevuto il titolo di Arci- de Ep. Bar. vescovo, e l'autorità di Metropolitano, con facoltà di poter consecrare do- di Bari, p 9. dici Vescovi per la sua Provincia di Puglia, non dee a quell'anno riportarsi, quando queste Provincie non erano state ancora da' Greci invase, ed erano lotto la dominazione d'Atalarico Rè de'Goti, ma ne' tempi feguenti, quando fotto gl'Imperadori d'Oriente effendo rimafa parte della Puglia, e Calabria, della Lucania, e Bruzio, e molte altre Città maritime dell'altre Provincie, i Patriarchi di Coffantinopoli col favore degl'Imperadori s'ufurparono in quelle le ragioni Patriarcali, come diremo ne' feguenti libri.

Beatillo bif.

### S. IL Del Patriarca d'Oriente.

E grandi furono l'intraprese del Patriarca di Roma sopra tutte le Provincie d'Occidente, maggiori, e più audaci senza dubbio suron quelle del Patriarca di Costantinopoli in Oriente : egli non solamente sottopose al fuo Patriarcato le trè Diocefi Autocefali, l'Afiana, quella di Ponto, e la Tracia; ma col correr degli anni, quasi estinse i tre celebri Patriarcati d'Oriente, l'Alessandrino, l'Antiocheno, e l'ultimo di Gierusalemme. Nè contenta la sua ambizione di questi confini, invase anche molto Provincie d'Occidente, nè perdonò a queste nostre, che per tutte le ragioni al Patriar-

cato di Roma s'appartenevano.

Da' quali bassi, e tenui principi avesse il Patriarcato di Costantinoposi cominciamento fi vide nel precedente libro. Il Vescovo di Bizanzio prima non era, che un semplice suffraganeo del Vescovo d'Eraclea, il qual presideva come Esarca nella Tracia (e). Sopra tutti erano in Oriente celebri, ed (e) Gelas. eminenti due Patriarcati l'Alessandrino, e l'Antiocheno. Quello d'Alessan-Epis. 1. dria teneva il fecondo luogo dopo il Patriarca di Roma, forse perche Alesfandria era riputata dopo Roma la feconda Città del Mondo: l'altro d'Antiochia teneva il terzo luogo, ragguardevo'e ancora per la memoria, che serbava d'avervi S. Pietro tenuta la sua prima Cattedra. Così le tre parti del Mondo tre Chiese parimente riconobbero superiori sopra tutte l'altre : l'Occidente quella di Roma, l'Oriente quella d'Antiochia, ed il mezzo giorno quella d'Alessandria. Non è però, che sopra tutta Europa esercitasse la sua poteltà l'atriarcale quel di Roma, ovvero quello d'Antiochia per tutta l'Afia. e l'altro d'Alessandria in tutta l'Affrica: ciascuno, come s'è veduto nel secondo libro, non estendeva la sua potestà, che nella Diocesi a se sottoposta: Paltre ubbidivano agli Efarchi propri: e molti altri luoghi ebbero ancora i lora

Digitized by Google

i loro Vescovi Autocefali, cioè a nimo sottoposti. Tali simon in Oriente i Vescovi di Cartagine, e di Cipro. Tali suron un tempo nell'Occidente i Vescovi della Gallia, della Spagna, della Germania, e dell'altre più remote Regioni. Le Chiese de' Barbari certamente non suron soggette ad alcun Patriarca, ma si governavan da' loro propri Vescovi. Così le Chiese d'Etiopia, della Persia, dell'Indie, e dell'altre Regioni, ch'eran suori del

Romano Imperio, da' loro propri Sacerdoti venivan governate.

Vide ancora l'Oriente un altro Patriarca, e fu quello di Gierusalemme. Se si riguarda la disposizione dell'Imperio, non meno, che il Vescovo di Bizzanzio, meritava tal prerogativa il Vescovo di Gierusalemme; e sicome quegli era suffraganeo al Metropolitano d'Eraclea nella Tracia, così questi era suffraganeo al Vescovo di Cesarea Metropoli della Palestina: ma forse con più ragione si diedero gli onori di Patriarca al Vescovo di Gierusalemme: sin da' tempi degli Apostoli su riputato un gran pregio il sedere in questa Cattedra posta nella Città santa, dove il nostro Redentore instituì la sua Chiesa, e dalla quale il Vangelo per tutte l'altre parti del Mondo fu disseminato; dove l'Autor della vita conversò fra aoi, ove di mille sanguinosi rivi lasciò asperso il terreno:

Dove mori, dove sepolto sue, Dove poi rivesti le membra sue.

Ma se altrove in ben mille esempj si vide, come la politia della Chiese fecondasse quella dell'Imperio, e come al suo variare mutasse ancor ella forma, e disposizione, certamente per niun altro convincesi più fortemente questa verità, che per l'ingrandimento del Patriarcato di Coltantinopoli. Da che Costantino il grande rendè cotanto illustre, e magnifica quella Città, che la fece Sede dell'Imperio d'Oriente, con impegno di renderla uguale a Roma, e che fosse riputata dopò quella la seconda Città del Mondo; cominciò il suo Vescovo anch'egli ad estollere il capo, ed a scuotere il giogo del proprio Metropolitano. Per effere stata riputata Costantinopoli un altra Roma, ecco che nel Concilio Costantinopolitano (f) vengon'al suo Vescovo conceduti i primi onori dopò quella, eo quod su nova Roma. Così quando prima, dopo il Romano, i primi onori erano del Patriarca d'Alessandria, fottentra ora quello di Costantinopoli ad occupare il fuo lungo. Egli è vero, come ben pruova Dupino (g), che i soli onori furon'a kui dal Comcilio conceduti, non già veruna Patriarcal giurisdizione sopra le tre Diocesi Autocesali: ma tanto bastò, che col specioso pretesto di questi onori, cominciasse egli le sue intraprese; non passò guari, che invase la Tracia, ed esercitando ivi le ragioni Esarcali, si rendè Esarca di quella Diocesi, ed oscurò le ragioni del Vescovo di Eraclea.

Dopo effersi stabilito nella Tracia, lo spinse la sua ambizione a dilatar più oltre i suoi consini: invade le vicine Diocesi, cioè l'Afia, e Pouto, ed in sine al suo-Patriarcato le sottopone. Non in un tratto le sorprende, ma di tempo in tempo col savor de' Concilj, e più degl'Imperadori. S. Giovan

(f) Conc. Conflantin,

(g) Dupin. loc. cit. dif. fert. 1.

Digitized by Google

Crilostome

Crisostomo più di tutti gli altri Vescovi di Costantinopoli aprì la strada d'interamente occuparle: in fine venne ad appropriarfi non folo la potestà d'ordinar egli i Metropolitani dell'Asia, e di Ponto, ma ottenne legge dall'Imperadore, che niuno fenza autorità del Patriarca di Costantinopoli potesse ordinarsi Vescovo; onde appoggiato sù questa legge, si fece lecito poi ordinare anche i semplici Vescovi. Ecco come i Patriarchi di Costantinopoli occuparono l'Asia, e Ponto; ciò che poi, per render più serme le loro conquiste, si fecion confermare dal Concilio di Calcedonia, e dagli Editti degl'Imperadori (h). S'opposero a tanto ingrandimento i Pontesici Romani: Lione il Santo glie le contrasto, il simile secero i suoi successori, e sopra in Brevier. tutti Gelafio (i), che tenne la Cattedra di Roma dall'anno 492. fino all'anno (i) Gelaf. 496. Ma tutti i loro sforzi riusciron vani, poiche tenendo i Patriarchi di Bist. 4 & B. Costantinopoli tutto il favor degl'Imperadori, si loro sempre non meno confermato il fecondo grado d'onore dopo il Patriarca di Roma, che la giurisdizione in Ponto, nell'Asia, e nella Tracia. L'Imperador Basilisco in un fuo Editto rapportato da Evagrio (k) glie le ratificò: l'Imperador Ze- (k) Evagr. none fece l'istesso per una sua Costituzione, ch'ancor si legge nel nostro lib. 3. cap. 3. Codice (1); e finalmente il nostro Giustiniano con sua Novella (m) secon- (1) L. decerdando quel che da' Canoni del Concilio di Calcedonia era stato statuito, nimus 16. C. de comandò il medefimo. Ciò che poi fù abbracciato dal confenso della Chiefa Universale; poiche effendo stati inseriti i Canoni de' Concili Costantino- 131. 649. I. politano, e Calcedonese ne' Codici de' Canoni delle Chiese, su ne' seguenti secoli tenuto per costante, il Patriarca di Costantinopoli tener il secondo grado d'onore, e la giurisdizione sopra tutte e tre quelle Diocesi.

Ecco come questo Patriarca si lasciò in dietro gli altri tre, ch'erano in Oriente: quelle tre Sedi non pure per lo di lui ingrandimento, e per le frequenti scorrerie de' Barbari, che invasero le loro Diocesi, ma assai più per le sedizioni, e contrasti, che sovente insorsero fra loro intorn'all'elezioni, e intorno a' dogmi, ed alla disciplina, perderon il loro antico lustro, e splendore; e da allora innanzi con quest'ordine si cominciaron a numerare le Sedi Patriarcali : la Romana : la Costantinopolitana : l'Alessandrina : l'Antiochena; e la Gierosolimitana. Quest'ordine tenne il Concilio di Costantinopoli celebrato nell'anno 536. Questo medesimo tenne Giustiniano nel Codice, e nelle fue Novelle, e tennero tutti gli altri Scrittori non meno Greci, che Latini. Non ancora però il nome di Patriarca erafi riffretto folamente a questi cinque : alcune volte soleva ancor darsi ad insigni Metropolitani: così nel fopracitato Concilio di Costantinopoli si diede anche lib. 1. sis. 3. ad Epifanio Vescovo di Tiro; e Giustiniano così nel (n) Codice, come e. 47 6 tim nelle (o) Novelle dà generalmente questo nome agli Esarchi, ch'avevan 46. cm. 34. il governo di qualche Diocesi: non molto dapoi però in Oriente questo

nome si restrinse a que' soli cinque.

Ma in Occidente fi continuò come prima a darfi ad altri Vefcovi, e Me- Nov.7 & 123. tropolitani. In Italia il nostro Rè Atalarico appresso Cassiodoro (p) chia (p) Cas. lib. Tom. I.

(b) Liberat.

(o) Nov. 3. c. 2. Nov. 6. c. 3. Epilog. mo 9. cap. 15.

(4) Paul. Warnefr *lib* (r) Greg. beft. cap. 20. (s) Tom. 5. Concil. col. 980. in lib. Capit. \$\$. cap. 17.

\*\*\*

~q:

mo i Vescovi d'Italia Patriarchi, ed il Romano Pontesice lor Capo, fo chia no per tal riguardo Velcovo de Patriarcai. Da Paolo Warnefrido (4) i Vescovi d'Aquiteja, e di Grado sono anche nomati l'atriarchi. In Franlib. 6. cap. 11. cia quetto nome fu anche dato a' più celebri Metro, o itani, ed a' Primati. & lib. 4. cap. Gregorio di Tours (r) chiamò Nicezio, Fatriarga di Lione. Il Concilio di Mafcon celebrato nell'anno 585, chiamò Prilco Vefcovo di quella Città an-Turon, lib. 3, che Patriarca (s). Defiderio di Cahors appellò ancora Sulpizio Vescovo di Bourges Patriarca: ed Incmaro di Rems non distingue i Patriarchi da' Primati (t). Così ancora nell'Affrica il primo Vescovo de' Vandali assunse il nome di Patriarca, ciò che non senza riso su inteso da' Vescovi Cattolici; ed in (1) Hinemar. decorfo di tempo presso a quelle Nazioni, che si riducevan alla Fede di Cristo, il primo Vescovo, ch'era loro dato, fu detto Patriarca. Ridotta la Bulgaria alla nostra Fede, l'Arcivescovo, che se le diede, ed i suoi Successori presero il nome di Patriarca. Simili Patriarchi hanno ora i Cristiani d'Oriente (u), dove, toltone quelli, che propriamente si dicono Greci, i quali ri-, l'Aleffandrino il Costantinopolitano il l'Aleffandrino l'Aleffandrino il Costantinopolitano il l'Aleffandrino l'Antiocheno, e'l Gerosolimitano, ancorche i Pontefici Romani soglian effi parimente creargli titolari: quante Sette vi sono, altrettanti Patriarchi si contano; così i Giacobiti hanno il lor Patriarca: hannolo i Maroniti, e gli uni, e gli altri prendon il nome di Patriarca d'Antiochia. I Cophti hanno ancora il loro Patriarca, che si fa chiamare Alessandrino, e tien la sua Sede in Alesfandria. Gli Abisfini hanno il loro, che regge tutta l'Etiopia, ancorche al Patriarca de Cophti fia in qualche maniera foggetto. I Giorgiani hanno un Arcivelcovo Autocefalo a niun fottoposto. Gli Armeni hanno due gerierali Patriarchi: il primo rifiede in Arad Città dell'Armenia; l'altro in Cis Città di Caramania.

Abbiam veduto quanto s'innalizaffe il Patriarca di Coftantinopoli fopra. gli altri Patriarchi d'Oriente, e quanto stendesse i confini del suo Patriarcato in questo secolo, fin all'Imperio di Giustino. Ne' due secoli seguenti lo vedremo, fatto affai più grande, volare sopra altre Provincie, e Nazioni; poiche non contenta la fua ambizione di questi confini, ne' tempi di Lione Ifaurico lo vedremo occupare l'Illirico, Epiro, Acaja, e la Macedonia: lo vedrem ancora foggetarfi al fuo Patriarcato la Sicilia, e molte Chiefe di queste nostre Provincie, e contendere in fine col Pontefice Romano per la Bulgaria, e per altre Regioni.

S. III. Politia Ecclesiastica di queste nostre Provincie sotto i Goti, e sotto i Greci sin a' tempi di Giustino II.

~ Eodorico , e gli altri Rè Oftrogoti fuoi focceffori , ancorche Arriani , lasciarono, come s'è detto, le nostre Chiese in pace; e quella medesima politia, che trovarono, fu da lor mantenuta inviolata, ed intatta. Il Ponteface Romano vi in mantenato, ed in queste nostre Provincie, come suburbicarie, esercitava come prima l'autorità sua Patriancale, anzi era riconoscimo come

## REGNO DI NAPOLL LE. III. Cap. 6.

come Patriarca infieme, e Metropolitano; poiche infin a questi tempi le nofire Metropoli, in quanto alla politia Ecclefiastica, non ebbero Arcives ovo, o Metropolitano alcuno: nelle Città, come prima erano semplici Vescovi, riconoscenti il Pontesice Romano, come lor Metropolitano: quindi Atalarico (a), che a' Vescovi soleva dar anche il nome di Patriarca, chiamollo Ve- (a) Cas. 116. scovo de' Patriarchi. E se in alcune Città d'Italia nel Regno de' Goti, e de' 9. 649. 15. Longobardi ancora, i quali furon parimente Arriani, fi videro in una stessa. Città due Cattedre occupate da due Vescovi, l'uno Cattolico, l'altro Arriano; in queste nostre Provincie, le quali si mantennero sempre salde, e non furon mai contaminate dagli errori d'Arrio, i Vescovi prosessaron tutti la Fede di Nicea, e ferbaron le lor Chiefe pure, ed illibate, e mantennero gli antichi dogmi, e quella disciplina, che terbava la Romana Chiesa loro Maestra, e Condottiera. 1 Vescovi governavan le lor Chiese col comun consiglio. del Presbiterio. Non si ravvisava in quelle altra Gerarchia, se non di Preti, Diaconi, Sottodiaconi, Accoliti, Eforcisti, Lettori, ed Ostiari.

I Vescovi eran ancora eletti dal Clero, e dal Popolo, e ordinati dal Papa, come prima, ancorche il favor de' Principi vi comincialle ad avere la fua parte: Grozio (b) portò opinione, che i Rè Goti, o Arriani, o Cattolici (b) Grot. in che fossero, semper Episcoporum electiones in sua potestate hubuere, e rap- Prolegom. ad porta esfersi anche ciò osservato da Giovanni Garzia; ma da' nostri Rè Goti his. Got. non si vide sopra ciò essersi usata altra potestà, se non quella, ch'esercitarono gl'Imperadori, così d'Occidente, come d'Oriente, Effi, come Cuftodi, e Protettori della Chiefa, e come quelli, che reputavan appartener loro anche il governo, e l'esterior politia della medesima, credettero essere della lor potestà, ed incumbenza di regolare con loro leggi l'elezioni, proibire l'ambizioni, dar riparo a' disordini, e tumulti sediziosi, e sovente prevenirgli: riparar gli sconcerti, che allo spesso accadevan per le fazioni delle Parti, e far decidere le controversie, che per quette elezioni solevan sorgere; ma l'elezione al Clero, ed al Popolo la lasciavano, sicome l'ordinazione a' Vescovi Provincia'i, ovvero al Metropolitano. Odoacre Rè degli Eruli più immediato successore di Teodorico in Italia alle ragioni degli Imperadori d'Occidente, nell'elezione del Vescovo di Roma, e degli altri d'Italia, vi volle avere la medesima parte: Basilio suo Presetto Pretorio v'invigilò sempre, anche come e' diceva, per ammonizione del Pontefice Simplicio, il quale gl'incaricò, che morendo, niuna elezione si facesse senza il suo consiglio, e guida (c).

Ad esempio di quel, che sece l'Imperador Onorio nello Scisma della Chiesa Roman. sub di Roma fra Bonifacio, ed Eulalio: ti offerva che Teodorico usaffe della me. Symmac cap. desima autorità per l'altro insorto ne' suoi tempi in Roma fra Lorenzo, e Simmaco. Per la morte accaduta nel fine dell'anno 498. di Papa Anastasio, pretendevano ambedue effere innalzati sù quella Sede: Simmaco Diacono di quella Chiesa su da maggior numero eletto, ed ordinato: ma Festo Senator di Roma, ch'avea promesso all'Imperador Anastasio di far eleggere un Papa. che sarebbe stato ubbidiente a' suoi desiderj, sece eleggere, ed ordinare

Ee 2

Lorenzo.

Lorenzo. I due partiti portarons'in Ravenna a ritrovare il Rè Teodorico, il quale giudicò, che dovesse rimaner Vescovo di Roma colui, il quale sosse stato eletto il primo, ed avesse avuto il maggior numero de' suffragi: Simmaco avea fopra Lorenzo ambedue questi vantaggi; onde fu confermato nel possesso di quella Sede, e nel primo anno del suo Pontesicato tenne un Concilio, dove furon di nuovo fatti alcuni Canoni per impedir nell'avvenire le competenze in fimili elezioni. Quelli, che s'eran opposti all'ordinazione di Simmaco, vedendolo lor mal grado in possesso, fecero tutti i loro sforzi, perche ne fosse scacciato; gli attribuiron perciò molti delitti, sollevaron una gran parte del Popolo, e del Senato contro di esso, e domandaron al Rè Teodorico un Visitatore, cui delegasse la conoscenza di queste accuse: Teodorico nominò Pietro Vescovo di Altino, il quale precipitosamente, e contra il diritto, spogliò incontanente il Papa dell'amministrazione della fua Diocefi, e di tutte le facoltà della Chiefa: questa azione sì precipitofa eccitò in Roma gravi sconcerti, e perniziosi tumulti; Teodorico per acquetargli fece tosto nell'anno 501, convocare un Concilio in Roma, al quale invitò tutti i Vescovi d'Italia (d). V'andaron quasi tutti i Vescovi della nostra Campagna, quel di Capua, di Napoli, di Nola, di Cuma, di Miseno, di Pozzuoli, di Sorrento, di Stabia, di Venafro, di Sessa, d'Alife, d'Avellino, ed alcuni altri dell'altre Città di questa Provincia. Dal Sannio vi si portarono i Vescovi di Benevento, d'Isernia, di Bojano, d'Atina, di Chieti, di Amiterno, ed altri.

(d) Paul. Warnefrid. Zonaras. Grot. in Proleg. ad bift. Got.

> Da queste due Provincie, come più a Roma vicine, ve ne andaron mol-. tiffimi : dall'altre due, come dalla Puglia, e Calabria, e dalla Lucania, e Bruzio, come più a Roma lontane, e più a' Greci vicine, ve ne andoron molti pochi. Vi vennero aucora i Vescovi d'Emilia, di Liguria, e di Venezia, i quali passando per Ravenna, parlaron a Teodorico in savor di Simmaco; ed effendo giunti in Roma, senza volere imprendere ad esaminare l'accuse proposte contra Simmaco, lo dichiararono innanzi al Popolo innocente, ed assoluto; e s'adoperaron in guisa col Rè Teodorico, che si contentò di quella fentenza; ed il Popolo col Senato, ch'erano molto irritati contro al Papa, si placarono, e lo riconobbero per vero Pontesice. Restarono tuttavia alcuni mal contenti, che produssero contra quel Sinodo una scrittura; ma Ennodio Vescovo di Pavia vi fece la risposta, la quale su approvata in un altro Conci⊷ lio tenuto in Roma nell'anno 503, nel quale la fentenza del primo Sinodo fuconfermata. Le calunnie inventate contra Simmaco passaron fino in Oriente, e l'Imperador Anastasio, ch'era separato dalla comunione della Chiesa Romana glie le rinfacciò; Simmaco con una scrittura Apologetica si giustificò affai bene; il quale mal grado de' fuoi Nemici dimorò pacifico possessor di quella Sede fin'all'anno 514, che fu quello della sua morte.

Fu in questi tempi riputato così proprio de' Principi di regolare queste elezioni, per evitar gli ambimenti, e le sedizioni, che Atalarico mosso da' precedenti Scismi accaduti in Roma per l'elezione de' loro Yescovi, volendo

Digitized by Google

dare

dare una norma nell'avvenire, affinche non accadessero consimili disordini, imitando gl'Imperadori Lione, ed Antemio, fece un rigorofo Editto, che dirizzò a Gio. II. Romano Pontefice, il quale nell'anno 532, era fucceduto a Bonifacio sù la Sede di Roma, con cui regolò l'elezioni non folamente de' Pontefici Romani, ma anche di tutti i Metropolitani, e Vescovi, imponen- (1) Castilis, s. do gravissime pene a coloro, i quali per ambizione, o per denaro aspirassero (f) P. Garet. ad occupar le Sedi, dichiarandogli facrilegi, ed infamì, e che oltre alla resti- in vita Castuzion del denaro, ed altre gravi ammende, da impiegarfi alla reparazione foddelle fabbriche delle Chiese, ed a' Ministri di quelle, sarebbono stati severa- claras, Cod. mente puniti da' fuoi Giudici, e le lor elezioni, come Simoniache, avute de summa per nulle, ed invalide: diede con questo Editto altre providenze per evitar Trinis. & fil. Paltercazioni, e litigi full'elezioni, le quali riportate al fuo Palazzo da' Popoli, egli n'avrebbe tosto presa cura, e dato provedimento: dichiarando, obs. cap.2. che ciò, ch'egli Itabiliva per quelto fuo Editto s'apparteneffe non folo per (i) V. Alcian. Pelezione del Vescovo di Roma, sed etiam ad universos Patriarchas, arque lib. 5. par.

Metropolitanas Ecclesias. Fu questo Editto istromentato per Cassiodoro (e), jac. obs. 32. il quale ancorche Cattolico, e nelle cose Ecclesiastiche versatissimo, tanto cap. 26. che oggi vien annoverato fra li non inferiori Scrittori della Chiefa, e da alcumi riputato per Santo, forse perche morà monaco Cassinese (f), non ebbe contro alcun riparo di non folamente istrumentarlo, ma configliarlo ancora, come (1) Casa affai opportuno al fuo Principe; nè fu riputato, fecondo le maffime di questo lib. 9. cap. 16. (m) Leges fecolo, estranio, e lontano dalla sua Real potestà. Fu dirizzato a Papa Gio- olim in atrit. vanni II. che lo ricevè con molto rispetto, e stima, nè se ne dolse; anzi se è Ecclesia locavero esser sua quell'Epistola, che leggiamo frà le leggi del Codice (g), scritta baniur, Cu-all'Imperador Giustiniano, dove tanto commenda il suo studio intorn'alla di- Fend. 115. 17. sciplina Ecclesiastica (poiche Ottomano (h), ed altri (i) ne dubitano, an- Jures. ad Casa corche venga difesa da Fachineo (k) si vede, che questo Pontesice non con- sied. lib. 9. trastò mai a' Principi quella potestà, che s'attribuivano sopra la disciplina (a) L.; 1.16. della Chiefa. E di vantaggio Atalarico lo mandò ancora a Salvanzio (1), che C. Th. de insi trovava allora Presetto della Città di Roma, acciocchè dovesse senza frap- cest. nupt. porvi dimora pubblicarlo al Senato, e Popolo Romano; anzi perchè di ciò 65. ad Patern. ne rimanesse perpetua memoria ne' futuri secoli, ordinogli, che lo facesse lib.8.1 si quis, scolpire nelle tavole di marmo, le quali dovesse egli porre avanti l'atrio di C. de incessis S. Pietro Appostolo per pubblica testimonianza (m).

Vollero i Rè Goti, come successori degl'Imperadori d'Occidente, man-de nupe. tener tutte quelle prerogative, che costoro avevan esercitate intorno all'esterior politia Ecclesiastica, delle quali ne rendono testimonianza le tante loro sessione per
Costinui del Co Costinuzioni, registrate nell'ultimo libro del Codice di Teodosio. Così appar- tantur. V. tenendo ad essi lo stabilire i gradi, dentro a' quali potevan contraersi le noz. Launojo inze (n), vietare i matrimonj ne' gradi più proffimi, dispensargli per mezzo in matrimon. di ioro rescritti (o), ed aver la conoscenza delle cause matrimoniali, non dee potessas part. parer cosa nuova, se tra le formole dettate da Cassiodoro (p), si legga an- 3: art. 11 cora quella de' nostri Rè Goti formata per le dispense, che solevan concedere. (p) Cassioda

mupt. l. in celebrandis, C. ne, lib.7. cap. 45.

ne' gradi proibiti dalle leggi. Così ancora imitando ciò, che fecero gl'Imperadori d'Occidente, e d'Oriente di non permettere affolutamente, e senza lor consenso a' loro sudditi di ascrivern alle Chiese, o Monasteri, di che ne restano mòlti vestigi nel Codice Teodossano: su de' Goti ancora, come scrive (9) Grot. in Grozio (9), non minus laudanda cautio, quod subditorum suorum neminem

Proleg. ad bift. Gos.

permisere se Ecclesiis, aut Monasteriis manoipare, suo impermissu. La medefima politia intorno a ciò fu ritenuta in quette nostre Provincie,

(\*) Jacob. Got. in Cod.

Th. tom. 6. guemquam, C. de Episc. & Clericis.

quando da' Goti passarono sotto gl'Imperadori d'Oriente, e molto più sotto l'Imperio di Giuftiniano. Gl'Imperadori d'Oriente calcaron ancora le medefime pedate; e dell'Imperador Marciano, che in ciò fu il più moderato di (r) Facund. tutti, ficome ferifle Facondo (r) Vescovo d'Ermiana in Attrica, si leggono lib. 12. cap. 3. molti Editti appartenenti all'esterior politia della Chiesa. L'Imperador Lione, imitato dapoi da Atalarico, proibì ancora a' Vescovi l'elezione per ambizione, e per fimonia; ed oltre alla pena della degradazione imposta dal Concilio di Calcedonia, v'aggiunfe egli quella dell'iufamia; ed Antemio fece il medesimo (s). Ma sopra tutti gli altri Imperadori d'Oriente, Giustiniano su quelli, che della disciplina Ecclesiastica prese maggior cura, e pensiero: Anthem. 1 f donde nacque, che gli ultimi Imperadori d'Oriente, non sependo tener poi in ciò regola, nè misura, s'avanzaron tant'innanzi, che finalmente sottopofero interamente il Sacerdozio all'autorità del Principe. Le sue Novelle per. la maggior parte fono ripiene di tanti Editti fopra la disciplina della Chiefa, che vien perciò egli arrollato nel numero degli Autori Ecclefiastici: egli più leggi stabilì intorno all'ordinazion de' Vescovi, della loro età, de' requisiti, che debbon aver coloro per esser eletti, e promossi al Vescovado, della loro refiderza, della loro nozione, e privilegi, ed infinit'altre cose a quelli appartenenti. Regolò le convocazioni de' Sinodi, e de' Concilj, e loro prescrisse il tempo. Diede varj provedimenti intorn'a' costumi, e condotta de' Preti, Diaconi, e Sottodiaconi, delle loro esenzioni, e cariche personali. Fece molti Editti riguardanti la degradazione de' Cherici, ed intorn'alla regolarità, e professione de' Monaci. Diede con sue leggi maggior sorza, e vigore a' Canoni, che furono stabiliti in vari Concili, imponendo a' Metropolitani, a' Vescovi, ed a tutti gli Ecclesiastici l'osservanza di essi; aggiungendo gravi pene a coloro, che a quelli contravvenissero, d'esser deposti, e degradati dal lor ordine; e moltiffimi altri Editti sopra le cole Eccletiastiche stabili, che possono vedersi nelle sue Novelle, e nel suo Codice.

Appartenevafi ancora all'Economia del Principe impedire a' Vescovi l'abuso delle chiavi. Così quando essi s'abusavano delle scomuniche, tosto lor s'opponevano; e Giustiniano stesso con sua legge (t) proibì a' Vescovi le scomuniche, se prima la cagione non fosse giustificata: e ne' Basilici ancor si vede con particolar legge (u) proibito a' Vescovi di scomunicar senza giusta cagione, e quando non concorrano i requisiti da' Canoni prescritti. Quindi avvenne, che i Principi ne loro Reami, che in Europa stabilirono dopo la decadenza dell'Imperio Romano, vi vollero mantenere questo diritto, come

(x) Mov. 123.

(#) Bafil. 1. 30. C. de Episcopis , & Clericis.

Digitized by Google

pra-

praticano gli Spagnoli, ed i Franzesi, e come ancora veggiamo tuttodi in questo nostro Reame; di che altrove ci sarà data occasione d'un più lungo discorso. Nè in questi tempi furono queste leggi reputate come eccedenti la potestà Imperiale, anzi furon queste di Giustiniano comunemente ricevute non men in Oriente, che in Occidente, come ne rendon testimonianza Gio. Scolastico Patriarca di Costantinopoli, S. Gregorio M. (x), Incmaro (y), ed (x) Greg. altri: e se non è apocrisa la sua Epistola, che si legge nel nostro Codice (z), di lib.2. Epist. 54. sì fatta cura, epensiero, ch'egli mostrò verso l'Ecclesiastica disciplina, n'ebbe mar. opusc. per commendatore, e panegerista l'istesso Gio. Romano Pontesice.

Le medesime pedate furon calcate da Giustino suo successore, sotto l'Im- (z) L. incer perio del quale, ora veggiamo queste nostre Provincie. Per la qual cosa non funna Trinis. fu infin'a questo tempo (perciò che s'attiene a questa parte) variata la politia & Fid. Cash. Ecclesiastica di queste nostre Provincie, ma da' Goti, e da' Greci su ritenuta la medefima, che fi vide ne' fecoli precedenti fotto i fuccessori di Costan-

tino, fin a Valentiniano III. Imperador d'Occidente.

### 6. I V. De MONACI.

Ominciarono però in questo secolo le nostre Provincie a sentir qualche mutazione per riguardo del Monachismo, che di tali tempi ebbe nelle medesime la persezione, e lo stabilimento. Come si vide nel precedente libro, non ancora fin'a' tempi di Valentiniano, eranfi in quelte nostre parti sta→ biliti i Solitari, o Cenobiti; ma ecco, ch'effendofi l'Ordine Monattico perfezionato in Oriente, tanto per le leggi degl'Imperadori, quanto da' varj trattati Ascetici, e divenuto sopra tutti gli Ordini quello di S. Basilio celebre, e numerofo, che in due nostre Provincie più a' Greci vicine, cioè nella Puglia, e Calabria, nella Lucania, e Bruzi, comincian a fondarsi in alcune Città delle medelime Monasteri di quell'Ordine, che Basiliani suron appellati.

Nelle due altre, quanto più a' Greci lontane, tanto più a Roma vicine, cioè nella Campagna, e nel Sannio, vedi stabilito il Monachismo per molte regole, ma sopra tutte per quella di S. Benedetto, il cui Ordine fu sì avventurolo, che stabilito nella nostra Campagna, si sparse in poco tempo non

folo per l'Italia, ma eziandio per la Francia, e per l'Inghilterra.

S. Benedetto nacque in Norcia Città della Diocesi di Spoleto verso l'anno 480. Fù condotto giovane in Roma a studiare (a), ma fastidito delle cose (a) 5. Greg. del fecolo, si ritirò in Subiaco 40, miglia da Roma distante, e si chiuse in una in vita S. Bogrotta, ove dimorò per lo spazio di tre anni, senza che alcuno ne avesse notizia, toltone Romano monaco, il quale gli fomministrava dal fuo vicino Monaftero il mangiare: effendo stato poi conosciuto, i monaci d'un Monastero vicino, per la morte del loro Superiore, l'eleffero Abate; ma i loro costumi non confacendosi con quelli di Benedetto, egli si ritirò di nuovo nella solitudine, dove vistato da molte persone, vi fabbricò dodici Monasteri, de' quali (4) Ab. de l'Abate della Noce rapporta i nomi, e i luoghi dove furon fondati (b). Di la suce in non ad vie 5, the

palsò and

in Serie Ab.

(e) V. Ca. paísò nell'anno 529. nella nostra Campagna (c), e fermossi nel Monte, che mil. Pellegr. da Casino antica Colonia de' Romani, la qual'è nella sua costa, prende il Coff. in princ. nome, lontano da Subiaco intorno a 50. miglia, e da Roma 70. quivi giunto, abbatte una reliquia di Gentilità, ch'era in quell'angolo ancor rimafa preffo a' Goti, ed in suo luogo v'erge un Tempio, che dedicò a' SS. Martino, e Giovanni. I fuoi prodigiofi fatti ivi adoperati, e la fantità della fua vita, tiraron in quel luogo della gente, e molti fotto la fua regola ivi rimafero. Si rendè vie più famolo per l'opinione, e stima, che s'acquistò presso a Totila Rè d'Italia , e preffo a molti nobili Romani: crebbe perciò il numero de' fuoi monaci, e vi s'arrollavan i personaggi più insigni; ond'egli stese la sua re-

gola, e gettò gli stabili fondamenti d'un grand'Ordine.

in Chron. lib. 2. cap. 1. (e) Ab. de Caff. loc. cit.

La divozione de' Popoli, e la fama della fua fantità tirò ancora la pietà di molti Nobili ad arrichirlo di poderi, e di facoltà: Tertullo Patrizio Romano, vivendo ancor S. Benedetto, gli donò tutto quel tratto di Territorio, chè (d) Leo Oft. d'intorno al Monastero Cassinese (d); onde Zaccheria in suo Diploma diffe effer quel Monastero edificato in folo Tertulli (e): donogli ancora molte altre possessioni ch'e' teneva in Sicilia; e Gordonio padre di S. Gregorio M. gli Nuce ad Chr. donò una fua Villa, che poffedeva ne' contorni d'Aquino. Così tratto tratto non ancor morto S. Benedetto, cominciò questo Monastero a rendersi numeroso, ed illustre per la qualità de' suoi Monaci, e ad arricchirsi per le tante donazioni, che alla giornata gli si facevano. La sua fama non potè contenersi nella sola Campagna, si mandavan anche Monaci di sperimentata probità, e dottrina a fondar nell'altre nostre Provincie altri Monasteri. Cassiodoro uno de più illustri personaggi di questo secolo, nell'età di 70, anni ritiratosi dalla Corte si fece Monaco, e tratto dalla fama di S. Benedetto, ch'ancor viveva, volle ne' Bruzj, e propriamente in Squillace fuo nazlo Paese, fondarvi un (f) P. Garet. Monastero, che secondo pruova il P. Garezio (f), e rapporta Dupino (g), lo pose sotto la regola di S. Benedetto, nella quale egli viveva; e venuto poi a governarlo, menò in quello venticinque anni, che fù il resto di sua vita, (g) Dupin in effendovi morto vecchissmo d'età di più di 95. anni, verso l'anno 565. di nostra salute, onde Bacon di Verulamio (h) lo sa quasi che centenario.

in differ. de vita Monaft. Caffod. Biblioth, rom. ς. seculo 6. ε(b) Baco bist. vita, 👉 mortis, pag.

Questo è il Monastero Vivariese, ovvero Castellese, di cui tratta ben a lungo il P. Garezio Monaco Benedettino della Congregazione di S. Mauro (i): fondato da Caffiodoro, di cui ne fù Abate, non molto lungi da Squillace a (i) P.Garet, piè del Monte volgarmente chiamato Moscio, ovvero Castellese, da una Villa in via Caff di tal nome quivi vicina, le cui radici vengono bagnate dal Fiume Pelena, 2.5.6.7. oggi detto di Squillace. Fu nomato Vivariese, perche Cassiodoro, mentre occupava i primi onori nella Corte de' Rè Goti, fovente foleva andar a diporto a Squillace fua patria, ed in quella Villa per la comodità, ed abbondanza dell'acque di quel Fiume, che irrigava le radici del Monte, fece costruire molti vivai (k). Avendo dapoi per la caduta de' Goti abbandonata la Corte, rendutosi Monaco, quivi ritirossi, e costrusse in quel luogo ove aveva i suoi vivai, e poderi, questo Monastero, dove compose la maggior parte delle

(A) Caff. lib. 12. VAT. **بې. ۱۲.** 

8.9.10.11.12.

fire opere, e nel quale ancora ebbe per compagno Dionigi il Piccolo (1). Lo (1) Caff. arricchì delle fue possessioni, e d'una biblioteca, e lo rendè illustre, e nume-lib. Divin. roso per molti Monaci; facendo anche nella sommità di quel Monte costruire S. Greg. ad molte celle per coloro, i quali dalla vita Monaftica volevan paffare all'Eremi- Jo. Epife. Sopttica, e da Cenobiti, rendersi Anacoreti, e Solitarj (m). Prima di morire lasciò 33. lib. 7. Roi ivi per Abati, Calcedonio, e Geronzio, l'uno perchè reggesse gli Eremiti, gist. indis. t. che nella fommità del Monte Castellese eransi ritirati, l'altro i Cenobiti del (m) Cass. -Monastero Vivariese. Il P. Garezio (n) rapporta ancora, che dopo la sua mor- lib. Divin. te, per molti anni fu ritenuto da' Monaci Benedettini; ma che poi vi fotten- (\*\*) Garet. trarono in lor luogo i Basiliani, che lungamente il tennero, insino che per le loc. cit. 5.12. fuffeguenti irruzioni de'Saracini , nonfoffe flato disfatto , e ruinato. Così non pur nel vicino Sannio, e nella Puglia cominciarono in questi tempi a fondarsi Monasteri di quest'Ordine, ma anche nelle Provincie più remote, e lontane.

Nell'ultim'anno di fua vita mandò S. Benedetto Placido fuo discepolo in Sicilia a fondarvi de Monasteri del suo Ordine, dove colle donazioni di Tertullo, e devozione di que' Popoli, fù propagato per tutta quell'Isola. Altre missioni in questi menesimi tempi si fecero nella Francia, dove S. Mauro Fausto, e' finoi Compagni vi fecero meravigliosi progressi. Morì S. Benedetto secondo Lione Ostiense, ed altri, nell'anno 543. ovvero secondo alcuni altri nell'anno 547, non effendo ancor appurato presso agli Scrittori il preciso giorno, ed anno della sua morte, di che l'Abate della Noce (o), co- (o) Ab. de me d'un punto d'istoria molto importante, tanto s'affatica, e si travaglia; ma Nuce pag. 92. per la di lui morte crebbero, e s'avanzaron più tosto le fortune al suo Ordine: imperocchè dapoi affai più moltiplicaronfi i Monasterj, e si stese non pur in Italia, Sicilia, e nella Francia, ma ancora nell'Inghilterra, e nell'altre più lontane Provincie dell'Europa.

In cotal guisa queste nostre due Provincie, la Campagna, ed il Sannio,

videro in maggior numero i Monasterj di quest'Ordine, i quali nell'altre due Provincie, come più remote, furon più radi; ma ben all'incontro più numerosi quelli fondati sotto la regola di S. Basilio : la Puglia, e la Calabria : il Bruzio, e la Lucania, e le Città maritime della Campagna, come Napoli, Gaeta, Amalfi, ed alcune altre, che per la maggior parte lungo tempo dimorarono fotto gl'Imperadori d'Oriente, come più a' Greci vicine, e co'quali aveano affai più frequenti commerci, ricevettero con maggiore prontezza i loro iftituti; ed in Oriente effendo la regola di S. Bafilio affai celebre e rinomata, quindi avvenne, che tutti, o la più parte de'Monalterj, che vi si fondavano, sotto quell'Ordine eran'istituiti. In Napoli S. Agnello fù il primo, per quanto si sà, che vi stabilisse un Monastero, cominciato bist Trithem. prima da S. Gaudioso, di cui egli ne sti Abate. Alcuni (p) credettero, che (q) Carac. S. Agnello seguitasse la regola di S. Benedetto; ma il P. Caraccioso (q) pruo-Monum Sacra. Neap. de S. va affai chiaro, che fù Monaco Basiliano, il quale trovando, che S. Gau- Agnello Ab-

Tom. L

dioio, quando fi ricovrò in Napoli, dove morì l'anno 453, avanti, che foffe base Ughell. nato S. Benedetto, v'avea eretto un Monastero, egli vi stabili la regola di de Episc Neap. S. BafiS. Basilio: Ordine che in que'tempi erasi renduto assai celebre, e rinomato. Nè quello passò sotto la regola di S. Benedetto, se non ne' tempi posteriori, morto Agnello, dopo l'anno 590, quando i Benedettini cominciaron ad essere più considerati, e si renderon più famosi. Molto tempo dapoi ne'secoli mena noi remoti verso l'anno 1517, suabitato da Canonici Regolari della Congregazione dels'alvatore (r), sicome oggi giorno vi dimorano. E così in questo sesto secolo, come ne'secoli seguenti si videro inNapoli molti di questi Monasteri sotto la regola di S. Basilio, come il Monastero Gazarese nella piaggia di mare: de'SS. Nicandro, e Marciano: di S. Sebastiano: de'SS. Basilio, ed Anastasio nella Regione Amelia: di S. Demetrio nella Regione Albina: di S. Spirito, ovvero Spiridione: di S. Gregorio Armeno nella Regione Nostriana: di S. Maria di Agnone: di S. Samona: de'SS. Quirico, e Giu-

(s) P. Ca rac. loc. eis. Ugh. l. loc.

litta, ed altri: ed in Napoli, ed altrove (s). Ecco come in queste nostre Provincie fossero stat'introdotti i Monasterj. Iprimi, che vi comparvero furono fotto la regola di S. B. filio, e di S. Benedetto; e quindi, essendosi già introdotte le Comunità di donzelle, le quali facevan voto di virginità, e dopo certo tempo ricevevano con folennità il velo: si videro parimente iMonasteri di donne sotto la regola di S.Benedetto, ch'ebbero ancora per loro condottiera Scolastica di lui sorella; e sotto quella di S. Basilio, che sono i più antichi, che ravvisiamo in queste nottre Provincie. Così presso di noi su stabilito l'Ordine Monastico, il quale però in questi tempi non avea fatti que' maravigliosi progressi, che si sentiranno in appresso. Nè gli Abati, e'Monaci erano stati ancora sottratti dalla giurisdizione de'Vefcovi, nè lor conceduti que' tanti privilegi da' Pontefici Romani, i quali per avergli a se devoti, e ligi, dapoi lor concedettono. Si rendè perciò il Monte Casino uno de'due più celebri Santuari, ch'ebbero in quest'età le nostre Provincie, ove concorrevan'i Peregrini da dutte le parti del Mondo. Un'altro in questi medesimi tempi era surto in Puglia n. I Monte Gargano per l'apparizione di S. Michele, che narrafi accaduta in quella grotta a tempo di Papa Gelafio,mentre la Sede di Siponto era occupata dal Vescovo Lorenzo. Santuarj, che nel Regno de'Longobardi, e de'Normanni si renderono così chiari, e rinomati, che per la loro miracolosa fama, tiraron a sè non pur i Peregrinì dalle più remote parti del Mondo, ma anche i maggiori Rè, e Monarchi d'Europa, ed i più potenti Principi della Terra.

### S. V. Regolamenti Ecclesiastici; e nuove Collezioni.

Regolamenti Ecclesiastici si videro in questi tempi, non men intorno a'Dogmi, che alla Disciplina, assai più ampj, e numerosi. Coll'occasione d'essersi convocati più Sinodi, e Concilj, si stabiliron in conseguenza moltissimi Canoni. Si cominciò a stabilirne anche di quelli, che s'appartenevano alla potestà de' Principi. I gradi di parentela, che prima si regolavano secondo le leggi Civili, suron anche regolati da' Canoni, e le proibizioni delle nozze surono stese a' cugini, ed a' siglinoli de' cugini. Teodosio M.

avea

### DEL REGNO DI NAPOLI. Lib. III. Cap. 6. 327

avea prima proibite le nozze fra' cugini, il che confermaron Arcadio, ed Onorio fuoi figliuoli, come attesta S. Ambrosio (a): Giustinieno poi le permile (b); onde Triboniano volendo inserir nel suo Codice la legge di Teodo- Ep. 66. ad Pafio (c), la smozzicò sconciamente per non farla contraddire a ciò, che Giu-ternum. ffiniano avea sù ciò variato (d). I Canoni ora le proibiscono, non pur fra rum, Instit. cugini, come avea fatto Teodofio, ma anche fra figliuoli di quelli; ed in- de Nupriis. trodusser poi un nuovo modo di computare i gradi, che Cujacio (e) stima (e) L. si quis non effer più antico di S. Gregorio M. a del Papa Zaccheria. Non s'eran'an-Nupriis. cor'intesi regolamenti intorno alle facoltà delle Chiese, ma essendo in questi (d) L. in colotempi cresciute, e malmenate dagli Ecclesiastici, si cominciò a far de' Cano-brandis, C. de ni per impedirne il diffipamento, e l'alienazioni. Era della potestà de Prin- (e) Cujac. sis. cipi, il proibir l'opere fervili nel di di Domenica, e gl'Imperadori ne stava- decretal: de no in possesso, come si vede dalle leggi di Lione, e d'Antemio (f) : ed ora si consanguin. vede sopra di ciò esserfene anche fatti Canoni. Il dichiarar le Chiese per Afili (g) s'apparteneva agli steffi Imperadori, come se ne leggono molte Co- de Feriis. stituzioni nel Codice di Teodosio; ma ora questo diritto vien anche dichiara- (2) V.P. Sarp. to da' Canoni. Ne furon eziandio stabiliti molti sù l'usure, e divorzi, e so- de jure Affler. pra altre materie, la cui providenza, e regolamento s'apparteneva, ed era della potestà, ed Imperio de' Principi. Quindi si vide il lor numero crescere in immenso; onde surfero altri Codici, e nuove Compilazioni.

Nel precedente libro s'è veduto, che fin a' tempi di Valentiniano III. così la Chiesa Occidentale, come l'Orientale non conobbero altri regolamenti, che quelli, che furono raunati nel Codice de Canoni della Chiefa Universale, compilato per Stefano Vescovo d'Efeso. Ma dapoi nel primo anno dell'Imperio di Giustiniano, nel 527. usci fuori la Collezione di Dionigi il Picco-Questi sù un Monaco Scita abitante in Roma, e sù il primo che introdusse l'uso di numerar gli anni dalla nascita di Cristo S. N. come noi facciamo ancora (h); poiche prima fi computavano, e nella maniera dell'antica (b) Doviat. Roma per li Confoli, o per li primi stabilimenti de' Principi Greci successori biß. das Drois d'Alessandro: ovvero per li tempi de'Martiri, che sofferirono il martirio sotto Can. par. 1. Diocleziano: ed in Ispagna per l'Era d Augusto Imperadore, che precede 28. anni alla nascita di Cristo. Egli sù amicissimo di Cassiodoro, dal quale sù ricercato, che istruisse nelle discipline, e particolarmente nella Filosofia i suoi Monaci nel Monastero Vivariese (i): lesse quivi insieme con Cassidoro la (i) P. Garet. Dialettica, e più anni dimorò suo compagno in quel magisterio. Gli encomi, in vita Cas. che da Caffiodoro gli vengon dati fi leggono ancora nelle fue opere (k). Egli 21. arricchì la Chiesa Latina di molte traduzioni fedeli dell'opere de' Greci; ed (k) Cass. Elb. a richiesta di Stefano Vescovo di Salona (1) in Dalmazia tradusse in latino la Div. lett.cap. raccolta de' Canoni Greci più fedelmente, che non era la traduzione antica 22 (1) Cas. loc. latina, della quale fi fervivano gli Occidentali: a questa aggiunte tutto ciò, cir. Doviat. che v'era nel Codice Greco, cioè i 50. Canoni Appostolici, i Canoni del Con-bist. du Droit cilio di Calcedonia, di Sardica, di Cartagine, e d'altri Concilj d'Affrica.

Aggiunse parimente l'Epistole Decretali di Siricio Papa, che mori l'an. 398. F f 2

(argomento,

(argomento, che l'Epiftole, che fi rapportono prima di Siricio fieno apocrife).

(m) Fleury in Inft. Jur. Marca deConcord. lib. 3.

Si chiamavano lettere Decretali quelle, che i Pontefici scrivevano sopra le consultazioni de' Vescovi per decidere i punti di disciplina, e le quali si mettevano fra? Canoni. Così i Greci mettevano fra i Canoni le tre lettere di S. Bafilio ad Anfilochio, ed alcune altre de' più famosi Vescovi delle Sedi maggiori (m). A queste poi, dopo la morte di Dionigi, furon aggiunti i Can. in prine. Decreti di Gregorio II. compresi in 17. capitoli, come su ofservato da Pietro (n) P. de de Marca Archivescovo di Parigi (n). Quel che reca maraviglia si è, chebenche il Codice Greco, di cui fi fervì Dionigi, finisse nel Concilio Costantinopolitano I. al quale eransi poi aggiunti discontinuatamente i Canoni del Concilio Calcedonense, come afferma il medesimo Dionigi nella prefazione a. Stefano Vescovo di Salona, tuttavia avendovi dovuto aggiunger tanto del suo come i Canoni Sardicensi, ed Affricani, non fa niuna menzione del Concilio Efesino, ode' suoi Canoni fatti nell'anno 43 I. quando questi Canoni si trovano nel Codice Greco dato in luce da Justello nell'anno 1610. onde si rifiutal'opinione di coloro, che stimano, che Giustiniano nella Novella 121. fatta nell'anno 541, avesse confermato, e data forza di legge al Codice de' Canoni comp lato da Dionigi; poiche quivi Giustiniano conferma anche i Canoni fatti nel Concilio Efesino, ivi: Sancimus vicem legum obtinere sanctas (6) V. Dov. Ecclesiasticas regulas, &c. in Ephesina prima, in qua Nestorius est dumnatus De. cit. n 2. Oc. Doviat (o) però dice, che Dionigi non ne fece menzione, perche e pare 1. cap. quel Concilio non stabili Canoni attenenti alla disciplina, ma solamen-(p) C. if lib. te Canoni riguardanti l'esecuzione della condanna di Nestorio, e suoi ade-

Div led cap. renti.

Gan factor.

a. 6.3.

Questa Collezione di Dionigi, in Occidente, ed in queste nostre Provin-(q) Can. 1. cie ebbe tutta l'autorità, e tutto il vigore (p); e da Nicolò I. R. P. (q) vien (r) In infer chiamata per eccellenza Codex Canonum, e dal diritto Canonico Corpus eap. 3 de pre- Canonum (r). E ne' tempi seguenti ebbe tanta forza, che nell'anno 787. (s) Sirmond data in dono da Adriano I. a Carlo M. (s) questo Principe comandò a'. Ve-20. Conc. fcovi di Francia, che invigilaffero all'offervanza de' Canoni in quella racchiu-Gall. ad A si; e comprese que' decreti nel suo Capitolare d'Aix la Chapelle, che sece (i) V Justel. comporre nell'anno 789. secondo che narra Justello (i)

in praf. ad Intorno al medefimo tempo nell'anno 547. Fulgenzio Ferrando Diaco-Cod. Eccl.Un no di Cartagine fece un altra raccolta di Canoni (u) ma con diverso ordi-(w) Dov. hift. ne, più tosto citandogli, che rapportandogli, e sotto ciascun capo raccolse par. 1 cap. 22. i Canoni di diversi Concili, della quale fa menzione Graziano nel suo Des (x) Grat. creto (x)

Il Cardinal Baronio (y) stima, che circa questi medesimi tempi sieno. (y) Baron, state fatte le Collezioni di Martino di Braga, e di Cresconio. Altri credoad An. 527. no (z) che quella di Martino fosse fatta intorno all'anno 572, e l'altra di (z) Doviat. Cresconio circa l'anno 670. Martino, di nazione Unghero, e Monaco Benebe. eit. num. dettino, fù Vescovo di Braga in Portogallo. Fece la sua raccolta per uso delle Chiefe di Spagna, traducendo i Sinodi Greci, ed aggiungendovi altri: Canoni: Canoni di Concili Latini, e spezialmente de' Toletani: questa Collezione però fuori delle Spagne non ha avuto uso, nè autorità, se non quanto avesse

fervito per illustrazione (a).

Cresconio Vescovo d'Africa compose la sua Collezione di Canoni, della August. par. quale ci resta un Compendio, il cui titolo secondo un MS. che rapporta il Ponisse. cap. Baronio era questo: Concordia Canonum à Cresconio Africano Episcopo dige- 15. 😸 sta sub capitibus trecentis. E perche ivi fassi anche menzione d'un Poema in Grat. Dialog. versi esametri composto dal medesimo Cresconio per celebrar le guerre, e le vittorie riportate da Giovanni, Patricio contra i Saraceni d'Affrica, fa conto il Baronio, che egli vivesse intorno a' tempi di Giustiniano Imperadore.

Giovanni Scolastico, che mandato Eutichio in esilio, sù innalzato al Patriarcato di Costantinopoli da Giustiniano Imperadore (b) e visse anche dopolui, fuil primo, che in Oriente avesse fatta Raccolta, dove s'unissero Alemannum insieme i Canoni colle Leggi, spezialmente le Novelle di Giustiniano, la qual ad bist Arcan. spezie di libro su chiamata poi Nomocanone da Scrittori seguenti : e benche lec. cie. questa Collezione divisa in cinquanta titoli, da principio ebbe qualch'uso; nondimeno Teodoro Ballamone nel supplimento osserva, che a tempo suo, gioè nella fine del fecolo duodecimo, non aveva alcuna stima, come quella ch'era stata adombrata dal Nomocanone di Fozio più utile, e più abbondante (c).

Quette furono le Collezioni de' Canoni, che dopo il Codice de' Canoni Florent. della Chiesa Universale sursero ne' seguenti tempi infin all'Imperio di Giustino successor di Giustiniano (d): le quali non avevan forza di legge, se non justel lee cit. quando dagl'Imperadori, e Principi era lor data. La Chiefa non avea peran- P. de Marca che in questi tempi acquistata giurisdizione perfetta, sì che potesse far valere de Concord lib. i fuoi regolamenti, come leggi, ed obligare i Fedeli con temporal costrin- g gimento all'offervanza de' medefimi, o punire i trafgreffori con pene temporali: obbligavan folamente per la forza della Religione le loro anime; e le ry in Inflia. pene, e galtighi erano spirituali, di censure, penitenze, e deposizioni. I Principi per mezzo delle loro Costituzioni lor davan forza di legge, obbligando i fudditi ad offervargli con temporale costringimento, come il manifestano in Oriente le Nove le di Giuftiniano, la Collezione di Giovanni Scolattico i Nomocanoni di Fozio,e di Balfamone; ed in Occidente, nella Francia i Canitolari di Carlo M. in Ispagna le leggi di que'Rè, per le quali a' Canoni, Stabiliti ne' Concilj tenuti in Toledo, o altrove, davan tutta la forza, ed au-. torità; ed in Italia i tanti Editti di Teodorico, e d'Atalarico, che appresso, Caffiodoro fi leggono.

## §. VI. Della Conoscenza nelle Cause.

OStato Ecclesiastico, durante la dominazione de' Goti in queste nestre Provincie, non acquistò maggior conoscenza, o nozione nelle cause, di quella, ch'ebbe ne precedenti secoli sotto i successori di Costantino insino, all'Imperio

(a) V.Ane.;

(b) V. Nic. Procopii. Justel:

(c) V. France

Digitized by Google

all'Imperio di Valentiniano III. era ancor ristretto nella conoscenza degli affari della Fede, e della Religione, di cui giudicava per forma di politia: nella correzione de' coftumi , di cui conosceva per via di censure; e fopra le differenze insorte fra' Cristiani, le quali decideva per forma d'arbitrio, e d'amichevole composizione. Non ancora avea acquistata giurisdizione perfetta, nè avea Foro, o Territorio, nè i moi Giudici eran divenuti Magi-Teodorico, e gli altri Rè fuoi fuccessori lo contennero ne' fuoi limiti, nè la di lui conoscenza trapassò i confini del suo potere spirituale: toltone la conofcenza in quelle tre fole occorrenze, gia ricordate, in tutto il resto gli Ecclesiastici osservavano le leggi civili, e come membri della società civileubbidivano, come tutti gli altri, a' Magistrati secolari, così ne' giudici criminali, come civili, da' quali eran giudicati, e puniti. L'accuse si riportavan al Principe, perche o egli le giudicasse, o delegasse ad altri la loro cognizione, e sovente per li loro delitti eran mandati in esilio, e deposti dalle loro cari-Si è veduto, come il Popolo Romano l'accuse, che inventò contra Simmaco, le portò fin a Ravenna al Rè Teodorico, perchè prendesse a giudicarle, dimandandogli un Visitatore, sicome gli sti dato, perchè lo sentenziasfe; non altrimente di ciò, che fecero i Vescovi d'Italia contra Damaso, i quali ricorfero a gl'Imperadori Graziano, e Valentiniano, pregandogli, che prendessero a giudicare quel Papa da loro accusato. Non recava maraviglia in questitempi, mandarsi dal Rè i Vescovi, come loro sudditi, ed il Papa stesso in varie parti, ove portava il bisogno, e chiamargli a lor posta, nel che sempre erano pronti-edubbidientissimi: Papa Giovanni I, su mandato dal Rè Teodorico fino in Costantinopoli per ottener dall'Imperador Giuffino I. la revocazione d'un fuo Editto, col quale esprimeva, che le Chiese degli Arriani fi fossero date a' Cattolici: e non avendo avuta questa imbasciata quel successo da Teodorico sperato, imputandosi alla sospetta sede di Giovanni, e poca buona condotta da luiusata, quando egli era di ritorno per Ita- 🥄 lia, lo fece arrestare in Ravenna, dove morì il dì 27. di Marzo dell'anno 526. E Teodato mando Papa Agapito a Costantinopoli per trattar con Giustiniano la pace cotanto da lui bramata.

(e) Caff.lib. 9. em. 15.

Il Rè Atalarico stabili con suo Editto istromentato da Cassiodoro (e), che quelli, i quali per simonia, ed ambizione erano stati eletti, fosser acculati avanti i suoi Giudici, e puniti severamente, stabilendo premi agli accusatori, con dar loro la terza parte di ciò, che venissero condennati, ed il rimanente da doversi impiegare alle sabbriche delle Chiese, e per sovvenimento de loro Ministri.

Intorno alle loro cause civili sù serbata a'Magistrati secolari la medesima giurisdizione che prima avevano; dovevan innanzi a loro istituire i giudici, proponer le loro azioni, e citati dar malleveria judicio sisti. Solamente il Rè Atalarico savorì in ciò la Chiesa Romana, approvando una confuetudine, che s'era introdotta nel Clero di quella, di doversi prima i suoi Preti convenire, o accusare avanti il loro Vescovo. I Magistrati secolari,

che in Roma da quel Principe erano stati destinati ad amministrar giustizia, secondo ciò che praticavasi in tutte l'alcre Provincie, ad istanza del suo creditore, costrinsero un Diacono di quella Chiesa a soddissar il debito; e lo Rrinfero con tanta acerbità, che lo diedero in mano del medefimo creditore a custodirlo. Un altro Prete della medesima Chiesa per leggieri cagioni accusato, lo trattarono assai aspramente, e con molti strazi. Il Clero di Roma con flebili lamenti, e preghiere ricorse al Rè Atalarico, esponendogli, che nella lor Chiesa per lunga consuetudine, affinche i loro Preti intrigati nelle liti del Foro, e tra'negozi del secolo, non si distogliessero dal culto divino, erasi introdotto, che avanti il loro Vescovo dovessero convenirsi: e che ciò non offante, da' suoi Magistrati erano stati un lor Prete, e un Diacono acerbamente, e con molte contumelie trattati; pregavano per tanto la clemenza di quel Principe a darvi opportuno provedimento. Il Rè alle loro preci rispose, che per la riverenza, ed onore, che si doveva a quella Sede Appostolica (f), d'allora innanzi stabiliva, che se alcuno avea da convenire (f) Cass. III. qualche Prete del Clero Romano in qualsivoglia causa, dovesse prima ricor- 8. cap. 24. rere al giudicio del Vescovo di quella Sede, il quale dovesse, o egli cono-Aposolica Sedis scere more sue sanctitatis de' meriti della causa, ovvero delegarla, equita-bonorem. sis studio terminandam; ma se l'attore, o l'accusatore usando di questa riverenza, si vedesse deluso, e differito nelle sue dimande, o quelle disprezzate; tunc ad secularia fora jurgaturus occurrat. All'incontro se pretermesfo questo suo comandamento, ricorrerà alla prima a' Tribunali secolari, gl'impone pena di dieci libre d'oro, da doversi da' suoi Tesorieri immantenente riscuotere, e per le mani del Vescovo dispensarsi a' poveri, e di vantaggio cadesse dalla cansa, e con tal doppia pena sosse punito. Ma non tralasciò Atalarico nell'istesso tempo d'ammonirgli, che vivessero, come si conveniva al loro stato, dicendogli: Magnum scelus est crimen admittere, quos nec conversationem decet habere secularem; professio vestra vita celestis est. Nolite ad mortalium vota humilia, & errores descendere. Mundani coarseantur humano jure, vos fanctis moribus obedite.

Ecco come in questi tempi in tutte l'altre Chiese, de' Magistrati secolarì era la conoscenza, e giurisdizione delle cause, così civili, come criminali degli Ecclesiastici, erano sottoposti a' loro giudici, ed ammende: nè perchè al folo Clero di Roma, per riverenza di quella Sede, volle Atalarico usar questa indulgenza, su perciò al suo Vescovo, o pure a quelli, a' quali egli delegava le caufe, data per giudicarle giurisdizione alcuna; ma solo, che dovessero terminarle more sua sanstitatis, & aquitatis studio, in forma d'arbitrio, e di caritatevole composizione, non già in forma di giudicio, e di giultizia contenziola.

Giultiniano adunque fu il primo, che cominciò ad accrescere la conoscenza de' Vescovi nelle cause degli Ecclesiastici, e diede a quelli privi egio di non piatire avanti Giudici laici. Questo Principe, sicom'egli era pietoso, e religiolo, così accrebbe la conoscenza de Vescovi, ordinando per le fue Novelle

(g) Nov. **8**3. & 123. Novelle (g), che nell'azioni civili i Monaci, ed i Cherici farebbero convenuti in prima innanzi al Vescovo, il quale deciderebbe le loro differenze prontamente senza processi, e senz'alcun rumore, o strepito di giudicio; a condizione però, che se una delle Parti dichiarasse fra dieci giorni di non volere acquetarfial fuo giudicio, il Magistrato ordinario prendeffe cognizione della caufa, non per forma d'appellazione, come alcuni credettero, e come in ciò superiore al Vescovo, ma tutto di muovo: e se giudicava come aveva arbitrato il Vescovo, non vera appellazione da lui: ma se altrimente, si dava in questo caso luogo all'appellazione. E quanto alle cause criminali, era permesso d'indirizzarsi contra il Cherico, o innanzi al Vescovo, ovvero al Giudice ordinario, salvo ne' delitti Ecclesiastici, come d'eresia, simonia, inobbedienza al Vescovo, ed ogn' altro concernente la loro qualità, la cui conoscenza era attribuita al solo Vescovo: come altresì delle differenze concernenti alla Religione, e alla politia Ecclesiastica anche contro a' laici. Stabilì ancora, che se nelle cause criminali il Cherico fosse condennato dal Giudice laico, la sua sentenza non potesse eseguirsi, nè il Prete degradarsi, senza l'approvazione del Vescovo, che se egli non lo volesse fare, era necessario di ricorrere all'Imperadore. Ed in quanto Vescovi, diede loro particolarmente questo privilegio di non piatire per niente innanzi a' Magistrati laici, il qual privilegio diede ancora alle Religiose per la Novella 79. che gl'Interpreti hanno malamente steso a' Religiosi. E questo regolamento di Giustiniano contenuto nella Novella 123. è quasi interamente reiterato dalle Costituzioni dell'Imperador Costantino III. figliuolo d'Eraclio, e d'Alessio Comneno, rapportate per Balfamone nel titolo festo del suo Nomocanone. Ecco come per privilegio del Principe si cominciò ad ingrandire la conoscenza de' Vescovi : non è però, ch'allora acquistassero giustizia persetta, che il diritto chiama giurisdizione, sopra i Preti, non avendo di que' tempi Territorio, cioè Jus terrendi, nè preciso costringimento. Per la qual cosa non potevano di lor autorità imprigionare le persone Ecclesiastiche, nè avevan carceri : nè potevan imporre pene afflittive di corpo, d'esilio, e molto meno di matilazion di membra, o di morte, anche ne più gravi delitti; nè condennare all'ammende pecuniarie.

Le pene, che usavano, erano deposizioni, o sospensioni degli Ordini, digiuni, e penitenze: e questa forma di disciplina continuossi per tutto l'ottavo secolo: ciò che ottimamente notò Gregorio II. in quella bella ' (%) Gregor. Epiftola, che dirizzò a Lione Haurico (h), dove fa vedere quanta fia grande la differenza, fra le pene dell'Imperio, e della Chiesa: gl'Impe-Tour. Richer. radori condannano a morte, imprigionano, mandano i rei in esilio, e riin Apolog 10. legano: non così i Pontefici: Sed ubi, come sono le sue parole, peccarit quis, & confessus fuerit, suspendii, vel amputationis capitls loco, Evangelium, & Crucem ejus cervicibus circumponunt, eumque tamquam in carcerem, in secretaria, sacrorumque vasorum æraria conficiunt, in Ecclesia

II. Epift. 13. **u**k. 36.

Digitized by Google

Diaconia 🕶

Diaconia, & in Catecumena ablegant, ac visceribus eorum jejunium, oculisque vigilias, & laudationem ori ejus indicunt. Cumque probe castigarint, probeque fame afflixerint, tum pretiosum illi Domini Corpus impartiunt, & Sancto illum Sanguine potant : & cum illum vas electionis restituerint, ac immunem peccati, sic ad Deum, purum insontemque transmittunt. Vides, Imperator, Ecclesiarum, Imperiorumque discrimen, &c.

Avevan però gli Ecclesiastici in questi tempi cominciato ad usurparsi la potestà di bruciare i libri degli Eretici, perchè nell'anno 443, il Pontefice Lione il Santo bruciò in Roma molti libri de' Manichei, quando prima la cenfura folamente apparteneva alla Chiesa; ma la proibizione, o bruciamento al Principe (i), di che altrove ci tornerà occasione di (i) Feuret. più lungamente ragionare.

lib. 8. cap. 2. num. 7.

### S. VII. Beni Temporali.

On al pari della conoscenza nelle cause, su l'ingrandimento de' beni temporali nelle nostre Chiese: su questo di gran lunga a quello superiore. I Principi intorno agli acquisti, che tuttavia facevano, non molto vi badavano, e non folo poca cura si presero d'impedire gli eccessivi, come fecero Teodosio M. e gli altri Imperadori suoi successori, ma anch'essi vi contribuirono con donazioni, e privilegi (k). Quando prima gli acquisti (k) Cas us. tacevansi dalle sole Chiese, ora cominciando in queste nostre Provincie a 12. 649.13. fondarvisi de' Monasteri, ancor essi ne tiravano la lor parte, e molti buoni presagi ne diedero, sin da' loro natali, i Monasterj di S. Benedetto.

S'aprirono ancora nuovi altri fonti, donde ne scaturiva maggior ricchezza: furfero in questi tempi i Santuari, e allargossi grandemente la venerazione delle reliquie de' Santi. I tanti miracoli, che si predicavano, l'apparizioni Angeliche, le particolari devozioni a' Santi, e l'efortazioni de' Monaci, tiravano le genti per la loro devozione ad offerire a' loro Monasteri ampie richezze. Fù riputato ancora in questi tempi il donare, o lasciare per testamento alle Chiese, essere un fortissimo remedio per ottener la remissione de' peccati. Salviano (1) che fiorì nell'Imperio d'Ana- (1) Salvian. flasio, esortava a molti pietosi, che soccorressero le loro anime, ultima lib. 2. & sign. rerum suarum oblatione. Quindi sovente leggiamo nelle donazioni fatte adver. avairi. alle Chiese quella clausola: pro redemptione animarum, &c.

Si stabilì ancora un nuovo fondo affai più stabile di quel di prima , donde Com. lib. 2. se ne ritraevano buoni emolumenti: le decime, che ne tre primi secoli era- \*\*. 1. no libere, e volontarie; e nel quarto, e quinto fecolo, per la tepidezza de' Fedeli in darle, erano avvalorate da' fermoni de' PP, e dalle loro esortaziomi, perchè non le tralasciassero; in questo sesto secolo divennero debite, e necessarie (m). Vedendo, che niente allora giovavano le prediche, e l'e- (m) Fr. de fortazioni, fù bisogno ricorrere ad ajuti più forti, e vigorosi; onde si pensò Roye Inflit. a stabilirle per via di Precetti, e di Canoni. Così molti Concilj d'Occidente, de decim. e più Decretali de' Romani Pontefici fecero paffare in legge l'uso di pagarle. · · · Tan. L

(z) Paul. lib. 15. sub Anast.

Per queste, ed altre vie, le ricchezze delle Chiese cominciaron ad essere affai più ampie, e considerabili, ed a posseder esse particolari patrimonj. La Chiesa di Roma sopra tutte l'altre si rendè ricchissima, tanto che narra Paolo Warnefrido (n), ch'avendo Trasimondo Rè de' Vandali in Affrica mandato in efilio 220. Vescovi, Simmaco, che allor sedeva nella Cattedra di Roma, fece a tutti somministrare ciò, che lor bisognava per sostentarsi. Nè fi pensò folo a' modi d'acquiftar le ricchezze, ma anche a' modi di confervarle; poiche colle ricchezze essendo congiunto il rilasciamento della disciplina, e de' costumi, quelle appropriandosi gli Ecclesiastici, come facoltà proprie, dove prima non eran considerate, se non come patrimonio de' poveri, venivan in confeguenza mal impiegate, e peggio distribuite; onde più Concilj (quando che prima non erasi per anche fatto alcun regolamento fopra questa materia ) si mossero a stabilire un gran numero di Canoni, proibendo l'alienazioni, regolando il modo di distribuirle, e badando fopra tutto alla loro conservazione, e sicurezza. Egli è però ancor vero, che non perciò i Principi lasciarono di stabilir leggi intorn'a' beni Ecclesiastici, regolando gli acquisti, e tal ora anche le maniere di distribuir. gli, e vietar gli abusi: e Giustiniano ci accerta d'aver egli di suo diritto. stabilite molte leggi intorno a' medesimi (o).

(0) P. de Marca de Concor. Sac. ← Imp. lib. 2.

(r) CAR, con-Bitutum 62. cauf. 16. 98. 1. (s) Grat. poft ean. po[[e][io-Bes end, canf. ch qu.

La divisione de frutti di questi beni in quattro parti, una all'Amministratore, o Beneficiato, l'altra alla Chiefa, la terza a' Poveri, e la quarta a' Che-11. n. 3. rici, che s'attribuisce a Papa Simplicio, il qual fu eletto nell'anno 468. non fù inquesti tempi sempre costante, nè la medesima per tutte le Provincie (b) Cap. 16. d'Occidente. In Francia nel Concilio I. d'Orleans (p) ragunato l'anno 511. s'affegna la metà al Vescovo, e l'altra metà al Clero. In Ispagna, dal Con-(4) Cap. 21. cilio I. di Braga (4) tenuto nell'anno 563. la divisione dell'oblazioni si riferva a' Cherici tutti in comune. Ma dapoi nel Concilio IV. di Toledo convocato fotto il Rè Sifenando nell'anno 633, fù stabilito, che i Vescovi avesfero la terza parte delle rendite (r). Così, come affai approposito notò Graziano (s), secondo la diversità de' luoghi, e consuetudine delle Regioni, al Vescovo era riservata, in alcune la terza, in altre la quarta parte: nè tali divisioni furon sempre, e da per tutto invariabili, e perpetue.

> Grande, che fosse stato in questo sesto secolo l'accrescimento de beni temporali delle nostre Chiese, e de' Monasteri, a riguardo però degli altri immensi, ed eccefsivi acquisti, che poi si videro nel Regno de' Longobardi, e de' Normanni, era comportabile, nè moltà alterazione recoffi perciò allo Stato Civile: maggiore lo ravviseremo sotto i Longobardica.

il Regno de' quali faremo ora per narrare.



## DELL' ISTORIA CIVILE

DEL

# REGNO DI NAPOLI.

L I B R OIV.



Longobardi non altronde, che da' Goti riconoscono la loro origine, e la Penifola di Scandinavia fù dell'una, e dell'altra gente la comune madre: Régione, che a dovere fù da Giornande appellata Vagina gentium, e che può meritamente vantarsi di avere prodotti tutti quelli Principi, che lungamente le Spagne, buona parte delle Gallie, e sopra tutto l'Italia signoreggiarono, la quale

ancorche veggasi di questi tempi sottratta dal dominio de' Goti, ben tosto ricadde fotto quello de' Longobardi; e questi poi mancati, sotto i Normanni, che pure vantano la medesima origine (a). I Gepidi, che dalla prosapia (a) Giornapde' Goti discesero, usciti da quella Penisola insieme co' Goti, alla Vistola des bist. Gos. fermaronfi (b): indi fuperati i Borgognoni, fi avanzarono, come narra (b) Grot. in Procopio, nell'una, e nell'altra riva del Danubio, dove furono a' Romani Prolog. ad infesti per le varie incursioni, e scorrerie, che secero in quella Regione, secondo che scrive Vopisco. Finalmente regnando in Oriente Marziano Imperadore, avendo discacciati gli Unni dalla Pannonia, quivi fermarono le loro Sedi. Egli è altresì appresso sì gravi Scrittori costantissimo, che divisi fra loro i Gepidi, da questa divisione ne sursero i Longobardi; ond'è, che Salmasio (c) rende a Noi testimonianza d'aver egli in alcuni antichi libri (c) Salmas. Greci, non ancora impressi, osservato, che i Gepidi si nomavano Longo- apud Grec.

bardi: Gepide, qui dicuntur Longobardi: e Costantino Porfirogenito Imperador di Costantinopoli, dall'istoria di Teofane (quelli, che da' Greci fra il numero de' Santi fù venerato) trascrisse ancora, che dalla divisione de'

(d) Costant. Gepidi surfero i Longobardi (d).

Chì primamente di lor facesse memoria egli è Prospero Aquitanio Vede Admin. lmperio cap. 25. scovo di Reggio, che scrisse innanzi Paolo Warnefrido Diacono d'Aquileja : parla egli di questi Longobardi, dando loro la medesima origine, i quali dalla Scandinavia, giunti a' lidi dell'Oceano, avidi di nuove Sedi, pritnieramente sotto Ibone, ed Ajone loro Capi vinsero i Vandali, e si differo Winili, cioè vaghi, non avendo allora alcuna ferma Sede; ma dapoi avendo eletto per loro Rè Agilmondo, dopo aven scorse varie Regioni, finalmente nella Pannonia si fermarono. Dopo Agilmondo ebbero succeffivamente per loro Rè, Lamisco, Leta, Ildeoc, Gudeoc, Classo, Taxo (e), e dopo questi Waltau; del qual Principe appresso altri non fassi memoria, Prolog, ad bift. ficome colui, che regnò picciol tempo, ed in continue guerre. Succederono poscia Waco, Audoino, e finalmente Alboino, quello che avendo stabilito con Narsete una ben ferma, e stretta pace, ed amicizia, su poi riferbato alla conquista d'Italia.

Come questi Popoli prendessero il nome di Longobardi, non bisogna volerne più di quello, che con molta afficuranza ne scrisse Paolo Warnefrido (f), cioè, che questi Winili si dissero Longobardi per la lunghezza (g) Conitant. delle loro barbe, le quali con tanto studio serbayansi essi intatte dal ferro; imperciocchè fecondo il lor linguaggio, lang non fignifica altro, che longa, e baert, barba: nel che s'accordano Costantino Porfirogenito (g),

Longibardia, Ottone Frisingense (h), Guntero (i), e Grozio.

Sò che alcuni moderni Scrittori non contenti di quel che sì antichi, e gravi Autori rapportano, han voluto ricercare in altri paesi l'origine di questi Popoli, ed il nome de' Longobardi non dalla lunghezza delle loro Friting 16.2. barbe, ma, come credette l'Abate della Noce (k), dalla lunghezza delle geft. Fred Im loro alabarde, ed altri altronde, effer derivate.

Alcuni niegano effere dalla Scandinavia usciti, ma dalla interior Ger-(i)Gunther mania; dicono che molto prima di quel, che narrafi della loro ufcita da quella Penisola, de' Longobardi secero menzione Strabone, Tacito, (k) Ab. de Tolomeo, e Patercolo (l), come di Popoli, che nella interior Ger-Nuce in No-mania viveano, onde il nome loro effendo più antico, non dalla barba tis ad Chron, lunga, come dice Paolo Warnefrido, ma altronde aopo è, che derivi. Il nodo con molta facilità fù fciolto dell'incomparabile Ugon Grozio (m); poiche quelto nome non fignifica altro, che uomini di batha lunga, come lo riconobbero tutti i Germani, e Warnefrido istesso: ora i nomi di questa forte, che derivano da'vari abitì, ed afpetti, faglion ora appresso un (m Grot in Popolo, ora preffo ad un altro in vari luoghi, ed anche in vari tempi distantissimi, secondo, che appare la novità, e Aranezza, nascere, e fpandersi tra quella gente, la quale della novità si maraviglia. Presso a" Ger-

ex bistoria S. Theophanis. Et Gepides quidem, ex quibus posten Longebardi, atque Avares per successionem oriundi (e) Grot. in

Porphyrog.

(f) Paul. Warnefr. Bb. I. cap 9. Porph. de Them, lib. 2. Thema XI. **è** promi∬a barba incolarum dicta est (b) Otho per.

lib. 2. Grot. bec cit.

Leon. Oftienf. \$48.95.

(1) Tacit. Bb. 2. Annal. Vel. Paterc. ₩. 2. bift.

Prolegom ad bift, Got. **245. 28.** 

Germani, come narra Tacito, era cosa usitatissima fassi crescere i capelli, e la barba, nè folevan quelli tofarsi, se non dopo sconsitta l'oste nemica; ma qual'ora avveniva, che un grande stuolo d'uomini compariva in altra Regione con un aspetto assai nuovo, e strano, certamente, che presso a coloro eran denominati per quel nuovo, e strano aspetto, onde eran forpresi; e quindi non è maraviglia, se quella novità, ora in un hogo, ora in un altro avesse prestata occasione al nuovo nome : che fuvi di comune tra Domizio Enobarbo, Federico Barbaroffa, ed alcuni famoli Corfari di questo nome? niente, se non, che essendo simili d'aspetto, su anche a lor comune il nome. Ogni ragion vuole adunque, che in sì fatte cose crediamo a'vecchi Scrittori, e delle cose de' Longobardi preoisamente, a Paolo Warnefrido, che ancorche nato in Italia, fù d'origine Longobardo, s il quale è l'unico, ed il proprio Scrittore de fatti loro. Ove manca questo Scrittore, possiam ricorrere ad Erchempeto, e dopo costui agli attri Scrittori contemporanei, che non ne mancano (n); onde faviamente n'ammo- (n) Questi nifce Grozio, che dobbiam credere a'vecchi, quando questi nuovi Scrittori fono l'Anonulla ci recan di più credibile, e di più certo; e tenere co' primi, che i nimo Saler-Vandali, gli Oftrogoti, e Westrogoti, i Gepidi, ed i Longobardi, tutti alla altri raccolti Scandinavia debbiano la loro origine.

Ma ciò, che siasi, egli è presso a tutti costante, che i Longobardi dopo Pellegr. in avere scorse varie Regioni d'Europa, finalmente nella Pannonia si fermaro-Longos. no, la qual Provincia fù da essi dominata per 42. anni, e si contano da Agilmoldo fino ad Alboino dieci Rè, fotto i quali vissero. Nel Regno d'Alboino, essendo stato mandato in Italia Narsete da Giustiniano per discacciarne i Goti, che fotto Totila avevan riacquistata quella Provincia, egli essendo già molto tempo prima in lega co' Longobardi, mandò Ambasciadori ad Alboino, dimandandogli foccorfo contra i Goti. Alfora fu, che Alboino gli mando una eletta banda di guerrieri, i quali ajutassero i Romani contra i Goti (o). Costo- (o) Paul. ro paffando per lo Golfo del mare Adriatico, vennero in Italia; e fu la prima Warnefe. volta, che questi Popoli videro queste belle contrade, e in una di queste nostre lib.2. cap. L. Provincie, cioe nel Sannio, ponessero il piede, come diremo. Uniti in tanto so' Romani, vennero a battaglia co' Goti, ed effendo loro riuscito di rompergli in quella battaglia, ove rimale Totila uccifo, carichi di molti doni, e vincitori ritornarono alle proprie stanze; ed in tutto il tempo, che i Longobardi possederono la Pannonia, furono in ajuto de' Romani contra i nemici de medelimi, e Nariere mamenne, e conservò sempre una stretta, e sedel amioizia con Alboino; onde non fu a hi impreta moho difficile allettarlo (per vendicarsi del torto fattogli da Sosia moglie dell'Imperador Giustino) a venire alla conquista d'Italia, sicome colui al quale erano altresì note le ricchezze di questa Provincia, e le molte altre prerogative, onde era fornita. Risolfe intanto questo Principe, agl'inviti di Narsete, di mettersi egli in persona alla tera del fuo Efercito, ed avendo anche per questa impresa soll'ecitato l'ajuto degli Saffoni, lasciata la Pannonia agli Urni (donde questa Provincia prese

Gg 3

por

(p) Hifto-Tiola ignoti Monaci Caffinen.`apud Camil. Pell. bistoria Princ. Longob. P. Warnefr. Certum est ansom , tume Albe in multes fesis, quas vel ulii Reges, vel ipse caperat Zentibus ad Italiam addurum , in quibus babitant vicos Gepidos, Bulgaros, Sarmatas, Pannomios, Suevos, Noricos , sive aliis buinsmoappellamus. (q) Paul. Æmil. de reb. Èranc.

poi il nome d'Ungheria) con legge, che sè per qualche finistro accidente non gli riulcifle l'imprefa per cui partiva, e gli bilognaffe ritornare, doveffero restituirgli ciò, che loro si lasciava, si pose co' suoi Longobardi, e loro samiglie, e co' Saffoni, ed altri popoli in cammino, e nel mese d'Aprile dell'anno 368. regnando nell'Oriente Giultino Imperadore, entrarono in Italia (p). Trovavali allora questa Provincia sprovista d'ogni ajuto, e divisa in tante parti per la nuova forma, che Longino Esarca di Ravenna l'avea data; onde potè Alboino in un tratto occupar Aquileja con molte Terre della Provincia di Venezia; ed in questo stesso anno 568, prese anche Friuli Capo di questa Provincia, e quivi fermatofi l'inverno, ridotta quella in forma di Ducato, ne lib. 2. cap. 12. creò Gifulfo fuo nipote Duca. Ecco l'origine, ed il nome del Ducato Forojulienje, che fu il primo costituito da' Longobardi nella Provincia di Venezia.

Tolta da Alboino questa Provincia a' Greci, passò nel seguente anno eum ex diver- 569. ad occupar Trivigi, ed Oderzo; indi lasciatosi addietro Padova, Monte Selice, Mantova, e Cremona, forprende Vicenza, Verona, e Trento, e l'altre Terre di quella Provincia; e secondo, che queste Città venivan in fuo potere, così a ciascuna d'esse, oltre a lasciargli un valido presidio de' rife; unde uf Longobardi, vi creava un Duca, che la reggesse. Questi Duchi nel lor prinque bodie eo- cipio, a somiglianza de' Duchi di Francia, che ci descrive Paolo Emi-Iio (q), non furono, che femplici Uffiziali, o Governadori di Città, e la lor

durata pendea dall'arbitrio del Principe, che gli creava.

#### C A P. L

di nominibus Di Alboino I. Rè d'Italia, che fermò la fua fede Regia in Pavia; e degli altri Rè suoi successori.

> TOn furono nel feguente anno 570. minori gli acquifti, che Alboino fece nella Liguria; avendo egli paffato il fiume Adda, tosto prende Brescia, Bergamo, Lodi, Como, e tutte l'altre Castella della Liguria infino all'Alpi; indi all'impresa di Milano Capo della Provincia s'accinge, che dopo breve affedio si rende alle sue armi. Passata questa Città sotto il suo dominio, i Longobardi fubito gridarono Alboino Rè d'Italia, e con acclamazioni giolive per tale lo falutarono, dandogli l'asta, ch'era allora l'insegna del Regio nome. I riti, e le cerimonie, che si praticavano da queste Nazioni nella creazione de'loro Rè, non erano, che d'innalzare l'eletto fopra uno fcudo in mezzo all'Esercito (a), e con acclamazioni gridarlo, e salutarlo Rè, dandogli in mano l'afta, in fegno della Real dignità. Questo fù il principio del Regno de' Longobardi in Italia fotto Alboino I. Rè d'Italia, ma XI. Rè de' Longobardi, se tra la serie de' loro Principi, che ressero la Pannonia, vuol si anche annoverare Waltau, che regnò poco, ed il fuo Imperio fù molto contrastato. Noi a' quali nulla giova tener conto de' Rè della Pannonia, lo di-

(a) V. Pa. tric. in Marte Gallico, cap....

remo in questa Istoria I. Rè d'Italia, e secondo quest'ordine nomineremo gli altri fuoi successori : e dal mese di Gennaro di questo anno 570, numereremo il principio del Regno d'Alboino, e de' Longobardi in Italia, non dalla loro entrata, come hanno fatto altri, che fù nell'anno 568. L'Abate Bacchini nelle sue Dissertazioni sopra il libro Pontificale di Agnello Ravennate, avverte, che due Epoche si debbono stabilire per togliere ogni confusione; l'una presa dall'entrata de' Longobardi in Italia nel 568. a' 2. di Aprile; l'altra dal cominciamento del Regno di Alboino in Italia, che corrisponde a' 29. di Dicembre dell'anno 568. con queste due Epoche mostra le ragioni, per le quali s'ingannò il Baronio, che fa morire Alboino nel 571. dopo trè anni, e mezzo di Regno affegnatigli da Paolo Diacono, e difende il chiariffimo Sigonio cenfurato da Camillo. Pellegrino intorno a questo particolare, confrontando esattamente i computi dell'uno, e dell'altro dal suddetto anno primo del Regno de' Longobardi fino alla morte di Kotari leguita nel 671. fecondo Paolo Diacono, ed in Sigonio, i quali mirabilmente con-

vengono.

Ma che che ne sia, non essendo del nostro instituto esaminar tanto sottilmente i tempi, Alboino avendo ridotta la Liguria sotto la sua dominazione, con non minor felicità nell'altre vicine Provincie stende il suo dominio. Affedia Pavia, ma per la difficoltà del fito, non effendogli riuscito di prenderla, vi lascia nell'affedio parte del suo esercito, e col rimanente invade PEmilia, la Toscana, e l'Umbria. Prende molte Città dell'Emilia, Tortona, Piacenza, Parma, Briffello, Reggio, e Modena. La Toscana è quasi tutta in fua potestà; e passando nell'Umbria, occupa in prima Spoleto, Città un tempo, quanto antica, altrettanto nobile; che se bene da' Goti fosse stata ruinata, era stata nulladimeno dapoi da Narsete restituita al suo stato primiero, e da Alboino non folo confervata ma fú adornata ancora d'altre prerogative, avendola fatta Metropoli dell'Umbria, la quale ridotta da lui in forma di Ducato, a Spoleto la fottopose, dove costituì Duca Faroaldo, che ne Thil primo Duca (b), e quindi poi il Ducato Spoletano cominciò a celebrar- (b) Paul: si, e sopra gli altri si rendè cospicuo, onde fra gli tre famosi Ducati de Lon- Warnest. 186. gobardi fu annoverato; e cosi parimente dava in tanto Alboino all'altre Cit- 3. 647. 7. tà ancora i loro Duchi, che l'amministrassero, come aveva fatto nelle Provincie di Venezia, e della Liguria. Ma disbrigato questo Principe dall'impresa di queste Città, fece tantosto ritorno all'assedio di Pavia, ed alla fine dopo il terzo anno, riduffe quella alla fua ubbidienza, ed ancorche fieramente sdegnato contro a' suoi Cittadini per tanta resistenza usatagli, pensasse di passargli tutti a fil di spada, persuaso nulladimeno dagli stessi Longobardi del contrario, se ne ritenne, ed entrato nella Città, su da tutti per Rè acclamato, e falutato. E quivi, come in Città forte, ed opportuna volle stabilire la sua sede Regia; onde poi avvenne, che durante la dominazione. de' Longobardi in Italia, Pavia fosse sopra tutte le altra sue Città innalrata per Capo, e Metropoli di tutto il Regno d'Italia.

Alboing

Warnefr.lib. 2. cap. 14.

Alboino per gli tanti, e sì veloci acquisti, credendo aver già ridottà l'Italia fotto la sua signoria, portatosi a Verona, volle celebrarvi un folenne convito. Teneva questo Principe per moglie Rosmonda figliuola di Comundo Rè de' Gepidi, al quale in una battaglia colla vita aveva tolta anche la Pannonia, e spinto dalla sua fiera natura, fece del teschio di Comundo fare una tazza, nella quale, in memoria di quella vittoria, folea be-(c) Paul. re (c): essendo dunque Alboino in questo convito divenuto allegro, avendo il teschio di Comundo pieno di vino, lo fece presentare a Rosmonda Regina, la quale dirimpetto a lui fedeva, dicendo a voce alta, che voleva intantà allegrezza avesse ella bevuto consuo padre : la qual voce su come una ferita nel petto della donna; onde deliberata di vendicarsi, sapendo, che Almachilde Nobile Longobardo, e giovane feroce; amava una fua damigella, tratto con costei, che celatamente desse opera, Almachilde in suo cambio dormiffe con lei : ed effendo Almachilde, secondo l'ordine della damigellà, venuto a ritrovarla in luogo ofcuro, giacque, non fapendolo, con Rofmonda, la quale dopo il fatto se gli scoperse, e dissegli, ch'era in suo arbitrio, o ammazzare Alboino, e godersi sempre di lei, e del Regno, o esser morto dal Rè, come stupratore della moglie. Consentì Almachilde di ammazzare Alboino; ma dapoi, che eglino l'ebbero uccito, veggendo, come non riusciva loro di occupare il Regno, anzi dubitando di non effer morti da' Longobardi, per l'amore, che ad Alboino portavano, con tutto il Tesoro Regio fe ne fuggirono in Ravenna a Longino, dal quale furono onorevolmente ricevuti. Ma Longino riputando effere allora il tempo comodo a poter diventare, mediante Rosmonda, ed il suo Tesoro, Rè de Longobardi, e di tutta Italia, conferì non lei questo suo disegno, e la persuase ad ammazzare Almachilde, e pigliar lui per marito: il che da lei accettato, ordinò una coppa di vino avvelenato, e di fua mano la porfe ad Almachilde, che affetato usciva del bagno, il quale come l'ebbe bevuta mezza, sentendosi commovere le viscere, ed accorgendosi di quel ch'era, sforzò Rosmonda a bere il resto; e così in poche ore l'uno, e l'altro di loro morirono, e Longino restò privo della fperanza di diventare Rè.

#### 6. L Di CLEFI II. Re d'Italia.

(d) Paul. Warnefr. lib. 1. sap. 14.

Longobardi in tanto morto Alboino, che regnò tre anni, e sei mesi, dopo averlo amaramente pianto, raunatisi in Pavia principal Sede del loro Regno, fecero Clefi loro Rè (d); uomo quanto nobile, altrettanto di spiriti altieri, e crudele, il quale appresso Ravenria riedificò Imola stata rovinata da Narsete, occupò Rimini, e quasi infino a Roma, ogni altro luogo; ma nel corso delle fue vittorie morì per mano d'un suo famigliare, non avendo regnato, che diciotto mesi. Fù Clesi in modo crudele, non solamente contra gli stranieri, ma diandio contra i suoi Longobardi, che questi sbigottiti della potestà Regia, punto non curaron d'eleggerfi subito altro Rè, ma per die-

ci anni continui vollero più tosto a' Duchi obbedire; ciascun de' quali ritenne il governo della fua Città, e del fuo Ducato con piena facoltà, e dominio, non riconofcendo come prima l'autorità Reale, o altro fupremo Dominio. Questo consiglio su cagione, che i Longobardi non occuparono allora tutta l'Italia, e che Roma, Ravenna, Cremona, Mantova, Padova, Monselice, Parma, Bologna, Faenza, Forlì, e Cesena, parte si difesero un tempo, parte non furon mai da loro conquistate; imperocchè il non avere Rè, gli fece men pronti alla difesa; e poiche di nuovo il crearono divennero (per essere stati liberi un tempo) meno ubbidienti, e più facili alle discordie fra loro. La qual cosa, prima ritardò le loro conquiste, e dapoi in ultimo sù cagione, che fossero d'Italia cacciati.

Non dee quì tralascarsi di notare con Camillo Pellegrine (e) l'error fat- (e) Camil. to già comune tra' moderni Scrittori, i quali feguitando il Sigonio, o qual-Pellegr, in che altro Scrittore più antico di lui, credettero, che i Longobardi abbomi- cam Benenando la potestà Regia, mutassero la forma del Regno, e che morto Clesi, vons. dissers. creassero allora trenta Duchi, fra i quali sù diviso il loro Regno, perocchè 10 chi attentamente confidererà le parole di Paolo Warnefrido (f), che di que- (f) Paul. sta mutazione favella, scorgerà, che i Longobardi morto Clesi, trascurando Warnest. Ilb. d'elegger subito il loro Rè, forse atterriti della crudeltà di quel Principe, 2. cap. als. e spaventati dall'infelice fine, ch'ebbero Alboino, e Clefi, seguitarono a vivere sotto i loro Duchi: i quali non furono allora la prima volta istituiti per dar nuova forma, e mutar l'antica del Regno loro, ma fin da' tempi del Rè Alboino, e di Clefi fi ritrovavano già eletti, secondo l'usanza de' Longobardi presa da' Greci, che dopo la conquista delle Città, per governo delle medesime vi destinavano un Duca, sicome in fatti lo stesso Warnefrido ne accerta, che nella morte di Clefi si ritrovavano preposti come Duchi, al governo di Pavia, Zaban: a quel di Milano, Alboino: di Bergamo, Wallari; di Brescia, Alachi: di Trento, Evin: del Friuli, Gisulfo: ed oltre a costoro, nell'altre Città a' Longobardi foggette, v'erano trenta Duchi, a ciascun de' quali il governo d'esse era commesso. Per la qual cosa, dall'essersi differita l'elezione del Rè, non altra novità fù introdotta, fe non che, ficome prima questi Duchi erano a' Rè in tutto subordinati, e come suoi Ministri dipendevan da' loro cenni;effendo poi per lo fpazio di dieci anni mancati li Rè, ciascuno il Ducato a se commesso governava con assoluta potestà, ed arbitrio: cagione, che fù di tanti disordini, e che dapoi gli fece pensare ad elegger di comun configlio, e parere Autari figliuolo di Clefi, perchè agl'inceffanti danni facesse argine, e desse ristoro. Né dee altresì tralasciarsi, che conforme n'accerta lo stesso Warnefrido, non trenta furono questi Duchi, come comunemente si crede, ma giunsero sino al numero di 36. dicendo espressamente questo Scrittore, che trenta furon destinati al governo delle altre Città, oltre a' sei, de' quali aveva egli fatta menzione, cioè de' Duchi di Pavia, di Milano, Bergamo, Brescia, Trento, e Friuli. Del Ducato di Benevento non si fa parola, come quello, che non era stato ancora istituito, continuando

Ηh

Tom. I.

timuando tuttavia queste nostre Provincie nel dominio de Greci sotto Tiberio fuccessor di Giustino, il quale dopo anni 12. d'Imperio era per soverchi travagli morto, ed infuo luogo creato Tiberio, che occupato nella guerra de' Parti, non poteva sovvenir l'Italia, ne impedire i progressi de' Longobardi.

Le cose di costoro, durante questo interregno, ancorche andassero alquanto prospere, per quel che riguarda alle guerre, che secero a' Greci, avendo nell'anno 579. colle nuove conquiste di Sutri, Bomarzo, Orta, Todi, Amelia, Peruggia, Luceoli, ed altre Città ingrandito lo Stato; nulladimeno tosto s'avviddero, che volendo in sì fatta guisa tener diviso il lor Reame, non poteva durar lungamente; imperocchè effendofi data, per qualche discordia fra essi insorta, facile, e pronta occasione d'essere assalti da Nazioni straniere, conobbero con manifesto lor danno, di quanto nocumento fosse questa loro divisione: perchè assalti da' Franzesi, avevan da questa Nazione avute molte strane rotte; ed oltre a ciò, ad istigazione del Rè di Francia, si ribellarono tre Duchi (g). Aggingnevasi a tutto questo, ch'essendo nel 584. morto Tiberio Imperadore, il qual avea retto fette anni l'Imperio, lodevole p ù per la fua pietà Cristiana, che per la prudenza militare, e succedutogli Maurizio di Cappadocia fuo Capitano, al quale egli aveva sposata una fua figliuola: Principe, e per valore, e per prudenza di gran lunga fuperiore a' fuoi predeceffori Giustino, e Tiberio: costui considerando seriamente i gravi danni, che i Longobardi gli aveano portato in Italia, pensò porre in opera tutti i mezzi possibili per discacciargii; e considerando altresì, che non era peso dalle spalle di Longino (la cui fedeltà erasi ancor renduta fospetta) di poter venire a capo di questa impresa, lo richiamò a se, ed in suo luogo, con nuovo efercito nallo stesso anno 584. mandò per Esarca in Raven-(b) Marquar. na Smaragdo (h), uomo in guerra esercitatissimo, e prudentissimo, e sece Duca di Roma un tal Gregorio, a cui fù il governo del Romano Ducato Exarc. Raves commesso, ed insieme sece Maestro di Soldati in Roma Castorio; poiche avevano i Greci in costume ditener nelle Città, oltre al Duca, anche il Maestro de foldati, che ne tenesse cura; onde è, che in Napoli, la quale lungo tempo sotto l'Imperio de' Greci si mantenne, oltre al Duca, leggiamo ancora effervi itato questo altro Ufficiale.

Æmil; de reb. Franc.

(g) Paul.

Freher in Chronolog apud Leun. elavium.

> Giunto Smaragdo in Ravenna, non tardò guari a porre in opera i fuoi difegni: fece egli, che Doctrulfo, uomo in guerra espertissimo, si ribeliasse da' Longobardi; e paffasse alla sua parte; e non molto dapoi prese Brissello, ed all'Imperio de' Greci lo fottopose. E mentre Smaragdo saceva questi progressi in Italia, non cessava in tanto Maurizio di prender altri mezzi, per discacciar da questa Provincia i Longobardi; proccurava egli con ogni studio tirar alla fua parte i Franzess, e finalmente gli venne fatto per via di denaro, d'indurre Ghidelberto Rè di Francia a mover guerra a' Longobardi, i quali temendo allora ragionevolmente del grandanno, che pes questo apparecchio, e confederazione poteva lor venire di là dell'Alpi, e confiderando, che non

d'altra maniera potevasi a tanti mali riparare, e resistere agli sforzi de' Franzesi, e de' Romani, se non col rimettersi sotto il dominio di un solo: fubito radunati, crearono di comun consentimento per loro Rè Autari figliuolo di Clefi nell'anno 585.

### II. Di AUTARI III. Rè d'Italia.

T U Autari un Principe di tanto valore, e prudenza, che di gran lunga avanzò Alboino; ed i fuoi progreffi in Italia finanti alla lunga avanzò Alboino; ed i fuoi progressi in Italia suron tanti, che a lui debbon i Longobardi la lunga durata del Regno loro in Italia per lo spazio di ducento anni; poiche appena egli assunto al Trono, cinse di stretto assedio Brifsello, e per punir con memorando esempio la fellonia di Doctrulfo, pose in opera tutti i fuoi sforzi, per averlo nelle mani; imperocchè questo tradimento avealo renduto in modo sospettoso, che temè sempre sin che regnò, che gli altri Duchi non facessero a lui il somigliante, tanto che su più agitato nel trovar modo di recare i fuoi Duchi all'ubbidienza, che nel refiftere agli sforzi de' fuoi nemici. Questi sti un Principe cotanto savio, e prudente, che più d'ogn'altra cofa pensò a' mezzi, per li quali potesse darsi al fuo Regno un più decorofo aspetto, ed una più stabil forma di governo. Institui imprima, che i Rè Longobardi a fomiglianza degl'Imperadori Romani fi dovessero nomar Flavii, sicome egli volle esser chiamato, perchè dal suo esempio i successori tenessero questo prenome, che dapoi tutti gli susseguenti Rè Longobardi felicemente usarono (i). E considerando, che i Duchi avvezzi per (i) Paul. lo spazio di dieci anni a governar con assoluto imperio, e potestà i loro Du- Warnefr. cati, mal soffrirebbero, che avesse loro a togliersi ogni autorità, e dominio, ed effer ridotti all'antico stato; affinche s'evitaffero maggiori disordini, e non si venisse all'armi; compose con molta prudenza le cose in questa ma- (k) Regia. niera (k); che ciaschedun di loro desse al Rè, ed a' suoi successori la metà paul. Warde' dazi, e gabelle perchè servisse a sostenere il Regio decoro, e la Real Mae- nefr. lib. 3. stà, e che dovesse nel Regal Palazzo trasportarsi : l'altra metà se la ritenesse- cap 8. Sigonro per impiegarla nel governo de' Ducati loro, per le spese, e soldi di Minide Reg. Italia,
stri, ed altri bisogni: lascià loro il governo a l'amministratione del lib. 1. ftri, ed altri bifogni : lafciò loro il governo, e l'amminiftrazione delle Città, (1) Sigon. delle quali erano stati Duchi instituiti, ritenendosi però il dominio, e la supre- de R. Ital. lib. ma ragione, ed autorità Regia, con legge, che venende il bisogno, dovesfero subito esser pronti ad affisterlo colle loro forze, ed armi contra suoi Ne- Thesaur. var. mici; e se bene potesse privargli del Ducato, quando più gli piaceva; nulla- lett. lib. 1. dimeno Autari mai non volle dar loro de' Successori, se non quando o sosse pucibus urestinta la loro maschile stirpe, o quando se ne sossero renduti immeritevoli bes, dominio per qualche gran fellonia commessa (1).

(spremo fibi TI SETUALO, COMciffit , quas adstirpem virilem tantum tran(mitti vo-

**§. Ш. Огі**-

Hh 2

### III. Origine de Feudi in Italia.

Cco, donde trassero in Italia origine i Feudi, i quali a somiglianza del Nilo, par che tenessero tanto nascosto il lor capo, e così occulta la loro origine, che presso a' Scrittori de' passati secoli riputossi la ricerca tanto difficile, e disperata, che ciascheduno sforzandosi a tuto potere di rinvenirla, le diedero così strani, e differenti principi, che più tosto ci aggiunsero maggiori tenebre, ed oscurità, che chiarezza. Non è però, con tutto questo da avanzarsi tanto, e dire, che i Longobardi fossero stati i primi ad introdurgli, des Fiefs n 13. e che ad imitazione di essi le altre Nazioni gli avessero poi ne'loro Domini (6) Aimoin ricevuti; poiche nell'Istorie di Francia, secondo che rapporta il Papiniano Franzese Carlo Molineo (a), de' Feudi si trova memoria sin da' tempi del Rè Turon. bif. Childeberto I. e ne' loro Annali, e presso Aimoino (b), e Gregorio di Tours (c) pur si legge il medesimo. Si legge ancora, che intorno a questi steffi tempi del Rè Autari, anzi undici anni prima, nel Regno di Chilperico I. e propriamente nell'anno 574. Guntranno Rè privò Erpone del suo Ducato, dandogli (d) il fucceffore; e Paolo Emilio (e), e Giacomo Cujacio (f) ne accertano, che avevano pure i Rè di Francia questo stesso costume di crear ub. 10. 5. 19. nelle Città i Duchi, ed i Conti, e ficome da principio, quando ciò s'intro-(6) P. Amil. dusse, era in arbitrio de' Rè di cacciarnegli, quando più loro piaceva, s'introdusse poi una consuetudine, che non si potessero privare dello Stato, se non fi provava d'aver commessa qualche gran fellonia. E finalmente gli stelli Rè con giuramento confermavangli in quelli Stati, de' quali per loro cortesia (g) Loyseau gli avean fatti Signori. Egli è vero che nel principio, come s'è detto, questi Des Off. lib. 1. Duchi, e Conti non erano, che Governadori di Città, ma poi si diedero non in Ufficio, ma in Signoria (g).

Ed in vero nè i Romani, nè i Greci, nè altri qualunque antichi Popoli riconobbero giammai altre dignità, che gli Ordini, e gli Uffici: furono gli antichi Franzesi, e questi Popoli Settentrionali, i quali stabilendosi ne' Paesi altrui, inventarono i Feudi, e per confeguenza la terza spezie di dignità, ch'è la Signoria. Non è però, che in qualche maniera quelta invenzione non feau Bes Off. cominciasse per gl'Imperadori Romani (h), i quali per assicurar maggiormente le frontiere dell'Imperio, felevano a'Capitani, ed a' foldati, che fi erano fegnalati nelle conquiste, conceder in ricompenza delle lor fatiche alcune Terre poste in quelle frontiere, delle quali ne avevano tutto l'utile, tanto, che questa concessione la chiamarono beneficium: e ciò perchè con più coraggio, e valore fossero obbligati a continuar la milizia, difendendo le proprie Terre; ut attentiùs militarent, propria rura defendentes, come dice Lampridio (1).

Quel che non potrà porsi in dubbio si è, che quasi ne' medesimi tempi le in Prel. Rend. Genti Settentrionali, i Franzesi nella Gallia, ed i Longobardi nell'Italia, in-(m) Molini trodustero i Feudi (k), seguendo forse queste due Nazioni Pesempio de Goti, che come vuole il nostro Orazio Montano (1), furono i primi a gettarvi i fonda-Paris. tit. des Fift, nu.13. menti. Carlo Molineo (m) vuole, che il Franzesi fossero stati i primi ad introdur-

(a) Molin. in Confuet. Parif tit.1. C lib. 1. cap. 14. (c) Gregor. Franc. lib.4. Altefer Orig. Fend. cap. 1. (d) Greg. Turon. 16.7. CAP. 22. 👉 de Rob. Franc. (f) Cujac. de Fend, in princ. çap. 3. (h) Molin. in Consuct. Par. tit. des fiefs, nu.11. (i) Lamprid.

apud Loy-

lib. 1. cap. 1.

24. 104. in fin.

gius lib. I. dieg. S. Jo.

Schilterus

Rubr. Jur. Feud. Alem.

(1) Montan.

Com. ad

(k) Th. Gra-

gli nella Gallia, da' quali l'appresero i Longobardi, che l'introdussero poi in Italia, e propriamente in Lombardia, donde poi si sparsero in Sicilia, e nella nostra Puglia; e crede, che in queste nostre Regioni i primi ad introdurgli fossero stati i Normanni venutici dalla Neustria, che ora diciamo Normannia; ma i nostri Maggiori molto prima della venuta de' Normanni conobbero i Feudi; ed i primi che gl'introdussero nella Provincia del Sannio, e nella Campagna furono i Longobardi: Provincie, che furono le prime ad effere conquistate da Longobardi; e la Puglia, e la Calabria gli riceverono più tardi da' Normanni, come quelli, che ne discacciarono interamente i Greci, presso a' quali l'uso de' Feudi non era conosciuto, come vedrassi con maggior distinzione nel progresso della presente istoria.

Egli è però ancor vero, che tutto il loro accrescimento, e tutte le consuetudini, e leggi, che dapoi intorno ad essi surono introdotte, e promulgate, si debbono a' Longobardi, che in Italia gli stabilirono, e lor diedero certa, e più costante forma (n); onde perciò s'innalzaron tanto, che in appresso tutte (\*) Hornius l'altre Nazioni, non con altre leggi, e costumi, che con quelli de Longobar, in Jurispr. di, vollero regolare le loro successioni, gli acquisti, le investiture, e tutte l'altre cose a' Feudi attenenti; donde ne surse un nuovo Corpo di leggi, che Feudali appelliamo: ma di ciò a più opportuno luogo favelleremo, quando de libri loro, che oggi nel nostro Regno formano una delle principali parti della nostra Giurisprudenza, ci tornerà occasione di più diffusamente ragionare.

Dopo avere Autari in sì fatta guisa soddisfatti i suoi Duchi 2 non tralasciò di provedere a' bisogni del suo Regno, e sopra tutto a far, che in quello la giustizia, e la Religione avesse il dovuto luogo (o). Volle, che i furti, (o) Sigon. le rapine, gli omicidj, gli adulterj, e tutti gli altri delitti fossero severamente lib. 1. puniti. Si spogliò, e depose il Gentilesimo, ed abbracciò la Religione Cristiana da' Longobardi non prima ricevuta, i quali ad esempio del loro Rè passarono per la maggior parte nella nuova Religione del loro Principe. Ma la condizione di que' tempi, e l'esempio assai fresco de' Goti, fece che non la ricevessero pura, ed incorrotta, ma parimente contaminata dall'Arrianessmo: il che cagionò, che effendo i loro Vescovi Arriani, molti disordini, e discordie inforfero fra essi, ed i Vescovi Cattolici, ch'erano nelle Città a lor soggette.

Non minori furono i progressi d'Autari nel valor militare, che nella prudenza civile; ricuperò ben tosto Brissello, e perchè nell'avvenire più non potesse esser ricetto de' suoi Nemici, gittò a terra, e demolì le forti mura, che lo cingevano. Ma sopra tutto la sita prudenza, e valore si dimostrò, allorche avendo già Childeberto Rè di Françia paffate l'Alpi con potente esercito, egli conoscendosi inferior di forze, e che non poteva ostargli in campagna, ordinà a' fuoi Duchi, che munissero le loro Città con forti presidj, e senza uscir da' loro recinti, aspettassero sopra le mura il Nemico; la qual condotta ebbe sì prospero avvenimento, che Childeberto considerando, che impresa molto lunga, e difficile era di porre l'assedio a tante. Città, tosto si piegò alle lusinghe d'Autari, il quale aveagli mandati Am-Hh 3 balciadori,



basciadori con ricchissimi doni, per rimoverlo da quell'impresa, ed à dimandargli la pace, sicome in fatti l'ebbe; onde poi nacquero le forti doglianze di Maurizio Imperadore, il quale altamente dolendosi di questa mancanza di Childeberto, non lasciò di continuamente sollecitario, o che gli restituisse l'immense somme di denaro, che aveasi preso per far la guerra a' Longobardi, ovvero offervaffe la promeffa di tornar di nuovo in Italia a combattergli; e furono così continue, e spesse queste querele di Maurizio, e questi rimproveri, che alla fine mosso Childeberto dagli stimoli d'onore, deliberò di ritornare in Italia con efercito più potente di quello di prima. Allora fù, che Autari diede l'ultime prove del suo valore, perche seriamente considerando, che doveansi impiegar tutte le forze, e far gli ultimi sforzi per abbattere questo potente inimico, affinche nell'avvenire non venisse più inquietato il suo Regno da' Franzesi, e per lo costoro esempio se ne ritenessero ancora l'altre Nazioni: deliberò di disporre la milizia in altra guisa di ciò, che aveva prima fatto. Volle dunque prevenirlo, ed andargl'incontro in campagna aperta, ed avendo raunato da tutto il Regno suoi eserciti, animogli ad impresa, quanto dura, e difficile, altrettanto gloriosa, e che sarebbe cagione, se riusciva, di dare una perpetua pace, e tranquillità al suo Regno: incoraggiava i suoi Longobardi a dar l'ultime pruove del lor valore : ricordava le tante vittorie riportate fopra i Gepidi nella Pannonia, avere effi per la fortezza de' loro animi foggiogata l'Italia: e finalmente, che non trattavasi ora, come prima, di guerreggiar per l'Imperio, o per l'ingrandimento di quello, ma per la libertà propria, e per la falute di loro medefimi. Furono queste parole di tanto stimolo a' Longobardi, che toccati nel più vivo del cuore, datosi il segno della battaglia: ne' primi attacchi fi portarono con tanto valore, ed intrepidezza, che si vide tosto inclinar l'ala nemica; onde prendendo maggior animo per così prospero cominciamento, l'incalzarono con tanta ferocia, e valore, che ridussero i Franzesi ad abbandonare il campo, e a cercare nella fuga lo fcampo. Fugati dunque, e dispersi i nemici, molti restarono presi, ed uccifi, moltiflimi, che fuggendo la loro ira fi nascosero, di fame, e di freddo perirono. Per così celebre, e rinomata vittoria, il nome di Autari si rendè illustre, e luminoso per tutta Europa, e vedutosi già libero dalle incursioni di straniere genti, pensò a suggiogare il resto d'Italia, ch'ancor era in mano de' Greci.

### C A P. II.

Del Ducato BENEVENTANO; e di Zotone fuo primo Duca.

(a) Marq.
Freher. in
Chronologia,
Smaragdus A.,
184. Romanus
A., 587.

Veva Autari, ciò, che non fecero i fuoi maggiori, foggiogata quafi tutta l'Italia citeriore; toltone il Ducato Romano, e l'Esarcato
di Ravenna, che allora veniva governato da Romano (a), avendone poco
prima

prima l'Imperador Maurizio levato Smaragdo, tutto il resto era in sua mano; ma restavagli ancora da conquistare la più bella, e preclara parte d'Italia, cioè quella parte, e quelle Provincie, che oggi compongono questo Regno di Napoli. Infino a questi tempi eransi queste Provincie mantenute sotto l'Imperio degl'Imperadori Orientali, che le governavano secondo quella forma, che da Longino v'era stata introdotta: avevan quasi tutte le Città più principali il lor Duca: Napoli aveva il suo, Sorrento, Almalfi, Taranto, Gaeta, e così di mano in mano l'altre, tanto che quello, che ora è Regno, intorno all'amministrazione, in più Ducati era distinto, tutti però immediatamente sottoposti all'Esarca di Ravenna, e dopo costui agl'Imperadori d'Oriente; e se bene nella forma del governo tenessero apparenza di Repubblica : nulladimeno è formma fciocchezza il credere, che foffero così liberi, che non riconoscessero l'Imperadore d'Oriente per loro Sovrano, sotto la cui dominazione vivevano: quantunque per la debolezza degli Esarchi di Ravenna, e per la lontananza della fede Imperiale, il governo de' Duchi fi rendesse un poco più libero, e pieno, tanto che sovente arrivavano infino a manifeste fellonie con ribellarsi dal loro Principe, la qual cosa più volte tentaron di fare i Duchi di Napoli, come più innanzi nel fuo luogo diremo.

Queste Provincie, come quelle ch'erano più lontane da Pavia, sede de Longobardi, e che potevano, in caso, che fossero assalite, ricever tosto soccorsi per Mare, onde sono quasi tutte circondate, con picciolissimi presidi da' Greci eran guardate; onde Autari espertissimo Principe, pensò dalle Provincie mediterranee cominciar le sue conquiste; e lasciandosi in dietro Roma, e Ravenna, delle quali non così di leggieri potevasi venire a capo, avendo nella Primavera di quest'anno 589, nel Ducato di Spoleti unito il suo esercito, fingendo di dirizzare il suo cammino in altre parti, di repente lo torfe, e nel Sannio fi gittò. Colti così all'improviso i Greci, entrarono in tale stordimento, e costernazione, che senza molto contrasto venne fatto ad Autari di conquistare in un tratto tutta questa Provincia, e finalmente Benevento, Città, come credette il Sigonio, fin da questi tempi capo, e Metropoli del Sannio. Indi fi narra, che questo Principe al calore di sì rigguardevole conquista, spingesse oltre il suo cammino, e traversando tutta la Calabria infino a Regio scorresse, Città posta nell'ultima punta d'Italia lungo il Mare, e che quivi, essendo ancor a cavallo, percoter do colla sua assa una colonna posta ne' lidi di quel mare, dicesse: Fin qui saranno i confini de' Longobardi (b); ond'è, che l'Ariosto de' fatti di questo glorioso Principe (b) P. Warcantando, diffe, che

nefr. lib. 3. esp. 16.

.... Corfe il suo stendardo Da' piè de' Monti al Mamertino lido.

Narrafi ancora, che ritornato a Benevento, riducesse quella Provincia in forma di Ducato, e che ne creasse Duca Zotone, ed a' due celebri Ducati di Frinii, e Spoleti v'aggiungesse il terzo, il quale col correr degli anni si rendè

tanto superiore agli altri due primi, quanto questi sopravanzavan gli altri Ducati minori d'Italia.

Ma poiche del principio, ed instituzione del Ducato Beneventano non è di tutti conforme il parere, e questo Ducato dee occupare una gran parte della nostra litoria, per lo spazio di 500. e più anni, sicome quello, il quale non folamente per la durata, ma per la fua ampiezza fi stese tanto, che abbracciò quasi tutto quel ch'è ora Regno di Napoli, non rincrescevol cosa

doverà perciò effere, che di effo più partitamente si ragioni.

(c) Sigon. de R. Ital. (d) Wolf-12 de Migrat. lib. 3. c. 16.

lib. 1.

Chron. g) Leo Ostien. Chron. lib. 1. cap. 48.

Il Ducato di Benevento credefi comunemente, che da Autari in que-Ito anno 589. fosse stato la prima volta instituito, e che Zotone ne fosse stato creato Duca da questo stesso Principe. Passa per indubitato presso a tutti gi Istorici, che questo Zotone fosse il primo Duca di Benevento; ma chi vel'avesse fatto, ed in quali tempi, non è di tutti concorde il sentimento. Carlo Sigonio (c), e Wolfango Lazio (d), non avendo ben esaminate le parole, e la frase usata da Paolo Warnefrido (e), quando di questa instituzione favella, tennero costantemente per la costui autorità, che fosse stato instituito da gan. Laz. lib. Autari in questo stesso anno, ch'egli conquisto il Sannio, e Benevento, croduto da essi in questi tempi capo di quella Provincia; ma dal modo istesso. (e) P. Warn, con cui ne parla Warnefrido, che non con fermezza, ma con un putatur, refertur, fama est, se ne disbriga, e da ciò, che ne vien da lui soggiunto, che Zotone tenne il Ducato di Benevento venti anni: il che non s'accorderebbe colla ferie delle cofe dapoi avvenute, e colla Cronologia de' tempi degli altri Duchi, che feguirono, fe da questo anno 589, si volessero cominciare a numerare i venti anni del Ducato di Zotone; perciò alcuni altri, fra i quali Scipione Ammirato nelle Differtazioni de' Duchi, e Principi di Bene-(f) Ant Ca- vento, ed Antonio Caracciolo (f), hanno cominciato a dubitare, se si dorac. in Propy- veffe ne' tempi più antichi fiffar l'Epoca di questo Ducato. Ma ciò, che poi loro fece rifiutar deliberatamente l'opinione tenuta dal Sigonio, e dal Lazio, fù l'autorità di Lione Oftiense (g), il quale ancorche fiorisse trecento anni dopo Warnefrido, non con incertezza, ma con molta affeveranza scriffe nella fua Cronaca, fecondo l'edizione Napoletana, che i Greci ritolfero a' Longobardi Benevento nell'anno 891. dopo trecento venti anni, da che Zotone ne fù Duca; onde secondo l'Ostiense, il principio del Ducato di Zotone, dovrebbe riportarsi nell'anno 571. o sicome vuole l'Ammirato all'anno 573. il quale per accordarlo colla ferie delle cofe accadute dapoi, e colla Cronologia degli altri Duchi tenuta dall'istesso Warnefrido, emenda il luogo dell'Ostiense, e vuol che si legga, non trecento venti, ma trecento diciotto: in guisa, che secondo il parer di costoro, il Ducato Beneventano prima, che Autari conquistaffe il Sannio, ed alquanti anni dopo la venuta d'Alboino in Italia, ebbe il fuo principio. Altri trovarono l'origine di questo Ducato in tempi più lontani, cioè nell'istesso anno 568, quando Alboino, uscito dalla Pannonia, venne alla conquista d'Italia, e che oltre alla Provincia di Venezia, una banda di Longobardi s'inoltrasse infino a Benevento, e quivi

quivi fermati, eleggessero Zotone per lor Duca: il che comprovano per un Catalogo antico de' Duchi, e Principi Beneventani fatto da un ignoto Monaco del Monastero di S. Sofia di Benevento, che và innanzi all'istoria dell'Anonimo Salernitano, ove questo Scrittore dice (h): Anno (h) Leggess ab Incarnatione Domini quingentesimo sexagesimo ostavo, Principes cape- presso Carunt principari in Principatu Beneventano, quorum primus vocabatur Zot- mil. Pel. in to, al quale dà egli ventidue anni di Ducato, non venti, come War- his. Princ. nefrido.

Ma non finisce qui la varietà de' pareri, nè si contentano i più diligenti investigatori di questo principio, ma un altro più remoto, ed in tempi più lontani fe ne cerca : questo viene additato da Lione Oftiense medesimo nella fua Cronaca, nella quale, se bene giusta l'edizione Napoletana si legga, che corsero trecento venti anni, da che su creato Zotone Duca infino all' anno 891. che su da' Greci riacquistato Benevento; nulladimanco il suo originale, che si conserva nell' Archivio Cassinese, è molto discorde dall'edizione Napoletana; poiche ivi si legge, che da Zotone insino all'anno 891. non 320. overo 318. ma ben 330. anni passarono: conformi a questa lezione fono l'edizioni di Venezia, quella di Parigi, e l'ultima data fuori dall'Abate della Noce: l'una, e l'altra molto più appurate, che quella di Napoli intorno al numero degli anni, in guisa che secondo questo conto, bisognerà confessare, che il Ducato di Benevento avesse il suo principio da Zotone nell'anno 561. Ma fembrerà fenza alcun dubbio cofa molto Itrana, e affai nuova, che in questo anno fi dovesse dire di essersi instituito quel Ducato, quando verrebbe ad aver il suo principio sette anni prima, che i Longobardi usciron dalla Pannonia per l'impresa d'Italia; e quando i Greci dominavano con vigore tutte le Provincie della medefima.

In tanta varietà, a noi giova seguitare il parere del diligentissimo Camillo Pellegrino (i), Scrittore accuratissimo, e che con più diligenza di tutti (i) Cam. gli altri trattò di proposito questo soggetto parere, che vien sostenuto da ciò, Pel in dis de che sull'arrivo de'Longobardi in Benevento ci lasciò scritto Costantino Porsi- Duc. Ben. dif. rogenito: Autore ancorche alquanto favolofo intorno a ciò che scrive della venuta de' Longobardi in Italia; nulladimeno in mezzo delle fue favole riluce pure qualche raggio di vero, che può in cosa tanto difficile, e dubbia additarci il cammino per trovare il principio, e instituzione di questo Ducato. Narra questo Scrittore (k), che chiamati i Longobardi da Narsete in Italia, (k) Constant. questi venissero con le loro famiglie in Benevento, ma che non ammessi da' Porphyr, de Beneventani dentro alla Città, fuori delle mura si fabbricassero le loro abita- Admin. Imp. zioni, e con ciò venisse a formarsi una picciola Città, che sin da' suoi tempi <sup>cap. 27</sup>. riteneva ancora il nome di *Città nova* : e che quivi fermati, ne' tempi feguenti loro venisse fatto per inganno d'entrare in Benevento armati, e posta sossopra la Città, uccideffero tutti i Cittadini, e che preso Benevento scorser dapoi per tutta la Provincia, e la fottopofero al dominio de' Longobardi, e stendessero il loro Imperio dalla Calabria infino a Pavia, toltone le Città d'O-: Tom. I. tranto,

tranto, Gallipoli, Roffano, Napoli, Gaeta, Sorrento, ed Amalfi.

Ciò che narra costui, che i Longobardi usciti da Benevento stendessero il loro Imperio per tutta Italia, ben si vede esser favoloso, e contrastare a tutta l'istoria, dalla quale abbiamo, che usciti dalla l'annonia sotto Alboino, i primi acquisti furono nella Provincia di Venezia, e dapoi tratto tratto nella Liguria, nell'Emilia, nella Toscana, e nell'altre Provincie. Favola eziandio è ciò, che dice della Città nova, la quale molto tempo dopo 'a venuta d'Alboino in Italia, cioè ducento anni appresso, sur da Arechi per timor de' Franzesi costrutta, come diremo a suo luogo. Ma ciò, che questo Autore narra de' Longobardi, che fotto Narsete si ricovrarono in Benevento, non è certamente favoloso; poichè da quel che si è di sopra narrato, è costantiffimo, che Narsete, prima dell'invito fatto ad Alboino, e della universal loro trasmigrazione, in quasi tutte le sue guerre soleva valersi in Italia de'Longobardi; nè fù questa la prima volta, che surono da lui chiamati : gli ebbe aufiliari nella guerra contro a Totila, e ficome dice Warnefrido, avvegnachè dopo aver riportata quella vittoria, carichi di molti doni, fossero stati rimandati alle proprie stanze: in tutto il tempo però, che possederono la Pannonia, furon fempre in ajuto de' Romani; onde è molto probabile, che quantunque Narlete gli licenziaffe, non però tutti ritornaffero alle paterne cafe: ma che intorno all'anno 552. ovvero 553. molti di essi ritenuti dall'amenità del Paese in Italia si fermassero, ed a guisa di predoni andassero vagando ora in quelto, ora in quell'altro luogo, del che Procopio ancora rende testimonianza; e che in fine spontaneamente, o pure per comandamento di Narfete per tenergli in freno, e per impedire que' dilordini, che l'andar così dif, ersi cagionava, fosse stata loro assegnata per abitazione la Città di Benevento; e che poi nell'anno 561. l'aveffero occupata, nella qual azione aveffevi avuta la principal parte Zotone Ior Capo. Così da quell'anno potremo dire con Oftienfe, che cominciaffero i Longobardi a dominar Benevento fotto Zotone, perche infino all'anno 891. nel quale furon discacciati da' Greci, corsero appunto trecento trenta anni: ma non già, che in questi tempi si fosse instituito il Ducato, e che quando la dominazione de' Greci era in questa Provincia vigorofa, e potente, avessero quei pochi Longobardi potuto ridurre il Sannio in forma di Ducato, e stabilirvi Zotone per Duca. Per accordare poi gli anni del Ducato, che Warnefrido dà a Zotone, colla ferie de' fatti, e cronologia degli altri Duchi fucceffori tenuta da quest'istesso Scrittore, bisognerà ponere per primo anno di questo Ducato l'anno 571, cioè, quando effendo entrato già Alboino in Italia, e conquistate più Provincie: fatti più audaci que' Longobardi, ch'erano in Benevento, scossero apertamente il giogo de' Greci, e ribellandosi da loro, avessero occupata la Regione convicina, e n'avesfero poi in questo anno 571. creato Zotone della lor propria gente Duca, il quale per così oscuro principio avesse cominciato a governarghi. Venuto poscia Autari ad invadere la nostra Cistiberina Italia, ed avendo al suo domimio sottoposta l'intera Provincia del Samio, trovando Benevento occupato

da' Longobardi, il quali ubbidivano a Zotone lor Duca, ne confermò a cosqui il governo, e fattolo tributario, come furono in appresso tutti i Duchi di Benevento a' Rè Longobardi, lasciò quel Ducato sotto la sua amministrazione; onde avvenne, che presso a' Scrittori, il principio del Ducato di Zotone si prese, non dal tempo, che Autari occupò il Sannio, e ridottolo in forma di Eucato, lo commise al suo governo; ma dal tempo, che Zotone cominciò per quegli oscuri principi, e per questo ordine di cose ad avere il governo di Benevento, e di que'Longobardi, che come narra Porfirogenito,

prima l'aveano occupato.

Il Ducato adunque di Benevento da sì baffi, e tenui principi ebbe il fuo nascimento: qual narrasi, che sortirono ancora le più celebri Repubbliche, ed i più famofi Principati del Mondo: col correr poi degli anni, non pur agguagliò quello di Spoleti, edi Friuli, ma di gran lunga superogli, e lo vedremo un tempo occupare quasi tutta l'Italia Cistiberina, anzi verso Settentrione stendere i suoi confini, più di quel, che presentemente verso quella parte si stende il nostro Regno. Incominciò da que' pochi Longobardi, che fotto Narsete in Benevento si fermarono; e sopra sì deboli fondamenti pian piano venne dapoi ad introdurvifi quella politia, e quella forma di Governo, che sotto i Duchi successori di Zotone per più secoli si mantenne. Autari fù il primo, che gli diede più stabile, e certa forma, e che cominciò a dilatare i suoi confini; imperocchè tutta la Provincia del Sannio sottopose egli a questo Ducato; e come vedremo, gli altri Rè Longobardi suoi successori per mezzo de' Duchi maravigliofamente l'accrebbero. Benevento ebbe la fortuna d'esser capo, e Metropoli di un tanto Ducato, non per elezione, nè perchè forse nel Regno d'Autari questa Città s'innalzasse tanto sopra tutte le altre Città di quelle Provincie, che poi dominò, onde forse per questa sua eminenza avesse avuto d'anteporsi a tante altre : vi erano nel Sannio altre Città non meno celebri, ed antiche, come Isernia, Bojano, ed altre: ed affai più ragguardevoli ve n'erano nella Campagna; all'incontro Benevento quantunque a tempo de' Romani fosse stata una delle più celebri Co'onie, che avesse quella Repubblica; nulladimeno per le invasioni de' Goti patì sovente di quelle calamità, che foglion nascere da sì strani ravolgimenti, nè in tempo di costoro riteneva più quella sua antica dignità, anzi sotto il Regno di Totila per aver fatto demolire questo Principe le sue mura (1), si ridusse (1) Procep. in istato pur troppo lagrimevole. Fù dunque per certo fato, e per sua pro- lib. allo spera fortuna, che Benevento, costituita Sede di questo Ducato, si rendesse dapoi capo, e Metropoli delle Provincie a sè vicine; ma questo pregio lo venne ad acquistar molto tempo dapoi. Ben ne' tempi, ne'quali scrisse Warnefrido, avea questa Città innalzata la fronte sopra tutte l'altre; ma questo sù due secoli dopo il Regno d'Autari. Perlaqualcosa, quando questo Autore descrivendo le dicisette Provincie d'Italia, e collocando nel Sannio Benevento, nomò questa Città capo delle Provincie circonvicine, ciò disse avendo riguardo a' tempi, che scriveva, ne' quali la Sede di questo Ducato s'era

Digitized by Google

renduta

renduta ampissima, e ricchissima, e Benevento su innalzato ad esser Capo non pur d'una, ma di molte Provincie, come del Sannio, della Campania, della Puglia, della Lucania, e de' Bruzj, o in tutto, ovvero in parte, come appresso diremo. Sicome tutto a rovescio, quando questo Scrittore collocò Benevento nel Sannio, ciò non fece riguardando i tempi, ne' quali dominarono i Longobardi, ma tenne presente la vecchia descrizione d'Italia de' tempi degli antichi Sanniti, poiche secondo l'altra più recente d'Augusto, come ce n'afficura Plinio (m) Benevento non nel Sannio, ma nella Puglia era collocato; e nelle altre descrizioni seguite appresso, si vide questa Città posta dentro a' confini della Campania; ond'è che negli atti di Gennaro, quel Santo Vescovo di Benevento, oggi primo tutelare di Napoli, osserviamo, che patendo egli il martirio fotto Diocleziano, fiì al Prefide della Campania, cui appartenevafi, commesso quell'affare. E ritroviamo ancora, che Ausonio favoleggiando di coloro, che mutarono fesso, e narrarido, che in Benevento non avea molto tempo, che un giovanetto divenne femmina, chiamò Benevento Città Campana,

Nec satis antiquum, quod Campana in Benevento

Unus epheborum virgo repente fuit.

E per questa ragione nell'Itinerario, che s'attribuisce ad Antonino, il confine della Campania si figge ad Equo Tutico, che secondo l'offervazione di (n) Cluver. Filippo Cluverio (n), e quella Città, che noi oggi volgarmente chiamiamo 116. 4. cap. 8. Ariano, posta più in là di Benevento; come sono le parole dell'Itinerario: A Capua Equo Tutico M. P. LIHI. ubi Campania limitem habet. M. P. XXI. Benevento M. P. XI. Equo Tutico M. P. XXI.

> Nè peraltra ragione ancora avvenne, che i Beneventani, come s'è detto, posero più marmi cogli Elogi de' Consolari della Campania, sicome altresì facevano i Campani, i Napoletani, e le altre Città, che dal Consolare della Campania eran governate. Da' quali documenti manifeltamente apparifce, per qual ragione l'altro Gennaro pur Vescovo di Benevento, essendo anch'egli intervenuto nel Concilio di Sardica celebrato nell'anno 347, e correndo allora il costume di sottoscriversi i Vescovi col nome della propria Città e della Provincia, ove quella era posta, si fosse ivi sottoscritto in questa forma: Januarius a Campania de Benevento.

Non altrimente fece Warnefrido, quando ci descrisse le dicisette Provincie d'Italia, rappresentandole sicome le ritrovò nella notizia dell'uno, e dell'altro Imperio, fatta fotto Teodofio il giovane intorno l'anno del Signore 440. poiche ne tuoi tempi le Provincie d'Italia, ancorche ritenesseroi medefimi nomi presso agli Scrittori, come anche facciamo oggi, che per ostentar erudizione nello scrivere, non pur ricorriamo a' tempi di Teodosio, ma a più alto principio volgendoci, diamo i nomi a ciascuna delle dodici nostre Provincie, che oggi compongono il Regno, secondo erano ne' tempidella libera Repubblica, con nomare i loro Popoli, Sanniti, Lucani, Hirpini, Salentini, e fimili; nulladimeno era variata in tutto la loro ammini**strazione** 

Digitized by Google

in antiq. Ital.

Arazione, e su divisa l'Italia in più Ducati, che non surono prima Provincie; onde avvenne, che quello, che ora è Regno, e che prima non era diviso, che in quattro Provincie: se ne fossero dapoi formate dodici, che acquistarono altri nomi, ed altri confini, come nel proseguimento di questa Istoria vedremo.

Or ritornando in cammino, l'istituzione di questo Ducato, se si riguardano i suoi bassi principi, su a caso, non ad arte, in Benevento stabilita, ficome furono non folo tutti gli altri Ducati minori da' Longobardi in diverse Città istituiti, ma quel di Friuli ancora, e l'altro di Spoleti; e sicome fogliono effere tutte le altre cose di questo Mondo: che se si riguarda la lor origine, surte a caso da tenuissimi principi s'innalzano al sommo, ove poi giunte, uopo è, che retrocedano, ed allo stato di prima ritornino, come portano le leggi delle mondane cose : leggi indispensabili, alle quali l'umana sapienza non vale ad opporsi, nè a darvi riparo. Non è però, che stabilite col correr degli anni le fortune de' Longobardi in Italia, avendo i loro Rè scorto, che il perpetuare con lunga serie tanti Ducati, sarebbe tener troppo divifo il loro Regno, non penfaffero dapoi d'estinguerne moltiffimi, e ritener quelli folamente, che potevano più giovare alla conservazione dello Stato. In fatti Warnefrido istesto ne accerta, che a' suoi tempi molti erano estinti, non facendo questo Scrittore ne' seguenti anni della sua istoria menzione d'altri Ducati, fe non di quel di Trento, di Turino, di Bergamo, di Brescia, e di questi altri tre, che sopra tutti s'estolsero, cioè di Spoleti, di Friuli, e questo di Benevento.

Nè egli è fuor di ragione il credere, che questi ultimi tre sopra tutti gli altri si fosse proccurato avanzargii, perche stando così distribuiti, veniva il Regno a conservarsi con più sicurtà, ed a poter estendere assai più oltre i suoi confini: imperocchè effendo fituato il Ducato del Friuli all'ingreffo dell'Italia; il potesse quindi con maggior prontezza resistere alle incursioni di straniere genti, che tentaffero invaderla: dall'altro di Spoleti collocato in m. zzo ltalia, si potesse con più faciltà contrastare a' moti de' Romani, e de' Greci, da quali in Ravenna, e in Roma fortificati, venivan fovente con varie scorrerie molestati: ed il terzo di Benevento era posto a reggere l'inferior parte d'Italia, donde si potesse fare argine a' Greci stessi, ed a' Romani, da' quali spesso per questi lati maritimi erano assaliti, ed in continue guerre esercitati. Per laqual cosa Matteo Palmerio (o) accuratamente ci rappresentò la polissa, (o) M. Pale e forma del governo de' Rè Longobardi, quando disse, che avendo costimita mer. in la loro Regia in Pavia, avevano varj Principati per Italia distribuiti, a' quali 4. 776. preponevano i Duchi; fra' quali i più cospicui, e per successione ofservati, erano quel di Friuli nell'ingresso dell'Italia, l'altro di Spoleti posto quasi nell'umbilico di quella, ed il terzo di Benevento per regger l'inferior parte della medefima; dappoichè questi trè Ducati surono sempre a' Rè sottoposti. e con uno spirito, e colle medesime leggi si governavano, formando una sola Repubblica, ed in questa maniera stabiliti si renderon più celebri, e pian

Li 3

Digitized by Google

piano stendendo i lor confini (nel che sopra tutti gli altri s'avanzò quel di Benevento) poterono lungamente conservare in Italia il dominio de'

Longobardi.

Nel registrare i fatti de' Duchi di Benevento noi seguiremo l'ordine de' tempi, e degli anni tenuto dal diligentissimo Pellegrini, come quegli ch'è più accurato di tutti gli altri, eziandio dello stesso Warnesrido; e ponendo noi il principio del Ducato di Zotone nell'anno del Signore 571. non nell'anno 585. come sece Warnesrido, il quale però consessa ancor egli, che il di lui dominio durò anni venti, tempo certamente, che è il più sicuro: verremo perciò a mettere il suo sine nell'anno 591. non nel 605. o nel 598. come sa il Sigonio. Laonde quel, che questo scrittore narra del sacco, e della preda di Crotone, che indubitatamente sortì nell'anno 596. non sotto Zotone, ma sotto Arechi suo successore avvenne; donde manisestamente si veggono gli abbagli, che nascono, e de' quali non s'avvide l'istesso Sigonio, se si voglia sissare il principio del Ducato, e la sua morte avrebbe egli dovuto porre nell'anno 609. dopo scorsi li 20. anni, non come sece nel 598. nel qual'anno non ne sarebbon passati più, che nove del suo Ducato.

I fatti di Zotone primo Duca di Benevento non meritano commendazione; poiche appena ritornato Autari in Verona, dopo aver fottoposto il Sannio al fuo Ducato, e lasciatone a Zotone il governo, ch'e' ci diede saggi ben chiari della fua rapacità , ed ancora della poca fua Religione , per quanto dal feguente fatto fi può comprendere. Il Monastero Cassinese 60. anni prima edificato da S. Benedetto, così per la fama del fuo Fondatore, come per la fantità, e dignità de' Monaci, affai celebre al Mondo, aveva tirato a fe la munificenza di vari Principi, che con donazioni grandissime avevanlo meravigliosamente arricchito: Zotone uomo avarissimo co' suoi Longobardi avido di queste ricchezze improvisamente di notte l'assall, e non contento della preda, e d'averne tolto tutto ciò, che più di pregievole v'era : devasta, e getta a terra l'edificio; e mentre i Longobardi fono tutti intenti alla preda, €bbe scampo Bonito, che n'era allora Abate, di fuggir con suoi Monaci in Roma, ove accolti con molta benignità da Pelagio Papa, ed affegnate loro alcune stanze vicino Laterano, quivi si fabbricarono essi un Monastero, dove per cento trenta anni fi fermarono, e rimafe in tanto quel Monastero di Cafino abbandonato per tutto questo tempo, infinochè Petronace a' conforti di Gregorio II. ne prese cura. Costui avendovi ridotti molti Monaci, e Nobili, che l'eleffero Abate, rifece l'abitazione, e lo restituì alla pristina dignità.

Il facco di questo Monastero non può porsi in dubbio, che da Zotone su commesso non molto tempo prima della sua morte, verso la sine di quest'anno 589, come quello, che accadde sotto Pelagio Papa, il qual morì nell'anno 590, non molto innanzi, che S. Gregorio M. scrivesse i suoi Dialoghi, ne' quali facendo menzione di questo sacco, lo narra, come d'un successo di fresco

fresco accaduto (p); ed è costantissimo, come accuratamente offervò il . (p) S. Greg. Baronio, che S. Gregorio scrisse i suoi Dialoghi nell'anno 593. onde si vede M. lib. 2. Dia-log. cap. 17. apertamente l'errore di Warnefrido, che pone questo fatto nell'anno 603. e Nocturno teml'altro di Sigiberto, che questa devastazione vuol, che sia seguita nell'anno por nuper 596. non avvertendo il testimonio certissimo di S. Gregorio, e quel che si ille Longoraccoglie dalla Cronica di Lione Oftienfe; ciò che meriterebbe un più lungo funt: difcorio, ma functira quello dell'Abate della Noce (4), che efamina con (4) Ab. de molta diligenza questo punto.

Nuce Chron. Caf. lib. 1. cap. 2. in Excur. Chronelog.

#### A P. III.

Di AGILULFO IV. Rè de Longobardi; e di ARECHI II. Duca di Benevento.

Entre queste cose accadevano nelle nostre Provincie, Autari non avendo potuto ottener per moglie la forella di Childeberto Rè di Francia, la quale fù da questo Principe sposata a Recaredo Rè di Spagna, dapoi che ebbe costui abbracciata la fede Cattolica, e con memorabil esempio discacciato l'Arrianesimo da' fuoi Regni; ristutato dunque Autari da Childeberto, dimandò a Garibaldo Rè de' Bajoari la figliuola Tecdolinda per ispola: femmina prudentissima, le cui eccelse virtù dovranno sovente rammentarfi in questa Istoria; ed avendola nell'anno 590. sposata in Verona, su dapoi questo Principe intrigato in una nuova guerra co' Franzesi; poiche Childeberto volendo restituirsi nel perduto onore per la sconsitta ricevuta gli anni precedenti, ritornò con potente efercito in Italia, e sù tanto il terrore delle fue armi, e le promesse, che molti Duchi Longobardi si ribellarono: si diede al suo partito Minolso Duca di Novara, Gandolso Duca di Bergamo, e Valsari Duca di Triviggi. Narrasi (a), che in questi tempi, (a) Sigon. occupata Pavia da Papio Duca de Franchi, ne aveffe questa Città preso il de Reb. Rel. nome, che oggi tuttavia ritiene, e fossesi abolito l'antico di Ticinum. Ma non sù più felice dell'altre, questa impresa de' Franzesi, poiche infestato il loro esercito dal morbo di disenteria, essendosi Autari con suoi Duchi ben munito nelle fue Piazze: i Franzesi, ancorche per tre mesi andassero vagando per l'Italia, alla fine incrudelendo il morbo, furon affretti ritornare alle paterne case; onde Antari prese il tempo opportuno di far dimandar la pace a Childeberto da Gumerando Rè di Francia zio del Rè Childeberto, il quale fli frappose per trattaria: ma non passo guari, che Autari su tolto a' mortali, poiche partitoli da Verona per Pavia, gli sù data una bevanda attossicata (b); (b) P. Warn. onde finì la vita in Settembre di questo stesso anno 590. dopo aver regnato lib.3. cap. 18. in Italia poco men, che sei anni. I Longobardi intesa la morte del loro Principe, tolto ramati in Pavia, penfarono all'elezione del fuccessore, ed in-

tanto mandarono Ambasciadori a Guntrando, dandogli avviso di questo succeffo, e infieme a pregarlo, che profeguisse i suoi uffici interposti per trattar la pace con Childeberto suo nipote: ma venutosi all'elezione d'un nuovo Principe, non parendo loro d'averne alcuno, che fosse ben atto a sostener questa dignità, deliberarono, che Teodolinda gli governasse, e a colui, ch'ella s'eleggesse per marito fra i Duchi, si conferisse la Regal dignità. Fra i Ducli Longobardi era allora al Ducato di Torino preposto Agilusto, Principe di fangue ad Autari congiunto, ed in cui alla bellezza del corpo s'accoppiava anche quella dell'animo veramente Regio, e adatto a qualunque governo: Teodolinda fra tanti trascelse costui, che con universal giubilo,

stabilite le nozze, fù da tutti per Rè proclamato.

Fra le molte, e pregiate doti di l'eodolinda, non fù riputata la minorein questi tempi, effere stata ella zelantissima della Religion Cattolica, nella quale era allevata, e nudrita, onde ne divenne cariffima a S. Gregorio M. il quale le mandò i quattro libri delle Vite de' Santi, che avea composto, ficcome quegli, che la conosceva affezionata alla Fede di Cristo, non meno che costumatissima ed eccellente in tutte le buone arti; e ancorche fossero riusciti vani tutti i di lei sforzi per ridurre Autari suo primo marito a rinunziare l'Arrianesimo; nulladimeno credè non dover ritrovare in Agilusto la stessa durezza, non solamente per le sue pieghevoli, e dolci maniere, ma molto più per la gratitudine d'averlo al Trono innalzato: abbraccia per tanto Agiluffo la Religion Cattolica, e seguitando i Longobardi l'esempio del loro Principe, moltissimi di loro detestarono, chi il Gentilesimo, altri PArrianesimo, de' quali eran insetti, e renderonsi Cattolici; e potè tanto in Agi-Iulfo il zelo di questa Religione, che a' conforti di Teodolinda rifece molti Monasteri, e molte Chiese ristorò, le quali per le passate guerre eran pocomen, che distrutte, e donò a quelle molte possessioni, restituendo l'onore e la riputazione a' Vescovi, i quali quando i Longobardi erano nell'errore (c) P. War- del Paganesimo, furono in depressione, ed abjetti (c).

ncfr. 116.6. CAD. A.

# Di ARECHI II. Duca di Benevento.

TEl Regno di Agilulfo, conforme al conto del Pellegrini, in quest'anno 591. accadde la morte di Zotone Duca di Benevento, celebre più per la fua rapacità, e per lo memorabili facco del Monastero Cassinese, che per altro; onde per la costui morte sù dal Rè Agilusso nel Ducato di Beneven-(4) Sigon. to eletto Arechi congiunto per consanguinità a Gilusso Duca del Friuli (4). Secondo la Politia introdotta da Autari nel Regno de' Longobardi in Italia, non solevan questi Duchi levarsi, se non o per fellonia, o per morte; e dopo la morte venne anche ad introdursi, di anteponere a qualunque altro i figliuoli del morto, sè il Rè gli reputava abili: così veggiamo, che dopo il lungo Ducato di questo Arechi, che darò cinquant'anni, succedè nello stesso Ajone suo siglinolo; e accadendo di morire il Duca senza siglinoli, il Rè, Sec. 34.

de Reb. Isal. An. 598.

Digitized by Google

o eleggeva altri in luogo fuo, ovvero estingueva il Ducato, senza sorrogarvi fuccessore. Il che s'offerva effersi cominciato a praticare negli ultimi anni del Regno di questo Principe : ciocchè facevano effi per ragion di Stato, fomentata dall'ambizione de' Duchi, i quali bene spesso tentavan di scuote e il giogo della dependenza, e rendersi affoluti; onde suron obbligati a pensare di sopprimere, quando potevano, molti di questi Ducati, tanto che pian piano gli ridussero a ben pochi, ritenendo solamente quelli, che potevano, come s'è di fopra offervato, giovare alla maggiore ficurtà, e cuftodia del Regno. Tanto maggiormente, che i Rè Longobardi non meno per le guerre esterne di straniere Nazioni, quanto per quelle, che venivan mosse da' loro propri Duchi, erano in continue follecitudini, ed angustie, come si è veduto nel Kegno d'Autari, e potrà offervarfi in questo d'Agilulfo, il quale dopo avere nell'anno 600. di nostra salute, fatta la pace co' Romani, e dopo avere ristabilita la lega con Teodiberto nuovo Rè di Francia, ebbe a combattere co fuoi Duchi, ch'eranfegli ribellati, e con memorando esempio sconfitti, che gli ebbe, fenza che poteffero trovar perdono, privò di vita tre di loro, Zangrulfo in Verona, Gandulfo in Bergamo, e Varnecaufo in Pavia.

Per questa ragione mancando per morte, o per fellonia alcuno di effi, o proccuravan furrogarvi akri, della cui fedeltà, ed amore eran ben certi, come fece Agilulfo, quando morto Eoino Duca di Trento, forrogò in quel Ducato Gondoaldo nomo Cattolico, ed infigne per la fua pietà (e): ovvero () P. Warnon curavan darvi successore, sicome avvenne al Ducato di Crema, al nestr. 116. 4quale, morto Cremete senza figliuoli, non se gli diè successore (f).

(f) Sigon.

Il Ducato Beneventano fotto il governo d'Arechi, che fù il più lungo de Rob. leal. di quanti mai ne furono, durando cinquant'anni, dal 591. infino al 641. stele du 602. molto i fuoi confini, tantochè fecondo Paolo Emilio (g), ed altri Scrittori, (g) Paul. issuoi termini da un lato s'estesero insino a Napoli, e dall'altro fino a Siponto, Emil de Ref. la qual Città dopo il Ponteficato di Gregorio M. si rendè anche a' Lougobar- Pranc. lib.... di, ed al Ducato Beneventano fù aggiunta. Nè infino a questi tempi allargò egli tant'oltre i fuoi confini, quanto fortunatamente gli diftefe poi negli anni feguenti, allorchè abbracciaron quafi tutto quello, ch'è ora Regno di Napoli. Nè perchè i Longobardi fotto questo Duca di Benevento, che secondo l'Epoca del Pellegrino, non potè effere certamente Zotone, ma Arechi, aveffer presa, e saccheggiata la Città di Crotone, e fatti quivi molti prigionieri, dovrà dirli, che fin da questi tempi, i suoi confini verso Oriente si fost ro stessi lino a Crotone; poiche il costume de' Longobardi era, quando loro non riuiciva di conquittar Piazze; nelle quali potessero mantenervisi, e lasciarvi prelidio, di scorrere a guifa di predoni il paese, e saccheggiarlo, con portarsi seco i paefani, che riducevano in cattività, e n'efiggevan groffe fomme per gli riscatti: come appunto avvenne a' Crotonesi, che per ricomprarsi, sù d'uopo sborzar gran denaro; e da una Epistola di S. Gregorio M. ove deplorandosi la cattività de' medefimi, fi leggono gli sforzi, che da questo Pontefice si facevan per rifcattargli, si conosce chiaramente, che presa, ch'ebbero questa Tom, I. Città

Cies, doporaverla faccheggiana, carichi della preda, fi condifiero con effo loro molte nebili- non perdomando, ne aci età, ne a fello, e la lasciarono, nè vi posero presidio y essentia allora molto lomana da consini del loro Ducato, ed in mezzio all'altre Città de Greci loro inimici. Fù questo un costame praticato anche fra' Cattolici, i quali ancorche non riduceffero in fervitù i prefi, folevano nordimeno cultodirgli infino, che non foffero con denaro rifcossi: (b) Grot 🏕 di che rendono a noi testimonianza gravissimi Autori (b). Non dee perciò ri-Jure belli, & pentarsi acerbità, o suror de soli Longobardi, i quali parte Gentili, ed altri 7. n. 9. Vinn. Arrishi, praticassero lo stesso co' loro nemici. Così anche sotto Zotone, non *Infiem. lib.* 1. perekè deffere il facco al Monaftero Caffincse, s'allargò in quel tempo questo sis. 3. 5. fervi. Ducato tanto verso quella parte, come si stese dapoi : e per questa ragione ancora più sconcio effor sarebbe, sè fin da' tempi d'Antari Rè volessimo dire, che il Ducato Beneventano si fosse disteso sino a Reggio, perche Autari infino a quest'ultima parte facesse correre il suo stendardo; poiche da questo stesso, e da ciò che narrasi aver detto questo Principe quando coll'asta percosse quella colonna, che sta quivi dovea egli stendere i confini del suo Regno, fi conofce marifeftamente, che allora tutti que luoghi erano, come furono per molto tempo dapoi, sotto la dominazione degl'Imperadori d'Oriente.

Ecco come quello, che ora è Regno di Napoli, in questi tempi non riconosceva, come prima un sol Signore, ed un sol Principe, ma ben due. Il Ducato Beneventano ubbictiva al suo Duca immediatamente, è per sui, al Rè de Longobardi. La Puglia, e la Calabria; la Lucania, ed i Bruzi; il Ducato Napolitano; quelli di Gaeta, di Sorrento, di Amali, e gli altri Ducati minori, a loro Duchi immediatamente, e per essi all'Estrea di Ra-

venna, e agl'Imperadori d'Orientu.

### C A P. I V.

# Del Ducato Napoletuno, e suoi Duchi.

D'Orche nel Ducato Napoletano abbiamo de Duchi, che lo refiere una continuata lerie, e fii quello, che folo restò esente dalla dominazione de Longobardi, e che poi estinti gli altri Ducati minori, abbracciò molte Città, ch'eran in quelli comprese, onde perciò si rendè anche più cospicuo; non sara suor di proposito, che parlando de Duchi di Benevento, nel tempo steffo si parli di quelli di Napoli, perchè si conoscano in ciò le vicende delle mondane cose, come per le continue guerre, ch'ebbero questi popoli, i Beneventani co' Napoletani, avanzandosi sempre più si Ducato di Benevento, quel di Napoli all'incontro, e la dominazione de' Greci in tutto il resto dell' altre Provincie venisse ad estemnarsi: e come dapoi sassi veduto, che del Ducato di Benevente appena siane a noi rimaso vestigio, ed all'incontro Napoli.

si fosse innalizata tanto, fino ad esser non pur capo di un picciol Ducato, quale era, ma capo, e Metropoli d'un valtiflimo, e floridissimo Regno,

qual oggi con ammirazione, e stupore di tutti si ravvisa.

Il Ducato Navoletano, che nel suo nascere ebbe angustissimi confini, la Città fola di Napoli, colle sue pertinenze abbracciando, ne' tempi di Maurizio Imperadore d'Oriente fece notabili acquisti; poiche questo Principe aggiunfe stabilmente al suo dominio l'Isole vicine, come Ischia, Nisida, e Procida, nella cui possessione confermò i Napoletani, sicome scrive S. Gregorio M. (a). S'aggiunfero dapoi, Cuma, Stabia, Sorrento, ed Amalfi (a) S. Greg. ancora, la quale infino a' tempi d'Adriano Papa, e di Carlo M. fù del Du- M. lib. 9. Ind. cato Napoletano, come è chiaro per una Epistola di quel Pontefice rappor- 4. Bp. 53. tata dal Pellegrini; tanto che ridotto questo Ducato, quasi in forma d'una dig. de Finib. Provincia, venne volgarmente chiamato anche Campania: onde sovente Duc. Ban. ad il Duca di Napoli dicevasi Dum Campania, come S. Gregorio (b) chiama merid. p. 32. Scolastico Dux Campaniæ; ed altrove (c) Gudiscalco Dux Campaniæ. Que- 11. 2. Ind. 11. fta abbracciava molte Città di quel lido, che a' Napoletani, ed al lor Duca & fi 's & 15. eran soggette; ed i Vescovi di queste Città, solevan perciò appellarsi Ves- lib. 8. Ind. 3. covi Napoletani; ond'è, che sovente nell'Epistole di questo Pontefice (d) si (d) Epist. 24.

legga: Episcopis Neapolitanis.

Non potè itendere più oltre i fuoi confini verso Occidente, Settentrione, o Oriente, poiche il Ducato Beneventano già verso quelle parti stendeva, fatto potente, le fue forti braccia: Capua col fuo Territorio infino a Cuma, ed a' lidi, che non han porto di Minturno, Ulturno, e Patria, detta anticamente Linterno, era già passata sotto la dominazione de' Longobardi. Non molto dapoi ftefero i Longobarbi i confini del Ducato Beneventano infino a Salerno; e molte altre Città, verso Oriente insino a Cosenza, con tutte l'altre Terre mediterranee furono a Greci tolte; 🚅 anche questo Ducato Napoletano farebbe paffato fotto il dominio de' Longobardi, come paffarono nel correr degli anni tutte l'altre Città mediterranee del Regno, e dapoi le maritime ancora, toltone Gaeta, Amalíi, Sorrento, Otranto, Gallipoli, e Rossano: se due cagioni non l'avessero impedito; ciò sono il non essere i Longobardi forniti di armate di Mare, nè molto esperti agli assedi di Piazze maritime; e per aver i Napoletani, per ragion anche de loro siti, ben fortificata Napoli, e l'altre Piazze maritime a loro foggette. Tanto che potrà meritamente vantarsi Napoli col suo picciolo Ducato, che non ostante d'effer passate sotto la dominazione de' Longobardi quasi tutte le Città del Regno, toltone quelle poche dianzi rammemorate, e d'effersi renduti i Longobardi Signori di quali tutto ciò, che ora è Regno, non poterono però mai foggiogar affatto i Napoletani, ancorche dapoi negli ultimi anni a' Principi di Benevento fossero fatti tributari, come nel progresso di questa Istoria diremo: in guisa che non è condonabile l'error del Biondo (e), (e) Blond. che scrisse i Longobardi non molto tempo dopo:il governo de' 36. Duchi, Dicas avere loggettata Napoli, Kk 2

lib. 12. lad. 7.

Joogle Digitized by

Al Ducato Napoletano folevansi mandare i Duchi per reggerio, o da Costantinopoli a dirittura dagl'Imperadori d'Oriente, o pure, quando il bifogno non permetteva d'aspettar molto tempo, che venisse da parti sì remote : l'Elarca di Ravenna, ch'era allora in Italia il primo Magistrato degl'Im-

peradori Greci, foleva egli mandarvelo.

Ne' tempi ne' quali fiamo fotto il Ducato di Arechi, imperando in Oriente Maurizio, effendo Napoli fenza Duca, e meditando Arechi infieme con Arnulfo Duca di Spoleti affalirla: S. Gregorio M. a cui molto importava la tua ditela, e che invigilava per gl'interessi dell'Imperadore contro a' Longobardi, dubitando che costoro conquistando il resto d'Italia, ch'era in poter de' Greci, finalmente non foggiogassero. Roma ancora, scrisse (f) nel 592. M. lib. 2. Ind. con molta follecitudine a Giovanni Vescovo di Ravenna, perchè affrettasse 10. Epif. 32. l'Esarca a mandar prestamente in Napoli il Duca per diffenderla dall'insidie Cam. Pel. in d'Arechi, poichè altrimente egli senza dubbio la vedeva perduta.

Ben. pag. 32. lib. 7. Ind. 2.

E da un altra Epistola (g) di questo stesso Pontesice data nell'anno 599. (2) 4.74. offerviamo, che non molto tempo dapoi fu mandato in Napoli per Duca Maurenzio, il quale con tanta vigilanza si pose a custodir questa Città, che oltre ad averla munita con valido prefidio, costrinse anche i Monaci a far la fentinella fopra le mura, fenza perdonar nemmeno a Teodofio Abate, onde (b) Ep. 107. fortemente se ne dolse Gregorio (h), e perche l'affliggeva oltre alle sue de-86. 7. Ind. 2. boli forze, e perche avea mandato ancora molti foldati ad alloggiare in un

Monastero di Monache, costringendo Angela loro Badessa a ricevergli. Ma effendo stato l'Imperador Maurizio scacciato dall'Imperio nell'anno 602, da Foca, questi si fece acclamare Imperadore dall'esercito nella Pannonia, e giunto in Costantinopoli, vi su riconosciuto, e sece morire Maurizio co' fuoi figliuoli; ed avendo mandato il fuo ritratto in Roma, fuvvi parimente acclarato Imperadore, con confenfo anche di S. Gregoria, che lo riconobbe in Roma, come avea fatto in Costantinopoli il Patriarca Ciriaco. Foca dunque affunto al Trono, in luogo di Callinico ch'era stato da Maurizio fustituito a Romano, mandò di nuovo in Ravenna per Esarca Smaragdo (i), ed in Napoli per Duca Gondoino.

(i) Marg. Freher. in

(k) P. Pagi de Consulib. pag. 342. (1) Marq. Freher. loc. €ij.

Rav.

Per la morte di Gondoino, fii mandato da Foca in Napoli per Duca Chron. Exare. Giovanni Compsino Costantinopolitano, quegli, che violando la fede al suo Principe, tentò rendersi assoluto Signore della Città a se commessa; poiche effendo flato uccifo nell'anno 610. Foca (k), e fucceduto nell'Imperio Eraclio suo Competitore, non potendo i Ravignani sofferir la superbia, e le gravezze di Giovanni Lemigio (1) movo Esarca, mandato nell'anno 612. da Eraclio in Ravenna, preser le armi, e tumustuando, con gran concorso di Popolo, giunti al Palazzo l'uccifero infieme co' fuoi Giudici. Pervenuto questo fatto a notizia di Giovanni Complino Duca di Napoli pensò non dovere aspettar miglior occasione per impadronirsi della Città; onde tantosto per se occupolla, e con forte presidio munilla contra gli sforzi, che temeva dell'Imperador Eraclio, il quale in fatti, avvisato de' tumulti di Rayenna, e della fellonia

nia di Complino mandò fubito in Italia per Efarca Eleuterio (m) Patrizio, (m) Marq. Questi avendo Freher. loc. e sue Cubiculario huom prode di mano, e più di consiglio. composti i romori in Ravenna, passò con su ficiente esercito in Napoli, dove entrato pugnando, uccife il Tiranno, riducendola come prima fotto la dominazione d'Eraclio, e lasciatovi nuovo Duca, vincitore in Ravenna fece ritorno (n).

Non ha del verifimile l'opinione del Summonte, o ciò che egli suspica, che in Densiedit. il nuovo Duca lasciato in Napoli da Eleuterio., fosse quel Teodoro, che si por- Cam Pesseg. ta fondator della Chiefa de' SS. Pietro, e Paolo, già posta nel quartier di Ni- in dissert de · do; poiche l'iscrizione Greca, che in un marmo ivi si leggeva, e nella quale finominava per fondator di quella Chiefa Teodoro Confole, e Duca, portando la data della IV. indizione, viene a cadere in tempi più bassi, cioè nell'anno 717, nel quale tempo governò questo Duca, come da valent'uomini è stato offervato; ed all'incontro è vero, che Eleuterio fù mandato da Eraclio in Ravenna nell'anno 616, dove poco più di due anni tenne l'Esarcato, poiche nell'anno 619, vi fù mandato Isacio Patrizio per suo succesfore (o).

Sù questa fellonia di Compsino sono stupende le favole, che i nostri mo-Freher. hoderni Scritrori hanno inventate: dicono che questo Duca dopo aver occupato Napoli fi rendesse ancor Signore della Puglia, e della Calabria, e d'altri luoghi del nostro Regno: che di più se n'avesse fatto incoronare Rèse che prima andasse a Bari à farsi coronare della corona del ferro, e poscia in Napoli con: quella dell'oro: e che perciò egli fosse il primo, che s'avesse usurpato il titolo. di Rè di Napoli aggiugnendo che i Normanni dapoi, coll esempio di questo L Rèdi Napoli, vollero pure farsi prima coronare in Bari colla corona del ferro, e poi in Palermo conquella dell'oro (p). Sono tutti questi racconti, sogni d'in- (p) Beatil. se mai Compsino s'insignorì della Puglia, e della Calabria, nè d'al- bist. Bar. pag. s. bist. S. tre Provincie, le quali per la maggior parte erano passate in questi tempi sotto Ric. lib. 11. la dominazione de' Longobardi. Invafe egli Napoli folamente colle fue pertinenze; e Paolo Warnefrido (q) narra, che dopo non molti giorni ne fu caccia- (q) Warnefa. to da Eleuterio Patrizio. Gran cose dovea far costui in così breve tempo, do- lib. 4. cap. 10. mando non pure i Greci, ma i Longobardi allora potentifimi : nè preflo.ad. Autori di conto si legge mai, che s'avesse fatto incoronare Rè; cosa anche più ridicola è il dire, che fosse andato fino a Bari a prender la corona di terro, e poi in Napoli quella d'oro; essendo tutto favoloso ciò che si narra di questa. coronazione di ferro in Bari, ne da alcuno de' nostri Rè mai praticata, co-

me si vedrà chiaro ne' seguenti libri di questa Istoria.

(n) Anaftas. Bibliothec.

(o) Marq.

CAP.

### C A P. V.

# Di ADALUALDO, & ARIOVALDO, V. e VI. Rè de Longobardi.

1 Idotta già la dominazione de' Greci in Italia a declinazione grandiffima, tentarono i Longobardi fotto il loro Rè Agliulfo finire di interamente discacciargli da tutte l'altre Regioni, ch'erano a lor rimase; nel che conferiva molto l'aver i Longobardi in gran parte (feguitando l'efempio di Agilulto) deposto, chi il Gentilesimo, e moltissimi l'Arianesimo, ed abbracciita la Religion Cattolica, ciò che gli rendè a' Provinciali men odiofi, ed il lor dominio men grave, e pefante. In fatti ad Agilulfo, che de' Rè Longobardi fù il primo ad abbracciar questa Religione, e che in tutto il corso di fua vita lasciò monumenti di molta pietà, e munificenza verso le Chiese, e Monasteri, si dee, che lungo tempo il Regno si mantenesse in pace; poiche egli morto, lasciando per successore Adalualdo suo figlituolo, che ancor vivente l'aveva per fuoCollega affunto al Trono : questi feguitando l'esempio di suo padre, e molto più imitando Teodo'inda sua madre, che nel regnare volle averla per Compagna, ridussero le fortune de' Longobardi in istato così placido, e tranquillo, che niuno strepito di Marte turbò la loro pace, ed il loro riposo: e sotto costoro surono rinovate le Chiese, e satte molte donazioni a' luoghi facri (a).

(a) Warness. lib 4. cap. 15.

Ma non potè molto Adalualdo goder di tanta quiete, poiche nell'ottavo anno del suo Regno, avendogli mandato l'Imperador Eraclio per Ambasciadore un tal Eusebio per trattar seco della pace, e d'altre cose rilevanti: questi o per proprio configlio, o pure per comandamento avuto dal suo Signore, mentre il Rè usciva dal Bagno, gli porse una bevanda come a hui salutifera, la qual bevuta, cominciò ad uscir di senno, e ad impazzire (b): il che scorgendosi dall'accorto Eusebio, diedegli a sentire, che dovesse per sua maggior sicurtà sar morire i più potenti Longobardi. Questo consiglio, come giovane, estolto, essendo da lui abbracciato, sece uccider tosto dodici Nobili de' primi; la qual cosa scorgendo gli altri Longobardi, e veggendo non istar essi più sicuri dalla stolidezza di costui, avendo eccitato un gran tumulto, e gridandolo per empio, e Tiranno, lo discacciorono dal Trono insieme colla Regina Teodolinda sua madre, ed in suo hugo riposero Ariovaldo Duca di Turino, che aveva per mog'ie Gundeberga sorella di Adalualdo.

Questo successo divise i Longobardi in due fazioni: Ariovaldo era sostenuto da que' Nobili, che tumultuarono, a' quali s'erano aggiunti tutti
i Vescovi delle Città di là del Pò, che a tutto potere studiavansi con altrì
d'ingrossare il lor partito. Adalualdo dall'altra parte era ajutato da Onorio
Pontesice Romano, il quale aveva forte cagione di sostenerlo, così per riguardo di Teodolinda, alla cui pietà doveva molto la Religion Cattolica, come

anche

Digitized by Google

(b) Sigon.

ad An. 623.

263

anche perche Ariovaldo era da' Cattolici abborrito per l'erefia Arriana, in cui era nato, e crescianto; e sti tanta l'opera d'Onorio, che tirò a se anche Isacio allor Esarca in Italia, ed obligollo a restinuir nel Trono Adalualdo con potente efercito. Proccurò anche toglier dal partito di Ariovaldo que' Vescovi , che lo favorivano , minacciandogli , che non lasciarebbe impunita tanta loro sceleratezza; ma non veggendosi ridotta a compiuto fine l'opera d'I sacio, e morto opportunamente Adalualdo di veleno, ottenne finalmente Ariovaldo il Regno, ed essendo egli infesto a' Cattolici, cagionò in Italia non leggieri disturbi.

Nel Regno di coftui, non paffarono molti anni, che Teodolinda vedendosi così abjetta, e priva d'ogni speranza di ricuperar la pristina dignità Regale, piena di mestizia, e d'estremo dolore venne a morte nell'anno 627. Principessa, e per le eccelse doti del suo animo, e per la sua rada pietà; degnissima di lode, e da annoverarsi fra le donne più illustri del Mondo, la quale non meritava effer posta in novella da Giovanni Boccacci nel suo De-

camerone (c).

Ariovaldo regnò altri nove anni dopo la morte di Teodolinda, e morì Gier. 3. Nevfenza lasziar di se stirpe maschile nell'anno 636. Per la qual cosa i Longobardi convocati i Duchi, penfarono di crear'un nuovo Rè, nè vedendo chi doveffe innalzarfial Prono, diedero a Gundeberga, come avevan prima fatto a Teodolinda, il poter ella creare per Rè colui, che si eleggesse per marito. Gundeberga, come donna prudentissima, e molto savia elesse per suo marito, e Rè, Rotari Duca di Brescia, in questo stesso anno 636. secondo il computo del Pellegrini.

#### С A P. VI.

E Di ROTARI, VII. Rè; da cui in Italia furono le leggi Longobarde ridotte in iscritto.

Otari fù un Principe, in cui del pari eran congiunti un estremo valore, ed una somma prudenza; ma sopra tutto sù grande amatore della giustizia; e se alcuna ombra di colpa rende non chiari i suoi pregi, su l'essere macchiato dell'erefia Arriana; onde avvenne, che a' fuoi tempi in molte Città d'Italia erano due Vescovi, l'un Cattolico, e l'altro Arriano (d).

Questo Principe su il primo, che diede le leggi scritte a' suoi Longobar- lis. 4. capis. di (e), dal cui esempio mossi gli altri Rè suoi successori, surse, coi correr degli anni in Italia un nuovo volume di leggi, Longobarde chiamate, le (e) Paul. quali nel Regno nostro ebbero un tempo tal vigore, e dignità, or de fù for- Lang. lib. 4 za, che le leggi Romane retrocedessero. Ma prima che delle leggi Longobar- 609. 15. de facciam parola, convenevol cofa è, che fi vegga lo stato, nel quale a'tem-

(e) Boccac.

Digitized by GOOGLE

pi di questo Principe, e de' Rè fuoi fuccessori si era ridotta la Giurisprudenza Romana in Italia, e nelle Provincie, che oggi compongono il nostroRegno,

ed in quali libri era compresa.

Giultiniano Imperadore : ancorche avesse proccurato sparger per Italia i fu i volumi, e strettamente avesse comandato, che aboliti tutti gli altri, quelli solamente per Italia si ricevessero insieme colle sue Costituzioni Novelle; nulladimeno l'autorità de' medesimi quasi s'estinse insieme con lui; poichè egli morto, e fucceduto Giustino inettissimo Principe, ricadde Italia di bel nuovo in mano di straniere genti; e toltone l'Esarcato di Ravenna, il Ducato di Roma, que' piccioli di Napoli, Gaeta, d'Amalfi, ed alcune altre Città maritime di Puglia, di Calabria, e di Lucania: i Longobardi dominavano in tutte l'altre sue Provincie, senza che gli altri Imperadori che a Giustino fuccederono, molta cura si prendessero di ricuperarle, e tanto meno delle leggi di Giustiniano; anzi non vi mancaron di coloro, come si dirà a suo luogo, che o per invidia, o per emulazione cercarono anche nell'Oriente d'estinguerle affatto. S'aggiungeva in oltre, che presso a' Longobardi, per le continue guerre fra di effi accese, il nome de' Greci era abbominatifimo, e tutto ciò, che da loro procedeva, con fomma avversione era ristutato, e scacciato. Quindi nacque, che sè bene a' Provinciali permetteffero lufo delle leggi Romane, ed a' Romani di poter fotto le medefime vivere, contuto ciò vollero, che quelle apprendessero dal Codice di Teodosio: onde presso i Longobardi su in (f) Gotofr. più Itima, e riputazione il Codice Teodofiano che quello di Giuftiniano (f).

in Proleg. ad Cod. Tb.

Al che s'aggiungeva l'esempio de' Westrogoti, che signoreggiavano allora la Spagna, i quali contenti del Codice fatto per ordine d'Alarico, e del Novello compilato dalle leggi de' Westrogoti ad imitazion di quello di Giu-

stiniano, non riconoscevan i costui libri,

S'aggiungeva ancora l'esempio de' Franzesi, i quali insino a' tempi di Carlo il Calvo, non riconobbero altre leggi Romane, se non quelle, ch'era-(g) Altest. no racchiuse nel Codice Teodosiano, o nel suo Breviario fatto per ordine \*er. Aquitan. d'Alarico (g). Anzi Carlo M. stesso, volendo ristorar la Giurisprudenza Ro-(b) Capins mana, che a' fuoi tempi era ridotta in istato pur troppo lagrimevole, pospo-Lar. Caroli M. sti i libri di Giustiniano, si diede a riparare il Codice di Teodosio, e ad emendarlo, come mostrano quelle parole aggiunte al Commonitorio d'Alarico, che va innanzi al Codice Teodosiano: Et iterum anno XX. regnante (i) Hincm. Carolo Rege Franc. & Longobard. & Patritio Romano. E su tanta la cura Rem. op. 7. di questo glorioso Principe, ed il rispetto, che tenne di questo Codice, che in Opuse. ad molte leggi di esso volle trasserire ne' suoi Capitolari (h).

Ne' tempi di Carlo il Calvo par che in Francia si cominciassero a sentire Laudo- le leggi di Giustiniano, come mostrano gli Autori di quell'età, i quali spesso (1) Jo. Ital. allegando le leggi di Giustiniano, delle Teodosiane tacciono: così Hincmaro di in Viras.Odon Rems: Et Sacri Africæ Provinciæ Canones; & lex Justiniana decernum (i): Abb. Clumiae. ed altrove (k): Leges Justiniani dicunt. Il che comprovasi da quel che Giovanni Italo (1) scriffe di Abbone padre di Odone Chinacense, il quale Justi-

281. lib. 6. (k) Hincm. vers. Hinema-Altel. loc. sis. DAL. 199.

niani

niani Novellam memoriter tenebat. Se bene non mancarono ne' tempi seguenti Autori, i quali anche si valsero dell'autorità, non meno de' libri di Giustiniano, che delle leggi Teodosiane, come secero Ivone di Char-

tres (m), Graziano, ed altri.

In Italia folamente studiavansi i Pontefici Romani di mantenere l'auto- 180. rità delle leggi di Giustiniano, e degli altri Imperadori d'Oriente, mostrando di quelle fomma stima, e venerazione. Erano i loro disegni di sostenere in Italia a tutto potere l'autorità degl'Imperadori Greci con riconoscergli per Soyrani, perchè in cotal guifa potessero far contrappeso alle forze de' Longobardi, e tener divisa l'Italia tra due eguali Potenze, acciocchè l'una intraprendendo fopra l'altra, Roma non cadesse sotto la servitù dell'una, o del-Paltra. Amavano effi meglio l'Imperio de' Greci, perche questi, come lontani, non erano in istato di badar molto ad impedire i loro progressi, e' di- 51. & Eij. fegni che avevano d'impadronirsi di Roma; e perciò quando i Longobardi 53. lib. 11. avanzavansi tanto, onde si potesse temere, che finalmente non occupassero Grat. cap. 38 quella Città, la cui perdita farebbe stata seguita dalla lor ruina, ricorrevan . 11. q. 1. & tosto a' Greci, perchè s'opponessero di tutto potere a'loro sforzi. In effetto 6.2. de Testib. S. Gregorio M. che come s'è detto, era molto sollecito, che i Greci non foffero in tutto difcacciati d'Italia, portava fomma venerazione alle leggi degl' Altefer. 🕶 Imperadori d'Oriente, e sopra tutto a quelle di Giustiniano, delle quali sovente Aquis. c. 16. valevali, e delle Novelle più freguentemente, com'è manifesto appresso Graziano , e ne' Decretali (n). Questo istituto ancora ritennero dapoi i suoi suc- (o) Greg III. ceffori, e fra gli altri Gregorio III. (0), Niccolò I. Lucio III. Giovanni VIII, cap. Lacor, de (p), ed altri rapportati da Dadino Alteserra (q). Per questa cagione seguitando Lione IV. i vestigi de' suoi Predecessori, scrisse quell'Epistola, che si can. far. 16. legge in Graziano (r) all'Imperadore Lotario I. in cui lo prega a confervare 4-3. Sed venela legge Romana: Vestram flagitamus clementiam, ut sicut hactenus Romana leges, &c. lex viguit absque universis procellis, & pro nullius persona hominis reminisci- (4) Altes. tur esse corrupta ; ita nunc suum robur, propriumque vigorem obtineat.Ond'è les sis 🕬: che Ivone di Chartres (s) disse: Dicunt enim instituta legum Novellarum, (r) In Decret. quas commendat, & servat Romana Ecclesia: e che poi siasi veduto gli Ec- Grat. dist. 10. clesiastici, così nel novero degli anni per la lor minore età, come in molte 6.13. Altes altre cose, seguire le leggi Romane. Quindi i libri di Giustiniano nel Ducato Romano elbero in questi tempi margiore autorità a rigore, che nell'eles 3. 6.14. Romano ebbero in questi tempi maggiore autorità, e vigore, che nell'altre (,) Ivo Ep parti d'Italia: ficcome l'ebbero in Ravenna (1) fede dell'Efarcato de' Greci, 250. onde narrafi (u), che in questa Città si fosse lungamente conservato quel vo- (c) Balduinlunga del Digesti, che ora chiamingo Informitto a chi Partimoni follogo. lume de' Digesti, che ora chiamiamo Inforziato, a cui i Ravignani solevano Comment. in ricorrere per la decisione delle loro cause: ond'è che a ragione potè con- lassi. chiudere Ermando Conringio (x), che in Italia prima di Lotario II. Juris Duck Do Ufa Romani, & quidem maxime Justinianei, usus aliquis arbitrarius superfluit sur. eiv. lib. 1. exiguus ubivis; frequentior tamen Rome, inque aliis Exarchatus locis, quan cap. S. nu. 12. in Regno Longobardico, Novellarum præcipus fuit auctoritas in rebus Eccle- (x) Conring.

De Orig. Isan. Casticis nonnullis, . Tom. I.

(m) Ivo B)/8. 212. Epis. 243.

Ger. 64.29.

Ma i Longobardi per le offinate, e crudeli guerre, ch'ebbero co' Greci, se bene ad esempio de' Goti lasciassero vivere i Provinciali colle leggi Romane, non da altri libri, se non dal Codice di Teodosio, e dal Breviario d'Alarico, vollero, che quelle s'apprendessero, ed avessero forza, e vigor di legge, imitando anche in questo la pratica de' Goti; nè infino ad ora persessanta sei anni, da che vennero in Italia, ebbero essi per loro legge alcuna (c) P. Warn-fcritta (y), ma governavansi solamente secondo i loro costumi, e secondo quegl'istituti, che tramandati, come per tradizione da' loro maggiori, con molta offervanza, e religione mantenevano.

Rotari adunque fù il primo, che affunto al Trono, dopo avere ingrandito il suo Reame coll'acquisto delle Alpi Cozzie, e di Oderzo, pensò a dare

anche le leggi scritte a' suoi Longobardi.

La maniera, co'la quali i Rè Longobardi stabilivano le loro leggi, fù co-(z) Grot in tanto commendata da Ugon Grozio (z), che antepone in ciò i Longobardi a' Romani stessi: questi sovente dall'arbitrio d'un solo ricevevano le leggi, il qual le mutava, e variava a sua posta; onde tutto ciò che al Principe piaceva, ebbe vigor di legge. All'incontro i Rè Longobardi non s'arrogavano soli questa potestà, ma nel stabilirle vi volevano ancora il parere, e configlio de' principali Signori, e Baroni del Regno: e l'Ordine del Magistrato vi avea ancora la fua parte; nè altrove fabilivanfi, che nelle pubbliche Affemblee a questo fine convocate, nelle quali non s'ammetteva all'uso di Francia l'Ordine Ecclesiastico, ma solo l'Ordine de Signori, e de Magistrati: nè la plebe appresso loro faceva Ordine a parte, ma secondo, che scrisse Cesare dell'antica Gallia: Plebs planè servorum habebatur loco, quæ per se nil audet., nullique adhibetur Concilio.

Avendo adunque Rotari, fecondo l'Epoca di Camillo Pellegrino, nell'anno 644, intimata una Dieta in Pavia, ragunati quivi i Signori, e' Magistrati, stabilì molte leggi, le quali fece egli ridurre in iscritto, ed inferille in un fuo Editto, che fede pubblicare per tutto il fuo Regno, non altrimente, che fece Teodorico Ostrogoto, quando pubblico il suo per tutta Italia, del quale nel precedente libro si è fatto menzione. Fra gli altri monumenti dell'antichità, che serba l'Archivio del Monastero della Trinità della Cava dell'Ordine di S. Benedetto, il qual dopo quello di M. Cafino è il più antico, che abbiamo nel Regno: evvi un Codice membranaceo da noi con proprij occhi attentamente offervato, fcritto in lettere Longobarde, dove non folamente gli Editti de' Rè Longobardi (cominciando da questo di Rotari) ma anche degl'Imperadori Franzesi, e Germani, che surono Rè d'Italia vi sono. inferiti. In questo Editto di Rotari dopo il proemio, che si vede trascritto anche dal Sigonio (a) nella fua Istoria d'Italia: si leggono i titoli di ciascun Capitolo, ed il primo comincia: Si quis hominum contra animam Regisqueño Editto cogitaverit: e questi terminati, siegue la conchiusione dell'Editto in cotali guila: Presentis vero dispositionis nostre Edictum, &c. (b). Seguono dapoi le leggi, ovvero Capitoli, secondo il numero de' titoli precedenti, e COD-

(a) Sigon. de R. Italia, 116. 2. Ad As (b) La conchiusione di f legge parimente in Si. sonia leca cita

Proteg. ad hift. Goth.

Digitized by Google

contiene questo Editto trecento ottanta sei Capitoli, ovvero leggi. Il Compilatore de' tre libri delle leggi Longobarde, che vanno ora impressi nel volume delle Novelle di Giustiniano, prese da questo Editto di Rotari le leggi, delle quali compilò quasi interamente il primo, e secondo libro; e nel terzo libro due, o tre se ne leggono di questo Rè, sicome diremo più distesamente, quando della compilazione di quel volume delle leggi Longobarde ci tornerà occasione di favellare.

L'esempio di Rotari fu imitato dapoi dagli altri Rè Longobardi suoi fuccessori, come da Grimoaldo, Luitprando, Rachi, ed Astolso: ma di tutti questi Rè niuno lasciò tante leggi, quanto Rotari, essendo, come s'è detto, il lor numero arrivato infino a 386. Fece egli pubblicare il fuo Editto in questo anno 644. che sù l'ottavo del suo Regno, per tutte le Provincie, ch'erano sotto lá sua Signoria, e sopra tutto nel Ducato Beneventano, che avendo allora stesi assai più i suoi consini, era riputato la più ampia, e nobil parte del Regno d'Italia.

#### C A P. VII.

# Di AJONE, e RADOALDO, III. e IV. Duchi di Benevento.

L Ducato di Benevento, per la morte accaduta nell'anno 641. d'Arechi, A che cinque mesi prima di morire avea assoziato al Ducato Ajone suo figliuolo, da costui era governato (a); ma conoscendolo il padre di poco (a) Warnes. doaldo, e Grimoaldo figliuoli ambedue di Gifulfo già Duca del Friuli, i quali nella fua Corte erano flati allevati, e ritenuti. Eran questi amati da Arechi, come propri figliuoli, e gli aveva anche fostituiti al Ducato in mancanza d'Ajone suo figliuolo. Tenendo adunque il Ducato di Benevento Ajone sotto la cura di questi due fratelli, cominciarono la prima volta a farsi sentire in queste nostre contrade gli Schiavoni.

Erano gli Schiavoni originari della Sarmazia Europea, di quà, e di la del Boriltene; e seguendo l'esempio, e le orme degli altri Popoli barbari, s'avanzarono fin alle rive del Danubio, e le valicarono fotto l'Imperio di Giustiniano (b). Gettatisi poi nell'Illiria, ne occuparono finalmente una gran (b) Procopa parte, particolarmente quella, che stà tra la Drava, e la Sava, tirando verso de Bell. Get.

l'Occidente, chiamata ancor oggidì dal loro nome Schiavonia.

Questi calando dalla Dalmazia, che già avevano occupata, sbarcati a Siponto, cominciarono a depredare la nostra Puglia. Ajone intesa l'irruzione degli Sclavi nella Puglia, la quale era stata in gran parte al Ducato Beneventano aggiunta, unite al meglio, che potè alquante truppe, andò in affenza di Kadoaldo prestamente per combattergli; ma venuto presso al



(c) Cam. Pell. in differt. Duc. Ben. pag.54. fiume Ofanto all'armi, cadde in un fosso, dove sopragiungendo gli Schiavoni lo ammazzarono (c). Non tenne Ajone più il Ducato di Benevento. toltone i cinque mesi, che regnò insieme col padre, che un solo anno; ma lui morto, trionfando gli Sclavi della vittoria riportata fopra il medefimo, fopragiunse opportunamente con valide forze Radoaldo, il quale investitigli con incredibil valore gli sconfisse, e disperse; e dopo aver sì fortemente vendicata la morte d'Ajone, al Duçato di Benevento fii affunto con Grimoaltlo suo fratello, confòrme all'istituzione d'Arechi, il quale, ed a se, ed al figliuolo avea provveduto di fuccessore.

Resse questo Principe il Ducato Beneventano insieme con Grimoaldo suo fratello cinque anni. Invafe costui altre Regioni de' Greci, e presso Surrento portò le sue armi: assediò questa Città, sforzandosi di prenderla per assalto; ma i Sorrentini respinsero le sue truppe, incoraggiti anche da Agapito lor Vescovo; onde Radoaldo sciolse l'assedio, e Sorrento su liberata (d).

(d) Act2 98. Agapiti , & Alior. Surrent. presio Ughello de Archiep. Sur-

Governando costoro il Ducato di Benevento s'intesero la prima volta in queste Provincie, che ora compongono il nostro Regno, le nuove leggi scritte de' Longobardi pubblicate da' Rotari col riferito suo Editto: quindi le Città del nostro Regno, che in quel Ducato, eran comprese, ed i nostri Provinciali, ancorche quelle per li foli Longobardi fossero state fatte, cominciaron pian piano ad apprenderle, e rendersele familiari tanto, che ne' tempi seguenti bifognò, che le Romane cedessero, e si conservassero solo, come antiche ufanze presso alla plebe, la quale è l'ultima a deporre le leggi, ed i coflumi de fuoi maggiori; ficcome più innanzi vedremo.

Morto Radoaldo in Benevento nell'anno 647, restando al governo solo Grimoaldo di lui fratello: tenne costui il Ducato anni sedici, senza però,

comprendervi gli altri anni cinque, che avea regnato col fratello.

### CAP. VILL

Di GRIMOALDO V. Duca di Benevento: delle guerre da lui mosse a Napoletani: e morte del Re ROTARI.

Rimoaldo V. Duca di Benevento fù un Principe d'animo sì grande, Je intraprendente, che non contento d'aver distesi i confini del suo Ducato, e riportate molte vittorie fopra i Napoletani, e Greci, aspirando sempre ad imprese più alte, e generose, finalmente dal suo destino sù esaltato al Trono, e resse il Regno d'Italia, dopo i sedici del suo Ducato, altri anni nove.

Mentre fit egli Duca di Benevento ebbe sovente a combatter co' Napoletani; ed in questi tempi si narra esser accaduto ciò, che Paolo Warnessi. 16. 4. 64.16. do (a) rapporta, di aver egli impedito a' Greci il facco della Bafilica di S. Michele

chele posta nel Monte Gargano, e d'avergli interamente sconsitti. Vien riferito ancora, che quindici anni dapoi, asceso già al Regal Trono in Pavia, avesse un altra volta sconsitti i Napoletani, e che questi per tale avverfità, tocchi nel cuore, aveffero mutata Religione, e da Gentili ch'erano, avessero abbracciata la Religione Cristiana, siccome narrano l'Autore degli Atti dell'Apparizione Angelica (b), e l'Ignoto Monaco Cassinese (c).

Ma poiche questi successi variamente dagli Scrittori si narrano, alcuni selica Apparia. a' Saraceni imputando ciò, che Paolo ascrive a' Greci; altri con manifesto presso surio, anacronismo, più indietro portando questi successi gli fingono a' tempi di Teo- (e) Historiola. dorico, e d'Odoacre, quando i Longobardi non erano ancora in Italia co- Ignoti Monaci nosciuti; ed altri con maggior verità l'attribuiscono a' medesimi Longobar- Cassin. presso di; perciò farà a proposito più distefamente mostrare, che non i Greci, o i hist. Princ. Napoletani, ovvero i Saraceni, ma i Longobardi diedero il facco a quel San- Long. par. I. tuario, e che la conversione dal Gentilesimo al Cattolichismo.la quale a Napo- PAS- 97letani s'imputa, dee a' Longobardi Beneventani, non già agli altri attribuirfi.

Il Monte Gargano, posto nella Puglia sopra Siponto, dirimpetto all'Isole Diomedee del Mare Superiore, oggi dette di Tremiti, nome ancor egli antichissimo, e da Tacito (d) usato, sti prima renduto celebre al Mondo da Virgilio, e da Orazio; ma dapoi a tempo di Gelafio I. Pontefice Romano, fu Annal. 4.643 affai più rinomato per la maravigliofa Apparizione in questo luogo accaduta 71. Juliam dell'Arcangelo Michele; e discacciati d'Italia i Goti dall'Imperador Giusti-tem adulteris: niano per Belifario, e Narsete, ed all'Imperio d'Oriente finalmente restituita, convistam, fu incredibile la venerazione de' Greci verso questo Santo. Non vi ebbe Cit- projettam ab tà così nella Grecia, come in Italia, che non gli fabbricasse Tempj, e non gli se suisse in Ine.
dirizzasse Altari Narra Proconia (a) che de Cindiniana nella Cita Cita di Silam Tremedirizzasse Altari. Narra Procopio (e), che da Giustiniano nella sola Città di sum band pro-Costantinopoli gli furon molti nuovi Tempi eretti, ed altri antichi rifatti: enl Apulis liil cui esempio imitarono ancora l'altre Città Greche d'Italia. In Napoli mas- 20. annis exifimamente la di lui venerazione fù maravigliofa, avendogli i Napoletani in-lium soleraffe. nalzato ancor effi un Tempio, che poi secondo il rito della Chiesa Romana, (s) Procop. fù in tempo di S. Gregorio M. dedicato, e lo stesso Pontesice di questa dedi- fie. Just. Imp. cazione in una sua Epistola sa memoria (f). Di molti altri Imperadori Greci, (f) E:f. 15e particolarmente d'Eraclio fi narra lo fteffo , i quali di ricchi , e preziofi do- lib. 7. 44. 2. ni arricchirono quel Santuario: in guifa che non potrà porfi in dubbio, che i. Napoletani per lungo tempo a' Greci congiunti, non aveffero una pari re-. ligione, e venerazione a questo Arcangelo portata : ed il voler imputare i Napoletani in questi tempi d'infedeltà, e d'idolatria, egli è un error così grande, che la fola Cronologia da' Vescovi Cattolici di questa Città, e ciò, che nel precedente libro si è narrato, può renderlo manifesto, e indubitato.

All'incontro è certiffimo, che quando i Longobardi ritolfero a' Grecil'Italia, non altra Religione professavano, sè non quella de' Pagani, e molti-PArrianesmo; e quantunque nel Regno d'Agilulfo, seguendo i Longobardi: l'esempio del loro Principe, avessero molti di essi lasciato l'Arrianesmo, e l'I-. dolatria; nientedimeno perseverando gli altri Rè suoi successori nell'Arrianes.

الم الم mo,

mo, sù cagione, che i Longobardi, e particolarmente que' di Benevento tornaron di nuovo ne' primi errori, de' quali non finiron d'interamente spogliarii fino all'anno 663. quando, fugato Costanzo Imperadore per opera di S. Barbato Vescovo di Benevento, alla Religion Cattolica furon convertiti,

come quindi a poco diremo.

E altreli notillimo a chi attentamente confidererà l'iftoria de' Longobardi di Paolo Warnefrido, che questo Scrittore, siccome surono tutti gli altri di tal Nazione, per effer Longobardo, si è studiato a tutto potere di scusare i suoi da questa nota d'infedeltà, e dagli errori d'Arrio; anzi in tutto il corfo della fua iftoria non favellò mai della Religione, che tennero questi Popoli, tanto che nemmeno della loro conversione per opera di S. Barbato alla Cattolica credenza ne dice parola, per fuggire di non effer costretto a far menzione degli antichi errori, come accuratamente notò il diligentissimo Pellegrino (g).

(g) Cam. Pell in differs. fines Duc. Benev. ad Septentrionem. ann. 585.

#¥m. 2.

Quindi nella storia sua molte cose sono imputate a' Greci, che da' Longobardi si commisero, siccome con verità osservò anche il Cardinal Baronio (h): e chiariffimo documento ne farà questo stesso successo; conciossiac-(b) Baron, ad chè è affatto incredibile, che i Greci cotanto veneratori di quel Santuario avessero potuto avere un animo così perverso, come e'dice, di saccheggiarlo, e che perciò venuti all'armi co'Longobardi, fossero da costoro stati distolti di così efecrando, e facrilego eccesso. Tutto al rovescio è da credersi, che an-(i) Camill. daffe la bifogna, ed appunto come ce la descrive il Pellegrini (i), cioè, che Pell. be. cit. i Longobardi contendendo co' Greci della possessione di quel luogo, dopo una lunga, ed oftinata pugna, finalmente foffe loro riufcito di vincere i Greci,

> e ficcome quelli ch'eran già avvezzati a fomiglianti sceleratezze, ciocchè effi fotto Zotone avevan altrá volta fatto nel Monte Cafino, vollero fotto Grimoaldo replicar nel Monte Gargano, faccheggiando quel Santuario, che ric-

co per varj doni de' Greci potè invitar la loro rapacità a quel facrilegio. Ed in fatti dagli atti medefimi di S. Barbato Vescovo di Benevento, che non ancora impressi si conservavano nel Monastero delle Monache di S.Gio. Battista della Città di Campagna, e che furono dapoi da Giovanni Bollando (k) dati alla luce colle fue note, e parte d'effi fi veggono ora anche impreffi nell'ottavo volume di Ferdinando Ughello (1), si vede con chiarezza, che quella Basilica patì allora in realtà il facco: tanto è lontano, che fosse stato impedito da' Longobardi Beneventani, restando così incolta, e desolata, ut nec sedu-

to. 3. Actor. Santtor. 3. Febr. (1) Ughel. Ital Sac. 10.8. de Archiep. Benev.

(\*) Bolland.

Cattolica, deponendo l'infedeltà; la qual conversione all'Autore degli Atti dell'Apparizione Angelica, effendo parimente Longobardo, piacque ancora d'addosfarla a' Napoletani Greci, come vedremo più innanzi: ciò che

lum illic officium persolvi possit, come dice S. Barbato. Nè cominciò a resti-

tuirsi al suo antico lustro, se non quindici anni dapoi, quando discacciato Costanzo da' Longobardi, a' conforti di Barbato abbracciarono la Religion

(m) Ciarlan. maggiormente confermerà quanto ora si è detto. del Sannio, E per questa stessa ragione si vede, che vanno eziandio errati coloro (m), i quali

Digitized by GOOGLE

i quali vogliono imputare i Saraceni di ciò, che Paolo Warnefrido narra de' Greci, scrivendo essi, che Grimoaldo nel Monte Gargano in questi anni del fuo Ducato avesse combattuto co' Saraceni, i quali volendo saccheggiar quel Santuario, furono da Grimoaldo sconsitti, e debellati; poiche questa guerra fu, come Warnefrido la scrive, tra' Longobardi, e' Greci, e non co' Saraceni, i quali in questi tempi non erano ancora venuti a depredare queste nostre Provincie; e poi quando ci vennero non nel Gargano, ove non mai si fermarono, se non negli ultimi tempi, ma nel Garigliano sua aliquando domicilia habuerunt, come dice il Pellegrino. Nèè vero, che fù impedito il facco, perchè feguì veramente, onde la fconfitta, che fi narra data a' Saraceni nel Gargano da Grimoaldo, è ugualmente favolofa di quell'altra, che dal Summonte, e da altri vien riferita di aver ricevuta in Napoli da S. Agnello Abate, in tempo, che questi Popoli in Italia non eranostati ancor conosciuti; nè il nome loro era stato in queste nostre parti peranche inteso.

Ma mentre i Longobardi Beneventani fono occupati in queste guerre co Greci Napoletani, accadde nell'anno 652, in Pavia la funesta morte di Rotari Rè, il quale morendo lasciò erede, e successore nel Regno Rodoaldo suo unico figliuolo, non restando altri della sua virile stirpe, che questo unico rampollo. Resse Rotari sedici anni il Regno con tanta prudenza, e giustizia, che tra i Principi più illustri della Terra si meritamente annoverato; e dall'aver egli lasciato in libertà i suoi sudditi di poter vivere in quella Religione, che volessero, permettendo, che in quasi tutte le Città del suo Regno vi foffero due Vescovi, l'un Cattolico, e l'altro Arriano, diede questo perniziolo esempio nuovo stimolo agli empjPolitici di confermare la loro massima, che il Principe non dovesse molto impacciarsi della Religione de' sudditi, nè sforzargli a dover credere, e professar quella, ch'egli reputasse la più vera: onde Bodino (n) difensor di questa perversa dottrina, all'esempio di (n) Bodina Teodofio M. di cui credè, che avesse medesimamente permesso a' suoi sudditi de Republ. Lib. fimile libertà di coscienza, senza curarsi punto se fossero Arriani, e Cattolici, 4. cap. 7. non si dimenticò d'aggiunger questo altro di Rotari, il quale permise lo stesso. Non è però da tralasciarsi di notar quì di passaggio l'errore di questo Scrittore, che reputò Teodofio M. effere stato Autore di quella legge (o), la quale quan- (o) L. nle. C. tunque nel Codice Teodosiano portasse in fronte così il nome di Teodosio M. Th. de Fid. come l'altro di Valentiniano II. egli è però costante presso a tutti gli Scrittori, Cath. che Autore di quella ne fosse solo Valentiniano, il quale per impulso dell'Imperadrice Giustina sua madre, e ad istanza de'Goti Arriani, residendo in quell'anno in Milano la fece pubblicare, contro alla quale declamò tanto. S. Ambrogio Vescovo di quella Città, ed è altresì noto, che ancorche gl'Imperadori reggeffero allora l'Imperio divifo in Occidentale, ed Orientale; nulladimanco il costume era, che le leggi, che si promulgavano, o dall'uno, o dall'altro, portavano in fronte inomidi tutti coloro, che governavano allora. Elmperio: ciocchè offerviamo ancora ne' marmi; ed infiniti altri esempj ne formministra il Codice stesso Teodosiano, siccome su anche offervato dal diligentilimo

thofr. in d. l.

(p) Jac. Go-hofr. in d. l. Baldovino, che per quella iscrizione credè parimente, che Teodosio M. fosse Prologom. cap. stato autore di quella legge.

### C A P.

Di Rodoaldo, Ariperto, Partarine, è GUNDEBERTO, VIII. IX. X. e XI. Re de Longobardi.

CIccome nel lungo, e favio Regno di Rotari, le cose de Longobardi andarono molto prospere in Italia, così il molto breve, e sconsigliato di Rodoaldo fuo figliuolo, e più la difcordia de' fuoi Succeffori, pose le loro fortune in pericoloso stato. Rodoaldo, ancorche Warnefrido rapporti aver regnato cinque anni, appena governò solo un anno; poiche avendo stuprata la moglie d'un certo Longobardo, fù dal marito ammazzato; e ne suoi cinque anni di Regno, Paolo annoverò quelli, quando regnò insieme col padre, che lo fece suo Collega.

Essendo mancata per tanto la maschile stirpe di Rotari, raunati i Longobardi per creare un nuovo Rè, eleffero Ariperto figliuolo di Gundoaldo fratello di Teodolinda. Tenne costui il Regno de' Longobardi nove anni secondoWarnefrido (a); nè intutto il corso del suo Imperio l'Istoria raportacosa di lui degna di memoria; se già non se gli volesse ascrivere a lode l'opi-

contro all'esempio di Rotari, e del figliuolo Rodoaldo.

mone, che di lui avevasi, che fosse alla Religion Cattolica assai inclinato,

Morì nell'anno 661. Ariperto, e lasciò di se due figlinoli, Partarite, e Gundeberto, tra i quali partì con pessimo consiglio il Regno. Così Gundeberto tenne la sede del suo Regno in Pavia, e Partarite nella Città di Melano che sti cagione, onde a Grimoaldo nostro Duca di Benevento, s'offerse l'opportunità di scacciare ambedue dalle loro sedi, e di rendersi Signore di tutto il Regno; poiche nata fra' due fratelli discordia, e odio grandissimo, ciascuno cercava d'occupare il Regno dell'altro; onde non contento Gundeberto di fua forte, vennegli talento di tener folo l'intero Regno, e difcacciarne il fratello: ma non fidandofidelle proprie forze, mandò Garibaldo Duca di Torino a Grimoaldo Duca di Benevento, perchè a questa impresa l'ajutasse, promettendogli in premio la sorella per moglie.

Ma il Duca di Torino tutto altro espose a Grimoaldo, e tradendo il suo Signore, lo persuase a non dover trascurare d'approfittarsi di questa discordia, che poteva porgli in mano il Regno; nè durò molta fatica a persuaderlo: onde preso dall'avidità di regnare unì, come potè il meglio alquante truppe, e lasciato in Benevento per Duca Romualdo suo figliuolo, verso Pavia incamminossi. Giunto a Piacenza spedì a Gundeberto coll'avviso della di lui

Digitized by Google

(a) P. Warnefr. lib. 4. CAP. 18.

venuta Garibaldo, il quale fatta l'imbasciata, volle in oltre persuaderlo a dovergli andare incontro; e se pure avesse di qualche cosa sospettato, poteva sotto le Regali vesti armarsi di corazza; dall'altro canto con inaudita persidia avvertì Grimoaldo, che si guardasse bene di Gundeberto, poiche armato veniva ad incontrarlo. Credette Grimoaldo al traditore; e tanto più stimò vero il sospetto, che essendosi poi incontrati, tra i saluti, e gli abbracciamenti, toccò veramente esser Gundeberto di corazza armato; onde punto non dubitò che tutto si sosse apparecchiato per ucciderlo, nel qual impeto ssoderando la spada lo trassiste, e morto lo distese a terra, ed in un subito occupò il Regno, facendosene Signore. Aveva allora Gundeberto un piccolo sigliuolo chiamato Ramberto, il quale secretamente si trasugato da' suoi sidati, e fatto diligentemente allevare: nè Grimoaldo si curò molto di averlo in mano, perciocchè era ancora bambino.

Non così tosto ebbe di questo successo avviso Partarite, che pien di paura, con celerità grande lasciando in abbandono lo Stato, Rodolinda sua moglie, e Cuniperto picciolo suo figliuolo, se ne fiuggì, e sotto Cacano Rè degli
Avari ricovrossi. Grimoaldo preso, ch'ebbe Milano, consinò in Benevento
Rodolinda, e Cuniperto, e passato dapoi in Pavia, su proclamato Rè dagli
stessi Longobardi nel sine di questo anno 662, ed avendosi sposata la sorella
di Gundeberto con estrema allegrezza di tutti, rimandò carico di doni l'esercitò in Benevento, e seco ritenne solo alcuni suoi più sidati, che innalzò
poi a' primi onori del Regno.

## C A P. X.

Di GRIMOALDO, XII. Rè de Longobardi; di ROMUALDO, VI. Duca di Benevento; e della spedizione Italica di Costanzo Imperador d'Oriente.

M Entre Grimoaldo regnava in Pavia, e Romualdo suo figliuolo in Benevento con tanta felicità, ecco, che lor s'appresta una guerra oltramodo travagliosa, e crudele, la quale portava il pericolo sommo d'esser da' loro Stati interamente discacciati. Insino a quì gl'Imperadori Greci poco curando delle cose d'Italia, e contenti solamente d'avere in lei l'Esarcato di Ravenna, il Ducato di Roma, e quelli di Napoli, di Gaeta, e d'Amalsi, con alcune altre Città della Calabria, e de' Bruzi, niun pensiere prendevansi di restituirla al loro Imperio. L'Imperador Eraclio appena potè contenere i Longobardi ne' loro limiti, perchè interamente non finissero di scacciare d'Italia i Greci; ma morto costui nel mese di Maggio dell'anno 641. lasciò per successore Costantino suo sigliuolo: sù allora veduta la Sede di Costantinopoli in tante evoluzioni, che non potè pensare alle cose d'Italia; conciosacche Costantino non istette più sul Trono, che quattro, o secondo altri (a), sei

Tom. I, Mm mesi, in Cronolog.

mesi, avendolo fatto morire Martina sua madrigna, per mettervi Eracleone suo figliuolo. Ma questi ne sù cacciato in capo a sei mesi, e relegato infieme con sua madre. Costanzo figliuolo di Costantino gli succedè nell'anno 642, in tempo del quale l'Imperio d'Oriente cominciò ad aver qualche refpiro. Quelto Principe s'invogliò talmente di riunire l'Italia all'Imperio d'Oriente, che reputò indegnamente portar la corona di quell'Imperio, se non avesse'd'Italia affatto i Longobardi discacciati: e sii tanta l'ardenza sua in efeguire questo disegno, che non soddisfatto di mandarvi Capitani per questa impresa, volle egli stesso, lasciando in abbandono la Sede di Costantinopoli, portarsi di persona in queste nostre contrade, e porsi alla testa dell'esercito: cosa veramente nuova, nè altre volte accaduta, essendo stata questa la prima volta, che fu veduto un Imperador d'Oriente portarsi in Italia ed in Roma. La novità, e stravaganza del qual fatto diede molto da pensare per iscovrire i consigli, e le cagioni di tal mossa.

Alcuni credettero, che avendo egli scelleratissimamente ammazzato

Eb. S. Cap. 4.

Teodoro suo fratello, il quale sovente con immagini tetre, e formidabili lo spaventava, agitato da sì funeste larve, proccurasse allontanarsi da quella Città, e da que' luoghi a lui già fatti odiosi, e funesti (b). Altri attribuide R. Ital. ad vano questa sua mossa all'odio, che i Costantinopolitani portavangli per aver egli abbracciata l'eresia de Monoteliti, e che perciò proccurasse trasferir la Sede dell'Imperio in Roma. Ma i più fensati Autori, fra i qua-(c) Warn. li fono Anaftafio Bibliotecario, e Warnefrido (c); dicono, che non per altro si fu mosso, se non per la cupidità di ricuperare Italia, e per la speranza di potere con le sue forze discacciare da questi luoghi i Longobardi. Perciò nella Primavera di questo anno 663, apprestata una grande armata di Mare, da Costantinopoli partissi, e verso Taranto dirizzò il cammino. Molte Città di queste Provincie, che ora formano il nostro Regno, tenevansi tuttavia ne' tempi di Costanzo sotto la Signoria de'Greci, i quali oltre al Ducato Napoletano, e agli altri Ducati minori, vi avevano parimente molte altre Città maritime della Calabria, ficome Taranto altresì, non ancora da' Longobardi Beneventani occupata. Giunto Costanzo in questa Città, e sbarcatevi le fue truppe, alle quali unironfi poi i Napoletani, verso Benevento dirizzoffi. Questa non aspettata comparsa de' Greci pose da principio in tanta costernazione, e spavento i Beneventani, che molte Città della Puglia furon da effi abbandonate : onde con leggier contrasto potè Costanzo prender, e devastar Lucera, Città da Siponto non molto lontana; ma non potè già far lo stesso di Acerenza per esser posta in fortissimo luogo; e non volendovi confirmare più lungo tempo, andoffene prestamente a campo sotto Benevento, e di stretto affedio la cinse.

### S. I. Di ROMUALDO, VI. Duca di Benevento.

R Omualdo Duca di Benevento vedutofi in questo stato, tosto spedì Gesualdo suo Balio al Rè Grimoaldo suo padre in Pavia, perche gli mandasse validi soccorsi : ed in tanto i Longobardi Beneventani, ancorche da' Greci fosse più volte stata assalita la Città, sempre però gli ributtarono, ed alle volte ancora gli affalirono ne' propri allogiamenti con varie fortite, e per ogni parte danni, e rotte confiderabili gli diedero: nella difefa della quale Città non conferì poco l'opera di Barbato Prete, e poi suo Vescovo, il quale declamando sempre, che di questi mali eran puniti i Longobardi Beneventani con guerre sì crudeli, perche non ancora avean deposta la superflizione de' Gentili, ed alcuni l'Arrianesimo: tanto fece, che ridusse que' popoli a deporre la Idolatria, e ad implorare per lo scampo delle imminenti calamità il Divino ajuto, e la protezion de' Santi: e ad esser dapoi persuasi, che ne fossero scampati per opera Divina. Ma mentre Costanzo era in questo affedio, ecco, che il Rè Grimoaldo vien di persona con potente esercito a soccorrere il figliuolo; ed in tanto manda Gesualdo a dargli avviso, che staffe di buon animo, ch'egli era ben tosto per liberarlo. Ma l'infelice giunto al campo nemico, mentre tenta di gettarfi dentro l'affediata Città fù preso, e portato innanzi all'Imperador Costanzo, il quale sentendo, che Grimoaldo già sen veniva con forte esercito a soccorrere il figliuolo, e ch'era già vicino, turbossene grandemente; e risoluto di levar l'assedio, tentò perche ficuramente potesse farlo, e potesse anche ricavarne qualche onesta condizione di pace, che Gesualdo tutto al rovescio esponesse a Romualdo l'ambasciata; onde fattolo condurre sotto le mura, il costrinse a chiamar Romualdo, al quale voleva egli, che dicesse, di non potere in conto alcuno venir suo padre per soccorrerlo; ma Gesualdo con animo intrepido, e forte, veduto Romualdo fopra la muraglia, con alta voce, perche tutti i Greci, ch'eran presenti anche il sentissero, gli disse: Sta forte, e di buon animo, o Signore, e non ti smarrire; ecco tuo padre è già vicino con potente escreito per tuo soccorso, e questa notte al fiume Sangro dee esser giunto. Ben ti raccoman= do la mia cara moglie, & i miei cari figliuoli, perche son certo, che questi ribaldi Greci mi faran tosto morire (d). Sdegnato fieramente Costanzo per co- (d) Warneste. sì generoso, e magnanimo atto, fecegli tosto mozzar il capo, che con lib. 5. eap 4. una briccola, il fece buttar dentro le mura della Città. Il Duca Romualdo presolo, ed affettuosamente baciandolo, di molte lagrime il bagnò, così onorando la fingular sua virtà, e l'amor del suo fedele, con fargli inoltre dare fontuosa, e nobile sepoltura.

Temendo perciò l'Imperadore della venuta di Grimoaldo, sciolse l'affedio, e mentre verío Napoli fua Città frettolofo fi avvia : il Conte Mitula di Capua nel cammino diede al fuo esercito una grande rotta al fiume Calore, che non poco l'afflisse: e giunto finalmente in Napoli con animo di voler quindi paffare in Roma, effendofi efibito Saburro, che gli dava il cuorc, se Mm 2

Digitized by Google

l'Imperadore lasciasse sotto al suo comando ventimila soldati, di debellar tutti i Longobardi, e riportarne certa vittoria; Costanzo glie le concedette, e lasciollo sul passo di Formia, che ora dicono esser Castellone, o Mola di Gaeta, almeno perche gli servissero per tener a freno il nemico, che andando egli in Roma, lasciavasi in dietro. L'esercito di Sabucro era misto di Greci, e di Napolitani, Popoli, che furon sempre rivali, ed implacabili nemici de' Beneventani, e co' quali ebbero sempre crudeli, ed ostinate guerre. Era Grimoaldo giunto in Benevento, quando intefe i vanti di Saburro, ed i difegni de' Greci, e fù per andarvi egli di persona per combattergli; ma pregato da Romualdo suo figliuolo, che a lui commettesse questa impresa, bastandogli il cuore di vincergli : egli ne fù contento, e gli diede una parte del fuo esercito. Con intrepidezza incomparabile affrontò Romualdo l'efercito nemico, e mentre fieramente fi combatte, ed era ancor dubbia la pugna, ecco che un Longobardo Amelongo nomato, ch'era folito di portar la lancia innanzi al Rè, con animo forte, coll'iltessa lancia percosse un Cavalier Greco con tanta forza, ed empito, che levatolo da fella l'alzò all'aria in alto, e per fopra il fuo capo lo fece precipitare in terra. Per così valoroso fatto tanto terrore. e spavento entrò ne' Greci, che vilmente abbandonando il Campo, dieronsi a fuggire, ed i Longobardi seguitandogli fecero di loro stragge crudelissima, e piena vittoria ne riportarono. Romualdo pien di gioja trionfando in Benevento tornossene, ove accolto dal padre, e da' Beneventani con applaufo grande, da tutti, come liberator della Patria, e dello Stato fù onorato, e commendato. In tanto l'Imperador Costanzo quando vide vana ogni sua opera, parendogli effere fuori di ogni speranza di superare i Longobardi, perche all'intutto non paresse inutile la sua venuta in Italia, pensò pieno di cruccio andare in Roma, ove ancorchè fosse stato accolto con molti segni di stima, e di venerazione da Vitaliano Romano Pontefice, in dodici giorni, che vi dimorò, non attese ad altro, che a spogliarla de' più ricchi ornamenti, che vi ritrovò, e toltone quanto eravi di più rado, d'oro, d'argento, di bronzo, e di marmo, e fattolo imbarcar ne' fuoi legni per condurlo in Coflantinopoli, egli per cammin terreftre tornoffene a Napoli, e quindi a Reggio, ove la terza volta furono le sue truppe da' Beneventani battute : indi a Sicilia portoffi; quivi effendo egli dimorato qualche tempo, fù in Siracufa mentre si lavava nel bagno nell'anno 668. da' fuoi stessi miseramente ucci-(6) P. Pagi so (e); e le sue inestimabili prede, e ricchezze, che da Roma, e da altri luoghi aveva raccolte, capitate in mano de' Saraceni, non già in Costantinopoli, ma in Alessandria furon condotte.

Gensulib. PAE- 348.

> Ecco qual fine per se, e per li Greci funesso, ebbe l'impresa di Costanzo, il qual promettendosi di restituire l'Italia al suo Imperio, rendè più prospere le fortune de Longobardi : spedizione quanto inselice per li Greci, a' quali mancò poco, che non fossero interamente scacciati d'Italia, altrettanto avventurosa, e prospera per li Longobardi, i quali maggiormente stabiliti ne' loro Stati, a niente altro dapoi furono intenti, che a discacciare i Greci

i Greci da quelle Città, ch'effi ancor ritenevano. Per queste illustri vittorie, Romualdo ampliò poi tanto il Ducato Beneventano, che discacciati i Greci da Bari, Taranto, Brindesi, & da tutti que' luoghi della Calabria, che oggi Terra d'Otranto diciamo, gli ridusse al solo piccolo Ducato di Napoli, e di Amalfi, ed Otranto, Gallipoli, Gaeta, c ad alcune altre Città maritime

de' Bruzj, che oggi Calabria ulteriore chiamiamo. Queste furono le memorabili rotte, che gli Istorici in questi tempi narrano effersi date da Beneventani a' Napoletani, ne' quali per opera di S. Barbato i Longobardi Beneventani abbandonarono interamente l'Idolatria, e la fuperstizione: il culto della Religione Cattolica tenacemente abbracciando. La qual conversione volendo a sommo studio tener nascosta Warnefrido, e lo Scrittore degli atti dell'Apparizione Angelica nel Monte Gargano, ambedue di nazione Longobarda, perchè con ciò non si scovrisse, che sino a questi tempi i Longobardi avevan ritenuto il Gentilesmo, di ciò, c'hessi secero n'imputarono i Napoletani, i quali, come si è veduto, e di quel Santuario, e della Fede Cattolica erano riverenti, e tenaci. Nè maggior pruova di questo potrà aversi, se non dagli Atti di S. Barbato istesso, dati ora alla luce dal. Bolando, e dall'Ughello ( $\bar{f}$ ), il quale Santo dopo aver perfuafo al Duca di (f) Bolando. Benevento, ed a' Longobardi per opera Divina, e dell'Arcangelo Michele loc. cis. Uessere scampati da tante calamità: questi, deposto ogni rito Pagano, ed ab- ghell. 10. 9. bracciata la Religion Cattolica, lo eleffero per Vescovo di quella Città; ed cita avendogli il Duca proferto molti, e ricchi doni: il Santo Vescovo gli rifiutò, persuadendo a Romualdo, che que doni offerisse alla Basilica del Monte Gargano, la quale a cagion del preceduto facco, effendo rimafa incolta, e men frequentata, proccuraffe egli renderla più culta, e col fuo esempio la venerazion di quel luogo a' fuoi Longobardi instillasse; ed inoltre, che tutto ciò, ch'era nel tenimento del Vescovato Sipontino alla sua sede Beneventana fottoponesse, perchè que' luoghi allora incolti, posti sotto la sua cura, meglio da lui potessero custodirsi, e governarsi; siccome da Grimoaldo su fatto. Quindi nacque, che fin da questi tempi di Vitaliano Romano Pontefice, il Ve-.. scovato di Siponto, e la cura della Basilica Garganica alla sede Beneventana si appartenne; com'è rur manifesto da alcune Epistole di Vitaliano Papa a Barbato istesso dirette, rapportate da Mario Vipera nel libro primo della sua Cro... nologia de' Vescovi, ed Arcivescovi Beneventani; onde dapoi ne' tempi seguenti lungamente si è veduta la Chiesa Sipontina, e la Garganica a' Vesco-. vi Beneventani foggetta, infino che, ruinando già il Principato di Benevento, fù a Siponto dato il fuo Arcivescovo, alla cui cura ritornarono affolutamente queste Chiese, come quando della politia Ecclesiastica di questi tempi:

Per questa cagione crebbe la venerazione di questo Santuario appresso i; Longobardi Beneventani, tanto che per lor Protettore lo riconobbero, e ficcome i Longobardi Subalpini ebbero per loro Protettore il Precurfor di Crifto. i Longobardi Spoletani S.Sabino Vescovo, e Martire: così i nostri Longobardi;

Mm 3.

ci tornerà occasione di trattare, più distesamente diremo.

Cilti÷-

5. Cam. Pell. Ignoti Monaci Cassin. apud Cam. Pell. par. I. hist. Princ. Longo-

(i) P.War-

nefr. lib. 5.

cap. II.

(2) P. War- Ciftiberini ebbero l'Arcangelo Michaele (g); onde si fece poi, che tutte le nefr. lib. 4.6. vittorie, che ne' seguenti tempi riportarono i Beneventani sopra i Napoleta-Diff. de Duc. ni, come che sovente accadute, siccome sù questa, agli otto di Maggio, giorno dell'Apparizione Angelica, tutte l'attribuirono all'interceffione di (b) niferiola questo lor Protettore (h). Quindi parimente si manifesta l'error di coloro, i quali ignari di quelti fatti riportano indietro quelti avvenimenti fino a' tempi di Teodorico Oftrogoto, e vedendo, che ancor prima di que' tempi erano i Napoletani Cattolici, vollero, che ciocchè diceasi de' Napoletani infedeli, dovea intenderfi de' Vandali, che allora fotto Odoacie eran congiunti a' Napoletani contra i Goti.

### Venuta de Bulgari : ed origine della Lingua Italiana.

A ritornando al Rè Grimoaldo da noi in Benevento lasciato, questo Principe vedendo già tutte a terra le fortune de' Greci, dapoi ch'ebbe premiato Mitola Conte di Capua, al quale oltre ad aver data per isposa una sua figliuola: per la morte di Zotone, lo fece anche Duca di Spoleti, a Pavia fua Regal fede fi restituì. Mentre quivi è tutto inteso a gastigar la fellonia di Lupo Duca del Friuli, ecco che viene a lui Alczeco Duca de' Bulgari (i), il quale abbandonando, nè si sà per qual cagione, i suoi propri Paesi, entrato pacificamente in Italia co' fuoi Bulgari, offre a Grimoaldo il fuo fervigio, cercandogli di voler abitare co' fuoi in qualche luogo, che gli destinasse del suo dominio. I Bulgari erano usciti da quella parte della Sarmazia Asiatica, ch'è bagnata dal fiume Volga: e dopo avere traversati tutti que' vasti paesi, che si stendono da questo fiume fin alle bocche del Danubio, lo pasfarono per la prima volta al tempo dell'Imperador Anastasio, e diedero spesso grandissimi guasti alla Tracia, ed all'Illirico, e stabilironsi finalmente lungo il Danubio, in quel tratto di paese, che comprende le due Misse con la picciola Scizia, che vien detta oggidì Bulgaria dal nome di questi Popoli,

Il Rè accoltolo benignamente, peníando potergli molto giovare a foccorrere, e ajutare filo figliuolo contra i Greci, lo mandò in Benevento a Romualdo, al quale impose, che a lui colla sua gente assegnasse alcuni luoghi del Ducato Beneventano, ove potessero abitare. Il Duca Romualdo graziosamente ricevendogli, diede per loro abitazione molte buone Città di quel Ducato, cioè Sepino, Bojano, ed Ifernia, con altre Città, e Territori vicini: ma volle, che lasciato il titolo di Duca (come che que' luoghi glie le affignava non in fignoria, nè perpetualmente): chiamar fi facesse per l'avvenire Gastaldo, riputando forse ancora cosa inconveniente, che non avendo egli altro titolo, che di Duca, potesse anche un altro a se soggetto rittenerlo. Quindi anche avvenne, che diviso il Ducato Beneventano in più Contee, effendo tutte al Duca di Benevento foggette, non aveffero altro nome coloro, ch'erano destinati al governo delle medesime, che di Conti, o di Gastaldi,

e ri-

e ritenessero que' hioghi, come dice Cujacio, Jure Gustaldiæ, non perpetuo,

proprioque Feudi Jure (1).

Ed ecco in questo anno 667. introdotta nel nostro Regno una nuova Nazione di Bulgari: Gente, che per molti secoli abitò in quelle contrade, che ora Contado di Molife chiamiamo, e che fe bene cento cinquanta e più anni dapoi, quando Warnefrido scrisse la sua istoria, avessero appreso il nostro comune linguaggio italiano, non aveano però ne' tempi di quest' Istorico ancora perduto l'ulo della lor propria favella, come egli trpporta nel lib.5. de' gesti de' Longobardi al capo 11. nel qual luogo dovrà notarsi, che scrivendo egli, che i Bulgari ritenessero nella sua età il proprio linguaggio, se bene parlassero ancora latinamente, quamvis etiam latine loquantur, non perciò dovrà intendersi, come si diedero a credere alcuni (m), che favel- (m) Ciar-lassero colla lingua latina Romana, la quale ne' tempi ne' quali scrisse War- lant. nel Sannio, ed nefrido, cioè verso il fine del nono secolo, era già andata presso al comune altri. in disusanza, e solo nelle scritture, ma molto corrotta era ritenuta, ed un altra nuova popolare, e comune, dalle varietà, e mescolamenti, e confufioni di tante firaniere lingue colla latina cagionata, erafi già in Italia in-

trodotta, che Italiana appellossi. Nè bisogna dubitar punto, se in questa stagione avesse la lingua Italiana preso piè, e vigore, essendo ella più antica, che altri non crede. Fin da' tempi di Giustiniano Imperadore attesta Fornerio (n) essersi in Ravenna sti. (n) Forn. in pulato istromento, conceptum eo fere sermone, quo nunc vulgus Italia utitur. 166.10. cap.7. Costantino Porsirogenito pur ne' suoi tempi verso l'anno 910. chiamò Città nova Benevento, e Venezia (o). L'Autore degli Atti di Alessandro III. (o) Constant. presso il Cardinal Baronio (p) riferendo l'ingiurie dette dalle donne Ro-de admin. 1mp. mane ad Ottaviano Antipapa, dice che lo chiamavano lingua vulgari: (p) Baron. fmanta compagno. Ne' tempi poi di Federico II. già era comunissima, e An. lib. 12. refa ormai già vecchia: oltre di quel Romito Calabrefe, che fecondo narra \*\*\* 1154-Riccardo di S. Germano (q) andava gridando: Benedittu, laudatu, e fanti. (g) Ricc. in ficatu lu Patre: Benedittu, laudatu, e santificatu lu Fillu: Benedittu, lau-Chron. ann. datu, e santificatu lu Spiritu Santu, dell'istesso Federico, d'Enzio suo sigliuolo bastardo, di Pietro delle Vigne, e di tanti altri di quel secolo, si

leggono molte composizioni dettate in Italiana favella. Questa venne dagli Scrittori di questa età, e delle seguenti ancora, detta anche latina; poiche si usava comunemente da que' medesimi antichi Provinciali, che Latini, o Romani, per distinguergli, o da' Greci, o da' Longobardi, o dall'altre Nazioni, che vennero in Italia, erano appellati, il linguaggio de' quali, prima della corruzione era il prisco latino; onde è che non folo Paolo Warnefrido, ma appò gli Scrittori molto a lui posteriori, il parlar latino comune, e popolare, era lo stesso, che il volgar italiano. Così Ottone Frisingense (r) loda i Longobardi de' suoi tempi già (r) Otho fatti Italiam, per l'eleganza del fermon latino, cioè dell'italiano, col quale Filing parlavano così hene, ed espeditamente. Nè in questi tempi il nostro idioma iib. 2. cap. 13.

(1) Cuile. lib. I . de Feud. ₩.1. § 3.

(s) Petrar. nel Trionfo d'Amore, cap. 2. ed altrove. (1) Boccac.

Novel. 2. Giorn. S. (#) Camil. Pellegr. in Diss. de Duc. Ben,

italiano altro nome avea, che di volgar latino: tale fù appellato nella fine del primo Capitolo di Ser Brunetto. Così anche latine loqui preffo Dante Alighieri, Petrarca (s), e Giovanni Boccacci (t), fono detti coloro, i quali non del prisco latino, ma col sermon nostro italiano parlayano, come accuratamente offervò anche il diligentissimo Pellegrino (u).

E da questa residenza, ch'ebbero varie Nazioni in molte parti del nostro Regno, è nata quella tanta diversità di linguaggi, ancorche tutti parlassero italicamente, che oggi offerviamo nelle nostre Provincie. Imperocchè fermati i Bulgari per più secoli in quelle Città, ancorche effi a lungo andare renduti già Italiani, deponessero il termon proprio, ed il popolar linguaggio apprendessero, e l'antico cedesse al comune italiano; nientedimeno questa mescolanza di due Nazioni in un medesimo luogo portò, che l'italiano, se ben superiore, rimanesse alquanto contaminato; ed oltre alle nuove parole di quella straniera Nazione, quell'aria, o accento, o pur vocabolo dello straniero ritenesse. Così anche nell'altre parti del nostro Regno, come nel Sannio, e negli Apruzzi, ove i Longobardi più lungamente fi mantennero, lasciarono, oltre a' vocaboli, un' impressione diversa dalla comune Italiana favella. Ed in quelle Regioni, ove i Greci lungo tempo daminarono, come in alcune Città della Calabria, ed in Napoli particolarmente, ancor oggi fi ritiene molta aria di quel parlare, e fi ritengono ancora molti vocaboli: nè è mancato chi di effi abbia voluto tefferne lungo Catalogo, come fece il Capaccio (x) de' vocaboli Greci riteruti anche oggi da' Napoletani, e de' quali nel comun parlare fi vagliono. E non effendo finita quì la novità, e varietà delle straniere Genti, che invasero il Regno, ma succeduta una Nazione all'altra in varj tempi, ed anche in varie Regioni di effo; quindi nacque il tanto vario, e strano mescolamento, che oggi si vede.

(x) Capac. ne Forastier.

Anche gli Arabi, o fieno Saraceni lasciarono a noi la lor parte: questi fermati prima nel Garigliano: indi sparsi per le Calabrie, per la Puglia, ed in Pozzuoli, lasciarono fra noi varie parole, come per darne un saggio, Sono quelle di Meschino, Magazino, Maschera, Gibel, che significa Monte; onde Gibel l'Etna per eccellenzia s'appellò, e poi corrottamente Mongibello, dicendofi due fiate lo stesso, ed altre. E vi è, chi scrisse, che la rima data a versi, non altronde, che dagli Arabi l'avessero prima i Siciliani, e poi gli altri Italiani apprefa: e che la portaffero anche alle Spagne; e Tomafo Campanella in conferma di ciò ne recava in testimonio una canzone schiavona, ove ciò s'affermava, e ch'egli a memoria recitar foleva: donde poi l'appresero l'altre Provincie d'Europa, ed arrivasse fino in Germania, sicome vedesi da quel Poema, o fian versi rimati d'Otfrido, che visse sotto Lodovico Pio, il qual (\*) Anton. crede Antonio Mattei (y), che fosse il più antico Scrittore, che oggi riconosca la Germania. Anzi, come vedremo ne' feguenti libri di questa Istoria, non altronde, che dagli Arabi venne a noi la Filosofia, la Medicina, la Matematica, Majest. cap. 1. e l'altre discipline, che per più secoli tennero occupate le nostre Scuole.

Ma essendo poi a Longobardi, a' Greci, a' Sarageni succeduti i Nor-

Matthæus de Criminibus ad L. Juliam

Digitized by Google

manni,

manni, e dapoi i Suevi, i Franzesi, gli Spagnuoli, gli Albanesi, e chì nò? li venne per questo, ançorche tutte le nostre l'rovincie ritenessero la medefima Italiana favella, a quella diversità, e mescolanza, che ora vediamo con tanta maggior maraviglia, quanto che non vi è luogo benche picciolo, che fosse nel Regno, che o nell'aria, o nell'accento, e sovente ne' vocaboli non differisca, e dall'altro non si distingua; ma di ciò sia detto a bastanza, e forse non mancherà occasione di ragionarne altrove ad altro proposito.

#### Leggi di GRIMOALDO, e sua morte. III.

Iberato intanto Grimoaldo da tutti gli sospetti, e dalle cure militari, nel sesto anno del suo Regno su tutto rivolto a' studi della pace, ed a ristabilir con nuove leggi il suo Imperio. Le leggi di Rotari per ventiquattro anni, da che furon promulgate, avevano nell'Italia poste profonde radici; a quelle cominciavano ad accommodarfi non pure i Longobardi, per li quali erano state fatte, ma i Provinciali medesimi, ancorche loro non fosse flato mai interdetto l'uso delle Romane. Ma col correr degli anni, come suole accadere, fù offervato non effersi per le medesime proveduto a tutto ciò, che era di mestieri, e molte di esse, venendosi all'uso, ed alla pratica, sembravano alquanto dure, e crudeli (a). Quindi Grimoaldo prudentissimo (a) p. Wat-Principe, volendo riformar in parte l'Editto di Rotari, ed accrescerlo d'altre nefr. lib. 5. leggi, che gli parvero più utili: convocati, come era il loro costume, nel- cap. 12. Panno 668. che fu il festo del fuo Regno, i Longobardi, e loro Giudici, all'Editto di Rotari aggiunse nuove leggi, e riformò le già fatte, ed un nuovo Editto promulgò con questo proemio: Superiore pagina hujus Edicti legitur, quod adhuc annuente Domino memorare poterimus, de singulis causis, quæ præsenti non essent adfictæ in hoc Edicto adjungere debeamus, ita ut cause, que judicate, & finite sunt, non revolvantur. Ideò ego Grimoaldus vir excellensissimus, Rex gentis Longobardorum, anno, Deo propicio, \_sexto Regni mei , mense Julio , Indictione undecima , per suggestionem Judi cum, omniumque consensum, quæ illis dura, & impia in hoc Edicto visa funt, ad meliorem fenfum revocare prævidimus (b).

Questo Editto di Grimoaldo si legge nel mentovato Codice Cavense dopo nel Codice quello di Rotari, e non contiene più, che undici Capitoli, i cui titoli que- nel Corpo del. sti sono. I. Si quis hominem nolendo occiderit. II. Ut cause finite non re- le leggi Longevolvantur. III. De servo, qui 30. anno servivit. IV. De 30. annorum li-barde, Salibertate. V. De culpa servorum. VI. De 30. annorum possessione. VII. De che, Aleman. successione nepotum. VIII. De uxoribus dimittendis. IX. De crimine uxo- l'edizione di ris. X. Si mulier, aut puella super alia ad maritum intraverit. XI, Si Basilea delancilla furtum fecerit. Dopo i quali fieguono i Capitoli, o vero le leggi.

Il Compilatore de' tre libri delle leggi Longobarde, inserì ancora alcu-gonio de Reg. ne di queste leggi di Grimoaldo nel primo, e secondo libro, sino al numero Ital. lib.2. ad di sette. La prima si legge nel libro primo sotto il tit. de furtis, & servis su- 4. 668. Ton. I. NΒ gacibus:

(b) Si legge

gacibus; la feconda fotto il tit. de culpis fervorum; la terza nel libro fecondo sotto il tit. de eo, qui uxorem fuam dimijerit; tre altre nello stesso libro sotto il tit, de præscription, e la settima nel medesimo libro secondo sotto il nic.

qualiter quisque se desendere debeat.

Dopo avere Grimoaldo così bene adempiute le parti d'un ottimo Principe, ecco che per un accidente ftraniffimo è tolto a' mortali; poiche avendosi fatto falasfar nel braccio, dopo nove giorni del falasfo, mentre egli fà forza in caricando un'arco, g'i si apre la vena, nè con tutti gli argomenti possibili potendosi chiudere, esangue se nè morì nel nono anno del suo Regno, che cadde nel 672. dell'umana Redenzione. Fù Grimoaldo fornito d'ogni rara virtiì, e per la fua fagacità, e fingolar accortezza meritamente fù al Trono portato: Principe, che volle anche per la fua pietà lasciar di se lodevole, ed onorata memoria; poiche se bene nell'eresia d'Arrio sosse nato, e cresciuto: a' conforti di Giovanni Vescovo di Bergamo, uomo di singolar bontà, e dottrina, l'abbominò, abbracciando la Religion Cattolica; nè contento di ciò, molte Chiefe rifece, ed altre di movo coftruffe, fra le quali celebre fu quella dedicata ad Aleffandro nell'Ifola di Dulcheria, e l'altra in (c) Sigon. Pavia al Santo Vescovo Ambrogio (c). E fu questo esempio così memorando, che gli altri Rè suoi successori suron tutti Cattolici, e s'estinse in lui l'Arrianesmo appò tutti i Longobardi in Italia.

A. 672.

#### XI. C A P.

Di Garibaldo, Pertarite, Coniperto, ed altri Re, e Duchi di Benevento, infino a Luiterando.

Afciò Grimoaldo, oltre a Romnaldo, che regnava in Benevento, un altro piccolo fuo figliuolo Garibaldo nominato, al quale lasció morendo il Regno. Non fu Rommaldo Duca di Benevento al Regal folio affunto, ancorche maggior nato, poichè era comunemente riputato fuo figlicol baftardo. Ma Garibaldo non potè molto gotterio, perche appena innalizato al Trono, Pertarite, ch'efule dimorava in Francia, avuta novella della motte di Grimoaldo, tofto venne in Ita ia, ove appena giunto, accolto con incredibile contentezza da moltitudine grande de' Longobardi, paíso in Pavia. Quivi fugato Garibaldo, che non più, che trè mesi dopo la motte del padre avea regnato, fù da' Longobardi nel Regno restituito; ed avendo richiamata a se Rodolinda fua moglie, e Cuniperto fuo figliuolo, che in Benevento in lungo Elilio eran dimorati, refle dapoi il Regno con tanta quiete, e giuffizia, che nè violenze, nè ruberie, nè tradimenti furono nel fuo governo intesti.

Assimse questo Principe nell'anno 680, per compagno nel Regno Caniperto Tuo figliuolo, il quale morto finalmente Pertafite nell'anno 690, continuò folo a governario. Fù però la fua quiete e tranquillità alquanto intersotta per Alahi

Digitized by Google

Duca di Trento il quale invase il Regno; ma ne fu ben presto il Tiranno fugato, e Cuniperto vittorioso seguito ad amministrarlo con la pristina, ed antica quiete. Morì Cuniperto nell'anno 703. lasciando per successore al Regno Luitperto unico suo figlinolo ancor infante, e perciò lasciollo sotto la cura d'Afprando nomo di chiara nobiltà, ma fopra tutto di grande prudenza, esaviezza. Fù Curiperto, come dice Warnefrido, un Principe di rada, e meravigliosa venustà, e di costumi soavissimi, d'audacia singolare, ed uomo Cattolico, e di fomma pietà, tanto che il Regno de' Longobardi non si veduto insino a qui mai in tanta pace, e tranquillità, quanto nel Regno fuo, e di Pertarite fuo padre.

### Di GRIMOALDOH. GISULFOI. ROMUALDOH. ADELAI, GREGORIO, GODESCALCO, GISULFO II. e Luitprando Duchi di Benevento.

Ntanto al Ducato di Benevento, effendo morto Romualdo nell'anno 677. era fucceduto Grimoaldo II. fuo figlinolo, al quale lafciò il Ducato mob to più grande, avendolo accresciuto colle conquiste di Taranto, Brindesi, Bari, e di tutta la Regione d'intorno, che tolse egli all'Imperador d'Oriente. Ma fi godè Grimoaldo poco il fuo Ducato, poichè appena finì tre anni, ne quali insieme con Gisulfo suo fratello avea regnato, che sopragiunto dalla morte, lasciò suo fratello solo nel Ducato.

Gisulfo tenne il Ducato Beneventano, noverandovi i tre anni, che regnò con suo fratello Grimoaldo, anni dicissette; e cominciò solo a reggerlo nel fine dell'anno 680. Questi su, che a tempo di Gio. V. Pontesice Romano intorno all'anno 685, secondo il computo del Pellegrino, devastò la

Campagna Romana.

Ma morto Gifulfo nell'anno 694, fuccedette al Ducato Romualdo II, fuo figliuolo, e mentre egli reggeva Benevento, fit da Petronace restituito al suo antico lustro il Monastero Cassinese. Il Ducato di Romualdo su ben lungo, durando ventifei anni , e travagliò molto i Napoletani , togliendogli Cuma ; ma i Napoletani istigati da Gregorio II. Pontefice Romano, ben tosto militando fotto il loro Duca Giovanni, glie le ritolfero, e molta stragge de' Longobardi fû fatta (a).

A Romualdo nell'anno 720. fuccesse Adelai, che non regnò più, che due Ughell. de anni. Di costui su successorio, che tenne il Ducato anni sette, e morto nell'anno 729. fù affunto al Ducato Godescalco, che poco men, che

quattro anni lo resse.

Succedè nell'anno 732. Gifulfo II. di questo nome, il quale per ammenda del facco di Zotone, arricchì il Monastero di Monte Casino di molti poderi. e d'immensi doni accrebbe quel luogo: furongli allora donati que' luoghi, e Terre dello Stato di S. Germano, che col correr degli anni, accresciuto d'altre donazioni, lo renderon tanto ricco, che i loro Abati fatti Signori di più vassalli, vennero in tale altezza, che mantennero truppe a' loro stipendi. N n 2 Reffe

(a) Jo. Dia

Resse Gisulfo il Ducato Beneventano anni dicisette: Principe di molta pietà, e liberalissi no verso le Chiese, alle quali sece profuse donazioni e molte ne costrusse, fra le quali celebre fù quella di S. Sosia, che in Benevento da' fondamenti ereffe. Morì nel fine dell'anno 744, e fuo fucceffore fu Luitprando ultimo, che fù Duca di Benevento. Questi tenne il Ducato anni otto, e mesi tre, e lui morto nell'anno 758. su da' Baroni Beneventani, e dal Rè Desiderio sostituito Arechi suo genero, quegli, che estinto già il Regno de' Longobardi in Italia per Carlo M. fuil primo a mutare il Ducato di Benevento in Principato, e che muova politia introducendovi, di molti Conti, e Gastaldi empiè il suo Stato; e che lasciando il titolo di Duca, prese quello di Principe, e fattosi ungere da' suoi Vescovi, volle assumere la corona, loscettro, e la clamide, e tutte l'altre insegne Regali: i cui fatti egregì, ci somministreranno abbondante materia nel sesto libro di questa Istoria.

# Di Luitperto, Ragumberto, Ariperto II. O ASPRANDO Rè de Longobardi.

T Ntanto nel Regno d'Italia a Luitperto, che non regnò più che otto me-L fi, era fucceduto Ragumberto. Questi era Duca di Torino, e sti figliuolo del Rè Gudeberto, che lo lasciò molto piccolo, quando sù egli ucciso dal Rè Grimoaldo. Invase costui il Regno per la minorità di Luitperto, e finalmente lo fcacciò dalla Sede.

A Ragumberto, che morì riell'istessò anno, succedè Ariperto II. di queto nome suo sigliuolo, di cui si narra aver confirmato alla Chiesa Romana il patrimonio delle A'pi Cozie; ma egli fu dapoi fugato, e morto da Asprando, il quale occupò il Regno: e questi effendo parimente morto dopo tre mesi, lo lasciò a Luitprando suo figliuolo, nel cui tempo germogliarono que' mali, che furon non molto dapoi cagione della translazione del Regno d'Italia da Longobardi a' Franzesi, donde nacque il principio del dominio temporale in Italia de' Romani Pontefici, e nacquero tante, e sì strane mutazioni in quelte nostre Provincie, che per la novità, e grandezza de' fuccessi meritano, che dopo aver narrata la politia Ecclesiastica di questi tempi, fi riportino al seguente libro della nostra Istoria.



#### XIL C A P.

Dell'esterior Politia Ecclesiastica nel Regno de' Longobardi, da A U T A R I insino al Re LUITERANDO; e nell'Imperio de Greci, da GIUSTINOIL insmo a LIONE IS AURICO.

Randi, che fossero stati in questi tempi i progressi de' Patriarchi di Co-I stantinopoli in Oriente, non aveano però infin ad orastesa la loro patriarcale autorità, sopra queste nostre Provincie. Cominciavano bensì pian piano, sostenuti dal favore degl'Imperadori, a metter mano in alcune Chiese, poste in quelle Città, che ancor ubbidivano all'Imperio Greco. Prima introduffero didara' Vescovi il titolo d'Archivescovo, poiche non essendo questo nome di potestà, come il Metropolitano, ma solo di dignità, sù cosa molto, facile a' semplici Vescovi d'ottenerlo, ed a' Patriarchi d'Oriente di darlo. Così leggiamo, che fin da'tempi dell' Imperador Foca, che resse quell'Impe-. rio dall'anno 602, infino al 610, cominciarono i Patriarchi di Costantinopoli, secondo il solito fasto del Greci, a dare a molti nostri Vescovi delle Città, che a loro ubbidivano questo spezioso nome d'Archivescovo, come fecero non: senza collera, e sdegno de Rómani Pontefici, con quello d'Otranto, di Bari, e dapoi anche con quel di Napoli (a). Questi furono i primi passi, che diedero (a) Paul. in queste nostre parti: ma in Oriente per essere state le altre Città Patriarcali, Warness Ug. occupate da' Barbari, e poste a terra que' tre Patriarchi, tanto che non potè hell. de Epise. di lor conservarsi continuata successione si rendè il Costantinopolitano più al-Beatil. Lift, di tiero, e fastoso. Quindi Giovanni il Digiunatore, che sù eletto Patriarca di Bari. Costantinopoli nell'anno 585, imperando Maurizio, prese il fastoso titolo. di Patriarca Ecumenico.

Ma dall'altra parte non erano minori i progressi del Patriarca di Roma in Occidente, sicchè non si potesse contrastare a tanta alterigia, e far contrappefo a tanta potenza. E sopra ogn'altro in questi medesimi tempi erasi la .Cattedra.di Roma grandemente innalzata per la fantità , e dottrina di Gregorio il Grande, che nell'anno 590, vi sedette. Questo Pontefice mantenne l'autorità, e' diritti della sua Sede, e sece valere la sue autorità in tutto Occidente: si oppose al Patriarca Giovanni, non approvando il titolo fastoso d' Ecumenico, come ambizioso, e che riguardava a diminuire la potestà, e la giurisdizione degli altri Vescoyi; onde su il primo, che volle nomarsi, z lottoscriversi Servo de' fervi di Dio, per opporto altitolo fastoso d'Ecumeenco del Patriarca di Costantinopoli (b).

Proccurò ancora a questo fine mantenersi nella grazia degl'Imperadori Greg. M. lik. d'Oriente, di cui egli si professava suddito (c), poiche Roma ubbidiva a que' 4. Ep. 80. Principi, e per rendersi a coloro benemerito, si oppose sempre a' sforzi de' Ep. 62. Longobardi, vegghiando non bure alla difesa di quella Città, ma di tutte le Nn3

Digitized by Google

altre, e di Napoli particolarmente, perche si fosse mantenuta in Italia la Signoria degl'Imperadori d'Oriente, per far contrappeso alle forze de Longobardi , che aspiravano alla universal Monarchia di tutta Italia, e discacciarne da quella affato i Greci. Soccorreva perciò i popoli colle fue grandi liberalità : e nel facco, che i Longobardi diedero à Crotone, overiduffero que Cittadini in cattività, egli s'adoperò tanto con opere, e con uffici, che ne Attele perciò con vigilanza particolare alla cura delle furono riscatati. Chiese d'Italia, e di Sicilia, e di tutte quette nostre Provincie, le quali come prima non riconoscevano altro Patriarca, che lui, e gli altri Romani P. suoi necessori. Così veggiamo, che per le ordinazioni de' Vescovi di Sicilia, di Napoli, di Capua, di Mileno, di Benevento, della Puglia, della Calabria, della Lucania, e d'Apruzzo, a lui fi ricorreva, e le contese insorte per l'elezioni, da lui fi terminavano. Pose ancora tutta la fua applicazione: agli affari della Chiesa universale, e s'affaticò non solo d'estinguere la divisione, ch'era nella Chiesa tra i Latini, ed i Greci, ma eziandio per liberar PAssrica dallo Scifma de Donaviti; e mandò il Monaco Agoftino co finoi compagni in Inghilterra per convertire que' Popoli. Pofe ognistudio : perche per mezzo di Teodolinda i Longobardi deposta l'Idelania, e l'Amianesimo, palfassero nella fede Cattolica. Vietò nondimeno di costiningere gli Ebrer colla violenza a farsi Cristiani. E sopra tutto attese alla conservazione della disciulina Ecclefiaftica, e di fare offervare inviolabilmente i Canoni in tutte le Chiefe, tenendo per fermo, che in ciò maffinamente rifplendeffe la poteffà, e l'autorità, che gli concedeva il Primato della fua Sede.

Le medesime pedate suron calcate da successioni di Gregorio; poiche se bene morto cossui nell'anno 604, gli succedesse sabiniano, che non tenne quella Sede più di cinque mesi, e vent'uno giorni: succeduto che vi su Bonifacio III. questi, come che era stato lungo tempo Nunzio appresso PImperador Foca successor di Maurizio, aveva colla sua prudenza trovato modo d'insimuarsi nella di lui grazia; e se dee prestarsi sede ad Anastasio, Beda, Warnesrido, ed a molti altri Autori: nella pretensione, nella quale erano entrati i Patriarchi di Costantinopoli intorno al Primato supra tutte le Chiese, ottenne Bonifacio da Foca rescritto, con cui dichiaravasi, che la Chiesa Romana dovesse avere il Primato sopra tutte le Chiese, el solo Pontesice Romano avesse portato il titolo di Patriarca Ecumenico: il che narrasi sosse supresta supresta da Costantinopoli, ch'era succeduto a Giovanni il Digiunatore nell'anno 596, e ben presto morì.

Bonisacio IV. che succedè al III. proccarò anchiegli mantenersi nella grazia dell'Imperadore contra i Longobardi, onde ottenne da Foca il Tempio del Panteon ch'era in Roma, per farne una Chiesa, come sece, ch'è quella, che ora chiamano la Rotonda, dalla sua sigura. Tutti gli altri suoi successori tennero questo stesso et enore, ed il Pontesse Vitaliano, allorchè l'Imperador Costanzo venne in Roma l'anno 663. l'accolse con molti segni di stima, e di rispetto:

-rispetto: siccome secero tutti gli altri Romani Pontesici, che settero sempre fermi nell'ubbidienza degl'Imperadori d'Oriente contra i Longobardi, infino a Lione diaurico, il quale volendo fostenere l'errore degli d'enoclasti contra gli sforzi de' Pontefici Gregorio II. e III. pose muto in disordine, come of wed a not libro fequente di quelta litoria.

Dall'altra parte i Longobardi, quantunque per la maggior parte Idolatri, ed altri Arrigni, non turbareno la pace delle nostre Chiefe, & sotto la cura -de Pontefici Romani - così come prima erano, le lafeiarono. Il Rè Autari verso l'anno 487, depose il Paganesimo, ed abbracciò la Religione Criftiana, ma seguendo l'esempio de' Rè Goti, la ricevette imbrattata dell'eressa Arriana. I Longoliandi ad efempio del loro Rè fecero il medefimo; quindi dasciandesi a Previnciali intatta la foro Religione, di videro in alcume Città -d'Italia due Vescovi, Runo Arriano, che presideva a' L'ongobardi convertiti: l'altro Cattolico, che governava le Chiele Cattoliche de' Provinciali. Le noftre Provincie però non videro quefta difformità, poiche quelle she ancor rimanevano fotto l'ubbidienza degl'Imperadori d'Oriente erano tutte Cattoliche: Palue che passarono sotto la dominazione de Longobardi, ritermero intatta quella medellora Religione, che i Goti, e fopra tutto il gran Rè Teodorico loro avea confervata; nella quale il Rè Autari, e gli altri Rè duoi Successori le mantenne. Attutto ciò s'aggiunse dapoi la pietà della Regina Teodolinda donna Religioliffima, e Cattolica, la quale, ancor che col fuo primo marito Autari non le fusse rissicito di far loro deporre l'Arrianesimo: scon Agikilio però fuo fecendo marito potè tanto, per le grandi obbligazioni, che a lei professiva, che gli sece abbracciar la Religione Cattolica; ond'è che S Gregorio M. cottanto si mostra obbligato a questa Principessa, alla quade dedico i suoi quattro libri delle Vite de Santi (d), e tante affettuose Epistole (d) P. Wasrdi lui fi leggano piene d'encom; , e di fodi dirette a questa Regina (e). Oujn- nef. 💯 idi avvenne, che molti Longobardi, seguendo l'esempio del loro Principe, M. lib. 3. EA fi rendeffero ancor effi Cattolici, e perciò molte Chiefe, e Monasterj nel Regno 4 6 33. lib.7. di Agildifo fossioro edificati (f): donate perciò molte possessioni d' medesimi, 🗗 42. e che i Velcovi, che prima nelle Città di Longobardia eran depreffi, foffero (f) P. Warstati follevati, ed in fommo onore avuti. E quantunque nel Regno di Ariovaldo perfido Arriano, che ad Agilulfo fuccede, foffcfi turbata quella pace, che Agilulfo gli avea data; hulladimanco fuccedato poi al Trono Rotari, Prin--cipe antiorche Arriano, di piacevoli coffumi, e che lasciò in libertà di vivere, così i Longobardi, come i Provinciali, con quella Religione, ch'effi voleffero: riturnaronolle odfe nella priftina quiete, e tranquillità, nella quale maggiormente di Itabilirono fotto il Regno di Amperto molto propenso, ed inclinato alla Religion Cattolicà.

Ma polcia i notari Giftiberini Longobardi furono i primi a lafciare affatto l'Arrianelimo, mercè di due illustri Vescovi, Barbato di Benevento, e Decorofo di Capaa. Baibato dopo la fconfitta, che i Longobardi Beneventani fotto il laro Duca Romusitio diellero a Greci, purgà quella Nazione non

men

men dell'idolatria, che dell'Arrianesimo, e divennero tutti Cattolici. Il simile avvenne de'Longobardi Capuani per Decoroso loro Vescovo; tanto che in tutte quelle Provincie, che eran passate sotto il loro dominio, l'Arrianesmo presso a' Longobardi istessi restò affatto abolito. Le altre Regioni, che ancor duravano fotto i Greci, ancorche l'Oriente spesso partorisse dell'eresie, e degli errori intorno a' Dogmi; onde mal s'accordavano quelle Chiese con queste nostre d'Occidente, e sopra tutto in questi tempi per quella de Moneteliti; nientedimeno la vigilanza de' Romani Pontefici, sotto la cui custodia, e governo ancor duravano, fece sì, che non rimasero di quegli errori le nostre Chiese contaminate.

Ma non molto dapoi, ciò che avventurosamente avvenne a' nostri Cistiberini Longobardi fotto Romualdo Duca di Benevento, accadde a' Longobardi Subalbini fotto Grimoaldo Rè d'Italia: questo Principe fattosi Cattolico, favorì tanto le Chiese, ed ebbe tanta avversione alla dottrina degli Arriani, che estinse affatto in tutta Italia l'Arrianesimo. Quindi s'accrebbero le tante lor ricchezze : donde parimente ne nacque la fregolatezza della maggior parte de' Cristiani, & lo scadimento della disciplina Ecclesiastica.

Questi Principi Longobardi, ad esempio di tutti gli altri Principi dell'Occidente, e degl'Imperadori d'Oriente, ancorche fatti Cattolici, mantennero però ne' loro Domini quelle medesime prerogative, e preeminenze, che i Rè Gotì ritennero, per quel che s'attiene all'esterior politia Ecclesiastica; ed avvegnachè i Pontefici Romani facessero valere la loro autorità in Occidente; nulladimanco i Principi, e spezialmente nella Francia, e nella Spagna, vollero, fra l'altre cose autorizare colle loro leggi, ed Editti i Sinodi Provinciali, che in questo secolo surono assai freguenti, e di lor ordine fatti convocare, per dar riparo agli abuli, ed alla corrotta disciplina, e sregolatezza degli Ecclefiaftici. Dall'altra parte gl'Imperadori d'Oriente non pur leguitavano le vestigia de' loro predecessori, ma presero molta parte negliaffari della Religione, non potendo i Pontefici Romani farvi tutta quella refiftenza, che avrebbono voluto. L'Imperador Maurizio calcando le medefime pedate degli altri Imperadori fuoi predecessori, promulgò legge proibente, che i soldati si recevessero ne' Monasterj : S. Gregorio (g) si doleva della legge, ma non attaccaya la postestà del leggislatore, e con molta riferva esaggerava, che quella fosse ingiusta, e contra il servigio di Dio: quasi che volesse con ciò impedirsi agli uomini il cammino d'una maggior perfezione. Maurenzio nostro Duca di Napoli obbligava i Monaci a far le sentinelle per guardia della Città, e ripartiva le truppe per l'alloggio in ogni quartiere, non perdonando nè anche a' Monasteri di donne, di che parimen-(b) Gregor. te abbiamo le doglianze di questo Pontefice (h).

lib. 7. Epift. 74. ن 107. Camill. Pellegr.

In Oriente gli Imperadori disponevano pure delle Diocesi, e delle Metropoli, e regolavano i Troni, e le precedenze, accrescevano, ed estenuavano le pertinenze de'Metropolitani a lor talento. E dall'altra parte i nostri Duchi di Ben. ad merid. Benevento fecero il medefimo nel lor ampio Ducato: a richiefta di Barbato Ve-

Digitized by Google

**fcove** 

62. lib. 11.

foovo di quella Città, il Duca Romualdo unì al Vescovato di Benevento quello di Siponto: ecco le richieste di Barbato a Romualdo, come si legge ne suoi atti: Si munus, e' dice, tuæ salutis offerre studes, unum impende beneficium, ut B. Michaelis Archangeli domus, quæ in Gargano sita est, & omnia, quæ sub ditione Sipontini Episcopatus sunt, ad Sedem Beatissimæ Genitricis Dei, ubi nunc indignè præsum, in omnibus subdas; & quoniam absque cultoribus omnia depravantur, unde nec sedulum officium persolvi potest, melius a nobis disposua tibi proficient in salutem. Romualdo assentisce a questa dimanda, e ne gli sa diploma: Illicò Princeps viri Dei consentie petitionibus, eo ordine, ut fati sumus, & stat mos est, per PRÆCEP-TUM Genitrici Dei universa concessit; & ut resonet in futurum, anathematizaverat, qui contra hæc agens irritam hanc facere voluerit concessiomem. Ciò che dapoi volle Barbato, che anche se gli concedesse da Papa Vitaliano ; poiche de' Romani Pontefici (a' quali il Sannio, e la Puglia , come Provincie suburbicarie, appartenevansi) usfizio era d'unire, e separare le lor Chiese; siccome sovente erasi praticato dal Pontefice Gregorio, che nell'anno 502. uni la Chiesa di Cuma a quella di Miseno (i), ancorche tal unione poco duraffe: ed erafi praticato nell'altre Provincie suburbicarie. Perciò appresso Vi- Epis. Camapera, ed Ughello (k) si legge il breve di Vitaliano diretto al Vescovo Barbato, ove fra l'altre cole si leggono: Concedentes tibi, tueque prefate Reve- Bois. Benev. rendissime Beneventanensi Ecclesie , Bibinum , Asculum , Larinum , & Ecelesiam Sancti Michaelis Archangeli in Gargano, pariterque Sipontinam Ecclesiam, que in magna inopia, & paupertate esse videtur, & absque cultoribus, & Ecclesiasticis officiis nunc cernitur esse depravata, cum omnibus quidem eorum pertinentiis, & omnibus prædiis cum Ecclesiis, &c. Onde avvenne, che da questi tempi di Papa Vitaliano, la Chiesa Sipontina fosse unita a quella di Benevento, e che i Vescovi Beneventani nel corso di molti anni, finche di nuovo quella non fù separata, si dicessero anche Vescovi di Siponto.

Non fù per tanto, così nelle Provincie, ch'eran passate sotto la Signoria de' Longobardi, come in quelle ch'erano rimafe fotto i Greci, variata la positia Ecclesiastica; ma per ciò che s'attiene a questa parte, su ritenuta quella steffa forma, che tennero sotto i Goti Rè d'Italia, e sotto Giustiniano, e Giu-

stino Imperadori d'Oriente.

## S. L. Elexione de' Vescovi; e loro disposizione nelle Città di queste nostre Provincie.

Vescovi erano ancora eletti dal Clero, e dal Popolo, ed ordinati dal Pontefice Romano, come prima; ma i Principi, come se dal Popolo fosse a loro devoluta tal potestà, nell'elezione ne volevano la maggior parte; onde ne nacque, che facendo essi eleggere alcuni, che non avevano nè meriti, nè scienza, nè capacità, erano le Chiese mal governate. Dal registro dell'Epi-Tom. I.

(k) Ugh. de

stole di S. Gregorio fi legge, che il Pontefice Romano eferciando nelle nostre Chiese l'autorità sua di Metropolitano insieme, e di Patriarca, non pur ordinava gli eletti dal Clero, e dal Popolo, ma regolava l'elezioni, diffiniva le contele, che forse inforgevano, e sovente spogliava i Vescovi delle loro Sedi, quando gli conosceva immeritevoli. Così de Vescovi di Napoli leggiamo, che tenendo nell'anno 590. la Cattedra di Napoli Demetrio, lu coffui per li molti, e gravi fuoi delitti nel feguente anno fcacciato da Gregorio, il quale dopo averlo deposto, scrisse al Clero, e agli Ordini di questa Città, cioè a' Nobili, ed al Popolo, che in luogo di Demetrio n'eleggeffero un altro: ed intanto egli vi mandò il Vescovo Paolo a regger quella Chiesa, insino che a quella non fi fosse dato il friccessore. I Naposetani si trovavano così ben soddisfatti di Paolo, che Icriffero al Pontefice, pregandolo, che l'avelle lor dato per Velcovo: Gregorio prese tempo per deliberare, ed intanto avendo Paolo nel Castello di Luculto, che oggi chiamiamo dell'Uovo ricevuto un affronto da alcuni fervi d'una Dama Napoletana chiamata Clemenzia, pregò Gregorio che lo facesse ritornar presto alla sua Chiesa; onde i Napoletam non convenendo fra loro nella elezione d'un lor Cittadino, e fcorgendo che Paelo non l'avrebbe accettato, elessero Florenzio Sottodiacono del Papa, che allora fi trovava in Napoli : ma questi tosto scappo via e fuggi in Roma rifittando il carico; tanto che Gregoriò scriffe (1) a Scolastico Duca di Napoli, esortandolo a convocare i Nobili, ed il Popolo della Città per l'elezione d'altra perfona: e quella eletta, mandaffero il decretò in Roma, perche poteffe ordinarla: dicendogli ancora, già che due volte aveano eletti uomini litanieti, che fe non trovavan fra? Cittadini persona idonea a tal carica, almeno eleggeffero tre nomini favi, e da bene, a quali tutti gli Ordini daffero la lor facoltà, e gli mandaffero in Roma, affinche facendo le veci della Città, venuti in Roma potessero insieme col Pontesice consultare, è sar sì che finalmente trovassero persona irreprensibile, nella quale consentissero, è stante la loro elezione potesse il Papa ordinarla, e mandarla alla vodova Chiesa.

(m) Ep. apad Chioc. loc. cit.

apud Chioc. de Epif. Neap.

> Confimile Epistola (m) scrisse Gregorio a Pietro Sottodiacono della Campagna, che reggeva il patrimonio di S. Pietro di questa Provincia, al quale incaricò, che facelle convocare il Clero della Chiefa di Napoli , imponendogli, che parimente eleggessero due, o tre di loro, a'quali dassero tutta la fa-, cultà, e gli mandassero in Roma: dove uniti con gli altri rappresentanti la Nobiltà, e'l Popolo, si potesse trattar dell'elezione, ed ordinazione del nuovo Vescovo.

Chiamavasi questa elezione per compromissum, la quale soleva praticarfi ne' casi di divisione, e di discordio, acciocche unendosi la volontà, ed i luffragi di molti in due, o tre perfone favie, potessero quelle, per evitare i tumulti, senza contrasto elegger colui, che stimassero più meritevole, e de-(n) Fr. Flo-gno (n): in cotal maniera su in fine da' Compromessori eletto in Roma nel rens ad tit. de mese di Giugno dell'anno 593. Fortunato, ed ordinato che su dal Papa, se w. ii. 4. 2. se venne in Napoli, dove fu da Napoletani fuoi figliuoli corresemente rice-

Digitized by Google

vuto ,

# DEL REGNO DI NAPOLI. Lib. IV. Gap. 12.

Puto, e resse questa Chiesa per molti anni con tanta prudenza, e vigilanza, 175. & segche ne fù da Gregorio sommamente commendato, leggendosi perciò molte Jo.a Costa in

fue Epistole dirizzate a questo Vescovó (o).

Morto Fortunato, per dargli successore insorfero nuovi contrasti; ed theus man. effendosi divisi i suffragi, due Vescovi dal Clero, e dal Popolo surono eletti: ad jui Can. uno partito eleffe Giovanni Diacono: l'altro Pietro parimente Diacono. (6) Ep. Gre-Tofto fi ebbe ricorfo al Pontefice Gregorio perchè fra i due eletti, quello che gov. apud reputasse il più degno confermasse, ed ordinasse. Ma niun di essi piacque: Chiec. loc. cis. Giovanni fu notato d'incontinenza, perche teneva una figliuola, testimonio di fua debolezza: Pietro come ufurajo, e troppo femplice, fu riputato indegno, ed inutile; onde fu rescritto a' Napoletani, che elegessero altri, come poi fecero (p).

Questo medesimo costume vediamo praticato nell'elezioni de Vescovi Gioco leccis Capuani, di Cuma, di Miseno, di Benevento, di Salerno, d'Apruzzi, e di tutte le altre Chiese di queste nostre Provincie, che come Suburbicarie, al Pontefice Romano s'appartenevano: Palermo ancora, Messina, e l'altre Chiefe di quell'Ifola, poiche la Sicilia fù anche Provincia Suburbicaria, fer-

bavano il medesimo istituto.

L'elezione, fecondo il prescritto de' Canoni, dovea cadere in uno, che foffe della Chiefa fteffa, o a quella incardinato, non già di altre Chiefe, e folo quando fra' Cittadini non fi trovava perfona idonea 1 il che rade volte accadeva, ricorrevasi agli stranieri, i quali fossero o nella pietà, o nella prudenza, e dottrina eminenti. Così leggiamo che Gregorio, dovendofi eleggere il Vescovo in Capua, discordando i Capuani nell'elezione, ed alcuni facendo nomina di foggetti stranieri, col pretesto, che de' Nazionali non vi fosse persona degna, rispose, che ciò parevagli molto strano, e che per tanto facessero migliore scrutinio sopra de loro Cittadini, e se veramente nè pur uno ve ne fosse degno, allora avrebbe egli provveduto di persona meritevole.

Per la morte di Liberio Vescovo di Cuma accaduta nell'anno 592. quest' istesso Pontesice mandò Benenato Vescovo di Miseno a governarla infino che non fe gli daffe il fucceffore. Discordavano i Cumani per l'elezione, intendendo alcuni elegger persona d'altra Chiesa; ma Gregorio sece sentire a Benenato, che non permettesse far eleggere persona straniera, se non nel caso, che a lui costasse non esservi frà Cumani uomo alcuno meritevole d'es-

fere innalzato a quella dignità.

Quest'istesso vedesi praticato nell'elezione del Vescovo di Palermo. Per la morte di Vittore era rimafa vedova quella Chiefa: S. Gregorio vi mandò tosto Barbaro Vescovo di Benevento, perchè la governasse sin tanto che si fosfe dato il fuccessore (q). I Palermitani discordi nell'elezione d'un Nazionale, pensavano eleggere Cherico straniere; se gli oppose Gregorio, e scrisse a Bar- Gregor. apud bato, che non permettesse che si eleggesse persona d'altra Chiesa, nisi forte Chiese. inter Clericos ipfius Civitatis nullus ad Episcopatum dignus, quod evenire non credimus, poterit inveniri.

·O o

In

(r) Anaft. Biblioth. in Vigilio. Idem in Pelagio K.

In tal maniera si facevano l'elezioni de' Vescovi, quando volevasi attendere l'antica disciplina della Chiesa, ed il prescritto de' facri Canoni. Così ancora avrebbe dovuto farsi l'elezione del Vescovo di Roma dal Clero, e dal Popolo, nè aveano in ciò da impacciarsene gli Imperadori d'Oriente. Ma cominciavano già in questi tempi i Principi ad occupare le ragioni del Popolo, e del Clero in queste elezioni: sia per timore, sia per compiacenza, sovente colui era eletto, che al Principe piaceva. Gl'Imperadori d'Oriente, come padroni di Roma aveano gran parte nell'elezione de' Papi, ch'erano loro fudditi, e fù anche introdotto costume, che senza lor commessione niuno potesse esser ordinato; onde l'eletto dovea mandare in Costantinopoli a richiederne il consenso, o la permissione dell'Imperadore (r). Scrive Paolo Warnefrido (s), che quando dopo la morte di Benedetto Bonoso, su nell'anno 577, innalzato a quella sede Pelagio II, perche Roma in que' tempi (1) Warnefi. era cinta di stretto assedio da Longobardi, nè alcuno poteva uscire da quella 16.3. cap. 10. Città, non potè Pelagio mandare in Costantinopoli all'Imperadore perche v'assentisse, onde fù ordinato Pontesice senza commessione del Principe: levati poi gli impedimenti, folevano i Pontefici Romani mandar lettere agl' Imperadori, nelle quali allegando gl'impedimenti avuti cercavano di scufarfi, e che alla fatta ordinazione consentissero. S. Gregorio il Grande eletto, Papa, riculando d'efferci, scrisse all'Imperadore Maurizio, istantemente fupplicandolo, che non prestasse il suo assenso all'elezione; ma l'Imperadore (i) Jo. Diac. che tanto si compiacque dell'elezione non volle farlo (t).

Visa S. Greg. Kb. L. 602.39.

Nelle nostre Provincie pure i nostri Principi nell'elezione de Vescovi delle loro Città vi vollero la lor parte. Così leggiamo alcuna volta effer accaduto. nell'elezioni de' Vescovi di Benevento, come fu l'elezione di Barbato nell'anno 662. séguita per opera del Duca Romualdo. De Vescovi Napoletani pur lo stesso si legge, e particolarmente del Vescovo Sergio, il quale dal Duca di Napoli Giovanni fit, dopo la morte di Lorenzo, innalzato a quella fede: ma quefti cafi avvenivano fuori d'ordine. La disciplina era, che l'elezione s'appartenesse al Clero, ed al Popolo, siccome l'ordinazione al Romano Pontesice.

La dispossione de' Vescovi in queste nostre Provincie era la medesima. de' fecoli precedenti. E per quel che s'attiene alla loro autorità, e giurildizione la loro conoscenza era ristretta come prima nelle cause Ecclesiastiche, dove procedevasi per via di censura: non avevano giustizia persetta, non Tribunali, non Magistrati, e la loro cognizione non più si stese di quella, che Giustiniano avea lor data in quella sua Novella (u). Intorno all'onore, e potestà era l'istessa, e circoscritta da medesimi confini. Erano nelle Città Vefcovi solamente, non avea alcun d'essi acquistato ancora autorità di Metropolitano: ne alcuno fotto di se avea Vescovi suffraganei, e dipendenti; ma ciascuno de Vescovi reggeva la sua Chiesa, ed il Popolo a se commesso. Non ancora i Patriarchi di Costantinopoli aveano invase le Chiese nostre, sicchè alcune ne avessero potuto render Metropoli, ed innalzare i loro Vescovi a' Metropolitani, con sottoporle al Trono di Costantinopoli, siccome secero-

(w) Novell. 23. cf 123.

dapor

dapoi nell'imperio di Lione Isaurico, e degli altri Imperadori d'Oriente suoi fuccessori: solo, come si è detto d'alcuni Vescovi delle Città all'Imperio Greco foggette, cominciavano, fecondo il fasto de' Greci, ad effer decorati del nome d'Arcivescovi, non senza sdegno però de' Romani Pontefici, i quali riprendevan acerbamente que' Vescovi, che lo prendevano (x).

Alcuni credettero, che il Vescovo di Napoli prima di S. Gregorio M. de Episc. Neap. o almeno da questo Pontefice, fosse stato innalzato agli onori di Metropolitano, e d'Arcivescovo. Lo provano da quella iscrizzione, che si legge nel Decretale (y), sotto il titolo de statu Monac. ivi: Gregorius Archiepiscopo (2) Cap 1. Neapolis; e sotto l'altro de religiosis domibus, ivi: Gregorius Victori Ar- de flata Mo--chiep. Neap. Ma chi non vede la manifesta scorrezione del Codice vulgato, poiche negli emendati la prima si legge così: Gregorius Fortunato Episcopo Neapolitano, ficcome anche legge Gonzalez (z); e la feconda: Gregorius (z) Gonzalez Victori Neapolis Episcopo. Oltrechè nel registro dell'epistole di S. Gregorio d. cap. 1 & de riconosciuto, ed emendato in Roma, donde quel testo si dice trascritto relig. demit. riconosciuto, ed emendato in Roma, donde quel testo si dice trascritto, questo titolo non si vede; nè tra l'epistole di S. Gregorio si legge questa De--cretale, che si dice indirizzata a Vittore. Quindi i nostri più accurati Scrittori, come il Caracciolo (a), e'l Chioccarelli (b), riprovarono con molta (a) Carac. ragione questa lor credenza, ed in tempi posteriori pongono l'elevazione de Sacr. Eccli di questa sede in Metropoli.

Altri dalla disposizione, che presero queste nostre Provincie nel Pontesicato di Gregorio, prefero argomento, che fin da questi tempi si fosse Napoli de Episcole fatta Metropoli. Napoli, essi dicono, avea in questi tempi il suo Duca: l'altre Città Conti, e Governadori. Il Duca secondo la politia dell'Imperio presedeva a più Città della Provincia, che compongono il Ducato. Il Conte presedeva ad una Città sola; ond'è che nelle leggi degli Westrogoti si dice Duca di Provincia, e Conte di Città, e Fortunato al Conte Signaldo.

gli dice:

Qui modo dat Comitis, det tibi jura Ducis.

-Regolarmente dodici Città erano a' Duchi sottoposte, e queste Città fi momavano Contadi, onde il Duca presideva a dodici Conti, siccome notò. Pietro Piteo per quel luogo d'Aimoino: Pipinus domum reversus, Grisonems more Ducum duodecim Comitatibus donavit, e Camillo Pellegrino (c) a cagion (c) Pellegr. di molti esempi, che si leggono appresso Gregorio Turonese nella sua Ap- in dissert. de. Date. Benero, pendice. Quindi Guglielmo Durando offervò, che adattandofi la politia della Chiefa a quella dell'Imperio, le Città Ducali ebbero gli Arcivefcovi, e le Contee i Vescovi, avendo corrispondenza gli Arcivescovi co' Duchi, ed i Vescovi con li Conti. Così Napoli fatta ora Città Ducale, ed il fuo Ducato, ancorche fin qui non molto si stendesse, come si stese dapoi, abbracciando nulladimanco le Città vicine intorno al Cratere, ficcome Pompeia Erculano, Acerra, Nola, Pozzuoli, Cuma, Miseno, Baja, ed Ischia; potè in questi: tempi divenir Metropoli, ed il suo Vescovo rendersi Metropolitano.

Ma ficcome egli è vero, che la politia di queste nostre Chiese col cor-Q 0 3

(x) Chioc:

(b) Chioc.

Digitized by GOOGLE

rer

rer degli anni fi andava adattando alla disposizione, o politia dell'Imperio, come vedremo ne' fecoli feguenti; nientedimeno, ne' tempi, ne' quali fiamo, alla disposizione de' Ducati, siano de' Longobardi, siano de' Greci, non si adattò la politia Ecclessastica; e la disposizione delle nostre Chiese, e di quelle d'Italia fù tutta diversa : onde fallace argomento è questo di dare ora Arcivescovi alle Città Ducali. Puossi vedere in questi tempi Città più cospicua, ed eminente in queste nostre Regioni quanto Benevento, Capo d'un Ducato così vasto, che abbracciava molte Provincie, e sede de' Duchi Beneventani? e pure il fuo Vescovo non era Metropolitano, nè Arcivescovo, avendo acquistato questa prerogativa molto tempo dapoi, cioè nell'anno 969. nel Pontificato di Giovanni XIII. come diremo. Spoleto Capo d'un'altro infigne Ducato, non ebbe Arcivescovo. Brescia, Trento, ed altre Città di Longobardia decorate da' Principi Longobardi con titoli di Ducati, non ebbero in questa età, ma molto dapoi i loro Arcivescovi; anzi nè Brescia, nè Spoleto l'acquistaron mai. Gaeta ebbe pure il suo Duca, ma non giammai Arcivescovo. Capua, Bari, Reggio, Salerno Città cospicue, e molte altre di quelle Regioni, che ubbidivano a' Greci, non ebbero se non nel decimo secolo, ed altre in tempi più posteriori, i loro Metropolitani da' Romani Pontefici; ancorche i Patriarchi di Collantinopoli altramente ne difponeffero, come ne' feguenti libri diremo. Non fù dunque Napoli, come lo confessano l'istesso P. Caracciolo, ed altri nostri Scrittori, fatta Metropoli in questi tempi. Fù ella adorna di questa dignità nel decimo secolo nel Ponteficato di Giovanni XIII. dopo Capua, e Benevento, come diremo a fuo luogo: non tutte l'altre Chiese di queste nostre Provincie aveano ancora ottenuto questa prerogativa: erano soli Vescovi coloro, si presidevano alle Città per grandi, ed illustri che fossero, e sede de' Duchi. Egli è però vero, che col correr degli anni, innalzandosi alcune Città ad effer Capo, e Metropoli o d'un Ducato, o d'un Principato; e cominciando nel decimo secolo i Pontefici Romani ad esercitare in queste nostre Provincie move ragioni Patriarcali, con ergere i Vescovi a' Metropolitani in mandandogli il pallio; la politia, e disposizione Ecclesiastica venne ad adattarsi, e a corrispondere alla politia dell'Imperio.

Egli però è altresì vero, che fin da questi tempi s'incominciarono a gittare i fondamenti della nuova politia così dell'Imperio, come del Sacerdozio. Così da questi tempi vediamo, che al Vescovo di Benevento s'unirono le Chiese di Siponto, di Bovino, Ascoli, e Larino. Al Vescovo di Napoli quelle di Cuma, Miseno, e Baja s'appartenevano; non già che i Vescovi di queste Città lo riconoscessero per Metropolitano, ma per onore della Città Ducaste, e come loro Metropoli, per quel che riguardava la politia dell'Imperio, gli accordavano i primi onori, poichè tra' Vescovi di quel Ducato era riputato il primo. Col corso degli anni, oltre al Ducato di Benevento, e quello di Napoli, sursero ancora il Ducato di Capua, e l'altro di Salerno, i quasti con quello di Benevento s'innalzarono poi a' Principati. Amalsi ebbe in appresso

Digitized by Google .

appreffo anche il fuo Duca, ficcome Surrento, e si eressero in Ducati. Bari poi ebbe anche il fuo Ducati. Alcune Città della Puglia, e della Calabria, de Bruzi, e Lucania, fatte parimente Capi e Metropoli di quelle Regioni. si renderono più cospicue dell'altre; onde secondo la politia dell'Imperio, ricevettero poi i Metropolitani, ed i Vescovi delle Città minori di guelle Provincie rimafero lor fuffraganei. Quindi avvenne, che quanto più fi flendeva il lor Ducato, o Provincia, più fuffraganei aveffero: e per questa cagione, poiche il Ducato Beneventano diftese più di tutti gli altri i suoi confini, il fuo Arcivescovo ebbe tanti Vescovi suffraganei, che sopra tutti gli altri Metropolitani oggi ne ritiene in gran numero. Quindi ancora è avvenuto, che il Principato di Salemo, se non quanto quel di Benevento, avendo pure molto ampliato i fuoi confini, il fuo Arcivesovo ancor egli ritenesse molti suffraganei : e quel di Capua per la stessa ragione anche moltissimi. Ed all'incomro il Ducato di Napoli, quel di Sorrento, e l'altro d'Amalfi, come che molto riftretti, non aveffero così numerofo stuolo di Vescovi suffraganei , ficcome gli altri Metropolitani delle altre Città di queste nostre Provincie: come offerveremo quando della lor politia Ecclefiaftica degli ultimi tempi ci farà data occasione di trattare.

Ecco adunque qual fosse la disposizione, e la Gerarchia Ecclesiastica di queste nostre Provincie in questa età. Il Romano Pontesce, come Metropo-Ktano infleme, e Patriarca: Vescovi, Preti, Diaconi, Sotto diaconi, i quali già in questi tempi eransi ligati al celibato, ed il lor ordine posto nel rango

de' maggiori ordini: Acoliti, Esorcisti, Lettori, ed Ostiarj.

Sentironfi ancora negli Scrittori di questi tempi, e fopra tutto nell'Epistole di S. Gregorio i Preti Cardinali, i Diaconi Cardinali, e Sottodiaconi Cardinali; e molte Chiefe avere avuti di questi Cardinali, come oltre alla Romana, quella d'Aquileja, di Rayenna, di Milano, di Pifa, di Terracina, di Siracufa; e nelle nostre Provincie ancora, come le Chiese di Nacoli, di Capua, di Benevento, di Venafro, e forfe ogni altra. Ma in questi tempi, siccome ben pruovano Florente, e Bahizio (d), ed è chiaro dalle Epistole stesse di S. Gre- (d) Baluzio gorio, quelli Cardinali non erano, che Preti, Diaconi, o Sottodiaconi fira- anno: ad Annieri, i quali erano uniti, ed affiffi, o come diciamo inzeppati ad una Certa in Decreto Chiefa, la quale prione, chiamavano incardinazione, e questo unire diceva- Grat. no incardinare, poiche per quefto inzeppamento fi univa colui a quel corpo, come nel suo cardine; in guisa che non più straniero, ma proprio di quella Chiefa riputavafi, e nomavafi perciò incardinato, ovvero Cardinale; nome che fe bene nella fua origine non denotava dignità, o fuperiorità alcuna, s'intese poi ne seguenti secoli ofionare cotanto magnifico, e fastoso, che s'è proccurato negli:ultimi tempi uguagliarlo al nome Regio; e cologo che n'erano adorni, di pareggiargli a' niù notenti Rè della Terra.

Surfero egli è vero in questi tempi, anche in Occidente, vari Ufficiali, ed altri nomi si intesero, come di Cimeliarca, di Rettore, Cartulari, ed altri; e nella Chiefa d'Oriente altri più affai, di cui lungo catalogo abbiamo appref-

(O

de Offic. Eccl. Conftant. so. 2. Jur. Greco-Rom. (g) Jo. Dia-

е'n.

(i) Codin. Leunch loc.

so Codino (e), e Leunclavio (f). Ma questi Ufficiali per lo più sursero per la cura che si dovea avere della temporalità delle Chiese, e delle loro ricchez-(f) Leuncl, ze. I Vescovi per la pietà de' Principi, e de' Fedeli profusi in donare alle loro Chiefe, si diedero a costruirne altre di nuovo, e con maggior magnificenza; e singolarmente i nostri Vescovi Napoletani (g), siccome di tutte le alcon. de Bpile. tre Chiese di queste Provincie molte n'ingrandirono nelle loro Città, e mol-Nesp. Chioc. tiffime muovamente ne costrussero: quando prima i vasi erano di legno, di de Epifc. Neap. vetro, o di creta: le vesti sobrie, e tutti gli altri ornamenti semplici e schietti; ora i vasi divengono d'oro, e d'argento, le vesti ricche, e pompose, e gli ornamenti tutti preziofi, e magnifici; perciò bifognava che ad uno del Clero si dasse il pensiero di custodirgli, ed averne esatta cura, e provviden-(b) Chioc, za; quindi il Custode appresso noi (h) su chiamato Cimeliarca, ed appresso i de Episc Neap. Greci (i) Magnus vasorum custos. Ebbe la Chiesa di Napoli il suo Cimeliarca, ficcome ancor oggi lo ritiene, ma con impiego diverso: l'ebbero ancora le altre Chiese di queste nostre Provincie; ancora quelle di Roma, di Ravenna, ed in fine l'ebbero tutte. Le possessioni, i poderi, e l'ampie lor rendite poste ancora in paesi remoti, e distanti, ricercayano particolar persona, che avesse di lor cura, e pensiero; quindi sursero i Rettori, de' quali fovente S. Gregorio favella, che aveano il governo de' patrimonj delle Chiefe; ed in confeguenza i Cartulari, gli Economi, ed altri Ufficiali. Ma tutti questi Ufficj nacquero per le temporalità delle Chiese, non già che fossero gradi Gerarchici, e che punto s'appartenessero al suo potere spirituale,

#### **S.** II. Monaci.

TOn meno le Chiese, che i Monasteri renderonsi in questi tempi più fpessi, e magnifici, e' loro Monaci più numerosi. I Longobardi, come suole avvenire ne' primi ardori delle novelle Religioni, abbracciata, ch'ebbero la Religione Cattolica Romana, furono in queste nostre Provincie attai più profusi colle Chiese, e Monasteri, che i Greci Cristiani vecchi. Il Rè Agilulfo, fatto cattolico, molti Monasteri rifece per l'Italia, ed altri miovi ne costrusse. Il Rè Ariperto sù così profuso nel donare a' Monatterj, alle Chiese, e particolarmente alla Romana, che per la restituzione degli ampj, e grandi poderi, che le fece nell'Alpi Cozzie, onde tanto in quella Provincia crebbe il patrimonio di S. Pietro, diede occasione ad alcuni di credere, che la Provincia tutta dell'Alpi avesse Ariperto donato alla Chiesa Romana.

I nostri Duchi di Benevento, ancorche sotto Zotone I. Duca pagano, e idolatra, il Monastero Cassinese avesse parito quel miserando sacco; nulladimeno, abbracciato che poi ebbero per opera di Barbato il cattolichismo, favorirono le Chiese, ed i Monasterj: tantochè rifatto quel Monastero nel-Fanno 690. da Patronace, i Duchi di Benevento lo arricchirono grandemente, e fra gli altri Gifulfo II, d'immensi doni, e di grandi poderi l'accrebbe. Que'

Digitized by Google

Que hoghi, e quelle Terre poste nello Stato di S. Germano passarono in gran parte in dominio di quel Monastero; tanto che poi col correr degli anni accresciuto per altre ampie donazioni, si rendè cotanto ricco, e possente, che i loro Abati fatti Signori di più Terre, e vassalli, vennero in tale stato, che mantenevano a loro stipendi eserciti armati, come ne' feguenti secoli vedremo.

Per ciò i Monasteri dell'ordine di S. Benedetto renderonsi più numerosi nel Ducato Beneventano, che abbracciava in que' tempi ciocchè ora diciamo i due Apruzzi, il Contado di Molife, e Capitanata: quafi tutta la Campagna, e buona parte della Lucania, della Puglia, e dell'antica Calabria, Taranto, Brindisi, e tutto quel larghissimo paese, che gli è intorno (k). (k) P. War-Molti e d'uomini, e di donne ne furono in queste Provincie nuovamente nefr. lib. 6. eretti nel Regno de' Longobardi: in Benevento ne' tempi di S. Gregorio ne leggiamo moltiffimi (1): il Monastero di Monache di S. Nazario Martire; (1) Ughell. l'altro a quello vicino de' Frati di S. Maria ad Olivolam : e a' tempi di Gri- de Epife Bemoaldo V. Duca di Benevento leggiamo quello di S. Modesto arricchito da \*\*v. pag. 19. Grimoaldo di grandi possessioni (m); e Teodorata moglie del Duca Romual- (m) P. Warn. do suo figliuolo, suori le mura di Benevento sondò un Monastero di donne 116.6. cap. 14 ad onore di S. Pietro Appostolo. L'esempio de' Principi sti dapoi seguitato da' loro fudditi benestanti, così Longobardi, come Provinciali, tanto che nel Ducato Beneventano per tutte quelle Provincie che effo abbracciava, i Monasteri di S. Benedetto si videro in questi tempi più numerosi, che nel iecolo precedente.

Nel Ducato Napoletano, ed in tutte quelle Città, che a' Greci ubbidivano, ancorche molti altri di questo ordine se ne fossero nuovamente co-Trutti; nulladimanco il numero de' Monasteri così di uomini, come di donne posti sotto la regola di S. Basilio era maggiore: Napoli n'ebbe molti, come si è veduto nel precedente libro: non erano meno freguenti in Otranto, Brindisi, Reggio, e così in tutte l'altre Città della Calabria, e de' Bruzi.

Fù per tanto lo Stato Monastico non men che nella Francia, e nell'Alemagna, ed in tutte l'altre parti d'Occidente, steso, ed arricchito in queste nostre Provincie; tantochè già gli Abati, e' Monasteri cominciavano a pretendere di scuotere il giogo de' Vescovi, ed a dimandare de' privilegi, e dell'esenzioni per rendersi in libertà. Se sono veri gli atti del Concilio, che si narra aver tenuto S. Gregorio in Roma nell'anno 601. in favore de Monaci, fù in quello stabilito, che i Monaci dovessero avere la libertà di eleggere il loro Abate, e di scegliere un Monaco della lor comunità, o d'un'altro Monaftero: che i Vescovi non potessero trar Monaci da un Monastero per fargli Cherici, ovvero per impiegargli alla riforma d'un'altro Monastero senza il confenso dell'Abate: che i Vescovi non dovessero impacciarsi nel temporale de Monasterj; nè celebrare l'ufficio solenne nella Chiesa de Monaci, nè esercitarvi alcuna giurisdizione. Per tutte queste cagioni lo stato Monastico si rende fin da questi tempi considerabile, e cominciò non poco ad alterare lo Tom. L.

Stato civile, e temporale de Principi, i quali in vece di fare argine a tant'i acquisti, più tosto gli accrescevano colle loro immense donazioni.

### Regolamenti Ecclesiastici. S. I I I.

Canoni, che in vari Concili furono stabiliti in questo settimo secolo in Oc-L cidente, e particolarmente in Toledo, ed in Francia, rivararono in gran parte la sregolatezza della maggior parte de Cristiani, e la disciplina degli Ecclefiastici, ch'era in declinazione. Furono ancora avvalorati dagli Editti de' Sovrani; e S. Gregorio gran Pontefice riparò in Italia la cadente disciplina delle nostreChiese: vegliòsopra la conservazione di quella, e s'applicò tutto a fare offervare inviolabilmente i Canoni in tutte le Chiefe. Scriffe perciò una gran quantità di lettere ne quattordici anni del suo Pontificato, le quali contengono una grandissima copia di decissioni sopra il governo, e la disciplina della Chiefa.

Se si voglia aver per vero ciò che scrisse il Baronio di Cresconio Vescovo d'Affrica, e ciò che i più gravi Autori dicono della Collezione d'Isidoro Mercatore: niuna Collezione di Canoni fù fatta in questo settimo secolo. Il Baronio credette che il Vescovo Cresconio fiorisse intorno a' tempi di Giustiniano Imperadore, onde la fua ampia raccolta de' Canoni, fù per ciò da noi rapportata nel libro precedente. Se poi si voglia seguire l'opinione di Do-(a) Dov. bift. viat (a), riputata vera da Pagi (b), ed abbracciata ultimamente da Burpar.1.cap.12. cardo Gotthe'f Struvio (c): la Collezione di Cresconio caderebbe in questo (b) Pagi in luogo, come quella, che secondo il sentimento di costoro, si fece intorno Critica in Ann. l'anno 670, in questo settimo secolo. Quella di Isidoro Mercatore bisogne-Baron, ad A. rà certamente riportarla al libro seguente, poiche questo Scrittore fiorì nel-(c) Struvius l'ottavo fecolo, l'anno 719.

Se si volesse farne Autore Isidoro di Spagna Vescovo di Siviglia, certamente, che questo sarebbe il suo luogo: sedè egli in quella Cattedra dopo la morte di fuo fiatello Leandro, a cui fuccedè verso l'anno 595. e la governò quasi per lo spazio di quaranta anni; ma è cosa certa, che non ne fù egli il (d) Petr. de Compilatore, così perchein quella raccolta fi rapportano molti Canoniffa-Marc. de Conc. biliti in vari Concili tenuti im Toledo molto tempo dopo la fua morte, che lib. 3. cap. 5. accaddenell'anno 636. ed alcune Epistole di Gregorio II. e III. e di Zaccaria (d), che sederono nella Cattedra di Romanell'ottavo secolo; come an-(e) V. Gon- che, perche tra le molte opère che si numerano di questo insigne Scrittore, paratu de orig. niuno ha fatta menzione di quella raccolta (e).

### IV. Beni temporali.

E tante profule donazioni, che non men da' privati, che da' Principi da: tempo in tempo s'erano fatte alle Chiefe nel corfo poco men di due fecoli, furon cagione che le Chiese, non men che il Principe, ed i privati avelfero,

bist. Jur. Can. cap. 7. 5. 11.

🕁 progr. jur. Can. num 45. V. HunoldumPlettenbergium Introdust ad jus Can. cap. 11.

fero i loro particolari patrimonj. Le possessioni ampissime, che acquissarono non pur nel diffretto delle loro Città, ma anche in lontani paesi, onde tante rendite, e frutti se ne ritraevano, le appellavano patrimoni, secondo l'uso di que' tempi, ne'quali le possessioni di qualungue tamiglia, e i retaggi pervenuti da loro maggiori, fi chiamavano il patrimonio di quella. Cesì ancora chiamavafi patrimonio del principe quel fondo, ch'ei possedeva in proprietà, e per distinguerlo, non meno da' patrimonj de' privati, che dal Fisco dell'istesso Principe, si nominava sacrum parrinonium, come si legge in anolte Costituzioni del Codice di Giustiniano (f): ciò che dapoi ne' nuovi (f) Cod su-Regni in Europa stabiliti, fù detto domanio regale. Per queste istesse cagioni fin. lib. 12. di diede poi il nome di Patrimonio alle possessioni di ciascuna Chiesa: così nell'Epistole di S. Gregorio si veggon nominati non solo i Patrimoni della Chiefa Romana, ma anche il patrimonio della Chiefa di Ravenna, il patrimonio della Chiefa di Milano, il patrimonio della Chiefa di Rimini; e di moltre altre. Le Chiese di Città grandi, come di Roma, Ravenna, e Milano come Città Imperiali, e dove abitarono Senatori, grandi Ufficiali, ed altre persone illustri, acquistarono patrimoni non pur dentro i loro confini, ma in diverse parti del Mondo. Le altre Chiese poste in Città minori, come tra noi Napoli, Benevento, Capua, Salerno, Bari, Reggio, e tante altre, e che avevano abitatori di fortune mediocri, e tutte riposte ne' loro confini, non aveano patrimoni fuori del loro distretto.

Fra tutte le Chiese delle Città Imperiali, la Chiesa Romana su quella. che avea acquistati in questi tempi più ampj, e vasti patrimonj, non pur in Italia, ma anche nelle Provincie più remote d'Europa (g). Nel Pontificato (g) V. Amdi Gregorio il grande, come si raccoglie dalle sue lettere, ebbe la Chiesa Ro-mirat ne'suoi mana ampio patrimonio in Sicilia, scrivendo questo Pontesice a Giustino Pre- Opusc. disc. 7. tore di quella Isola, la quale da lui reggevasi per l'Imperio d'Oriente, che proccurasse far togliere ogni indugio per lo trasporto d'alcuni grani raccolti dalle possessioni del patrimonio di S. Pietro, ch'e voleva in Roma, ove ve n'era penuria. E poiche queste possessioni eran molte, ed alcune divise in pezzi, secondo le donazioni, che da' Fedeli di volta in volta eransi fatte, per ciò rescrive a Pietro Sottodia cono Rettore di quel patrimonio, ch'essendone state domandate alcune in efiteosi, talora se n'era contentato, e talora non l'avea permesso. Ebbe ancora la Chiesa Romana il patrimonio in Attrica, onde Gregorio rende infinite grazie a Gennadio Patrizio, ed Efarca di quella Provincia, che pur si teneva per l'Imperadore d'Oriente, ch'essendo moltiluoghi di questo patrimonio stati abbandonati da' coltivatori, egli mandandovi molti di que' popoli da lui vinti avessegli grandemente ristorati. Avea anche patrimonio in Francia, alla cura del quale avendo Gregorio preposto un Prete, il cui nome fù Candido, lo raccomanda caldamente non meno alla Reina Brunichilda, che al Rè Childeberto suo figlinolo l'anno 596. mostrando che quel carico innanzi di Candido era stato raccomandato a Dinanio Patrizio; anzi scrive a Candido a qual uso quelle entrate si dovessero dispensare;



e verfo

e verso il fine del suo Pontificato l'anno 604. raccomandò quel patrimonio ad Asclepiodato Patrizio de' Galli. Ebbe eziandio patrimonio in Dalmazia,

a cui era preposto Antonio, ovvero Antonino Sottodiacono.

In Italia, ed in queste nostre Provincie ancora ebbe la Chiesa Romana Nella Provincia dell'Alpi Cozie ebbe un ben ampio patrimolti patrimoni. monio, che occupato per molto tempo da' Longobardi, fù dapoi restituito alla medefima dal Rè Ariperto nel Pontificato di Giovanni VII. scrivendo Paolo Warnefrido, che Ariperto Rè de Longobardi restituì la donazione del PATRIMONIO dell'Alpi Cozie appartenente alla Sede Apostolica, ma per molto tempo stato levato da' Longobardi; e mandò a Roma questa donuzione scrittu con lettere d'oro. La qual donazione al dir dello stesso Autore fù dapoi confermata dal Rè Luitprando, dicendo: In quel tempo il Rè Luisprando confermò alla Chiesa di Roma la donazione del PATRIMO-NIO dell'Alpi Cozie. Nell'Esarcato di Ravenna pur S. Pietro ebbe il suo patrimonio, anzi nel Pontificato di S. Gregorio vi fù lite tra lui, ed il Vefcoyo di Rayenna per li patrimoni d'ambedue le Chiefe, che s'accomodò anche per transazione. Nel nostro Ducato Beneventano pur ebbe la Chiesa Romana il fuo patrimonio. L'ebbe in Salerno: l'ebbe in Nola, dove scriffe S. Gregorio (h), che delle rendite di quello fi fovveniffe alla povertà di certe Monache. L'ebbe ancora in Napoli, dove, come si vede da alcune Epistole (i) di questo Pontefice, da Roma mandavansi i Rettori che n'avessero cura, a' quali buona parte delle loro rendite imponeva, che dispensassero a'poveri. Furono in Napoli Rettori di questo patrimonio successivamente Pietro, Teodino, Antemio, ed altri, tutti Sottodiaconi della Chiesa Romana. Questi in Napoli aveano le loro Diaconie costituite, le quali erano certi luoghi, ovvero Stazioni, in cui il Sottodiacono Rettore del patrimonio foccorreva i poveri della Città, e dispensava a quelli l'esemosine: a somiglianza di Roma, la quale avea molte di queste Diaconie (k). L'ebbe in fine in alcune altre Città di questa Provincia della Campagna; l'ebbe in Apruzzo; l'ebbe nella Lucania, e nella Calabria ancora.

(b) Lib. 1. **P**iff. 23. (i) Lib. 5. **P**pift. 11.

(k) V. Ant. Matthæ. mamud. ad jus Can. lib. 1.

I Vescovi di queste Sedi maggiori, ficcome anche dell'altre minori, per far rispettare maggiormente le possessioni delle loro Chiese, solevano dar loro il nome del Santo, che quella Chiesa avea in ispezial venerazione: così la Chiesa di Ravenna nominava le possessioni sue di S. Apollinare, e quella di Milano di S. Ambrogio, e la Romana diceva il patrimonio di S. Pietro in Sicilia, in Affrica, in Francia, in Dalmazia, in Calabria, in Apruzzo, in Benevento, in Napoli, ed altrove; non altrimenti che a Venezia, le pubbliche entrate si chiamano di S. Marco. Così ancora le Chiese della-Città minori, per fine di maggior rispetto, nomavano i loro patrimoni col nome del Santo, ch'esse avevano in più divozione, come Napoli il patrimonio di S. Aspremo, Benevento di S. Barbato, Brindisi di S. Leoci: e poi Amalsi di S. Andrea, Salerno di S. Matteo, e così di mano in mano tutte le altre.

Ma egli è ben da notare, che questo nome di patrimonio, che la Chiesa

di Roma avea in quelle Provincie, non fignificava qualche dominio fupremo, o qualche giurisdizione della Chiefa Romana, o del Pontesice, ch'avesse sopra tali patrimonj: erano essi a riguardo de' Principi, nelle cui Provincie flavan collocati, come tutti gli altri particolari patrimoni fottoposti alla giurisdizione, ed al dominio eminente di quel Principe, dentro al cui Stato quelli erano. Tentarono egli è vero alcuni Ecclefiastici della Chiesa Romana di farvi dell'intraprese, ma riusciron vani questi pensieri, ed i lor disegni. Poichè ne' patrimonj de' Principi, quando non erano assegnati a' soldati, era posto un Governadore con giurisdizione per le cause, che intorno a quelle possessioni potevan nascere, per la più facile esazion delle lor rendite, e per lo costringimento de'debitori: queste istesse ragioni tentarono usurpare alcuni Ecclesiastici ne' patrimoni di quella Chiesa: volevano farsi ragione per se stessi, e farsi la giustizia colle mani proprie, e non ricorrere al pubblico giudizio de' Magiftrati; ma S.Gregorio ifteffo prudentiffimo, e faggio Pontefice riprese questa introduzione, e comandò, e proibì sotto pena di scomunica, che non si facesse: nè i Principi ne' loro domini vollero in conto alcuno tollerarla.

Pagavano per ciò le possessioni Ecclesiastiche i tributi al Principe, come tutti gli altri patrimoni de' privati, ficcome manifestamente appare dal Can. si tributum, ch'è di S. Ambrogio (1): ed è chiaro che l'Imperador Coflantino Pogonato nel 681, concedè esenzione da' tributi, che la Chiesa Ro- vibutum XI. mana pagava per lo patrimonio di Sicilia, e di Calabria. E l'Imperador 4. 1. Giustiniano Ritmeno successor di Costantino, nel 687, remise il tributo, che pagavano i patrimonj d'Apruzzo, e di Lucania. Queste indulgenze da' tributi ottennero i Pontefici Romani dagl'Imperadori d'Oriente finche fra effi fù buona amicizia, e corrispondenza; ma quando dapoi per le novità insorte nell'Imperio di Lione Isaurico, nacquero tra i Pontesici Romani, e gl'Imperadori d'Oriente quelle acerbiffime contele, che faranno il foggetto del fe-phanes. Appe guente libro, le quali finalmente proruppero in manifeste sedizioni, ed ini-pellata patrimicizie: Lione Isaurico nel 732. non pur non gli fece franchi, ma tolse alla monia Santto-Chiefa Romana i patrimoni di Sicilia, & di Calabria, e gli applicò al fuo Fi- pum Apostolon sco. E gli Scrittori, che narrano questi successi, rapportano, che questi pa- rum. qui pud trimonj confiscati rendevano d'entrata tra tutti, tre talenti, e mezzo d'oro mam in vene in ciascun anno (m), che fanno in nostra moneta (per non far minuto con-ratione funt, to sopra la varietà delle opinioni quanto precisamente corrisponda ad un ta- illorum Reclelento) la fomma di 2500. scudi, ed il patrimonio di Sicilia anche molto ampio non rendeva più di scudi 2100. l'anno.

Da questi patrimoni che teneva la Chiesa Romana in varie Provincie, tria, & semis, dove sovente gli Ecclesiastici, quando lor veniva in acconcio, si usurpavano sovente gli Ecclesiastici, quando lor veniva in acconcio, si usurpavano sovente gli Ecclesiastici, quando lor veniva in acconcio, si usurpavano sovente gli Ecclesiastici, quando lor veniva in acconcio, si usurpavano sovente gli Ecclesiastici, quando lor veniva in acconcio, si usurpavano sovente gli Ecclesiastici, quando lor veniva in acconcio, si usurpavano sovente gli Ecclesiastici, quando lor veniva in acconcio, si usurpavano sovente gli Ecclesiastici, quando lor veniva in acconcio, si usurpavano sovente gli Ecclesiastici, quando lor veniva in acconcio, si usurpavano sovente gli ecclesiastici, quando lor veniva in acconcio, si usurpavano sovente gli ecclesiastici, quando lor veniva in acconcio, si usurpavano sovente gli ecclesiastici, quando lor veniva in acconcio, si usurpavano sovente gli ecclesiastici, quando lor veniva in acconcio, si usurpavano sovente gli ecclesiastici, quando lor veniva in acconcio, si usurpavano sovente gli ecclesiastici, quando lor veniva in acconcio, si usurpavano sovente gli ecclesiastici, quando lor veniva in acconcio, si usurpavano sovente gli ecclesiastici, quando lor veniva in acconcio, si usurpavano sovente gli ecclesiastici, quando lor veniva in acconcio, si usurpavano sovente gli ecclesiastici, quando lor veniva in acconcio, si usurpavano sovente gli ecclesiastici, quando lor veniva in acconcio, si usurpavano sovente gli ecclesiastici, quando lor veniva in acconcio, si usurpavano sovente gli ecclesiastici, quando lor veniva in acconcio, si usurpavano sovente gli ecclesiastici, quando lor veniva in acconcio, si usurpavano sovente gli ecclesiastici, quando lor veniva in acconcio, si usurpavano sovente gli ecclesiastici, quando lor veniva in acconcio, si usurpavano sovente gli ecclesiastici, quando lor veniva in acconcio, si usurpavano sovente gli ecclesiastici, quando lor veniva in acconcio, si usurpavano sovente gli ecclesiastici, quando sovente gli ecclesiastici, quando sovente gli ecclesiastici, qu ancora qualche giurisdizione nelle cause a quelli appartenenti, ne nacque de M...ca de tra' Scrittori de' tempi più bassi quell'errore, e su data poi agli altri, che Concord Safeguirono occasione di crederlo, e di tesserne altre favole: cioè, alla Chie-cord. & Borto. B. Romana connectenciare la Provincia dell'Alri Corio, la Sicilia, il Ducata di 3. cap. sic. Romana s'appartenessero la Provincia dell'Alpi Cozie, la Sicilia, il Ducato num. 4.

Pp 3

(1) Can. B.

persolvi sclisa.

- Beneventano, il Ducato Spoletano, parte della Toscana, e della Campagna,

e tante altre Provincie, perche in quelle vi avea il fuo patrimonio, confondendo il patrimonio, che avea nell'Alpi Cozie, colla Provincia istessa: l'altro che teneva nella Sicilia colla iteffa Ifola; il patrimonio Beneventano, col Ducato: il patrimonio Salernitano, con quel Principato: il patrimonio Napoletano, e gl'altri che teneva nella Campagna colla Provincia istessa, e così delle altre Provincie. Nel qual'errore non possimmo non meravigliarci esservi (n) Ammir. fra gli altri caduto, anche il nostro Scipione Ammirato (n), per altro diligenopuse. dise. 7. tissimo Istorico, il quale colla testimonianza di Paolo Warnefrido istesso volle darci ancor egli a fentire, che la donazione del Rè Ariperto conteneva la restituzione, e conserma delle Alpi Cozie, che sece quel Principe a Papa Giovanni VII. quando dalle parole di fopra da noi rapportate di questo Scrittore, fi vede chiaro, che fi parla del patrimonio delle Alpi Cozie, non già di quella Provincia, che abbracciava gran tratto di paese, e si stendeva infino a Genova, ornata di tante Città, e Terre, che farebbe stolidezza il credere aversene voluto quel Principe in tempi per altro molto gelosi, e sospettofi, spogliare, e donarla a' Pontefici Romani confederati allora cogl'Imperadori d'Oriente, implacabili nemici de' Longobardi.

Questo equivoco ancora scopriremo, quando delle cotante celebrate donazioni di Carlo M. e di Lodovico Pio ne' loro tempi avremo occasione di ragionare, dove vedremo, che ciò che in esse si legge di Napoli, Salerno, e sopratutto di Benevento, volendosi pure riputar per vere, non già de' loro Ducati, e Principati, ma de' patrimoni, che la Chiesa Romana teneva in queste Provincie savellano; i quali secondo il costume che correva allora, dagl'Imperadori, che successivamente dominarono nel Regno d'Italia, suron per mezzo de' loro Preceni consermati, e conceduti alla Chiesa Romana, siccome del patrimonio Beneventano sece Ludovico Pio nel \$17. con Papa Pascale I. che poi sù di nuovo confermato, e conceduto da Ottone III. e da Ottone Rè di Germania suo sigliuolo a Giovanni XXII. nel 962. non già del Ducato ovvero della Città di Benevento, la quale è certo che venne in poter della Chiesa nell'anno 1052. con titolo di permuta fatta da Errico II. sigliuolo di Corrado con Papa Lione IX. colla Chiesa di Bamberga, come al suo opportuno luogo diremo.

Cotanto fu in questi tempi l'accrescimento de' beni temporali delle nostre Chiese, e sopra tutto della Chiesa di Roma loro Maestra, e Conduttiera: e secondo la situazione dello stato presente maggiori acquisti se ne vedranno ne' secoli avvenire.

Multiplicate le Chiese, ed i Monasterj, vie più s'accrebbe il culto de' Santi, delle loro reliquie, e loro immagini. I Santuarj, e sopra ogni altro quello del M. Gargano non men da' Greci, che da' Longobardi, erano più frequentati, ed arricchiti di preziosi doni. I miracoli vie più crescevano, ed oltre alle prediche, ed a' sermoni, cominciavano già a tesser di loro insiniti racconti, ed a raccogliersi in volumi, e S. Gregorio ne pubblicò molti

ne' fuoi quattro libri de' Dialoghi, che dedicò alla Regina Teodolinda. Sl accrebbero nelle Chiese le feste, l'ottava di Natale, quella dell'Episania, l'altra della Purificazione, dell'Annunziazione della Vergine, della fua morte, della fua natività, e finalmente quella di tutti i Santi. A pari del culto ye della divozione crebbero le ricchezze, promettendosi anche i Fedeli da' Santi, non pur confeguimento di beni spirituali, ma anche di temporali, di fantà, di abbondanza, di ricchezza, buoni fuccessi ne' traffichi, e ne' negozi,

nelle navigazioni, e ne' viaggi terreftri.

Da tanti, e sì diversi fonti che cominciavano a scoprirsi, vie più s'aocrescevano alle Chiefe le possessioni, ed i retaggi; e la cagione era, perche, sè come scrisse il nostro Ammirato, effendo la Religione un conto che si tiene a parte con Dio, ed avendo i mortali in molte cose bisogno di lui, o singraziandolo de beni ricevitti, o de mali scampati, o pregandolo che questi non avvengano, e che quelli felicemente fuccedano: necellariamente fiegue, che de' nostri beni, o come grati, o come solleciti facciamo parte, non già a lui che non ne ha bifogno, ma a' fuoi Tempj, ed a' fuoi Sacerdoti; quanto più dovettero allora crescere i doni, e le offerte, quando s'ebbe a tenere non pur un fol conto con Dio folamente, ma con tanti Santi, dall'interceffion de' quali promettevansi i Fedeli queste medesime cose; ed essendo tanto cresciuto il lor culto, e venerazione, ed eretti per ciò in lor nome più Monalteri, e Tempi, e multiplicati i loro Santuari, ben poteron per confeguenza tirar la gente ad offerir loro, ed a' loro Tempj ancora, e Sacerdoti in maggior copia, e doni, e ricchezze. Cominciossi ancora a donare, non pur alle Chiese, ma a' Parrochi, a' Preti, e ad altri Ministri per li loro sacrificj a fin di liberar l'anime de' loro defonti dal Purgatorio (0); onde furse, (0) V. Bodin. al creder di Mornacio (p), l'autorità che s'affumevano di fare i testamenti lib. 5. de Rep. a coloro, che morivano intestati; di che altrove ci tomerà occasione di 530. ragionare.

Mantennero le nostre Chiese intorno alla distribuzione delle rendite, ad l. 1. C. de e beni loro temporali, il medesimo istituto di dividergli in quattro parti, una Eccl. Ant. al Vescovo, l'altra al Clero, la terza a poveri, e la quarta per la Chiesa Matth. ma. materiale. Della Chiefa di Napoli che fin da tempi di S. Gregorio fotto il nud. al jus Vescovo Pascasio teneva un C'ero numeroso, contandosene sin a cento ven-tis. 1. tisei, oltre a' Preti, Diaconi, e Cherici peregrini: abbiamo dall'Epistole di questo Pontesice (q), che trascurando Pascasio di distribuire come si con- (q) Lib. q. veniva a' poveri, ed al Clero le rendite di quella Chiesa, su costretto egli Ep. 29. V. a far la distribuzione, e riserbando la porzione al Vescovo, vi stabilisce Chioc. de Episc. Neap. ciò che dovesse somministrarsi al Clero, ed a' poveri, imponendo anche ad in Pascasse. Antemio suo Sottodiacono, ch'era Rettore del patrimonio di S. Pietro in Napoli, che unitamente col Vescovo sopraintendesse a dividere, secondo il bilogno de' poveri, la quantità del danaro, e tener modo anche, secondo la sua prudenza di distribuirlo a tempo opportuno.

La Chiefa di Benevento tenne ancora quest'istesso costume di dividere le

(p) Mornac.

### DELL ISTORIA DI NAPOLL 304

fue rendite in quattro parti. S. Barbato fuo Vescovo non volle in ciò dipartirsi dal prescritto de' Canoni, e ne' suoi Atti si legge, che dapoi che il Duca Romando arricchì la sua Chiesa di tanti doni, ed alla quale uni quella di Siponto: volle con particolar providenza stabilire in perpetuo questa distribuzione, la quale si dovesse tenere sempre ferma nella sua Chiesa: ecco ciò che in quegli Atti (r) si legge: Impetratis omnibus ut poposceras vir Sanctus, non est oblitus mandatorum Dei: in quatuor partes cunctum Epife. Benev. Ecclesiæ redditum omni tempore sanxit fideliter dispartiri, unam egentibus, in 8. Barbaio. secundam his, qui Domino sedulas in Ecclesus exhibent laudes, tertiam pro Ecclesiarum restauratione distribut, juxta quartam suis peragendis utilitatibus Episcopus habeat; & hactenus sicut ab eo disposita sunt, in prasenti cuncta videntur.

Questo medesimo istituto tennero tutte l'altre Chiese di queste nostre Provincie, le quali per altro erano in ciò commendabili, poiche non era fraudata a' poveri la lor porzione, ed i Vescovi praticavano co' peregrini

quell'ospitalità, che i Canoni gli obbligava a mantenere,

(r) Si leg-

gono preflo

Ughel. de





# DELL' ISTORIA CIVILE

DEL

# REGNO DI NAPOLI

 $L \quad I \quad B_{\bullet\bullet} \quad R \quad O^{\bullet}$ 



Uitprando Rè de' Longobardi avendo nell'anno 711. fermato il foglio del fuo Regno in Pavia, ficcome i fuoi predeceffori avean fatto, cominciò a dar faggi grandiffimi della fua bontà, e prudenza civile. Egli imitando fuo padre, e gli altri Rè suoi predecessori, nella Religion Cattolica fù costantissimo, ed alla di lui pietà dee Pavia l'offa gloriose & Agostino; poiche egli le vendicò dalle

mani de' Saraceni, dopo avergli difcacciati da Sardegna, dove trovavasi il prezioso deposito. Egli seguendo l'esempio di Rotari, e di Grimoaldo, volle eziandio effer partecipe della gloria di favio facitor di leggi; poichè nel primo anno del fuo Regno, avendo in Pavia, fecondo il costume, ragunati gli Ordini del Regno, ordinò altre leggi, e l'aggiunse agli Editti di Rotari, e di Grimoaldo (a); nè di ciò ben soddissatto, ne' seguenti (a) P. Waranni, secondo che il bisogno richiedeva, altre ne stabilì : tanto che fra nefr. 116. 6.c. Rè Longobardi, dopo Rotari, Luitprando fu quegli, che più di ogni Saccus bif. altro empiè il suo Regno di leggi.

Ticin lib. 9. e. S. Sigon. ad A. 713.

# S. I. Leggi di LUITPRANDO.

Olte leggi di questo Principe piene di fomma prudenza, ed utilità sono ancor oggi a noi rimafe nel volume delle leggi Longobarde, ma nel Tom. I.

Codice membranaceo Cavense si leggono interi i suoi Editti, donde le prese il Compilatore di quel volume. Ivi si legge il suo primo Editto, che e' promulgò nel primo anno del suo Regno, contenente sei capitoli, fra' quali il primo ha questo titolo: de successione filiarum. Si leggono ancora gli altri Editti, che e' fece ne' feguenti anni; poiche nel quinto del fuo Regno ne promulgò un'altro, che contiene fette altri capitoli : nell' ottavo, dieci: nel decimo anno, cinque: nell'undecimo, trentatrè: nel decimo terz'anno, cinque : nel decimoquarto, quattordici : nel decimoquinto, dodici: nel decimosesto, otto: nel decimosettimo, tredici: nel decimonono, tredici : nel ventunefimo, nove : nel ventefimofecondo, quattro: nel ventesimoterzo, cinque: ed alcuni altri ne promulgò negli anni feguenti. Di maniera che le leggi di questo Principe, ficcome vengono registrate nello stesso Codice, che si conserva nell' Archivio della Cava, arrivano al numero di cento cinquantadue, alle quali nel Codice fuddetto fi veggono aggiunti fette altri capitoli, i cui titoli, o sommarj sono: I. De Mercede Mugistri. II. De Muro. III. De Annona, IV. De Opera, V. De Caminata, VI. De Furno, VII. De Puteo.

Di queste leggi, solamente 137, surono inserite nel volume delle leggi Longobarde dal suo Compilatore. Nel primo libro se ne leggono 48. e nel secondo 89. poiche nel terzo non ne abbiamo. La prima che si legge nel primo libro è sotto il tit. de illicito supsilio : l'altra sotto il tit. 8. nove altre se ne leggono sotto il tit. de homicidiis : un'altra sotto quello de Parricidiis; un'altra sotto il titolo decimoquarto dell'istesso libro : quattro sotto quello de injuriis mulierum : tre sel titolo decimosettimo : una sotto il tit. de Seditione contra Judicem : altra nel titolo decimonono : un'altra sotto quello de puperie : quattro nel titolo vigesimoterzo : dodici sotto quello de Furtis, & servis sugacibus : una sotto il tit. de Invasionibus : un'altra sotto il vigesimonono : altra sotto il tit. de raptu mulierum : un'altra sotto quello de sornicatione : tre sotto il tit. de adulterio : una nel titolo trigesimo quarto : e l'altra sotto quello de Culpis servorum, ch'è l'ultima del primo libro.

Nel secondo ne leggiamo assai più insino ad ottantanove; due sotto il titolo secondo; una sotto il terzo: tre nel quarto; una nel quinto: altra nel setto: un'altra nel settimo: otto sotto il tit. de prohibitis nupriis: una nel nono: un'altra nel decimo: altra nell'undecimo: tre sotto quello de conjugiis servorum: altra sotto il titolo decimoterzo: un'altra sotto quello de donationibus: un'altra sotto il tit. de ultimis voluntatibus: trè sotto il ventesimo: sedici nel tit. de debitis, & guadimoniis: una sotto quello de Treugis: due sotto il ventesimo quinto: un'altra sotto il ventesimo sesto: altra sotto quello de depositis: altra sotto il tit. de rebus intertiatis: sette nel tit. de prohibita alienatione: due sotto il trentesimo: una sotto quello de prohibita alienatione servorum: quattro sotto il tit. de prescriptionibus: due

(6) Marcul.

due sotto quello de Evictionibus: quattro sotto l'altro de Sanctimonialibus: due nel tit. de Ariolis: quattro sotto il tit. de Reverentia Ecclesia, seù immunitatibus debita: cinque sotto l'altro, qualiter Judices judicare debeant: una sotto il tit. de consuetudine, un'altra sotto quello de Testibus: quattro sotto il tit. qualiter quis se desen. deb. ed una in quello de perjuriis, ch'è il penultimo titolo del libro secondo.

Nel terzo, leggi di Lultprando non abbiamo, come quello che per lo più fù composto dalle leggi di quegl'Imperadori, che l'Italia, come successori de' Rè de' Longobardi signoreggiarono, dopo avergli da questa Provincia discacciati: tutto che alcune pochissme leggi di Rotari, di Rachi, e di Astolso pure i Compilatori v'inserissero. Alcune altre leggi di questo Rè

possono vedersi appresso Marcolfo (b), e Goldasto.

Ma la faviezza che mostrò questo Principe in comporre il fuo Regno con il. 55. 5. 4. aì provide leggi, e tutti gli altri suoi pregi sur non poco oscurati, dalla so- Goldast. verchia ambizione di dominare, e dal defiderio estremo di stendere i confini del fuo Regno, oltre a quello, che i fuoi predecessori gli avean lasciato, la quale portò egli tanto avanti, che finalmente cagionò ne' fuoi fucceffori la ruina dell'Imperio de' Longobardi in Italia: poiche non contento di aver ritolto al Pontefice Romano il patrimonio delle Alpi Cozie, che poco innanzi il Rè Ariperto avea confermato alla Chiefa Romana: invafe anche il patrimonio Sabinense; e tutto intento ad approfittarsi, e ad investigar qualunque opportunità d'ampliare il fuo dominio, fecondando gli avidi configli con una presta, e destrissima esecuzione: gli venne fatto d'allargare grandemente il fuo Regno fopra le rovine de' Greci. Tanto che la fua potenza rendutafi ormai fospetta a' Pontefici Romani, finalmente veggende costoro depressa, e poco men che estinta in Italià l'autorità degl'Imperadori d'Oriente, e non fidandosi più de' Greci, ch'erano divenuti loro capitalissimi nemici, pensarono nella maniera che ora diremo, di ricorrere alle forze straniere per abbaffare Imperio sì grande,

## S. II. Novità insorte in Italia per gli Editti di LIONE ISAURICO.

Regeva in questi tempi l'Oriente Lione Isaurico, il quale calcando le orme di Bardane sopranomato Filippico, (che sù il primo Imperador d'Oriente, che cominciò a muover guerra alle Immagini) era chiamato Iconomaco, come colui, che suor d'ogni misura, e sopra tutti gli altri avea quelle in edio, ed abbominazione; poiche persuaso, con abbatterle, di discacciar l'Idolatria, che credette per l'adorazione, e culto delle medesime essersi introdotta nel Cristianesimo, si prometteva selicità nel suo Imperio; ed in premio di sì magnanima, e piatosa impresa, come e' la riputava, lusingavasi di dovere colla prosperità de' successi stendere il suo Imperio, reintegrargli l'Italia da' Longobardi occupata, ed alla pristina dignità, e grandezza restituirio. Nè mancò chì per accrescer l'inganno, & la lusinga con

Digitized by Google

Qq 2

presagi, ed auguri alcune volte dal caso confermati, glie ne promettesse sacile, e sicuro adempimento; e la politica di questo Principe, la quale non può negarsi, che non sia stata grande, rimase da sì vani vaticini delusa; scherita; imperocchè non ponderando egli, che appresso i Popoli, e particolarmente agl'Italiani, sì strana, e muova impresa dovea eccitar turbolenze, e tumulti grandissimi, siccome coloro, i quali avvezzi già per molto tempo nelle Chiese, ed altrove a venerar quelle Immagini, e a promettersi per l'intercessione de' loro prototipi felicità non meno spirituali, che temporali, non potevano i loro animi, percossi da sì strana novità, non riempiersi di grandissimo orrore in veggendo ardere per mano di uomini vilissimi, con sommo disprezzo abbattere, ed in minutissimi pezzi frangere quelle statue, che da' loro maggiori con ugual pietà, e magniscenza erano state ne' Tempi, e sù le porte delle Città a pubblica venerazione collocate.

Nè certamente avrebbe giammai mente d'uomo potuto investigare novità più rimarchevole, o più penetrante di questa, per mettere in iscompiglio le Provincie tutte dell'Italia; avvegnachè l'altre eresse, non avendo avuto niente del popolare, e del tragico, ancorchè fi fossero diffuse per la mente degli uomini, e precifamente l'Arriana: non portarono nel diffeminarsi tanti tumulti, e sconcerti quanti ne dovea suscitar questa, la quale zon poteva porsi in effetto; se non per mezzo di modi strepitosi, d'incendi, d'abbattimenti, e per altri tragici avvenimenti. Lione come Principe prudente, e favio, fu'il principio tenne perciò modi foavi, e placidi; proccurò prima con ragioni , e fcongiuri perfuader negli altri quel ch'egli credeva 🕻 poi veggendo che ciò niente giovava, diede fuori un Editto, col quale non si comandava altro se non che si togliessero le Immagini da que' luoghi foliti, dove trovavansi riposte per effervi adorate, e si collocassero nella sommità de' Tempj, ove non potessero ricever culto, nè adorazione alcuna. Ma avendo dapoi scorto negli animi di molti dell'orrore, anzichè avverfione a cotali fuoi ordinamenti: preso da stizza, e da furore, rompendo ogni maggior indugio, e deponendo qualunque moderazione: imperversò tanto nell'impresa, che fatto unire il Senato, con pubblica dichiarazione ordinà. che tutte le Immagini fossero abbattute, e che nè pur una ne fosse permessa dentro alle Chiefè di Costantinopoli: essendo egli persuaso, che quanto più tardasse a condurre al suo sine questa eroica, e gloriosa operazione, tante più farebbe tardato a riceverne il premio, conforme alle concepute idee.

In Oriente a questo disegno dell'Imperadore si opposero Germano Patriarca di Costantinopoli, e S. Giovanni Damasceno; ma Lione sece deporre Germano, e nel 730. sece metter in suo luogo Anastasio. Sono alcuni che scrissero, che sacesse ancora colla sorza eseguire in Costantinopoli PEditto, con sar ardere, e rovesciare tutte le Immagini, e tutto ciò ch'era di rado, e pellegrino in quella Città, e che alla vista di tutto il Mondo sacesse anche abbattere la statua del Salvatore, che s'innalzava sopra la gran porta del palagio imperiale satta ivi ergere da Costantino il grande: altri riputano savoloso ciò cho si narra

Digitized by Google

si narra dell'abbattimento della statua del Salvatore, e vogliono che in questi principi Lione non imperversasse tanto. Che che ne sia, egli voleva far valere il suo Editto, e che s'eseguisse non meno in Costantinopoli, ed in Oriente, che in tutte le altre Provincie dell'Occidente, ch'erano rimafe fotto il suo dominio. Comandò per tanto gagliardamente a' suoi Ufficiali, ch'eran destinati al governo di quelle, che sacessero nelle Città a loro soggette eseguir l'Editto, e sopra ogni akre impose a Scolastico Patrizio, che si trovava allora Efarca, di Ravenna, che facesse eseguire puntualmente i fuoi ordini, con far rovesciare in quella Città tutte le Immagini, senza permetterne alcuna.

Ma in Occidente, e particolarmente in Italia non pure non fu ubbidito l'Editto, ma vennero i Popoli in tanto abborrimento di quello, che apertamente proruppero in manifesta sollevazione. I Principi dell'Occidente che non erano fotto il di lui Imperio: i Longobardi Rè d'Italia, ed i nostri Duchi di Benevento lo detestarono, nè vollero che ne' loro Domini si ricevesse: questa stessa avversione era ne' Popoli soggetti all'Imperio Greco; nè tutti i sforzi degli Ufficiali, che volevan in tutti modi farlo efeguire, poterono giammai nulla spuntare contra l'ostinata universal repugnanza. Niente vallero in Roma, ed in tutto il Ducato Romano; niente nel Ducato Napoletano, e negli altri Ducati, e Città che ubbidivano agl'Imperadori d'Oriente. Anzi l'Esarca Scolastico in Ravenna, volendo con violenza obbligare quel Popolo all'offervanza dell'Editto, cagionò più gravi, e dannevoli disordini; poiche avendo comandato, che a viva forza sì rovesciasfero in quella Città l'Immagini, eccitò tali tumulti, che il Popolo spinto a manifelta rivolta contra l'Imperadore, ridusse la cosa in tale estremità, che finalmente i Ravignani paffarono fotto la dominazione di Luitprando, Imperocchè questo accortifimo Principe, che invigilava fempre ad ingrandire il suo Regno a danni dell'Imperadore, avendo intesa la sollevazione di coloro, portò fubito l'affedio a quella Città, e strettala per mare, e per terra, dopo avere sconsitta l'Armata navale de' Greci, che veniva per soccorrerla, se ne rendè in pochi giorni padrone (c): molte altre Città del. (c) Anast. PEfarcato tantosto renderonsi a lui; e finalmente ridusse l'Esarcato in forma in Greg. II. di Ducato, ed agli altri Ducati de' Longobardi aggiunse questo, dandogli 6. nuova forma, e ne creò Duca Ildeprando fuo nipote (quelli che poi fù innalzato al foglio Reale), al quale, effendo ancor fanciulio, diede per Direttore Peredeo Duca di Vicenza.

Reggeva in questi medesimi tempi il Pontisicato Romano Gregorio II. di questo nome, il quale era succeduto a Costantino nella Sede di Roma l'anno 714. Questi sebbene unito co' Romani si fosse grandemente opposto a' disegni di Lione; nulladimanco avendo sospetta, come ebbero sempre i suoi predecessori, la potenza de' Longobardi, non poteva sossirire che il loro Regno fotto Luitprando Principe ambiziofo fi stendesse tanto, che finalmente potesse portar la ruina della sua Sede, e del Pontificato. Per questi rilpetti,

(d) Sigon.

ad A. 725.

rispetti, come sece l'altro Gregorio, invigilava sempse agl'interessi degl'Imperadori Greci, che tenevano in Italia, e proccurava che le loro forze non declinassero, affinche potessero opponersi a' disegni de' Longobardi, e fosse l'autorità loro ritegno, e freno a tanta potenza: perciò si oppose al Duca di Benevento, ed ajutò i Greci Napoletani, perchè Cuma non fosse da' Longobardi Beneventani soggiogata. E quantunque per averliegli dovuto opponere agli sforzi di Lione in queste novità dell'abbattimento delle Immagini, fosse stato dall'Imperadore indegnissimamente trattato, fino a minacciarlo di volerlo scacciare dalla sua Sede, e di mandarlo in esilio (d); con tutto ciò posponendo le private ingiurie alla pubblica causa, dirizzò tutti i suoi pensieri per impedire la rivolta de' Popoli d'Italia, che a lui ubbidivano, e per difendere le Terre dell'Imperio dall'invasione de' Longobardi.

Non aveva egli in Italia Principe vicino a chi poteffe ricorrere per poter contra coloro fare argine. Le fole forze de' Greci non bastavano: la Repubblica di Venezia folamente, che da tenuissimi principi surta, in questi tempi erafi renduta di qualche confiderazione in Italia vi restava, tanto che l'Esarca ivi erafi falvato; si raccomandò, e si rivolse per tanto Gregorio a' soccorsi de' Veneziani, ed avendo scritto una ben forte lettera ad Urso lor Duce, tanto fece, ed operò co' suoi uffici, che finalmente ridusse i Veneziani a ristabilir l'Esarca in Ravenna, la quale essi con tanta celerità ritolsero a' Longobardi, che Luitprando da Pavia non potè mandarvi soccorso: surono dunque i Longobardi scacciati, rimanendo Ildeprando prigione in mano de'

Veneziani, e Peredeo mentre fuggiva, fuvi miferamente uccifo.

(d) Ep. 1. 🕁 2. Greg. nd

Credette il Papa, che Lione sarebbe stato riconoscente d'un servigio tanto considerabile; onde si mise a sollecitarlo più fortemente che mai per lettere (e) affinche abbandonasse la sua impresa. Ma fu ben deluso Gregorio nelle sue speranze, poichè questo Principe, a cui era noto, che Gregorio più per proprio suo interesse, che per l'Imperio, erasi mosso in suo ajuto, irritato vie più in veggendo, che e' continuasse d'opporsi sempre più al suo difegno, e che con manifeste rivolte si tentasse scuotere il suo dominio; e conoscendo la fermezza del Papa, che l'avrebbe impedito per sempre, pensò feriamente a rimovere ogni ostacolo; e vedendo che sarebbe stata cosa difficile di venirne a capo colla forza, pensò di ricorrere alle arti, ed al tradimento. Il Ducato Romano come s'è più volte detto, durava in Italia sotto la fua dominazione, e da lui fi mandavano i Duchi a Roma per reggerlo. Era in questi tempi Duca di Roma Maurizio: a costui diede segretissimi ordini di favorire trè suoi Ufficiali, che si ritrovavano in Roma, i quali insidiando la vita del Pontefice, avevano data parola a Lione di condurlo in Costantinopoli vivo, o morto; ma non riuscito a costoro il disegno, e pensando l'Imperadore, che dalla negligenza de' fuoi principali Ufficiali fosse stato (f) Marq. frastornato: inviò nell'anno 725. Paolo Patricio in Italia per comandar in Ravenna in qualità d'Esarca (f), al quale incaricò questo fatto, ed allora i tre

Freher. in Chronol, Efar.

Digitized by Google

itre congiurati tenendosi sicuri d'una potente protezione, si affrettarono di fare il disegnato colpo: ma prima che ne venissero all'esecuzione, la congiura fu scoperta da' Romani vigilantissimi alla conservazione d'un Pontesice, ch'effi avevano tanto caro; ed avendone incontanente arrestati due, gli fecero fubito morire; e l'altro che colla fuga erasi posto in salvo dentro un Monastero: quivi rendutosi Monaco finì i giorni suoi.

Intanto il nuovo Esarca, che veniva sollecitato da Lione con premurosisfimi ordini di trovar ogni strada per avere in mano il Papa, vedendo riuscir vane tutte le sue arti, ed insidie, perche il Papa era troppo ben guardato da Romani, finalmente impaziente d'ogni indugio si risolse d'impiegar la forza aperta per mantener la parola, cheegli aveva data a Lione de mettergli nelle mani Gregorio (g). Ragunò dunque più presto che gli su possibile alcune (g) Anastas truppe, raccolte parte da Ravenna, e parte dall'Armata, ch'egli teneva in in Greg. II. piedi, per essere sempre in istato di disendersi dagl'insulti de' Longobardi vicini, ele mandò ad unirsi agl'Imperiali, ch'erano in Roma più deboli, con ordine di menar via il Papa, e di condurlo a Ravenna.

· Ma Luitprando scaltro, ea accortissimo Principe ancorchè si tenesse offeso da Gregorio, il quale aveva fuscitati i Veneziani contro di lui per fargli perdere Ravenna, come la perdette : deliberò in questa necessità di soccorrere il Papa, ed i Romani contra i Greci, acciocchè tenendo in bilancio i due partiti, per gli ajuti più, o meno forti, che lor avrebbe somministrati secondo le occasioni, venissero in questa divisione a poco a poco ad indebolirsi e gli uni, e gli altri, onde potesse poi della lor debolezza approfittarsi. Diede per tanto pronto ordine a' Governadori delle Piazze, ch'egli aveva ne' contorni di Ravenna, e di Roma, d'unirsi a' Romani, i quali con sì valido soccorso trovandosi più forti di quelli dell'Esarca, gli fermarono vicino Spoleto, e costrinsongli finalmente ad abbandonar la loro impresa, e a ritornare in Ravenna.

Lione intanto, il quale per altro nell'arte del regnare, e del diffimulare non era cotanto inesperto, ancorche vedesse essergli sì mal riuscita la forza ed il tradimento, lasciossi talmente trasportar dalla collera, che non curando i danni gravissimi, che poteva portar seco una risoluzione tanto bizzarra, come era quella, che egli volle prendere, quando men dovea: credette che l'autorità sua per se sola, e disarmata, avrebbe fatto senza fatica ciò che non potè eseguire coll'armi, e colle insidie: perciocchè trascurato ogni rispetto, e configliandosi solamente colla sua passione, reiterò quanto intempestivamente, altrettanto con molta veemenza, e fervore gli ordini all'Esarca di far pubblicare, ed eseguire in Roma, ed in tutte le Città del suo Imperio, che teneva in Italia, l'Editto, che poco anzi aveva in Costantinopoli formato. Conteneva l'Editto, come s'è detto, che si togliessero dalle Chiese tutte le Immagini, come tanti Idoli: prometteva di più ogni sorte di favore al Papa, purche ubbidiffe, ed all'incontro lo dichiarava reo, e decaduto dal Pontificato, nel caso che ricusasse.

Non

Digitized by Google

Non fù veduta mai più pronta, nè più generale, nè meglio concertata rifoluzione di quella, che fi fece per tutto, e principalmente a Roma, fubito che

vi fù pubblicato questo Editto.

Gregorio afficurato già degli animi di tutti dispossi in suo ajuto, afficurato ancora da' Longobardi, e vedendo, che Lione non offervana più nè missura, nè modo, e che attaccava già apertamente non pur la sua persona, ma anche la Religione; si risolse d'impiegare alla prima tutta l'autorità sua Pontificale, e le armi spirituali del suo Ministero per impedire, che un così detestabile Editto non sosse detestabile Editto non sosse in Italia. Cominciò a scomunicare sollennemente l'Esarca, e tutti i di lui complici. Poi mandò lettere Appostoliche a' Veneziani, al Re Luitprando, ed a' Duchi de' Eongobardi, ed a tutte le Città del-PImperio, per le quali gli esortava a tenersi saldi, ed immobili nella fede Cattolica, e ad apporsi contutte le forze all'esecuzione di questo Editto.

Queste lettere fecero tanta impressione sopra gli spiriti, che tutti i Popoli d'Italia, benchè di partiti differenti, e che ipesso fra di loro guerreggiavano, come i Veneziani, Romani, e Longobardi: s'unirono tutti in un fol corpo, animato d'un medesimo spirito, che gli fece operare di concerto per difender la fede Cattolica, e la vita del Papa, protestando tutti infieme di voler conservarla sino ad esporre la propria per una causa si gloriosa. Ma come è difficile nel calore d'un primo moto di confervar eziandio nel bene le giulte misure, che egli deè avere; non si tennero ne' limiti d'una legittima difesa: perocchè non folo i Romani, e quelli di Pentapoli, ch'è oggidì la Marca d'Ancona prefero le armi, e s'unirono a' Veneziani, che furono i primi ad armarfi: ma portando più innanzi il loro zelo, scossero apertamente il giogo. Non contenti d'aver abbattute le Immagini di Lione, non vollero più conoscerlo per loro Imperadore, e si elessero da loro stessi nuovi Magistrati per governarsi nell'interregno, che pretendevano fare di propria loro autorità. Andarono anche più avanti, e portarono finalmente la cosa quasi all'ultima estremità; perciocchè eran risoluti di creare un' altro Imperadore, e di condurlo a Costantinopoli con una potente armata, per metterlo nel luogo di Lione; ma il Papa non riputando questo configlio opportuno, ne proprio di quel tempo, lo rifiutò, e vissoppose in maniera, che non ebbe nessimo

(b) P. Warn. effetto (h).
lib. 6. Regino
dib. 1. Chron.
Sigon. ad ann.
paco che n

Ma questo non impedi il destino di Lione, che terminò finalmente di fargli perdere in Italia l'Esarcato di Ravenna, il Ducato di Roma, e mancò poco che non perdesse il Ducato di Napoli, e con esso tutta la sua autorità in Italia: perocchè sollevati i Popoli, tantosso si divisero in fazioni, e partiti. In Ravenna Paolo Esarca n'avea guadagnato molti, o per vile compiacenza, o per interesse, o per la speranza di salire in posti maggiori. Ma il contrario, che sosteneva il Papa più sorte, e numeroso, non potendo sossirire l'Esarca, si sollevò, ed insorta una suriosa sedizione, anzi una spezie di guerra civile, tra- i due partiti, presero l'armi per distruggersi l'un con l'altro.
La sazione de' Cattolici, come più sorte, essendo nel constitto rimasa sipperiore, fece

· sece strage grandissima di tutti gl'Iconoclasti, senza risparmiar nemmeno l'Efarca, che fù ammazzato in questo tumulto. Queste surono le cagioni, le quali fecero perdere agl'Imperadori d'Oriente molte Città della Romagna, ch'eran dell'Esarcato, e tutte l'altre Città della Marca, che si renderono a Luirprando Rè de Longobardi. Imperocchè questo scaltro Principe, il quale non era per altro entrato in quelta guerra, che per profittar dell'occasione d'ingrandirsi a' danni degli uni, e degli altri, non mancò di tirar tutto il vantaggio, ch'egli poteva sperare di questa rivolta, e di far valere il pretesto della Religione, secondo la massima della politica umana per confeguire i fuoi fini. Fece dunque comprendere a questi Popoli, da una parte. che non potrebbono mai confervar la Religione fotto un Imperadore non folamente Eretico, ma ancora Persecutor degli Ortodossi; e che dall'altra erano troppo deboli per refistere alle forze d'un sì potente Principe dal quale potrebbono effere attaccati in un tempo, in cui altri intereffi farebbon forfe d'impedimento a' loro amici di foccorrergli: dimodochè quelle Città non foguitando in questo movimento se non i consigli, che lor venivano ispirati dal-Podio, e tal timore mischiati di zelo, e d'amore per la Religione, dopo avere scosso il giogo dell'Imperio, si misero sotto l'ubbidienza del Longobardo. Documento che puo mostrare a' Principi quanto possa nell'animo de' Popoli la forza della Religione, e da ciò apprenderanno non poterfi quella alterare, senza pericolo di violentemente scuotere sino da' primi cardini gli Stati da loro governati.

### §. III. Il Ducato Napoletano si mantenne nella sede di LIONE ISAURICO.

Ancò poco, che, ciocchè i predecessori di Luitprando per lungo corso di anni, e di guerre non poteron confeguire, egli in un tratto non ne venisse a capo, occupando il Ducato Napoletano, come avea fatto di molte Città dell'Esarcato di Ravenna. Era il Ducato di Napoli, come si disse, governato da unDuca, che anche da Costantinopoli solevan mandare gl'Imperadori Orientali, a' quali era fottoposto. Ne' tempi di Lione governava questa Città per l'Imperadore, Estarato successore di Giovanni, il qualespinto da precifi ordini di Lione, follecitava i Popoli della Campagna a ricevere l'Editto, ed a seguitare la Religione del loro Principe: aveva medesimamente subornati uomini per fare ammazzare il Papa, promettendo loro grandi ricombenze, se facesser questo colpo, ch'egli diceva esser assolutamente neceffario per riposo d'Italia. Questa esecranda viltà scoperta da' Napoletani devotifimi, che furono sempre de' Pontesici, e tenacissimi in sostenendo la dottrina della Chiefa Romana: parve loro così orrenda, e mostruosa, che chiudendo gli occhi ad ogni altra confiderazione, fuorche a quella, che animava la loro indegnazione alla vendetta di questo attentato : presero le armi, ed eccitato avendo torbolenze, e tumulti, rivoltaronsi contra il Duca Esilarato, il Tom, L. quale Rг

quale non avendo di che far loro resistenza in una sì generale sollevazione, l'ammazzarono insieme con Adriano suo sigliuolo; e ad uno de' suoi principali Ufficiali, ch'essi accusarono d'aver composto un sedizioso scritto con(a) Sigonad tra il Papa, parimente tolsero la vita (a).

(a) Sigon.ad

ann. 726.

Maimb. hift.

kenecl.

Ma i Napoletani non portarono più avanti il loro sidegno, nè mancarono alla fede dovuta al loro Principe, come fecero l'altre Città; ne vollero avere alcun ricorfo a' Longobardi, i quali febbene aveffero fubito aperti gli occhi a sì bella opportunità; miladimeno i Napoletani pernon irritar maggiormente lo sdegno dell'Imperadore, o come è più verifimile, essendo sempre stato dra questi due Popoli per le lunghe, e continuate guerre, odio implacabile, mon vollero usar tanta viltà, di sottoporsi a Longobardi, avuti da essi sem→ pre per fieri, ed implacabili nemici. Tanto che non riuscì a Luitprando, nè a' Longobardi Beneventani di peterfi approfittar di si bella occasiones Per cotal modo si mantenne questo Ducato (quando tutte le altre Signorie che gl'Imperadori Orientali tenevano in Italia cominciavan a mancare) faldo 🤊 € costante nell'ubbidienza del suo Principe; onde in luogo d'Esilarato sostituendosi Pietro per Duca di questa Città : continuarono essi a vivere sotto. \*Imperio de Greci, infinattanto che da Normanni non fù il lor Ducato... dopo il corfo di molti, e molti anni, a' Greci finalmente tolto, come diremo. ne' seguenti libri.

Lione stordito alla notizia d'una si generale rivoluzione, in vece di levarla cagione d'un sì gran male, non fece altro, che maggiormente innafprir-To, fin a renderlo incurabile; ciocchè finalmente fecegli anche perdere il Ducato di Roma, fenza speranza di più ricuperarlo: e che l'avrebbe anche interamente spogliato di quello di Napoli, e di tutta l'autorità sua in Italia: 🖆 la coltanza de' Napoletani, e l'avversione, ch'essi tenevano a' Longobardi non l'avesse impedito. Egli imperversando sempre più contro alla vita del Pontefice, credendolo autore di tutti questi mali, subito ch'ebbe intesa la morte di Paolo Efarca, e la follevazione della Campagna contra il Duca di Napoli, mandò nell'anno 727. l'Eunuco Eurichio in Ravenna inqualità d'Efarca (b), uno de' più scellerati uomini della Terra, e de' più atti ad eseguire le più empie, e più difficili imprese. Si sforzò costui di corrompere i Govermadori delle Piazze, ch'erano fotto la dominazione de' Longobardi ne' contorni di Napoli, e di Roma, folamente per obbligargli a diffimulare, ed a non far tutto quello, che potrebbero per difendere il Papa; ma non ebbe questo vile artificio tutto il faccesso, ch'egli n'aspettava; poichè un uomo mandatoda questo Eunuco segretamente a Roma, fii preso 🛍 Romani, e trovatolo. carico degli ordini espressi dell'Imperadore a tutti i suoi Ufficiali di porre a rischio ogni cosa, per ammazzare il Papa: furono per porlo in pezzi, se Gregorio non l'avesse impedito, contentandosi solo di scomunicare Euti- $\mathbf{chio}(c)$ 

(ii) Preher. in Chronog. Marc. Raven,

(a) Sigon.ad

S. IV. Ori-

### S. IV. Origine del Dominio Temporale de Romani Pontefici in Italia.

Rovavafi veramente Gregorio in angustie grandi, poiche se bene Luitprando co' Longobardi mostravano di disenderlo contra gli sforzi di Lione, conosceva pero affai bene, che questo zelo lo dimostravano non tambo per di lui servigio, e conservazione, quanto per approsittarsi sopra l'altrui discordie; per la qual cagione non aveva in che molto sidarsi di loro, come l'evento il dimostro. Quindi i Romani abbominande dall'un canto l'empietà di Lione, alla quale voleva tirargli per quel suo Editto, e dall'altro essendo loro sospetta l'ambizione di Luitprando, che non cercava altro in questi torbidi, che d'impadronirsi del Ducato Romano; si risolsero sinalmente, scosso il giogo di Lione, mantenersi uniti sotto l'ubbidienza del Papa, al quale giurarono di volerlo disendere contra gli ssorzi, e di Lione, e di Luitprando. Questo sul l'origine, e questi surono i primi sondamenti, che si buttarono, sopra de' quali col correr degli anni venne a stabilirsi il dominio temporale de' Pontesici Romani in Italia. Cominciò il lor dominio da questo interregno, che secero i Romani, i quali liberatisi da Lione, eran

tutti uniti fotto il Papa lor Capo, ma non già ancora lor Principe.

Ma non perche tanta avversità a' suoi disegni scorgesse Eutichio, si perde d'animo a profeguire il fuo difegno; imperocchè rifatta, come potè meglio la sua armata, si portò in Ravenna, e durando ancora le fazioni in quella Città, gli fù facile, veggendosi i suoi partiggiani soccorsi con sì valide forze ricuperarla, e ridurre i Ravignani nella fede del suo Principe. Questi ponderando, che tutta l'Italia era per lui perduta, e che non potrebbe mai opprimere il Papa, e l'oftinazione de' Romani, sempre che Luitprando era per foccorrergii : impiegò tutta la fua destrezza e politica per distaccar questo Principe dagl'interessi del Pontesice, e de' Romani, ed obligarlo ne' suoi. Erafi in questo incontro ribellato a Luitprando, Trasimondo Duca di Spoleto, e trovandosi Luitprando impiegato a reprimer la costui fellonia, ardeva di defiderio di farne aspra, e presta vendetta. Si era ancora il Rè accorto per la resoluzione ferma de' Romani di darsi al Papa, che niente potrebbero giovargli con effi le arti, e le lufinghe per tirargli alla fua ubbidienza, ma che restava la sola sorza per sar questo colpo. Per questi rispetti offerendogli l'Efarca il suo esercito per reprimere prima, la fellonia di Trasimondo, come che non per altri fini s'era intrigato in quelta guerra, che per approfittar delle occasioni, ch'ella gli avrebbe somministrate di tirar grandi vantaggi o dall'una, o dall'altra parte: non ebbe Eutichio a durar molta fatica per tirarlo ne' fuoi difegni; per questo dimenticatosi dell'obbligo ch'egli aveva co' Romani, e della parola da lui data di difendere il Papa, e la Religione contra gl'infu'ti dell'Imperadore, accettò queste offerte, e conchiuse con Entichio il trattato, il quale infatti congiunfe tofto la fua armata a quella 'Rr a

del Rè, e seguitollo alla guerra, ch'egli andò a portare contra il Duca de Spoleti suo ribelle; la quale non durò troppo, poiche Trasimondo restò così sorpreso di questa colleganza, la quale non aspettava punto, che subitò che Luitprando su arrivato innanzi Spoleti, venne a gittarsi a' di hui piedi, chiedendogli perdono, e l'ottenne: su medesimamente ristabilito nel suo Ducato, sacendo di nuovo al Rè il giuramento, e dandogli ostaggi della sua fedeltà.

Mancata così tosto l'occasione d'impiegar le armi contra ribelli, in adempimento del trattato con Eutichio, furon quelle voltate contra i Romani, e venne Luitprando con le due armate a presentarsi sotto Roma, accampandofi nelle praterie di Nerone, che fono tra'l Tebro, e la Chiefa di S. Pietro, dirimpetto al Castel S. Angelo. Presentendo Gregorio l'apparecchi di Luitprando, aveva fatto munire, come potè il meglio la Città di Roma; ma fcorgendo, che mal colla forza poteva refiftere a tanto apparato di guerra, avendo innanzi agli occhi l'esempio del Duca di Spoleti, che colle preghiere ottenne dalla pietà di Luitprando quel, che non avrebbe potuto sperar colle armi : volle imitarlo, e senza consultar la prudenza umana, la quale non poteva mai persuadere, ch'egli fosse andato a mettersi nelle mani de' luoi nemici, senza grandi precauzioni, e senza aver ben prima prese le sue misure : accompagnato dal Clero, e da alcuni Baroni Romani andò egli stesso a trovare il Rè. Sorpreso Luitprando da quest'atto non preveduto, non potè resistere agl'impulsi della cortesia, che gli erano molto naturali, e di riceverlo con tutto il rispetto dovuto alla fantità della vita, ed all'augusto carattere del sovrano Pontificato. Allora su, che Gregorio pigliando quell'aria di Maestà, che la sola virtù suprema accompagnata da una sì alta dignità può ispirare : cominciò con tutta la forza immaginabile temperata con una grave benignità a spander fiumi d'eloquenza, rimproverandogli la fede promessa: il torto che faceva alla Religione, della quale era tanto zelante, e ponendogli avanti gli occhi i danni gravissimi, che poteva apportare al fuo Regno, se mancasse di protegger la Chiesa; lo scongiurava a defistere dall'impresa, altrove le sue armi rivolgendo. Luitprando o tocco internamente da' stimoli di Religione, o che vedesse in quell'istante molte cofe, ch'egli non aveva confiderate nell'ardore della fua paffione, o perche fi come gli uomini non fanno effere in tutto buoni, nemmeno fanno effere in tutto cattivi: rimafe così tocco di queste dimostranze di Gregorio, che senza pensare, nè a giustificar la sua condotta, nè a cercare scusa per metter in qualche modo a coperto l'onor suo : gettossi alla presenza di tutti a' di lui piedi, e confessando il suo errore, protestò di voler ripararlo allora, e di non mai soffrire per l'avvenire, che si facesse alcun torto a' Romani, nè che violaffe nella di lui persona la maestà della Chiesa di cui era egli padre, e capo. Ed istando l'Esarca che s'adempiessero gli ordini dell'Imperadore (d), non folo non vi diede orecchio, ma per dare al Papa un più ficuro pegno della fua parola, pregollo che andaffero infieme nella Bafilica di S. Pietro 2

(d) Sigott.

Digitized by Google

Pietro, la qual'era ancora in quel tempo fuori delle mura della Città , e quivi in presenza di tutti i capi della sua Armata, che l'avevano seguitato, fattosi difarmare, pose sopra il sepolcro dell'Appostolo le sue armi, la cinta, e la fpada, il bracciale, l'ammanto regale, la fua corona d'oro, ed una Croce d'argento: supplicò dapoi il Papa, che ricevesse nella sua grazia l'Efarca Eutichio, di cui non potevali più temere, quando non avesse l'ajuto 'de'Longobardi. Gregorio sperando sempre, che Lione avrebbe un dì riconosciuti i suoi errori, acconsenti a questa dimanda: dimodochè ritiratosi Luitprando coll'esercito ne' suoi Stati, l'Esarca su ricevuto in Roma, e trattennevisi qualche tempo molto quieto in buona intelligenza col Papa; in guifa che effendo fucceduto medefimamente in questi tempi, che un impostore, il quale facevasi chiamar Tiberio, e che vantavasi della stirpe degl'Imperadori, aveva fedutti alcuni Popoli della Toscana, che lo proclamarono Augusto (e): Gregorio che non trascurava occasione d'obbligarsi (e) Anast. Lione, veggendo che l'Esarca n'era entrato in pensiero per non aver forze Bibliot. in Greg. II. bastanti ad opprimerlo: si maneggiò tanto appresso i Romani, che l'accompagnarono in questa guerra contra il Tiranno, il quale fii affediato, e preso in un Castello: donde fu mandata la di lui testa all'Imperadore.

Ma Lione indurato sempre più, portò la sua passione sino all'ultime estremità, perche in Oriente, ove era più affoluto il fuo Imperio, e che non aveva chi se gli opponesse, riempiè di stragi, di lagrime, e di sangue il tutto: fece cancellar quanto pitture erano in tutte le Chiese : indi fece pubblicar un'ordine, col quale s'incaricava a tutti gli abitanti, principalmente a quelli, che avevan cura delle Chiese, di riporre nelle mani de' suoi Ufficiali tutte le Immagini, acciocchè in un momento potesse purgar la Città, facendole bruciare tutte insieme. Ma l'esecuzione riuscendo strepitosa, non perdonandosi nè a sesso, nè ad età : su questa finalmente la cagione, che senza speranza di riacquistarlo fece perdere a Lione, ed a' fuoi fuccessori ciò che restava loro in Occidente. Imperocchè il Papa disperando all'intutto la riduzione di questo Principe; e temendo che un giorno non si facesse nelle Provincie d'Occidente ciò, che egli vedeva con estremo dolore effersi fatto in quelle d'Oriente : rallentò quel freno che e' per lo passato avea tenuto forte a non permettere, che i Romani scotessero assatto il giogo del lor Principe, ma lasciando al loro arbitrio di far ciò, che volessero: approvò finalmente quello che egli infino allora erafi sempre studiato impedire, e ciò che i Popoli aveano già cominciato a fare da loro stessi; onde i Romani, tolta ogni ubbidienza a Lione, si sottrassero affatto dal suo dominio, impedendo che più se gli pagassero i tributi, e s'unirono insieme sotto l'ubbidienza di Gre-'gorio come lor Capo, non già come lor Principe.

Alcuni nostri Scrittori, per l'autorità di Teofane, Cedreno, Zonara, e di Niceforo Autori Greci, e che fiorirono molto tempo dopo Gregorio, Paolo Warnefrido, ed Anastasio Bibliothecario: rapportano, che i Romani, scosso il giogo, elessero Gregorio per lor Principe, dandogli il giuramento di

fedeltà:

fedeltà; e che il Papa accettato il Principato di Roma ordinaffe a' Romani, ed a tutto il resto d'Italia, che non pagassero più tributo all'Imperadore, e che di più affolyeffe dal giuramento i vaffalli dell'Imperio : scomunicaffe con pubblica, e solenne celebrità l'Imperador Lione: lo privasse non par de' Dominj, che gli avea in Italia, ma anche di tutto l'Imperio : e che quindi fosse surto il dominio independente del Papa sopra di Roma, e del suo Ducato: che poi per la munificenza di Pipino, e di Carlo M. si stese sopra PEfarcato di Ravenna, di Pentapoli, e di molte altre Città d'Italia.

Imp. lib. 3.cap. Antiq. Eccl. disc. diff. 7. in Ep. I. ad Leonem.

Gli Scrittori Franzesi, fra' quali l'Arcivescovo di Parigi P. di Marca (f), e que' due celebri Teologi Natale, e Dupino (g), niegano che Marca de Con- Gregorio favio, e prudente Pontefice aveffe dato in tali ecceffi: le Epistole cord. Sacer. 6 di questo stesso Pontesice (h), Warnesrido, Anastasio Bibliotecario, Damasceno, l'Epistole ancora di Gregorio III. e di Carlo M. a Costantino, ed (g) Dup de Irene, convincono per favoloti questi racconti, per la testimonianza de quali tanto è lontano, che Gregorio avesse scomunicato Lione, accettate (b) Greg. II. il Principato di Roma, sciolti i vassalli dell'Imperio dal giuramento, e' da tributi, e deposto l'Imperadore : che anzi ci accertano, che Gregorio, ancorchè in mille guise offeso, fosse stato sempre a Lione ufficioso, e riverente, ed avesse in tutte le occasioni impedite le rivolte de' popoli, e proccurato, che non fi follevassero contro al lor Principe. Si oppose egli è vero agli Editti di Lione per l'abolizione delle Immagini, comandando che non s'ubbidiffero, ed esortando quel Principe, che lasciasse il disegno in cui era entrato; ma appresso sì gravi Autori non si legge, che lo scomunicasse. Il primo Pontefice Romano, che si diè vanto di aver adoperati i suoi fulmini sopra le teste Imperiali, sù il famoso Ildeprando Gregorio VII. come noteremo a fuo luogo, non già Gregorio II. Ciò che più chiaro fi manifefta per quello, che scrive Anastasio (i), narrando che avendo Lione deposto dal Bibliotec. ad Patriarcato di Costantinopoli Germano, per non aver voluto acconsentire al-PEditto, e fuftituito Anaftalio Iconoclafta: dice egli che Gregorio fcomunicò bene sì Anastasio perseverando nell'errore, ma che all'Imperadore solo fgridava con lettere, ammoniva, esortava, che desistesse dall'impresa, non già che lo scomunicasse, come scrisse di Anastasio. Più favolosa è la depofizione, che fi narra fatta da Gregorio; poiche questo Pontefice riconobbe Lione per Imperadore finche visse; e la stesso fece il suo successore Gregorio III. il quale comunicò col medesimo, e di lui si leggono molte lettere dirizzate all'Imperadore piene di molta umanità, e riverenza. Anzi tanto è vero che lo riconobbe sempre per tale, che le date delle sue lettere portano gli anni del fuo Imperio, come è quella di Gregorio dirizzata a Bonifacio, Imperante Domino piissimo Augusto Leone, Imperii ejus XXIII. (k)

(k) Greg III. Ep. 3. ad Bo-nifac. P. de Marca de Imp.lib.3.cap.

A. 658.

I nostri moderni Scrittori Latini, tratti dall'autorità di que' Greci, riceverono come vere le loro favole; ma non avvertirono, che dovea prepon-Conc. Sac. & derare assai più l'autorità de' nostri antichi Latini Scrittori, che fiorirono prima, e che narravano cose accadute in tempo, ed in parte da loro non cotanto

Digitized by GOOGLE

rimota ,

rimota, e lontana. Non avvertirono ancora, che i Greci di quegli ultimi tempi, oltre al carattere della loro Nazione, che gli ha sempre palesati al, Mondo mendaci, e favolofi, erano tutti avversi alla Chiesa Romana, e per commover gli animi di tutti ad odio, e per recar invidia a' Pontefici Romani, gli rappresentarono al Mondo per autori di novità, e di rivoluzioni, imputando ad effi la ruina dell'Imperio d'Occidente, accagionandogli di Novatori, ambiziofic usurpatori dell'autorità temporale de' Principi : e che mal imitando il nostro Capo, e Maestro Giesù, fossero divenuti da Sacerdoti, Principi,

Le favole di questi Greci scismatici furono poi con avidità, e con applauso ricevute da' moderni Novatori, e da' più rabbiosi eretici degli ultimi nostri tempi. Essi ancora, per l'autorità di costoro, vogliono in tutti i modi, che veramente Gregorio scomunicasse Lione, che assolvesse i Vassalli dell'Imperio dal giuramento, che deponesse l'Imperadore, ordinasse che non se gli pagassero i tributi, e che da' Romani ribellanti essendogli offerta la Signoria di Roma, avesse accettato d'esserne Signore, onde ne divenisse Principe. Spanemio (1), fra gli altri, si scaglia contra gli Scrittori Franzesi, che (1) Spanem. hanno per favolofi nella periona di Gregorio questi racconti : dice che essi contra Maime burg. in Hanno di Todorio il Consta han violato pergori con di fata della contra Hanno di Todorio il Consta han violato pergori con di fata della contra di Fata della cont crivendo fotto il Regno di Lodovico il Grande, han voluto negar questi fat-for. Imeg. ti, ne sub Ludovico M. in Romano Pontifice hujusmodi potestatem agnoscera pag. 52. *uiderentur*: ma effi intanto vogliono che fossero veri, per farne un tal paragone tra Crifto S. N. ed il P. Romano. Crifto volendo quella innumerabile turba, tratta da' fuoi miracoli farlo Rè, tosto fuggì, e loro rispose, che il suo Regno non era di questo Mondo: il Papa, avendo i ribellanti Romani scosso. il giorgo di Lione, ed offerto il Principato a Gregorio, tosto acconsenti, e ne divenne Principe. Cristo espressamente comandò che si pagasse il tributo. a Cefare : il Papa ordinò, che non fi pagaffero più i tributi a Lione; per queste e simili antires, per queste vie, non tenendo nè modo, nè misura, ban prorotto poi in quella bestemmia di aver il Papa per Anticristo.

Or chi crederebbe, che i più parziali de' Greci scismatici, ed i maggiori sostenitori di questi rabbiosi eretici, sieno ora i moderni Romani, e gli Scrit-. tori più addetti a quella Corte? Questi, ancorche ad altro fine, pur vogliono, che Gregorio avesse scomunicato Lione, avesselo deposto, comandando, che: non se gli pagasse il tributo, e quel che è più, che offerendosegli il Principato. da' ribellanti Romani l'aveffe accettato; onde furfe il dominio temporale de 🖰 Romani Pontefici in Italia. Ecco per tacer degli altri, come ne scrive il nostro istorico Giesinita Autor della mova Istoria Napoletana (m): Tum tandem (m) Giano Romani Orientalis Imperii jugum excufferunt , Gregorium Dominum faluta- nettaf. bif... runt, eique Sacramentum dinerunt, Oc. Gregorius oblatum ultro Principa- Nesp. lib. S. tum suscepit: quem non arma, non humanæ vires, artesque, sed populorum *studia anno 727. auspicatò contulerunt.* Questo principio appunto vorrebbero gli Eretici dare al dominio temporale de Papi, fondarlo sù la fellonia de Romani, e che Gregorio mal imitando Cristo N. S. avesse accettato il: Principato, ed il Servo de' Servi fosse divenuto Signore, Ma per quel che di-.

remo

remo più innanzi, si conoscerà chiaramente, che se bene da questi deboli principi si cominciasse, non su però che il Papa acquistasse allora la Signoria di Roma, ma ben molti anni in appresso; nè con tutto l'interregno che far pretesero i Romani di loro propria autorità, mancarono affatto gli Ufficiali dell'Imperador Greco in Roma; e possiamo con verità dire, che i primi acquisti furono nell'Esarcato di Ravenna, in Pentapoli, e poi nel Ducato Romano, per quelle occasioni, che faremo or ora a narrare, non già nella Città di Roma.

## . S. V. Primi ricorsi avuti in Francia da Papa GREGORIO II. e dal suo successore GREGORIO IIL

'Imperador Lione avvisato di questi successi di cotantà importanza, imperversando assai più contro al Pontefice, confiscò immantenente tutti i Patrimonj che in Sicilia, nella Calabria, e negli altri fuoi Stati poffedeva la Chiesa Romana; e già s'apprestava con potente armata di punire la fellonia de' Romani, ridurre l'altre Terre al fuo Imperio, e prender afora vendetta del Papa, ch'ei reputava l'autore di tutte queste rivolte: per la qual cosa Gregorio conoscendo, che un colpo di tanta importanza avrebbe potuto cadere sopra di lui, ed opprimerlo, se non fosse stato sostenuto da una potenza, che potesse opporfi con vigore a quella di Lione: pensò di scegliere un Protettore, dove trovasse tutto il sostegno, e l'appoggio necessario. Non poteva fidarsi de' Longobardi, de' quali con lunga sperienza aveva conosciuti i disegni, e provata l'infedeltà. I Veneziani, benche zelantiffmi per la difesa della Chiesa, non erano ancora così ben forti in Italia, per contraftare foli a tutte le forze del Greco Imperadore, particolarmente quando fossero in diffidenza de' Longobardi, ch'erano fastidiosi vicini. E in quanto alla Spagna, ella era in un lagrimofo stato in quel tempo, e poco men che tutta oppressa da' Saraceni. Rifolfe per tanto d'aver ricorfo alla potenza de Franzefi, la cui coftanza nella Fede Cattolica era stata sempre sermissima. Erano questi già da più di quindici anni governati da Carlo Martello, il quale, per la infufficienza, e poco spirito del Rè, assumo al primo onore del Regno di Maggiordomo della Cafa Reale, reggeva con affoluto arbitrio quel Reame, e fatto celebre per mille gloriofe spedizioni di guerra nelle Gallie, e nella Germania, e sopra tutto per la memorabile sconsitta data a' Saraceni ne' Campi di Turone, era reputato universalmente il primo Capitano, ed il vero Eroe del suo tempo.

A questo gran Principe mandò Gregorio, ciò che nissuno Papa avea ancora fatto, una magnifica ambascieria con molti belli doni di divozione per ricercarlo di soccorro contra gli attentati di Lione, e di ricevere i Roma-(n) zonàr. ni, e la Chiefa fotto la di lui protezione (n). Furono i Legati ricevuti da Car-Append. Ad lo con onori straordinari, e con magnificenza degna del più augusto Principe del fuo fecolo; ed in poco tempo fù conchiuso il trattato, per cui obbligavasi Carlo di passare in Italia per difendere la Chiesa, ed i Romani, se ve-

Digitized by Google

niffero ad effere attaccati da' Greci, o da' Longobardi: ed i Romani all'in-· contro di riconoscerlo per loro Protettore con deserirgli l'opore del Consolato, come altre volte aveva fatto l'Imperador Anastasio al gran Clodoveo, dapoi ch'ebbe sconsitti gli Westrogoti. E rimandati i Legati pieni di ricchi donativi, e foddisfatti d'una sì felice negoziazione; Gregorio non avendo più che temere per la Chiefa, alla quale lasciava un così potente protettore, finì i giorni suoi nell'anno 731. con fama d'un Pontesice di rare, ed eminenti virtì, che gli fecero meritare sopra la Terra gli onori, che non si rendono fe non a' Santi del Cielo.

Successe nel Pontificato Gregorio III, di cui altri (o) scrissero, effere stata questa Legazione mandata a Carlo Martello, per occasione, che Luitpran- ad 4.730. do fconfitto Trafimondo Duca di Spoleti, che di nuovo erafi a lui ribellato. profittando al folito delle vittorie, si fosse portato ad invadere di bel nuovo il Ducato Romano, irritato contra Gregorio III. che avea accolto il ribelle. é fi fosse avanzato a porre la seconda volta l'assedio a Roma, e che non effendo al Papa giovate le preghiere, e l'eloquenza, come al fuo predeceffore: finalmente al foccorfo di Carlo fi fosse rivolto, per la cui mediazione ottenne, che Luitprando contento folo di quattro Città, fcioglieffe l'affedio. e lasciaffe a' Romani, ed al Papa Roma col rimanente di quel Ducato. Che che fia di ciò, egli è certo, che per questi ricorsi cominciarono i Franzesi ad intrigarsi negl'interessi d'Italia, per li quali con reciproco ajuto, e cospirando ciafcuna delle Parti a' propri avanzamenti : finalmente difcacciati i Longobardi, furon effi veduti dominare l'Italia: efferfi da' Merovingi nella stirpe di Carlolingi trasferito il Reame di Francia; ed all'incontro i Pontefici Romani efferfi stabiliti in Roma, e nel Ducato Romano, con molta parte ancora dell'Esarcato di Ravenna, e di Pentapoli, come più innanzi diremo.

## 5. VI. COSTANTINO COPRONIMO succede a LIONE suo Padre; e morte di Luitprando Rè de' Longobarde.

N tanta turbazione effendo le cose d'Italia, e con var) accidenti sempre più deteriorando le forze dell'Imperadore Lione, era solamente rimasa quivi una immagine della sua autorità. L'Esarcato di Ravenna, scantonato in gran parte dalle conquiste de' Longobardi, già minacciava la total rovina fenza fperanza di riaversi: il Ducato Romano era nelle mani de' Romani, e del Pontefice lor Capo, a' quali ubbidiva; e se bene rimanessero ancora in Roma alcuni vestigi della sopranità, tenendovi ancora Lione i suoi Ufticiali : vi era nondimeno il fuo Imperio così debole, che ben moftrava di dovere in breve rimaner affatto estinto: nel solo Ducato Napoletano, nella Calabria, e ne Bruzj, e nelle altre Città maritime del Regno, che non ancora erano pervenute nelle mani de' Longobardi Beneventani, efercitava egli il pieno potere, e dominio. Ma morto Lione Haurico in quest'anno 74z. e fucceduto nell'Oriente Coffantino Capropiano fuo figliagle, dis-Tom. L

(a) Sigona

(a) Sigon.

delle buone qualità, che aveva aveto suo padre, lo superò infinitamente delle buone qualità, che aveva aveto suo padre, lo superò infinitamente nelle ree; e se si voglia in ciò prestar sede a' Greci Scrittori, egli sù il più scellerato, e sozzo mostro che avesse giammai avuto la Terra (a). Appena si vidde solo Imperadore, che imperversando assai peggio di suo padre contra le Immagini, diede suori un Editto, col quale non solamente condantava le Immagini de' Santi, ma proibiva d'invocargli, e di dar loro titolo di Santo; e portando più avanti il suo surore, imperversò ancora contra le loro reliquie, sino ad ordinare i maggiori oltraggi, e disprezzi del Mondo. Perseguitò per tanto i desensori delle Immagini, e mandò per questa cagione molti Vescovi in esilio. Ma si rendè vie più empio, e da tutti abborrito per l'odio da lui conceputo contragalla Madre di Dio, proibendo che si celebrasse sesso da lei onore, e che nore s'implorasse l'ajuto di Dio per la di lei intercessione, assernado non aver ella nessu potere nel Cielo, nè sopra la Terra.

Questa esecranda impietà, unita alle tante altre peggiori praticate in appresso, ed a tanti abbominevoli suoi vizi, lo rendè così odioso a sudditi, che non pur gli secero pendere quell'ombra di dominio, ch'e' teneva in Roma, ed in Ravenna, ma mancò poco che non perdesse insieme tutto

l'Imperio.

Era nell'istesso anno, che morì Lione, trapassato anche Gregorio III. ed affunto al Pontificato Zaccaria: ebbe a costui la Chiesa Romana molto più, che a' due Gregori, il dominio temporale, che sopra le spoglie dell'Imperio Greco seppe parte ristabilire, e molto più acquistare; imperocchè questi appena affunto al trono, mando Legari a Luitprando a chiederghi le quattro Città, che per la mediazione di Carlo Martello erangli state lasciate quando la feconda volta sciolse da Roma l'assedio. E se bene da Luitprando fossero i di lui Ambasciadori ricevuti con onore, e n'avessero riportata qualche speranza per la restituzione, con turto ciò Zaccaria vedendo l'affare mandarsi in lungo, volle anche egli imitar Gregorio II, e portatosi di persona. son tutto il Clero Romano a ritrovare il Rè, ricevuto da coltui con itraordinari fegni di stima: furono così forti, ed efficaci i suoi utici, che non solamente ottenne dalla pietà di questo Principe la dimandata restituzione, ma. Atabilita tra loro la pace per venti anni, riebbe ancora il patrimonio Sabinense, e molti altri acquisti fece oltre ad ogni sua espettazione: E su cotanto fortunato quello Pontefice apprefio Luitprando, ed instanta fua buona: grazia, che avendo in questi ultimi tempi del suo Regno, di riposo impa-Eigne : confirme al fiib natural coftone : voluto attaccar di nuovo Ravenna: Eutichio Elarca effendo niconfo alla mediazione del Papa, operò coltui tanto con Luitprando, che fecelo astenere da quella impresa, e restituire: anche alcuni luoghi occupati, e prima d'oghi altro Gefena.

Marecco, che mento queste cose succedono in Italia. Luisprando dopolarior cognisto 322 anni; sipi I giuni sual in Paria nel mese di Luglio del-2 2 L'Anno. Panno 743. (b): Morte quanto improvifa, altrettanto a Longobardi dolo (b) Erchemp, rofiffima, da qualinon abbaffanza compianto, con solenne pompa fin sepolto 2005. apud Camil. Pelnel Tempio di S. Adriano Martire in Pavia con elogio ricolmo di eccelie, leg. bif. lodi (c). Principe se ne togli la soverchia ambizione del dominare, fornito Princ. Longob. di tutte le perfezioni desiderabili in un Rè, o per la pace, o per la guerra: (c) P. Warn. egli Capitano quanto valorolo, altrettanto fortunato nelle sue imprese: dilato 116, 6, cap. 58. i confini del suo Regno (d), e nudrito sin da fanciullo in mezzo all'armi, seu 19. non aveva niente di fiero, e di feroce, anzi cortefissimo, ed inchinato semi (d) Erch.

pre ad usar clemenza, anche verso coloro, che l'avevano offeso, erii saviia apud Pelleg. pre ad usar clemenza, anche verso coloro, che l'avevano offeso: egli savija pag. 5. lec. cito fimo, fù più abile di quanti erano del fuo Configlio. Le fue leggi tutalia vie, e prudenti; e quantunque non avesse coltivato il suo spirito collo sudio delle buone lettere, aveva egli pure trovato da se stesso nel suo proprio fondo tutta la forza, e fottigliezza d'un filosofo.

Della sua pietà verso Dio restano ancora insigni monumenti: egli magnifico in fondando grandi Chiefe, e belli Monasteri, de' quali Warnes frido (e) rapporta il numero, ed ancora oggi in Lombardia se ne ammi- (e) P. Warn. rano i vestigj: eg'i casto, e misericordioso co' poveri, e d'un così buon na- lib. 6. cap-18. turale, che di quanti Principi Longobardi reffero l'Italia, meritamente a lui tutti gli Scrittori rendono il vanto maggiore. Lasciò il Regno ad Ildeprando fuo nipote, che negli ultimi anni di fua vita volle anche averlo per compagno; ma durò poco la costui signoria; poiche appena scorsi sette mesi (f), (f) Erch. che i Longobardi, non potendo per la sua inettitudine promettersi di lui apud Pelleg. felice, e buon governo, lo discacciarono dal solio, ed in suo luogo pag. s. loc. cie. innalzarono Rachi Duca del Friuli, Principe adorno di nobili virtù, e d'incomparabile pietà.

## C A P.

# Di RACHI Rè de Longobardi, e sue Leggi.

Achi con incredibile piacer di tutti affunto al Trono regale nell'anno 744, diede ne' primi anni del fuo Regno faggi ben chiari del fue animo quieto, ed inchinevole ad ogni studio di pace; poiche sermò con Zaccaria la pace, che avea Luitprando pochi anni prima pattovita; e feguitando l'efempio degli altri Rè Longobardi , volle anche aggiungere nuove leggi a quelle de' faoi predeceffori, ed ammollire il rigore, che in alcune di elle era ancor rimafo. Egli avendo convocati in Pavia nell'anno 745. gli Ordini del Regno le stabilì, e per un fuo Editto, secondo il costiume de fuoi maggiori, le fece promulgare per tutto il fuo Regno. Questo Editto ancora si legge intero nel più volte mentovano Codice Cavense, il qual contiene undici capitoli. Il primo comincia: Us unusquisque Judge in Jua Civitate 5s 2

Digitized by GOOGLE

debeat quotidie in judicio refidere : e l'ultimo ha questo tit, de Arimanne quomodo cum Judice suo caballicare debeat. Da questo Editto nove sole leggi prese il Compilatore, le quali abbiamo nel volume delle leggi Longobarde. Tre ne abbiamo nel primo libro, una sotto il tit. de Seditione contra Judicem, e due sotto l'altro de Invasionibus. Nel libro secondo ne abbiamo quattro: una sotto il tit. de Debitis, & guadimoniis; un'altra nel tit. de prescriptionibus; altra sotto il tit. de Officio Judicis: un'altra sotto quello: Qualiter quis se desendere debeat; e due altre nel terzo libro, una sotto il rit. de his, qui secreta Regis inquirunt; e l'altra sotto quello, ubi interdistum gatum alicui mittere, ove con sommo rigore vien proibito mandar Legati senza licenza del Rè a Roma, Ravenna, Spoleti, Benevento, in Francia, Baviera, Alemagna, Grecia, e Navarra.

Ma Rachi dopo aver così ben coltivati gli studi della pace, e sì ben composto il suo Regno con sagge, e provide leggi, non passarono molti anni, che gl'intermise; e preso dall'ambizione di dilatare i confini del Regno. come avea fatto il fuo predecessore, volle imitarlo; il perchè posto in piedi l'esercito portò in Pentapoli la guerra, e presi alcuni luoghi di quella Regione, s'inoltrò nel Ducato Romano, e finalmente cinse Perugia di stretto affedio (a).

(a) Erchemp. apud Camil. Pelleg. pag. S. loc. cit.

In questi tempi su, che Zaccaria Pontesice Romano ebbe occasioni sì prospere, che lo portarono ad imprese cotanto rinomate, ed eccelse, che meritamente il fuo nome dee andarne glorioso sopra tutti gli altri Pontefici Romani; imperocchè seppe gettar fondamenti tali, e sì profondi per distender l'autorità, ed il dominio della sua Sede, che a niun altro in appresso, venne mai così acconciamente fatto.

#### Translazione del Reame di Francia da' MBROVINGI & CAROLINGI.

Opo la morte di Carlo Martello, Pipino, e Carlomanno fuoi figlinoli. presero il governo del Regno Francese. Childerico ultimo Rè della prima stirpe non riteneva altro per la sua dappocaggine, che il solo nome Regio; ma scorsi sei anni, Carlomanno rinunciando al fratello il governo, accompagnato da molti Franzesi se ne venne a Roma, ed acceso di fervente zelo di Religione, volle che Zaccaria l'ascrivesse nel numero de Cherici: indi ritiratofi nel Monte Soratte vi fondò un Monastero, che volle dedicare a S: Silvestro Papa, narrandosi che in Soratte fosse stato questo Pontesice nascosto in tempo delle sue persecuzioni, prima che Costantino M. ricevesse la Religione Cristiana. Ma essendo questo luogo di continuo frequentato da' Franzesi, che venivano o di proposito, o di passaggio a visitario, volle per (b) Erchemp. distaccarsi affatto da tutti gl'interessi del secolo, ritirarsi in Monte Casino, apud Camill. ove confectatofi a Dio fi fece Monaco (b).

Pellegr. pag. ≤. log. sit.

· Rimafe in tanto folo a reggere la Monarchia di Francia Pipino, con quella quello Reffo arbitrio, ed autorità, colla quale Carlo Martello fuo padre aveva governato, anzi maggiore; poiche Childerico III. ultimo che fù della stirpe de' Merovingi, per la sua schiocchezza, ed inettitudine era stimato meno degli altri Rè fuoi predeceffori, i quali intorno a cento anni non avevano avuto altro, che il nome Regio, sofferendo vilmente la reggenza de' Maestre del Palazzo, che n'avevano tutta l'autorità. All'incontro Pipino per le nobili fue maniere, e per le fue gloriofe azioni aveva tirato a fe gli animi di tutti i Franzesi, i quali di buona voglia avrebbero riconosciuto più tosto per loro Rè lui, che Childerico Principe supido, ed inetto. Non trascurò Pipino sì bella occasione, di trasferir il Reame di Francia dalla stirpe del gran Clodoveo nella fua Cafa, e adoperovvi ogni più fina industria. Ma le bene i Franzesi secondassero i suoi disegni, non volevano però per sè stessi tarlo: perfuafi di non avere questa autorità di trasferire il Reame dalle manidel legittimo erede, in altra Cafa, nè per fe foli liberarfi dal giuramento della fedeltà, che avean dato al lor Principe. Pinino ponderando l'arduità del fatto, e che Carlo Martello suo padre, ancorche formidabile, ed illuitre per tante vittorie, non ayeva avuto ardimento di tentarlo; e pensando altresì, che tanta, e sì nuova impresa non per altro modo avrebbe potuto rendersi meno strepitosa, anzi commendabile, che col ricorrere all'autorità. della Sede Appostolica, riputata sin da questi tempi il Seminario d'ogni virtù, e d'ogni fantità: la quale se non avesse approvato il fatto, avrebbe potuto concitargli contro tanti inimici, ch'egli non avrebbe potuto colle fue. forze abbattere; pensò con fomma prudenza fotto il manto dell'autorità della. medesima coprire la desormità del fatto; e mandato in Roma al Pontesice. Zaccaria il Vescovo Wrdsburgense, fece da costui esporgli il desiderio suo. e di tutti i Franzesi, richiedendolo del suo parere, sè per la comune utilità del Regno sarebbe ben fatto di trasferire lo scettro da uno stupido Rè in Pipino prode, e faggio Principe (c). E dopo avergli il Vescovo dimostrato, (c) Paul. che approvando egli questa translazione, s'acquisterebbe maggior gloria, che Æmil. de-Carlo Martello d'aver trionfato de Saraceni, lo richiese d'interporre l'auto. rità sua, e di sciorre dal giuramento i Franzesi, perchè potessero innalzar. al trono Pipino. Questa su la pubblica ambasciata del Legato, ma le secrete. iltruzioni erano, di promettere al Papa se affentiva, di difenderlo contra tutti i suoi nenici, e spezialmente contra i Longobardi, da' quali potrebbe stare sicuro, che non solamente non gli farebbe sar oppressione, ma di proccurar maggiori avanzi alla sua Sede.

Zaccaria non trascurò punto sì bella, ed opportuna occasione, ove si dava campo di mostrare insieme, e la grandezza della sua autorità, e di stabilire non solo it dominio temporale, che cominciava a tenere in Italia,. ma distenderlo più oltre nel Ducato Romano, e nell'Esarcato di Ravenna. Non solamente dunque consigliò, che potessero farlo, ma perchè rimanesse. 2' posteri un solenne documento dell'autorità sua, aggiunse del suo anche un, decreto, col quale annullando il Regno di Childerico, come Rè infufficiente,

Digitized by Google

e.li\_

e liberando i Franzesi dalla Religione del giuramento, ordinò che in suò luogo fosse Pipino sustituito. I Franzesi ottenuto che l'ebbero, ragunatiss a Soiffons, scacciato dal Regno Childerico, e ridotto questo povero Principe a farsi Monaco, con rinchiudersi dentro un Monastero, elessero Pipino, e lo fecero folennemente incoronare per Bonifacio Archivescovo di Magonza, dal quala ancora ricevè la facra unzione, acciò ch'ella il rendesse più venerabile a' fuoi fudditi, e sti il primo Rè di Francia che l'usasse.

(4) Dupin. de Antiq Eccl.

Alcuni Scrittori Franzesi, e largamente Dupino (d), dimostrano, che dife. differs. 7. i 1 ranzefi mandarono quest ambasciata a Zaccaria per consultario solamente come Dottore, e Padre de'Criftiani, e che d'altro non lo ricercassero, salvo, che del suo avviso, ed approvazione, per rendere la loro elezione più plausibile a tutta la Cristianità, e quindi che Zaccaria non facesse altra opera, che (e) Eginard, dare il fuo parere, o configlio. Altri per l'autorità di Eginardo (e), di ad A. 750. Reginone, e degli Annali stessi di Francia, rapportano, che questo Papa cundum Ro. non si ritenne solo di approvar quest'elezione, ma, come egli è facile di far mani Pontificis più diquello che vien richiesto, allor che vale ad estendere ed allargare la fandionembe. propria autorità: volle anche passar più innanzi, cioè ad ordinario, e a farne decreto; il che però essi dicono, che non apportasse a loro per l'avvenire niuna conseguenza, o pregiudizio, come si rende chiaro quando ducento trenta sett'anni dapoi i Franzesi elessero di comun consentimento, ed incoronarono Ugone Capeto, scacciandone Carlo di Lorena, ch'era il legittimo erede della stirpe di Carlovingi, senza che fosse d'uopo di consultame il Papa, come erasi fatto per Pipinio. Che che ne sia , egli è certo, che questi rispetti, e trattati passarono allora fra Zaccaria, e Pipino: quegli d'assentire alla translazione del Regno, che Pipino pretendeva fare fortire nella fua Cafa, e di prestargli ogni ajuto, come fece; questi all'incontro di proteggere la Sede Appoltolica, e difenderla contra i suoi nemici, e particolarmente con-(f) P. Æmil tra i Longobardi, con proccurarle maggiori vantaggi (f). Ciò che lasciò in de reb. France. dubbio, se maggior beneficio avesse riportato la Sede Appostolica da Pipino, e dalle armi, che impugnò per difenderla contra gli sforzi de Longobardi, e di ristabilire il suo temporal dominio in Italia: o veramente Pipino dalla autorità di quella Sede, la quale fù a' Franzesi cotanto propizia, che rendò i fuoi discendenti padroni d'Italia, ed agevolò il discacciamento de' Longobardi da quella.

## RACHI abbandona il Regno, e fassi Monaco Cassinese.

Ntanto Zaccaria, mentre ancora non aveya conchiusi questi trattati con Pipino, non trascurava gl'interessi della sua Sede con Rachi, il quale trascorso nel Ducato Romano, e nel suo tenimento, aveva, come si disse, cinta Perugia di stretto assedio, e minacciava ulteriori progressi. radore lontano, e delle cose d'Italia non curante: l'Esarca impotente a segro, che appena poteva difendersi in Ravenna, tanto era lontano, che potesse ostargli; altro non restava a Zaccaria per isgombrar questo turbine, che ricorrere

ricorrere alla fua autorità, ed al proprio valore dell'animo. Preso dunque ardire, volle egli con decorofo accompagnamento portarfi di perfona nel campo, ove Rachi era presso alle mura di Perugia: ivi da questo Principe accolto con molto onore, fiì tanta la forza, e vecmenza del suo dire, che attillò in Rachi affetti così vivi di pietà, e di Religione, che tosto questo Principe non solo abbandonò l'affedio di Perugia, ma alquanti Castelli di Pentapoli, che aveva occupati, immantenente gli rendette. E fù il colpo si profondo, che un'anno dapoi, preso dalla maestà del Pontesioe, e vinto da occulta forza di Religione, volle passare in Roma con Tasia sua moglie, e Ratruda sua figliuola a visitarlo: e quivi prostrato a' suoi piedi, rinunciando al Regno, volle farfi Monaco insieme colla moglie, e figliuola; e preso l'abito dalle mani del Pontelice, ritiroffi in Monte Cafino a finire i fuoi giorni in quel Monastero sotto la regola di S. Benedetto : seguirono il di lui esempio Tasia, e Ratruda, le quali avendo a proprie spese eretto dalle fondamenta, non molto distante da Casino, un magnifico Monastero di Vergini, ivi vestito L'abito Monastico, menarono santamente la loro vita (g).

Menò Rachi il resto de suoi anni nel Monastero Cassinese. Principe apud. Pell. memorando per aver amministrato il Regno con tanta prudenza, e modera- nys. princ. Long. pag. 6. zione, e con sì provide leggi ch'egli promulgò; ma molto più renduto im- Leo Ostiens. mortale, e commendabile nella memoria degli uomini per averlo deposto con Chr. lib.1 cap. tantifegni di pietà, e di religione; ond'è che i Monaci di quel Monastero 8. lo venerino oggi per Santo. Ne'tempi, ne' quali Lione Ostiense compose la ua Cronaca, fi vedea vicino quel Monastero una vigna, che come narra Lione (h), era comunemente chiamata la vigna di Rachi, dicendo que' Mo- (h) Leo Offinaci che Rachi l'avesse piantata e coltivata. L'Abate della Noce (1), poi Ar1, cap. 86 civelcovo di Rollano, nel tempo che vi fu Abate, fece ricercar questo luo- (i) Ab. dego, che lo trovò tutto incolto: vi fece rifar la vigna, di cui non era rimalo Nuce adOffi-

veltigio, e fecevi anche frabbricar una Chiefetta in fuo onore.

Giovanni Villani Fiorentino (k) portoppinione, che quella statua di metallo, che ora si vede nella piazza di Barletta, fosse siata da'. Longobardi Beneventani eretta a questo Principe, ch'e' chiama Eracco: l'autorità di questo Istorico fece anche credere a Beatillo (1), e quel ch'è più, all'Abate della Noce (m), til. hist. di S. e ad alcuni altri, che quella veramente fosse di Rachi: ciocchè se si riguarda sabino rescovo. l'estensione del Ducato Beneventano di questi tempi, non sarebbe stata cosa di Caresa. impossibile; conciossiecche estendendo da questa parte i suoi con ini, oltre (m) Ab. de Siponto, insino a Bari e peniva quella Terra, ad esser concrete nel Ducce loc. cie-Siponto, infino a Bari: veniva quella Terra ad effer conprefa nel Ducato Beneventano, il quale ancorche tenesse i suoi particolari Duchi, a quali immediatamente s'apparteneva il fuo governo; mulladimanco costituendosi il Regno de' Longobardi in Italia, non pure per quel tratto di paese, che ora chiamiamo Lombardia, e per gli altri Ducati minori, ma fopra tutto per que' tre celebri Ducati, di Spoleto, di Frinli, e questo di Benevento, maggiore di tutti glialtri, i quali erano subordinati a' Rè de'Longobardi che temeyano la lono fede in Pavia : non farebbe flata cefa molto firana, chei Longebardi

(g) Erchemp.

enf. lec. cit.

(1) Villan. lib. 2. cap. 9L

gobardi Beneventani aveffero a Rachi loro Rè innalzata quella flature. Ma due ragioni fortiffime convincono per favolosa, ed erronea l'opinione del Villani. Sembra primieramente affatto inverifimile, che i Longobardi Beneventani, una flatua così grande, e magnifica aveffero voluto collocarla in Barletta: Terra in quest'età piccola, e di niun conto, e posta quasi ne confini del lor Ducato, e non in Benevento Città Metropoli: ovvero in qualch'altra Città magnifica di quel Ducato, che n'ebbe molte: non a Capua, non a Salerno, non a Bari, e non a tant'altre. Barletta prima non era, che una Torre posta nel mezzo del cammino fra Trani, e la Città di Canne cotanto rinomata per la celebre rotta data quivi da Annibale a' Romani: ella ferviva per alloggio de paffaggieri, e, com'è uso, teneva per infegna una Bariletta. La comodità del fito, effendo fette miglia discosto dall'una, e sette dall'altra di queste due Città, tirò a se alcuni de' lor Cittadini ad abitarvi, onde poi il luogo prese il nome di Barletta; e crescendo tuttavia gli abitatori fotto l'Imperio di Zenone, e nel Pontificato di Gelafio: S. Sabino Vescovo di Canosa la giudicò luogo opportuno, dove si fabbricasse una Chiesa per la divozione degli abitanti, come fiì eretta in onore di S. Andrea Appoltolo. Narrafi ancora che trovandofi Papa Gelafio nel Monte Gargano per lo miracolo dell'Apparizione di S.Michele: Gelafio a preghiere del Vescovo Sabino intorno l'anno 493. calasse a consecrarla insieme con Lorenzo Vescovo di Siponto, Palladio di Salpi, Eutichio di Trani, Giovanni di Ruvo, Eustorio di Venosa, e Ruggiero Vescovo di Canne; e fatta questa consecrazione, di tempo in tempo crescendovi gli abitanti, divenne una buona Terra, passando dalla Città di Canne ab abitare in essa per maggior comodità, molti Cittadini. Tale era lo stato di Barletta nel Regno di Rachi: crebbe poi, e cominciò a prender forma di Città molti secoli appresso; e sotto il Regno de' Suevi: Manfredi a cui fù molto cara questa parte di Puglia, ed ove soleva per lo più rifedere, onorolla fovente, e vi fece qualche dimora mentr'era tutto inteso alla fabbrica del nuogo Siponto, che dal suo prese il nome di Manfredonia. Innalzata da questo Principe potè poi inforgere contra Canne fua madre, e contendere con lei de' confini, e del territorio, che per molti anni ebbero comune; onde Carlo I. d'Angiò per toglier via le contese, che foglion per ciò nascere fra' vicini, fece partirgli (n): su cinta allora di mura, e furo per ordine di questo Rè inquadrate le strade, e fatte le porte. Fù fatta poi sede degli Arcivescovi di Nazaret, e ridotta in quella magnificenza che oggi si vede Giovanni Villani che fiorì nel Regno di Carlo II. d'Angiò, del. R. di Map. e di Giovanna I. sua nipote, in tempo che Barletta era già divenuta una delle Città ragguardevoli della Puglia, credendola ancor tale nel Regno di Rachi, e vedendo giacere nel Porto di quella Città questa statua, che i Barlettani chiamavano corrottamente, ficcome chiamano ancor oggi, di Arachio, credette che fosse di questo Rè Longobardo. Donde anche si vede l'er-(e) Ammir. rore di Scipione Ammirato (o), il quale scriffe, che questa statua fosse statu nei 115. aette Fam. del R. di da Barlettani dirizzata ad Eraclio Imperadore in segno di gratitudine, per **AVETE** 

-(n) Registr. Caroli I. An. 1291. & As. 1193. Beltran. defer.

Map.

Digitized by Google

avere quell'Imperadore per comodità de' Mercadanti fatto il Molo nella loro Città; quando ne' tempi d'Eraclio, Barletta era piccola Terra, ed il Molo fù fatto molti fecoli dopo Eraclio da' Cittadini Barlettani, i quali non prima dell'anno 1491. trasportarono quella statua, che mezza fracassata giaceva nel Porto, dentro la Città nella piazza dove sta oggi, accomodandovi le

gambe, e le mani nel modo, che ora fi vede.

L'altra ragione, che convince non essere quella statua di Rachi, è il volto che ci rappresenta tutto raso: l'abito Greco che veste, e l'avere in una mano la Croce, e nell'altra il Pomo, fimbolo del Mondo. Questi segni, siccome provano effer quella, una statua di qualche Imperadore d'Oriente, così dimostrano non essere di Rachi, o di qualch'altro Rè Longobardo. Nel tante volte rammentato Codice Cavense, ove sono gli Editti de' Longobardi Rè d'Italia, veggonfi alcuni ritratti miniati d'alcuni di questi Rè, autori di quegli Editti, i quali ancorche malfatti, e secondo le dipinture di que tempi, sconci, e gossi; nulladimanco ci rappresentano i volti con barba langa: gli abiti lunghi con clamide, e scettro, non già Croce, nè Pomo, e colla corona ful capo. Quindi non è fuor di ragione il credere per vera l'antichissima tradizione de' Barlettani, i quali la riputano statua d'Eraclio Imperador d'Oriente.

Questi, dicono effi, per la divozione grandiffima portata non pur da lui folo, ma da tutti gli altri Imperadori fuoi predeceffori all'Arcangelo Michele, al quale eransi in Costantinopoli eretti tanti Tempj, ed altari: essendosi a' fuoi di renduto così celebre il Santuario del Monte Gargano, e cotanto famoso, che tirava a sè la munificenza de' più potenti Rè della Terra: volle ancor egli mandare ad offerire a questo Tempio molti doni, e fra gli altri la fua flatua, acciocchè fi rendesse eterna la memoria del culto, che e' rendeva a quel Santo. Aggiungono, che la Nave, la quale questi doni conduceva, sbattuta nell'Adriatico da' venti, e da procelle, fosse naufragata in quel Mare vicino a' lidi di Barletta, dove la statua giaciuta per lungo tempo nell'acque, fossesi a lungo andare poi scoverta, indi portata al lido, e propriamente nel Porto di quella Città, ove mezza fracaffata giacque ancora per altro lungo tempo; finalmente i Barlettani nell'anno 1491. l'aveffero trasportata dentro la Città, e collocata in quel luogo, dove ora si vede. Certamente la barba rafa, Pabito Greco, e corto, la Croce, ed il Pomo, la dimostrano d'un qualche Imperadore d'Oriente; la fama, la tradizione, il

rotto, col quale fu sempre nomata da' Barlettani: la fanno non senza ragione credere, che fosse di questo Imperadore. [ Cedreno parlando dell'Imperador Eraclio narra, che sebbene prima Addizione

vifo, conforme a quello, che scrivono d'Eraclio, il nome, ancorche cor-

d'effere stato innalzato al Trono, si avesse satta crescer la barba, nulladimanco, fatto Imperadore, se la sece radere, siccome dice in Heraclii Anno I., quod Imperator factus, barbam raserit, quam aluerit antè.

L'opinione del Mazzella (x), il qual credette questa statua effere descr. del Re-Tom, I.

Tt dell'Im- sue Provin.

(x) Mazzel.

dell'Imperadore Federico II, è cotanto falfa, ed inetta, che sarebbe confumare mutilmente il tempo a convincerla per ripugnante a tutta l'Istoria.

#### C A P. I I.

Di Astolfo Rè de' Longobardi: sua spedizione in Ravenna, e fine di quell'Esarcato.

Longobardi, tosto che Rachi si fece Monaco, sustituirono nel solio del Regno Aftolfo suo fratello: Principe prode di mano, e più di configlio, il quale avendo portato il fuo Regno all'ultimo periodo della grandezza; questo stesso cagionò la sua declinazione, e la mina del Longobardi in Italia. Mostrò nel principio del suo governo sentimenti di moderazione, e di quiete: confermò con Zaccaria la pace altre volte stabilita con Luitprando, e con Rachi fuo fratello, ed accordò al medefimo tutte quelle condizioni, che co' fuoi predecessori erano state pattuite. Questo Pontesice, dopo aver con Astolfo ftabilita la pace, e dopo aver così prosperamente composti gl'interessi della sua Sede, usci da questa mortal vita nell'anno 752. Pontefice, a cui molto debbe la Chiesa Romana, che seppe far tanto per la di lei grandezza, e per l'augumento della fua autorità : egli lafciò a' fuoi fucceflori fondamenti molto stabili, e ben fermi, onde con facilità poterono dapoi condurre la lor potenza in tutte le parti d'Occidente a quella grandezza, che finalmente si rendè a' Principi sospetta, ed a' Popoli tremenda.

Morto Zaccaria, il Clero, e Popolo Romano fuftituirono Stefano II. ma questi non tenne più quella Sede, che tre, o quattro giorni; perocchè oppresso da grave letargo per tre giorni continui, nel quarto rendè lo spirito. Tosto ne su eletto un'alto, anche Stefano nomato, il quale dagli antichi Scrittori vien appellato anche II. non avendo ragione del fuo predeceffore, che morì senza esser consecrato: poiche in questi tempi l'elezione sola non dava il Papato, ma la confecrazione; onde fe alcuno eletto moriva innanzi d'effer confecrato, non era posto nel catalogo, e numero de' Pontefici: così (a) Eche- veggiamo, per tralasciar altri, che Echeremperto, ed Ostiense (a) chiamano questo Stefano, II. e non III. Al presente però si tiene per articolo, contra quello, che l'antichità ha creduto, che per la fola elezione de Cardinali il Papa riceva tutta l'autorità; e per ciò gli Scrittori di questi ultimi tempi si sono travagliati per metter in numero, ed in catalogo questo Stefano, laonde è lor convenuto mutare il numero agli altri Stefani feguenti, chiamando il fecondo terzo, ed il terzo quarto, e così fino al nono, che lo dicono decimo, con molta confusione tra gli Scrittori vecchi, e movi, nata solo per

interelle di sostenere questo articolo.

Quelto Pontefice affunto al trong, imitando i veftigi de' fuoi predecesioris

remp. apud Pelleg.pag.5. Offica, lib. 1. <del>сер</del>. 8.

fori, mandò dopo tre mesi del suo Pontificato Legati ad Astolso con molti doni, perchè con lui ristabilisse quella pace, che già con Zaccaria aveva

fermata; Astolfo la ratificò, e sù accordata per 40. altr'anni.

Ma questo Principe, che non nudriva nell'animo pensieri meno ambiziosi di quelli di Luitprando, aveva fermata questa pace col Papa, acciocchè non potesse il medesimo frastornargli i disegni, che aveva di sottoporte al fuo dominio Ravenna con tutto il resto dell'Esarcato, che ancor era in mano de' Greci, e che veniva governato dall'Efarca Eutichio. Avea egli per questa impresa, da che sti innalzato al Trono, per lo spazio di due anni sotto altri colori unite tutte infieme le fue forze, e rendutele più poderofe che mais e scorgendo che Costantino Copronimo, il quale in questi tempi aveva assimto per compagno al Trono Lione suo figliuolo, era distratto in altre imprese nella Grecia, e nell'Afia, e che punto non badava alle cofe d'Italia, nè volendo avrebbe potuto sì tosto soccorrerla; si mosse in un subito con tutte le fue forze contra Eutichio, ed a Ravenna capo dell'Efarcato dirizzò il fuo cammino, cingendo di firetto affedio quella Imperial Città. Eutichio colto così all'improviso, mal potendo sostener l'assalto, nè a tanta forza resistere: gli convenne per tanto render la Piazza, e con quella ogni speranza di ricuperarla; poiche lontano da qualunque foccorso, e sproveduto di gente, e di danaro, abbandonando ogni cosa se ne ritornò in Grecia. Ad Astolfo presa Ravenna, con facilità si renderono tutte le altre Città dell'Esarcato, e di Pentapoli, e trionfando de' fuoi nemici unì al fuo Regno l'Efarcato di Ravenna, per cui tante volte i suoi predecessori s'erano indarno affaticati. i quali ora perditori, ora vincitori, mai non poterono interamente, e stabilmente unirlo alla lor Corona, fenza timore di perderlo: come fortunatamente accadde ad Astolfo, ed alla felicità delle fue armi.

Ecco il fine dell'Esarcato di Ravenna, e del suo Esarca: Magistrato che per lo spazio di 183, anni aveva in Italia mantenuta la potenza, e l'autorità degl'Imperadori d'Oriente: fine ancora del maggior lustro, e splendore di quella Città, la quale da Onorio, e da Valentiniano Augusti, posposta Roma, avendo avuto l'onore d'effer perpetua sede degl'Imperadori, e dapoi degli Efarchi, a' quali ubbidivano i Duchi di Roma, di Napoli, e di tutte l'altre Italiche Città dell'Imperio, e che i suoi Vescovi contesero con quelli di Roma istessa della maggioranza: ora ritolta da' Longobardi a' Greci, mutata fortuna, e ridotta in forma di Ducato, non fù da effi trattata da più, che gli altri Ducati minori, onde il Regno de' Longobardi era composto: origine che fii della sua fatal ruina, e dello stato in cui oggi la veggiamo. Marquardo Freero (b) nella Cronologia ch'ei tessè degli Esarchi di Ra- (b) Freh, in venna, da Longino primo Esarca sotto Giustino II. infino all'ultimo, che fu Lennelay. questo Eutichio: scrisse, che questo Esarcato duro 175. anni; ma dal computo degli anni, ch'e' medesimo ne fa, si vede, che essendo, com'egli stesso dice, cominciato da Longino nell'anno 568. e finito in Eutichio dopo aver Aftolfo presa Ravenna secondo lui nell'anno 751 durò l'Esarcato non già 175.

Tt 2

ma ben 183. anni. E secondo coloro, che portano la caduta di Ravenna nell'anno 752. l'Esarcato durò 184. anni.

## Spedizione d'Astolfo nel Ducato Romano.

Stolfo dopo sì grande, e gloriosa impresa, ripieno d'elatissimi spiriti minacciava già di stendere il fuo Imperio sopra gli altri miseri avanzi, che restavano in Italia all'Imperador de' Greci : egli impadronito dell'Esarcato di Ravenna, credendosi succeduto a tutte quelle ragioni, che portava feco l'Efarcato, le quali erano, la maggioranza, e la fovraña autorità sopra il Ducato di Roma, e di tutto il resto; pretendeva di dovere anche dominare le Città del Ducato Romano, e molto più la Città di Roma, nella quale agl'Imperadori d'Oriente, dopo l'accordo fatto da Luitprando con Gregorio II. era rimafo ancor vestigio della loro superiorità, tenendovi tuttavia i loro Ufficiali. Minacciava per tanto le Terre del dominio della Chiefa, e Roma stessa, e rotti, e violati i tanti trattati di pace stabiliti da lui, e da' fuoi predeceffori co' Romani Pontefici: mosse il suo esercito verso Roma, ed avendo presa Narni, mandò Legati al Pontefice con aspre ambasciate, dicendogli che avrebbe saccheggiata Roma, e fatti passare a fil di fpada tutti i Romani, fe non fi fossero sottoposti al suo Imperio, con pagargli ogn'anno per tributo une scude per uomo (c). A sì terribile ambasciata tutto commosso il Papa, tentò placarlo per una Legazione cospicua di due celebri Abati, che fiorivano in quel tempo; gli spedì l'Abate di Monte Casino, e l'altro di S. Vincenzo a Volturno, e gli accompagnò con molti, e preziofi doni, incaricando loro, che proccuraffero, e con ragioni, e con preghiere, rammentandogli la pace poco prima firmata, di perfuaderlo (d) Erchemp. a non romperla, e voltare altrove le sue armi (d).

**4** 753.

332

apud Pelleg. pag. G. ipc. cit.

Aveva il Pontefice fin dal principio dell'irruzione di Aftolfo fopra Ravenna, prevedendo questi mali, fatto inteso l'Imperador Costantino de' disegni de' Longobardi, e sollecitatolo a mandare all'Esarca validi soccorsi per impedirghi, ma Costantino volendo coprire la sua debolezza sotto il manto dell'autorità, dando a fentire che quelta fola baftaffe per rimovere i Longobardi da tale impresa: mandò, in vece di eserciti, un gentiluomo della sua Camera chiamato Giovanni Silenziario, con ordine al Papa di farlo accompagnare con fue lettere ad Aftolfo per obbligarlo a rendere ciò, ch' (e) Anastas, egli aveva preso (c). Furono dal Papa spediti non sole lettere, ma Legati ancora ad accompagnar Giovanni; ma arrivati in Ravenna eve Aftolfo dimorava, ed espostegli l'imbasciata di restinure ciò ch'egli s'avea preso : su intesa da quel Principe con riso, e tosto ne furono rimandati senz'alcun frutto, come ben potevano immaginare; per la qual cosa s'incamminarono i Legati del Papa infieme con Giovanni a dirittura in Costantinopoli per supplicar di nuovo l'Imperadore in nome del Papa di venir egli stesso con poderofa armata in Italia per falvar Roma, e gli altri avanzi rimafi al fuo Impe-

in vita Ste-2kani UL

rio

rio in Italia, che i Longobardi tentavano tuttavia di rapirgli. Ma Costantino ch'era intrigato in altre guerre, e che non badava ad altro, che per un nuovo Concilio, che in quell'anno 753. avea fatto unire di 338. Vescovi ad abbattere le Immagini: non era in istato d'intraprenderne altre brighe co' Longobardi. Perciò vedendo Stefano che in vano fi ricorreva a Copronimo  $(\bar{f})$ , il quale non poteva nè meno difender se stesso da' Longobardi, (f) Anastas. e ch'era molto lontano per protegger la sua Chiesa; e che all'incontro Astol- loc. cit. Cerfo entrato coll'esercito nel Ducato Romano, devastava tutto il paese, e minacciava stragi, e servitù a' Romani, se non si rendevano a lui; si risolse nullum esse finalmente ad efempio di Zaccaria , e de' due Gregori di ricorrere alla pro- subveniendi tezione della Francia, e dimplorare l'ajuto di Pipino. Mandò nascostamente un suo messo in Francia, per cui espose a Pipino le sue angustie, e ch'egli desiderava venir di persona in Francia, se gli mandasse Legati, per potersi quivi condurre con sicurtà. Pipino non mancò subito di mandargli due de primi Ufficiali della sua Corte, Rodigando Vescovo, ed il Duca Antonio per condurlo in Francia. Giunti il Vescovo, ed il Duca in Roma, ritrovarono, che l'esercito de' Longobardi, dopo avere presi tutti i Castelli ne' contorni di Roma, era in procinto d'investir quella Città : e che ritornati i due Legati del Papa con l'Inviato dell'Imperadore da Costantinopoli, niente altro avevan riportato da costui, se non un secondo ordine al Papa d'andar egli in persona a ritrovar Astolfo per sollecitarlo a restituir Ravenna, e le altre Città da lui occupate. Non vi era alcuna apparenza, che quelta andata potesse riuscir di profitto, e pure il Pontesice volle ben ancora ubbidire, per far l'ultimo esperimento di poter piegare quel Principe; ma quando vide che al vento fi gittava ogni opera, e che Aftolfo, il quale gli aveva insieme prohibito di parlargli d'alcuna restituzione, faceva tutti gli sforzi fuoi per fermarlo: lasciossi finalmente condurre dagli Ambasciadori, di Pipino in Francia.

Papa STBFANO in Francia: suoi trattati col Re PIPINO; e donazione di questo Principe fatta alla Chiesa Romana di Pentapoli, e dell' Esarcato di Ravenna tolto a' Longobardi.

Tunto il Pontefice in Francia, fu accolto da Pipino con ogni fegno di I stima, e di venerazione: l'adorò come Pontefice, e padre della Cristianità, e gli rendè i maggiori onori che si potessero rendere a' più potenti Rè della Terra. Espose Stefano i suoi bisogni al Rè, e l'angustie, nelle quali i Longobardi l'avean ridotto, dimandogli il suo ajuto, e protezione, offerendofi all'incontro d'impiegar tutta l'autorità della Sede Appostolica in suovantaggio. Allora Pipino affinche si rendesse più venerando a' suoi sudditi, e per maggiormente stabilire il Regno di Francia nella sua persona, e nella sua posterità, volle che Stefano colle sue mani lo consecrasse Rè, ed insieme che i due suoi figliuoli Carlo, e Carlomanno ricevessero parimente da lui Tt 3 l'unzione

num unxit in Tum.

(g) Offienf. Punzione facra, ficcome feguì nella Chiefa di S. Dionigi (g). All'incontro lib. 1. cap. 8. Pipino, oltre ad afficurario, che avrebbe frenato l'ardire de' Longobardi, Pipinum, di moliticina i lucurbi occupati nel Duceto Romano, eli promife ancodnos fillos ojus, e fattigli restituire i luoghi occupati nel Ducato Romano, gli promise anco-Carolum, & ra, ch'egli avrebbe scacciato Astolfo dall'Esarcato di Ravenna, e da Pentapoli, e tolti al Longobardo questi Stati, gli avrebbe non già restituiti al-Roges Franco. l'Imperio Greco, a cui s'appartenevano, ma donati a S. Pietro, ed al fuo Vicario. Stefano lodò la magnanima offerta, che si faceva con tanta profufione dell'altrui roba, esaggerandola ancora come molto profittevole per la falute della fua anima; onde da Pipino ne fu stipulata, e giurata la promesfa della donazione, facendola firmare anche da' fuoi figliuoli Carlo, e Carlomanno.

(b) Ostiens. lib. I . cap. 8.

Hadriano.

(k) Leo Offienf. lib. 1. cap. Nuce in notis aa Lion.,cit. lib. cap. 8.

(m) Leo diff. eap. 8.

Questa promessa di futura donazione, nel caso sosse riuscito a Pipino discacciare i Longobardi dall'Esarcato, e da Pentapoli, non abbracciava che questi Stati. Lione Ostiense (h) confuse ciò che Anastasio Bibliotecario avea scritto della donazione fatta poi da Carlo M. a Papa Adriano, (i) Anast.in con questa promessa di Pipino a Papa Stefano. Anastasio narra (i), che Carlo M. confermò, e pose in effetto ciò che Pipino suo padre avea promesso, anzi che accrebbe la paterna donazione, e dice, che da Carlo con nuovo istromento furono donate a S. Pietro, ed al fuo Vicario molte Città, e Territori d'Italia per designati confini, incominciando da Luni Città della Toscana, posta ne' confini della Liguria, con l'Isola di Corsica, e calando nel Sorano, e nel Monte Bordone abbracciava Vercetri, Parma, Reggio, Mantova, e Monfelice, ed infieme tutto l'Efarcato di Ravenna, ficcome fir anticamente, colle Provincie di Venezia, e d'Istria; e tutto il Ducato Spoletano, e Beneventano. Lione (k) (come avvertì anche l'Abate della No-8. 6 cap. 12. ce (1) parlando nel capo 8. della donazione di Pipino, si serve di queste (1) Ab. de istesse parole d'Anastasio, che riguardano la donazione di Carlosuo figliuolo; e quando poi nel capo 12. tratta de' fatti di Carlo, e di questa sua donazione, non numera, come Anastasso, i luoghi, e le Città; ma come se Carlo non avesse fatto altro, che solamente confermare quella di Pipino, col supposto, che quella abbracciasse tutti que' luoghi da lui nel 8. capo descritti, dice che Carlo bono, ac libenti animo aliam donationis promissioném instar prioris describi præcepis. Ma che questa donazione di Pipino non abbracciasse altro che Pentapoli, e l'Esarcato di Ravenna, che dovean togliersi ad Astolfo: si conosce chiaro dall'esecuzione, che ne si fatta dall'istesso Pipino, quando, come diremo, calato in Italia, e toltigli al Longobardo, ne fece dono alla Sede Appostolica, scrivendo l'istesso Lione (m), che Pipino simul cum præsato Romano Pontifice Italiam veniens, & Ravennam, O viginti alias Civitates supradicto Aistulfo abstulit, O sub jure Apostolicæ Sedis redegit.

Si convince ciò ancora dalla Cronaca del Monastero di S. Clemente del-Plíola di Pescara, che ora impressa leggiamo nel sesto tomo dell'Italia Sacra \*Ughello, dove narrandosi quest'istessi successi di Papa Stefano con Pipino,

si legge

filigge che Pipino avendo scacciato Astolfo, e liberata Ravenna, la dono con venti altre Città a S. Pietro. Quando poi questo Autore favella della donazione di Carlo, dice che questo Principe restituit Beato Petro, que pater ejus dederat, & Desiderius abstulerat , ADDENS etiam Ducatum Spoletanum, & Beneventanum &c. Ma quanto sia vero ciò che Anastasio narra della donazione di Carlo M, volendo che abbracciasse la Corsica, il Ducato di Spoleto, il Beneventano, le Venezie, l'Htria, e tanti altri luoghi, non mai prefi, nè posseduti da Carlo, lo vedremo più innanzi, quando di quella ci tornerà occasione di favellare.

Accordati che furono questi trattati tra Stefano, e Pipino: questi, esfendo il Papa rimafo in Francia preffo di lui, immantinente interpofe i piu fervorofi uffici con Aftolfo perche reftituiffe i luoghi occupati, e gli replicò ben tre volte : ma nulla giovando nè preghiere, nè minaccie, finalmente stimolato dal Papa, si risolvette di marchiare con tutte le sue truppe in Italia. contro di lui, e feguitato da Stefano, sforzando il passo delle Alpi, sugò l'esercito d'Astolfo, che se gli opponeva, e l'incalzò sino alle porte di Pavia, dove affediollo, costringendolo finalmente a dure condizioni, con obbligarlo, ricevuti innanzi gli ostaggi, a promettere di rendere le Terre della Cgiesa da lui occupate nel Ducato Romano: gli tolse Ravenna con venti altre Città, ed in quest'anno 754. le aggiunse al Dominio di S. Pietro (n), (a) Leo Ost.

A prestamente in Francia si restitui.

• prestamente in Francia fi restitui.

Ma non fit così tosto ritornato Pipino in Francia, che Astolso poco cu- di viginti ali. randoli degli oftaggi, che aveva dati in mano di Pipino, che rompendo tut- as Civitates ti i giuramenti da lui fatti, venne con tutte le forze del fuo Regno a piantar furraditto Ail'assedio innanzi a Roma, dopo aver dato un terribil guasto ne' contorni. & sub jure Allora Stefano vedendosi ridotto all'ultima estremità, ebbe ricorso al suo Ap stolica se-Protettore nella maniera più forte, e compassionevole, che potesse mai farsi: dis redegit. gli scriffe quelle tre lettere, che ci restano ancora (o), le più veementi, e le (,) Baron. più sommesse, che si possano immaginare : e con esempio muovo le scrisse ad A 755. & fotto nome di S. Pietro a cui erafi fatta la donazione, indrizzandole al Rè, tom. 6. Cona' di lui due figliuoli, ed a tutti gli Ordini della Francia di questo tenore: Petrus vocatus Apostolus a Jesu Christo Dei vivi silio, &c. Viris excellentissimis Pipino, Carolo, & Carolomanno tribus regibus, &c. dove introducendo questo Appostolo a parlargli così: Ego Petrus Apostolus dum a Christo, Dei vivisilio, vocatus sum supernæ clementiæ arbitrio, &c. (p), (p. Vid. Fran. li serve in quelle di tutti i più pressanti scongiuri da parte di Dio, perchè lo du Chesne foccorra, che facendo altrimenti fara alienato dal Regno di Dio, e fuori p.701. 6 fcq. dalla vita eterna, movendo tutto ciò ch'è più atto a scuotere un cuore Cri- Alemann. de stiano.

Men di questo sarebbe bastato per obbligar Pipino a ripigliar quanto "enf cap. 10. prima le armi. Aveva già ragunate le fue truppe alla prima novella venuta↓ gii de movimenti d'Aftolio; e con quelle incamminatofi di nuovo verso Ita-La, ruppe l'efercito d'Aftolfo, che aveva voluto contraftare al Franzesi il passaggio:

fulfo abstulit,

Pariet.Lasera,

paffaggio delle Alpi, ed avendogli minacciata l'estrema sua rovina, se durasse nell'impresa, obbligò Astolfo à levar l'affedio da Roma già tre mesi du-

rato, e di buttarfi dentro Pavia col resto delle sue truppe.

In tanto Costantino Copronimo avvisato di questi trattati avuti sopra isuoi Stati fra Stefano, e Pipino, e che Astolfo cedeva l'Esarcato di Ravenna a Pipino, per darlo al Papa; mandò tosto due Ambasciadori al Rè Pipino perchè gliele restituisse, come appartenente all'Imperio: intesero questi a Marsiglia, dov'erano venuti da Roma con un Legato del Papa, di aver già Pipino paffate l'Alpi, e sconfitto l'esercito de'Longobardi; per ciò l'un de' due pigliando più velocemente innanzi il cammino, mentre l'altro tratteneva il Legato, si portò sollecitamente appresso il Rè Pipino, che non era

molto lontano da Pavia nel procinto d'affediarla.

Fù l'Ambasciadore tosto introdotto all'audienza del Rè, nella quale dopo aver esaltato Pipino per le due vittorie da lui riportate sopra i Longobardi, nemici comuni dell'Imperio, e della Francia, e commendate altamen-(9) Anastas. te le gloriose sue gesta, espose in nome del suo Principe l'ambiasciata (9): in vita Steph. efaggerò, l'Efarcato effere fenza alcun dubbio dell'Imperio, ufurpatogli da Astolfo, il quale pigliava tutte l'occasioni d'ingrandirsi a' danni de' suoi vicini, mentre il suo Principe faceva la guerra a' Saraceni: che poiche il Rè l'aveva ritolto dalle mani di questo usurpatore, era giusto, che rimettesse anche nelle mani dell'Imperadore ciò ch'era fuo : che finalmente il Papa era fuo fuddito, e che lasciandolo godere rranquillamente quanto gli era stato dato dagl'Imperadori, e da' privati per mantener la fua dignità, non farebbe cofa giusta, ch'egli usurpasse anora le Terre del suo Sovrauo: essere del resto Costantino, il quale in questo non dimandava altro, che la giustizia, prontissimo a praticarla anch'egli dal suo canto: e che poichè il Rè aveva già fatte grandi spese in questa guerra, gli offeriva in rifacimento tutto quello, ch'egli avrebbe potuto defiderare da un'Imperadore ugualmente liberale, e riconoscente.

> Pipino, a cui non giunse nuova questa imbasciata, e che aveva preveduto ciò, che dovrebbe l'Ambasciadore dimandargli, umanamente gli ri-Appartenere l'Esarcato al Vincitor de' Longobardi, i quali l'avevapo Jure belli conquistato, come aveano fatto anche i loro predecessori d'una gran parte d'Italia fopra gli Imperadori Greci: effere medefimamente cofa nota, che la maggior parte di que' Popoli, indotti sforzatamente a mutar Religione, s'erano dati al Rè Luitprando: che così prefupponendo il diritto de' Longobardi, del quale non era luogo di dubitare più, che di quello de' Franzesi, i quali avevano conquistate le Gallie sopra i Romani, e Westrogotisera molto ficuro del fuo proprio; poichè egliaveva costretto Astolfo per via delle armia cedergli l'Efarcato, del quale andava a metterfi in possesso per la medefima via : che poi effendone padrone, n'avea potuto difporre afuo arbitrio, e volontà (r). Ed aveva trovato espediente di darne il dominio al Papa, perchè in quello la fede cattolica violata per tante infami erefie de' Greci, fi

mantenesse

mantenesse intera; e l'ambizione, ed avarizia de' Longobardi non l'occupaffe; per le quali confiderazioni egli aveva prese l'armi contra coloro, che opprimevan la Chiefa (s): che per tutti itesori del Mondo non avrebbe mu- (s) P. de tata risoluzione, e che manterrebbe contra tutti il Papa, e la Chiesa nel Marca de Con-

possessioni possessioni possessioni possessioni possessioni di tutto ciò ch'egli aveva loro donato.

Rimandato per tanto fenza voler fentir altra replica su Pora l'Ambascia- 👊 11. 🗷 dore, andò a por l'affedio innanzi Pavia, e la strinfe così forte, che Aftolfo 5. ridotto a non poter più refistere, su costretto a dimandargli la pace, la quale ottenne a condizione, che mettesse prontamente in esecuzione il trattato dell'anno precedente, e restituisse le Città dell'Esarcato, dell'Emilia oggi detta Romagna, e della Pentapoli, che diciamo Marca d'Ancona (t), (t) Anafras. nelle mani di Fulrado Abate di S. Dionigi, da Pipino destinato suo Commes-fario. Ciocchè sue seguito prontamente, imperocche destinati anche da Astolfo i Commessarj: Fulrado avendo fatto uscire dall'Esarcato, e dagli altri luoghi tutti i Longobardi, e ricevuti gli ostaggi di tutte le Città, andò a portarne le chiavi al Papa, ch'egli pose sopra il sepolcro de' Santi Appostoli colla donazione di Pipino instrumentata con tutte le solennità, e forme neceffarie, e ch'egli aveva fatta anche fottofcrivere da' due fuoi figliuoli Carlo, e Carlomanno, e da' primi Baroni, e Prelati della Francia. L'Efarcato, se dec prestarsi fede al Sigonio (u), abbracciava le Città di Ravenna, Bologna, (a) Sigon. ad Imola, Faenza, Forlimpopoli, Forli, Cesena, Bobbio, Ferrara, Comacchio, Adria, Cervia, e Secchia. Tutte furono confignate al Papa, eccetto che Faenza, e Ferrara.

Pentapoli, ovvero Marca d'Ancona, comprendeva Arimini, Pelaro, Conca, Fano, Sinigaglia, Ancona, Ofimo, Umana, ora disfatta, Jefi, Fossombrone, Monfeltro, Urbino, il Territorio Balnense, Cagli, Luceoli, ed Eugubio con li Castelli, e Territorjappartenenti alle medesime, come appare dal privilegio di Lodovico Pio, col quale vien confermata questa donazione di Pipino: della verità del quale si parlerà a suo luogo.

Il Pontefice ricco di tante Città, e Dominj, all'Archivescovo di Ravenna commise l'amministrazione dell'Esarcato; ond'è che alcuni scrissero, che gli Arcivescovi di quella Città s'intitolavano anche Efarchi, non già come Arcivescovi, ma come Ufficiali del Papa, già Principe temporale. Ecco per dove i Papi hanno cominciato a divenir potenti Signori in Italia, congiun« gendo al Sacerdozio il Principato, e lo Scettro alle Chiavi. Perocchè la donazione diCostantino M. particolarmente intorno a ciò che riguarda Roma, e l'Italia, per quel che fi disse nel secondo libro di questa Istoria, e per ciò che i più dotti litorici, Giureconfulti, e Teologi tengono per indubitabile: fa groffamente finta da un solenne impostore del decimo secolo; o come Pietro di Marca, molto prima ne' tempi di Adriano, e di Carlo Magno. Nè quantunque si volesse supponere per vera, ebbe ella alcan essetto; essendosi veduto che gl'Imperadori, e gli altri Rè stranieri, che a coloro succedettoro,ne aurono da quel tempo sempre parlagni. Die i Papi vi pretanderano altro, che - Tom L quegli

quegli purimoni, che vi possedevano per munificenza di alcun Principe, o privato per la loro suffistenza donatigli, come si diffe, e siccome appunto tengono oggi gli altri Ecclefiaftici i loro negli altri Stati per tutta la Criftianità. Pinino veramente su quegli, dapoiche i Papi s'ebbero aperte si opportune vie per rendersene meritevoli, che dalla bassezza d'una fortuna sì mediocre gli arricchi delle spoglie de' Rè Longobardi, e degl'Imperadori Greci donando loro Città, e Provincie: che se voglia il verò confessarsi su delle medesime liberalissimo, come sogliono essere tutti coloro, che niente del proprio, ma dell'altrui profondono. Queste spettavano in verità a Costantino Imperador d'Oriente; e se voglia dirli giusta questa donazione, dovea effer fatta non da (x) Spamem. Pipino , ma da Costantino, di cui erano : onde perciò alcuni (x) scrissero , che questa donazione sosse stata satta sotto nome di Costantino; e quindi esser nata la favola della donazione di Costantino M. Da questo tempo cessarono i Pontefici nello loro epiftole, e diplomi notare gli anni piissimorum Augustonum, come prima facevano. Afficurati che furono del patrocinio de' Franzefi, scoffero ogni ubbidienza agl'Imperadori d'Oriente, ne vollero effer riputati più loro fudditi: ma all'incontro questa grandezza de' Pontefici Romani riuscì a Pipino tanto profittevole, che portò al suo figliuolo Carlo, che gli fuccede, non pur il Regno d'Italia, difeacciandone i Longobardi; ma PImperio d'Occidente, che il Papa volle far riforgere nella persona di Carlo, come nel legnente libro diremo.

· I Franzefi, oltre a voler effer riputati autori della grandezza, e del dominio temporale della Sede Appostolica, ciocchè non può loro contrastarsi, s'avanzanopiù, condire, che di tutte queste Città da Pipino alla Chiesa dopate, ne avessero i Papi il solo, dominio utile; siccome il Sigonio in più luoghi della fua iftoria non potè negarlo; rimanendo la fovranità apprefio Pipino, e gli altri Rè di Francia fuoi fuccessori; essendo cosa manisesta, essi dicono, che i discendenti di Fipino v'ebbero la sovrana autorità, la quale esfi efercitavano in quafi tutta l'Italia. E non fù che lungo tempo dapoi, che i Pontefici Romani divennero Sovrani di quelle Provincie, come ancora di Roma; non per la pretefa ceffione, che l'Imperador Carlo il Calvo fece de' fuoi diritti, ragioni, e preminenze: ma per la decadenza dell'Imperio, da che fù limitato, e racchiuso nella sola Alemagna, in quella maniera appunto, che tanti altri Principi d'Italia possedono al di d'oggi legittimamente la

fovranità, ch'essi si hanno acquistata sopra l'Occidente.

(7) P. de y. 11. & 12.

Pietro di Marca (y) fa vedere come,e sa quali fondamenti a poco a poco Marca lib. 3 iPomefici Romania lor traffero la fovranità fopra Roma: ciocchènon fil dertamente in questi tempi. Egli:dice, che ceduto che si da Pipino. l'Esarcato di Raverara al Romano Pontefice, per ragion del medefimo appartenevasi anche alui la sopramendenza, ed il governo di Roma, non altrimente che s'apparteneva all'Efarca di Ravenna forto il quale erano possi autti i Dusati de' Greci, e quello diRoma ancora : la fovranità s'apparteneva agl'Imperadori d'Oriente, l'amministrazione aglissachi : quindi i Romani Pontefici comessarchi la pre-: telero

Digitized by Google

telero. Ma creati Pipino, e Carlo Magno Patrizi di Roma, importando l Patriziato l'aver cura di quella Città, fi videro infieme il Papa, e'l Patrizio prendere il governo di quella, ficcome s'offervò nella persona di Papa Adriano, e di Carlo Magno. Effendo poi morto Adriano, ed in suo luogo creato Lione III. questi lasciò a Carlo l'intera amministrazione, il quale da Patrizio alla dignità d'Imperadore, effendo con ciò paffata anche a Carlo la fovranità di Roma, i Pontefici più non s'intrigarono nel governo di quellas infinochè decadendo pian piano l'autorità degl'Imperadori fucceffori di Carlo in Italia, finalmente Carlo il Calvo non fi fosse nell'anno 876. spogliato d'ogni sua ragione, cedendo alla Sede Appostolica la sovranità di Roma, ed ogni suo diritto. Quindi è che Costantino Porsirogenito (z) descriven. (x) Const. do i Temi d'Europa, e lo Stato di quella del suo secolo intorno all'anno 914 mat. lib. 2. dica, che Roma si teneva da' Romani Pontesici jure dominii. Quindi comin- Th. X. Roma ciò il coftume ne' diplomi di notarfi gli anni de' Romani Pontefici, quando Regium depeprima ciò era de' soli Principi, ed Imperadori.

L'Abate Giovanni Vignoli ne' nostri ultimi tempi, cioè nell'anno 1709. priam a imiha dato in luce un libretto intitolato: Antiquiores Pontificum Romanorum nifrationem, denarii, ove contro a questa opinione, che tengono i Franzesi, si sforza ac jurificatione de la contro a questa opinione, che tengono i Franzesi, si sforza nem obtinuite. dimostrare, che il Senato, e Popolo Romano, dopo avere scosso il giogo eique proprie degl'Imperadori d'Oriente, si fosse sottoposto a' Romani Pontefici, ricono. dominatur scendogli come loro Sovrani, e che non pure il dominio utile ritennero di quidam suo Roma, ma anche il supremo. Pretende ricavarlo dalle monete, che si trovano de' Pontefici, e quantunque ve ne fossero più antiche, nulladimanco riguardandosi folo quelle, che ancora si veggono: queste cominciano da Adriano I. e furono continuate a battere da Lione III. e dagli altri fuoi fucceffori. Ed ancorché alcune d'effe, come quelle di Lione III. e d'altri Romani Pontefici portaffero anche il nome degl'Imperadori, come di Carlo M. di Lodovico, di Ottone, e d'altri; tantochè per quest'istesso si diede occasione a Le-Blanc Franzese di comporre un trattato col titolo di Dissertazione Istorica sopra alcune monete di Carlo M., di Lodovico Pio, e di Lotario, e de loro successori battute in Roma; con le quali vien consutata l'opinione di coloro, che pretendono, che questi Principi, non abbiano mai avuta in Roma alcuna autorità, se non col consentimento de Papi; contuttociò il detto Abate Vignoli si studia dimostrare, che molte monete de' Papi non ebbero il nome degl'Imperadori, come una di Gio. VIII. la quale è folamente segnata del nome di questo Pontefice. Che che ne sia, l'opera di Le-Blanc fa vedere quanto poco ficura fla l'opinione del Vignoli, e molto più fondata quella de' Franzesi.

> IJL. Leggi d'Astolfo, e sua morse.

Stolfo intanto, ancorchè da sì strane scosse sbattuto, non restava perè A di volger i pensieri alla conservazione del suo Regno: egli non aveva mancato per nuove leggi riordinario, aggiugnendone altre a quelle

fuit Principa-

de suoi predecessori, e variandole ancora secondochè stimava più utile. ed opportuno a' suoi tempi; avendo per tanto in Pavia nel quinto anno del suo Regno convocați da varie parti i principali Signori, e Magistrati del suo Regno, seguendo gli esempi de' suoi predecessori, promulgò un Editto nel quale molte leggi stabilì. Pure abbiamo quest' Editto d'Astolfo nel Codice Cavense per intero, che contiene ventidue Capitoli: il primo comincia: Donationes ille, que facte sunt a Rachis Rege, & Tassia conjuge. L'ultimo ha per titolo: Si quis in servitium cujuscumque pro bona voluntate introierit. Alcune di queste leggi, il Compilatore del volume delle leggi Longobarde le inserì in que' libri; trè se ne leggono nel primo libro: una fotto il tit. de Scandalis: l'altra fotto il tit. de Exercitalibus; ed un'altra sotto quello de Jure muliernm: quindici nel lib.2. una fotto il tit.4. un'altra fotto quello de Successionibus, altra fotto il tit. de ultimis volunt, un'altra sotto il tit.20. due sotto il tit. de Manumissionibus, due altre sotto quello de Præscriptionibus, e sette sotto il tit. Qualiter quis se desendere deb. E nel lib.3. ancor se ne legge una sotto il tit. 10. ch'è l'ultima de' Rè Longobardi; poichè Defiderio suo success fore, e nel quale s'estinse il Regno, passando ne' Franzesi, applicato a cure più travagliose, non potè d'altre leggi fornir questo Regno, che infelicemente ebbe a lasciare.

Ma mentre questo Principe dopo aver per dura necessità restituito l'Esarcato, e tante altre Città, è tutto intento a meditar nuovi disegni per vendicarsi dell'oppressione de' Franzesi, e di riordinar nuovamente la guerra, essendosi un giorno portato alla caccia, spinto da un cignale, ovvero com'altri rapportano, casualmente sbalzato da cavallo, o come dice Erchemperto (a) percosso da una saetta, il caso su per lui cotanto satale, che in pochi giorni rendè lo spirito, lasciando in quest'anno 756. il Regno pieno di calamità, e di sospetti, non avendo di se lasciata prole alcuna.

(a) Erchempert. pag. 6. Affulphus post bac, in venatione fagitta percussius, mortuus oft.

## C A P. III.

Il Ducato Napoletano, la Calabria, il Bruzio, ed alcune altre Città maritime di queste nostre Provincie, si mantengono sotto la sede dele PImperadore Costantino, e di Lione suo figliuolo.

Randi che fossero state le scosse, che gl'Imperadori d'Oriente ebbero in Italia, il Ducato Napoletano, che allora stendendo più oltre i suoi confini, abbracciava anche Amalsi, il Ducato di Gaeta, quasi tutta la Calabria, e'l Bruzio, rimaser fermi, e costanti nell'ubbidienza de' loro antichi Principi: perduto l'Esarcato, e tutto ciò che in Italia ubbidiva all'Imperio. Greco, non per ciò mancò il dominio degl'Imperadori d'Oriente in queste mostre parti. I Napoletani si mantenevano sotto l'ubbidienza de' loro Duchi, chia-

chiamati ancora Maestri di soldati, siccome sotto gl'Imperadori d'Oriente erano appellati i Duchi (a). Questi era un Magistrato Greco, che da Costan- (a) P. Carac. tinopoli soleva destinarsi. Fuvi in questo secolo Teodoro nell'anno 717. de Sacr. Eccl. di cui questa Città serba anche vestigio, portandosi egli per fondatore della Neap.monum. Chiesa de' SS. Pietro, e Paolo ora disfatta, siccome dimostrava la lapide Vedi Pelleche prima ivi si leggeva, ed oggi nella Chiesa di Donnaromata. Fuvi Esila- grino di rato. Fuvi intorno a questi tempi, dopo la morte d'Astosso, Stefano, il quale questi Macavendo per dodici anni governato con tanta prudenza il Ducato di Napoli, dati big.

morta sua moglie, su anche fatto Vescovo di questa Città.

Nel tempo che Stefano reggeva Napoli in qualità di Duca, avendo l'Im- lib. 2. PAR-31. perador Costantino nell'anno 753. come si disse, fatto convocare un Concidella Noce lio in Costantinopoli di 338. Vescovi, questi stabilirono in quel Concilio un in notis ad decreto contro l'adorazione delle Immagini. Costantino, e Lione suo si- Chrom. Cassin. gliuolo affociato all'Imperio, fecero per mezzo de'loro Editti valere il de- lib.2. cap. 58. creto per tutto Oriente, ed impiegarono anche la forza per l'offervanza di quello: tentarono anche di farlo yalere in Occidente, donde nacquero que' disordini, e rivolte che si sono vedute: renderonsi per ciò più aspre, ed irreconciliabili le contese, e s'inaspriron più l'inimicizie, che passavano allora tra' Pontefici Romani, e gl'Imperadori d'Oriente: era in quest'anno -757. morto Papa Stefano, il quale ebbe per successore Paolo. Questi non meno, che i fuoi predeceffori era odioso agl'Imperadori d'Oriente, i quali s'erano impegnati a far valere il decreto di quel Concilio, anche nel Ducato Napoletano, e negli altri luoghi, che ancor rimanevano in queste Provincie sotto la loro ubbidienza. I Napoletani ancorche avversi ad eseguirlo, come quelli che erano più di tutti gli altri popoli d'Italia attaccati all'adorazione delle Immagini; nulladimanco perche ciò non s'imputaffe a loro diffubbidienza, proccuravano in tutto il rimanente mostrarsi tutto riverenti, ed esatti in aderire al volere, e potestà de' loro Signori; laonde effendo in questi tempi accaduta la morte del lor Vescovo Calvo, ed essendo stato dal Pontefice ordinato Paolo Diacono della Chiesa di Napoli fuo molto amico, e familiare: ripugnava l'Imperadore per effer cosum aderente al Papa, che fosse ricevuto in quella Chiesa, come que gli che avrebbe in Napoli fatti riuscir vani i suoi disegni di far ricevere il decreto del Concilio, di Costantinopoli. I Napoletani aderirono in ciò al volere del loro Imperadore, e de' Greci, ed impedirono perciò l'andata di Paolo in Roma per farsi consecrare dal Papa: scorsi nove mesi, Paolo di nascosto andò in Roma, ed il Papa immantenente lo consecrò; ma tomato a Napoli, narra Giovanni Diacono nella Cronaca de' Vescovi di questa Città, che i Napoletani fuoi Cittadini per l'aderenza che aveano co' Greci, non lo vollero ricevere dentro la Città, ma tenuto fra di loro configlio, lo mandarono fuori, nella Chiefa di S. Gennaro posta non molto lontana dalla Città, dove stette per lo spazio di quasi due anni; non mancando intanto così il Clero, come il Ropolo universalmente d'ubbidirlo, ed averlo come lor Pastore, disponendo V u z

egli:

egli senza ostacolo delle cose della Chiesa, a facendo ivi tutte le funzioni Pontificali. Intanto i Nobili, scorgendo che per l'assenza di un tanto lor Pastore la Città languiva, si risollero tutti finalmente d'introdurlo nella . Città, e con molta letizia, e celebrità andarono a prenderlo, e l'introdusfero nel Vescovato, dove dopo aver governata la qua Chiesa per due altri anni, finì i giorni fuoi. Si fcufarono effi coll'Imperadore, allegando di non

potere maggiormente soffrire la vedovanza della Chiesa.

Per la morte di Paolo i Napoletani elessero nell'anno 764. l'istesso Duca Stefano per lor Vescovo: questi ancorche eletto Vescovo, non lasciò il Ducato, ma lo governò infieme con Cefario fuo figliuolo, che l'affunfe per fuo Collega. Cefario premorì all'infelice padre; onde Stefano continuò folo il governo fin al 791, anno della fua morte. Teofilatto gli fuccedette nel Ducato. Costui era suo genero, come quegli che s'avea sposata Euprassia sua figliuola, ed avealo anche, dopo Cefario fatto fuo Collega, onde morto Stefano, restò egli solo Console, e Duca. A Teosilatto succedette nel sine di questo secolo Antimio (b), di cui si narra, che nel tempo del suo Consolato avesse costrutta in Napoli la Chiesa di S. Paolo Appostolo, ed il Monastero de' SS. Quirico, e Giulitta. Questi furono i Duchi che ressero in quest'ottavo fecolo il Ducato Napoletano per gl'Imperadori d'Oriente, a' quali ubbidiva. Furono anche nomati Consoli. Ma come i Duchi di Napoli si chiamaffero anche Confoli, niuno de' nostri Scrittori, per quel ch'io ne fap-

pia, ebbe curiofità di faperne la cagione.

Il nome di Console, dagli Imperadori Romani, e dapoi dagl'Imperadori d'Oriente tenuto in tanto preggio, e del quale essi s'adornavano: negl'ultimi anni dell'Imperio Greco, fù da costoro disprezzato, e finalmente affatto tralasciato. Il vedere, che di quello valevansi anche i Principi da essi riputati barbari, ed usurpatori dell'Imperio, glie le fece deporre. Carlo M. per mostrare esser egli succeduto a tutte le ragioni, e preminenze degli antichi Imperadori d'Occidente, ne' suoi titoli se ne fregiava : il simile secero tutti gli altri Imperadori Franzesi suoi successori : al costoro esempio lo stesso fecero gl'Imperadori Italiani Berengario Duca di Friuli, e Guido (e) P. Pagi Duca di Spoleti (c). In fine fino i Saraceni, dapoi ch'ebbero conquiftata la Spagna, ad esempio degl'Imperadori di Costantinopoli, vollero pure chiamarsi Consoli. Abderamo Rè de' Saraceni in Ispagna, che cominciò a regnare in Cordova nell'anno 821. Maomat suo figliuolo, e successore nel Re-(d) S. Eulog. gno, secondo che ce n'accertano l'opere di S. Eulogio (d), ne' loro diplomi in Memoriali notavano non meno gli anni del loro Imperio, che del Consolato. Anzi nel nono fecolo della Chiefa, ficcome nell'Oriente gl'Imperadori creavano altri Confoli onorari, così i Rè Saraceni non folo se medesimi, ma anche i principali Magistrati del loro Regno chiamavano Consoli (e). Quindi nacque che secondo il fasto de' Greci, questi non potendo comportare che titolo sì spezioso fosse usurpato da Nazioni straniere, e barbare, si proccurò avvilirlo, e davanlo a' loro Magistrati, ancorche di non molto eminente grado s

Vesc. Nap. pag. 78.

(6) Di An-

timio V. Chioc. de'

de Consulib. PM. 370.

Sanctorum lib. 2, c4. I.

(\*) Eulog. **46.** 2. £ap. 6. do, infino che effi poi, secon lo che prova l'accuratissimo Pagi (f), in- (f) P. Pagi torno l'anno 933. non lo deponessero affatto; donde avvenne che un'ombra, de Consalib. ed immagine di quella dignità, e titolo rimanesse in molti loro Ussiciali, pag. 370. e si vedesse così dissusso in tanti Ordini, anche di persone private.

I Saraceni solevano dar questo nome agli Ammiragli di mare, onde poi avvenne che coloro ch'erano preposti agl'Empori, ed a' Porti, si chiamarono Confoli; e Codino (g), Pachimere (h), e Gregora (i), offervano, che il Ma- (g) Codine gistrato de' Pisani, e degli Anconitani, che dimoravan in Costantinopoli, esp. 7. num 9. eran chiamati Consoli. Quindi il Consolato di Mare; e quindi negli Autori meres lib. a. della bassa età, rapportati nel Glossario di Dusresne, questo nome lo vedia- asp. 32. mo sparso nelle Comunità, tra' Giudici, e vari Ordini di persone, insino agli (i) Gregoarteggiani. Non dee dunque sembrar cosa nuova, e strana sè in questo ot- ras lib. 4. tavo secolo il nome di Console proprio degl'Imperadori, e prima cotanto illustre, e rinomato, si senta nelle persone de' Duchi di Napoli, Ufficiali ch' erano dell'Imperio Greco, al quale questo Ducato ubbidiva.

#### ΙÝ. A P.

## Di DESIDERIO ultimo Rè de Longobardi.

T Er la morte d'Aftolfo, non avendo di sè lasciata prole, è Rachi suo fratello ancorche vivo, effendosi fatto Monaco, rimase il Regno vacante. Desiderio Duca di Toscana, che Astolfo oltre ad avergli dato questo Ducato, l'avea ancora fatto Contestabile del Regno, non trascurò l'occasione, co' voti de' suoi Longobardi Toscani, di farsi proclamare Rè. Rachi avendo ciò inteso ne arse di sdegno, e diede in tali eccessi, che in tutti i conti voleva uscir dal Monastero, e rinunciando al Monacato, ritornare al Regno; nè mancò chì questa sua risoluzione favorisse, e proccuraffe di farla venire ad effetto: ma Defiderio effendo ricorfo a Stefano Pontefice Romano, a chì offerse in ricompensa Faenza, Ancona, Secchia, e Ferrara, Città che non erano state restituite da Astolfo, se in questa congiuntura l'ajutasse; seppe far tanto questo Papa con Rachi, che finalmente lo fece quietare, e deporre que' fuoi pensieri d'uscire dal Monastero, ed in premio della sua mediazione ricevè da Desiderio le Città promessegli : e poco dopo avere stabilito nel Regno Desiderio, sinì Stefano i giorni suoi a 26. d'Aprile di quest'anno 757. Pontesice, a cui la Chiesa Romana dee molto più che a' suoi predecessori, che seppe ampliarla di sì belle Città, e Stati, e che lasciò le fortune della medesima in tanta prosperità, che i suoi successori non mancarono d'approsittarsene, come fece Paolo che gli successe, e dopo lui un'altro Stefano, ma molto più Adriano, che ridusse per-trattati avuti con Carlo M. la sua potenza in più alto grado, come di suit a poco vedremo.

Deliderio

Defiderio dopo due anni del fuo Regno volle ad efempio de' fuoi predeceffori affumere per Collega Adelgifo fuo figliuolo; ma non paísò guari che fospettando il Pontefice Stefano III. o sia IV. il quale a Paolo succedette, de'di lui andamenti, e credendo ogni fua mossa in pregiudizio de' propri Stati : cominciarono i foliti fospetti, e le consuete gelosie tra di loro. Finalmente ruppero in aperta discordia, poiche avendo il Rè Desiderio fatto conferire l'Arcivescovado di Ravenna ad un certo chiamato Michele suo fedele, e domeflico: Stefano lo fece scacciare da quella Sede. Il Rè per vendicarsene fece cavar gli occhi a Cristofano, ed a Sergio mandati dal Papa in Pavia per domandare le facoltà che appartenevano alla Chiesa di Roma; e prevedendo dove avrebbero dovute andare a terminar queste discordie, proccurava di congiungersi strettamente co' Franzesi, perche non così volentieri dassero questi a' continui inviti de' Pontefici orecchio: era in questi tempi già morto Pipino, ed i fuoi figliuoli Carlo, e Carlomanno avendofi fra di loro diviso il Regno, se ben concordi in prima, non così dapoi senza gelosia regnavano: Defiderio reputò per sua sicurezza stringer parentado con questi due Principi offerendogli due fue figliuole per moglie. Stefano avendo ciò prefentito, scriffe immantenente, per distornar queste nozze una molto forte lettera a Carlo, e Carlomanno, minacciandogli fe v'acconfentiflero, anathematis vinculum, & æterni cum diabolo incendii pænam (k). Ma non ostante i suoi sforzi, si fposarono felicemente le due sorelle figliuole ambedue del Rè Desiderio, il quale seppe così bene impegnar Bertrada madre di Carlo, e Carlomanno, che per impulso della medesima si conchiusero i matrimonj. Il dispiacere del Pontefice non fu minore del contento di Defiderio, il quale credeva in cotal maniera avergli chiusa ogni strada di soccorsi. Ma questa alleanza non durò guari, poichè non mancarono modi di far sì, che Carlo ripudiasse la Principessa sua sposa, sotto pretesto d'essersele scoverta un'infermità, che la rendeva inabile d'aver figliuoli : nè alla stranezza del fatto mancò il presidio, e l'autorità della legge, perchè furono presti molti Vescovi a dichiarar il matrimonio nullo, ed a permettere che Carlo l'anno seguente si sposasse Ildegarda di Suevia. Si accese per questo ripudio d'ira, e di sdegno il Rè Desiderio; ed effendo accaduta poco tempo dapoi la morte di Carlomanno: la Regina Berta rimala vedova con due figliuoli, temendo di non star sicura in Francia, e che Carlo non infidiasse la vita de' fuoi nepoti come aveva loro tolto il Regno, andò precipitosamente a gettarsi co' figliuoli tra le braccia di Desiderio fuo padre, il quale ricevè di buon animo quest'occasione per potersi un giorno vendicar di Carlo, che gli aveva poco innanzi rimandata la figliuola.

Tentò Desiderio, postisi in mano i figliuoli di Carlomanno, di formar un potente partito, e di mettere la Francia in divisione, e sconcerto, perche occupata ne' propri mali, non potesse pensar alle cose d'Italia. Era intanto, morto Stefano, stato eletto nel 772. Adriano I. il quale su'l principio del suo Pontificato trattò con Desiderio di pace, e tra loro fermarono convenzione di non disturbarsi l'un coll'altro: perciò desiderio credendo, che questo nuo.

1717.

(k) Tom. 6. Conc. col.

vo Pontefice fosse di contrari fentimenti de' fuoi predecessori : pensò per meglio agevolar i suoi disegni, d'indurlo a consecrare i due figliuoli di Carlomanno per Rè: impiegò quanto potè, e quanto seppe con preghiere, e promeffe per obbligarlo di venire ad ungere questi due Principini, ed a fargli riconoscere per Rè dell'Austrasia. Dall'essempio di Pipino, e de' suoi figliuoli erafi già pian piano introdotta tra' Principi Cristiani la cerimonia della confecrazione, la quale appresso i Popoli era riputata come una marca, e nota del Principato, e che quelli, i quali fossero stati unti, dovessero riputarsi per Rè giusti, e legittimi, ed esser da tutti conosciuti per tali. Ma Adriano che internamente covava le medesime massime de' suoi predecessori, e che non meno di coloro aveva per sospetta la potenza de' Longobardi in Italia, non volle a patto alcuno difgustarsi il Rè Carlo, ed a' continui impussi, che gli dava Desiderio, su sempre immobile. Onde questi sdegnato, e finalmente perduta ogni pazienza, credendo colla forza ottener quello a che le preghiere non erano arrivate: invase l'Esarcato, ed in un tratto avendo presa Ferrara, Comacchio, e Faenza, designò portar l'assedio a Ravenna. Adriano non mancava per Legati di placarlo, e di tentare per mezzo degli steffi la restituzione di quelle Città; nè Desiderio si sarebbe mostrato renitente a farlo, purche il Pontefice fosse venuto da lui, desiderando parlargli, e seco trattar della pace. Ma Adriano rifiutandi l'invito, ed ogni ufficio, fi ostinò a non voler mai comparirgli avanti, se prima non seguiva la restituzione delle Piazze occupate. Così cominciavano pian piano i Pontefici Romani a niegare a' Rè d'Italia que' rispetti, e quegli onori, che prima i loro predecessori non isdegnavano di prestare. Desiderio irritato maggiormente per queste superbe maniere di Adriano, comandò subitamente, che il suo esercito marciasse in Pentapoli, ove fece devastar Sinigaglia, Urbino, e molte altre Città del Patrimonio di S. Pietro fino a' contorni di Roma. Questo su che accelerò il corso della fatal ruina de' Longobardi; perchè Adriano non mancò tosto di ricorrere in Franciase dimandar non pure soccorsi da Carlo, ma invitar questo Principe all'acquifto del Regno d'Italia, e perche tenevan i Longobardi chiuse tutte le strade di terra, spedigli per mare un Legato a sollecitar la sua venuta.

Non mancò Defiderio all'incontro, subito che su avvisato di questo ricorfo, di mostrare al Rè Carlo l'inclinazione, ch'egli diceva di aver tenuto sempre alla pace con Adriano, altamente dolendosi della costui durezza, che avendo egli offerta la pace, e dimandato di parlargli : aveva riculato di farlo; nè cessava in oltre con lettere a varj Principi, e con pubblici manisesti difendersi dall'accuse d'Adriano, il quale lo pubblicava appò i Franzesi per distruttor della Toscana, per barbaro, inumano, siero, crudele, dipingendolo reo di molti delitti; tanto che per purgarsene, si trovò Desiderio nella necessità di spedir Legati a Carlo in Francia, ed assicurarlo ch'egli avrebbe fermata ogni pace col Papa, e rendutogli ciò ch'e' po-

teva da lui pretendere.

Ma Carlo, che non aspettava altro, che sì bella opportunità di vendi-Tom. L. carli carsi di Desiderio, il quale con tenere in suo potere i suoi Nepoti, tentava dividergli il Regno, e che non poteva aspettar miglior occasione per discacciar d'Italia i Longobardi: ricevè con incredibil contentezza l'invito fattogli da Adriano. Egli trovavasi allora (per le tante vittorie riportate in Aquitania, ed in Sassonia) tutto glorioso, e formidabile in Tionvilla sù le sponde della Mosella: quivi ricevè il Legato del Papa, e diede insieme audienza agli Ambasciadori di Desiderio, da' quali subito disbrigatosi, con rimandargli indietro senza niente conchiudere: accettò con sommo piacer suo la proposta del Pontesice, e tosto ponendosi alla testa d'un poderoso esercito, ssorzò il passo dell'Alpian due luoghi, tagliando a pezzi que' Longobardi, che lo disendevano.

Defiderio dall'altra parte accorfe anch'egli in persona col suo esercitoper impedirlo; ma incalzato da Carlo, fu il groffo del fuo efercito disfatto, e costretto a ritirarsi, onde risolse di difendersi in Pavia, ove si chiufe. Carlo non mancò fubito di strettamente affediarla, e fra tanto con una parte delle truppe sforzò Verona, dentro della qual Città erafi ritirato. Adalgifo per difenderla, infieme con Berta, ed i due fuoi figliuoli. Quandoquesto Principe videsi stretto, disperando della fortuna di suo padre, e di poter difendere quella Piazza, se ne suggì, prima che ella cadesse in poter. di Carlo, e dopo esfere andato lungo tempo ramingo, vedendo finalmente, che tutto era perduto per li Longobardi: falvossi per mare in Costantinopoli, ove fü dall'Imperador Lione figliuolo di Copronimo con molto piacere ricevuto fotto la fua protezione. Que'di Verona fubito che videro ufcir Adalgifo dalla Piazza, fi diedero in poter di Carlo, il quale presa Berta co' suoi sigliuoli, tosto gli mandò in Francia, senza che siasi potuto saper dapoi ciocchè feguisse di questi due infelici Principi, de' quali non s'è mai più sentito parlare. Tutte l'altre Città de' Longobardi fovvertite per opera, e macchinazione del Pontefice, da loro stesse renderonsi a Carlo. Restava Pavia solamente, la quale difefa da Defiderio fi manteneva ancor in fede.

Carlo cinta ch'ebbe Pavia di stretto assedio, volle passar in Roma alle Feste di Pasquà: gli eccessi d'allegrezza, che mostrò Adriano, gli onori, che gli suron fatti da' Romani, e dal Clero, guidando ogni cosa il Pontesice, surono incredibili. Fù salutato Rè di Francia, e de' Longobardi insieme, e Patrizio Romano, incontrato un miglio suori delle porte di Roma da tutta la Nobiltà, e Magistrati, e dal Clero in lunghi ordini distinto con Croci, ed Inni ricevuto: dopo gli applausi, e le feste, si venne a ciò che più importava. Fu tosto dal Papa ricercato Carlo a confermar le donazioni di Pipino suo padre, che aveva fatte alla Chiesa di Roma: non volle costui esser molto pregato a confermarle, come sece di buona voglia, e sacendone stipular muovo strumento per mano di Eterio suo Notajo, sottoscritto da lui, da tutti i Vescovi, ed Abati, da' Duchi, e da tutti que' Grandi ch'eran seco venuti,

(1) Ostien. Super Altare B. Petri manu propria posuit, come dice Ostiense (1).

Bib. 1. 12. Anastasio Bibliotecario, come si è detto, molto ingrandisce questa donazione.

sione di Carlo: oltre all'Efarcato di Ravenna, e Pentapoli, vi aggiunge PIfola di Corfica, tutto quell'ampio Paese che da Luni calando nel Sorano, e nel Monte Bordone abbraccia Vercetri, Parma, Reggio, Mantova, e Monselice: le Provincie di Venezia, e d'Istria; ed il Ducato di Spoleti, e di Benevento. La Crontca del Monastero di S.Clemente narra, che Carlo aggiunse alla donazione di Pipino solamente questi due Ducati. Sigonio poi, e gli altri più moderni Scrittori, di ciò non ben foddisfatti, aggiungono il Territorio Sabinense, posto tra l'Umbria, ed il Lazio, parte della Toscana, e della Campagna ancora. Pietro di Marca (m), ciocchè dee recar più maraviglia, tratto anch'egli da' vanagloriosi Franzesi, che cotanto ingrandiscono questa donazio- Marca de Ca ne, per magnificar in conseguenza la liberalità Franzese, vi aggiunge tutta la ser lib. 3. Campagna, e con essa Napoli, gli Apruzzi, e la Puglia ancora, additando con cap. 10. man. ciò l'origine delle nostre Papali investiture. Altri vi aggiungono anche la Sas- 5. ionia da Carlo allora foggiogata; di più che faceffe anche dono di Provincie non fue, e che non acquistò giammai, cioè della Sardegna, e della Sicilia; e che sopra tutte queste Provincie, e Ducati s'avesse egli s'olamente riserbata la fovranità. Ma, e gli antichi annali di Françia, e la ferie delle cose seguenti, ed il non averci potuto l'Archivio del Vaticano dare l'istromento di questa donazione, dal quale n'escono tanti altri d'inferior dignità: dimostrano per favolofi tutti questi racconti, e convincono, che Carlo non fece altro che confermare la donazione di Pipino dell'Esarcato, e di Pentapoli. Ed intanto alcuni scriffero, che l'avesse anche accresciuta, perche molti luoghi dell'Efarcato, e di Pentapoli, che da' Longobardi erano stati occupati, insieme co' patrimonj, che la Chiefa Romana poffedeva nel Ducato di Spoleti, e di Benevento, nella Toscana, nella Campagna, ed altrove, ch'erano stati parimente occupati da' Longobardi: fece egli restituire. Ed in questi fensi Paolo Emilio (n), e gli altri Autori dissero, che Carlo non solo avesse confermati i doni di Pipino suo padre, ma anche accresciuti: ciò che si Æmil. Rev. convince manifestamente dall'istoria delle cose seguite appresso; poiche Carlo sotto il nome del Regno d'Italia si ritenne la Liguria, la Corsica, Emilia, le Provincie di Venezia, e dell'Alpi Cozie, Piamonte, el il Genovesato, che avea tolti a' Longobardi, e fatti passare sotto la sua dominazione: nè fi legge che questa parte d'Italia fosse stata mai posseduta da Pontesici Romani.

Molto più chiaro ciò si manifesta dal vedersi, che que tre famosi Ducati, del Friuli, di Spoleti, ed il nostro di Benevento mai non furono posseduti da Romani Pontefici: come nel feguente libro di questa Istoria si conoscerà chiaramente, cioè che questi tre Ducati ebbero i loro Duchi, nè Carlo vi pretendeva altro, che quella sovranità, che v'avevano avuti i Rè Longobardi suoi predecessori; anzi i nostri Duchi di Benevento scossero affatto il giogo, e si sottrassero totalmente da lui, negandogli qualunque ubbidienza, e vissero liberi, ed independenti; nè la Città di Benevento, se non molti, e molti anni appresso fù cambiata colla Chiesa di Bamberga, e conceduta alla Sede di Roma, ma non già il fuo Ducato, che fù sempre posseduto da nostri Principi.

Dall

Dall'aver Carlo fatti restituire i patrimoni, che la Chiesa Romana posfedeva nell'Alpi Cozie, nel Ducato di Spoleti, e di Benevento, nacque l'errore di quegli Scrittori, i quali confondendo il patrimonio dell'Alpi Cozie colla Provincia, il patrimonio di Benevento col Ducato Beneventano, differo che Carlo donò a S. Pietro que' Ducati, e quella Provincia. Così ciò che nell'Epistole d'Adriano si legge de Ducati di Spoleti, e di Benevento donati a S. Pietro, non d'altro, se non di questi patrimon; si dee intendere; siccome quando l'Imperador Lodovico Pio, Ottone III. e l'altro Ottone Rè di Germania confermorono a Pascale I. ed a Giovanni XXII. i patrimoni Beneventano, Salernitano, e Napoletano, ficcome anche fece l'Imperador Errico IV. a Palcale II. non altro intefero se non di quelle Terre, e possessioni, che la Chiefa Romana, come patrimonio di S. Pietro, possedeva in queste nostre Provincie, che anche i nostri antichi chiamarono justitias Ecclefiæ (\*). Solo dunque l'Efarcato di Ravenna, Pentapoli, ed alcuni luoghi del Ducato Romano passarono nel dominio della Chiesa di Roma, riserbandosi il Rè Carlo la sovranità; anzi in Roma stessa, e nel Ducato Romano eranancora in quelli tempi rimafi vestigi della dominazione degli Imperadori d'Oriente, i quali tuttochè deboli vi tenevano tuttavia i loro Ufficiali, ed erano ancora riconosciuti per Sovrani, insinochè a' tempi di Lione III. succeffor d'Adriano, non si pose il Popolo Romano sotto la fede, e soggezione Rè Carlo, che vollero anche da Patrizio innalzare ad Imperador Romano. Niente dico dell'Isole di Sicilia, e di Sardegna non mai da Carlo conquistate, le quali furon lungamente possedute dagl'Imperadori Greci, infinchè i Saraceni non gliele rapirono.

Carlo adunque dopo aver in cotal guisa soddissatto il Papa, ed i Romani, sece ritorno al campo appresso Pavia, nè restandogli altra impresa, che di ridurre quella Città sotto la di lui ubbidienza, pose ogni ssorzo per impadronirsene, perche quella presa, essendo Capo del Regno, non restasse altra speranza a' Longobardi di ristabilirsi nelle Città perdute. La strinse per ciòpiù strettamente, e togliendole ogni adito di poter esser soccorsa: Desiderio che sin all'estremo proccurò disenderla, essendo la gente assista non men dalla same, che dalla peste, che tutta la consumava: sinalmente in quest'ana-

no:

(\*) Nel diploma della conferma, o fia precesso fatto da Ottone M. al Pontefice nel 962. rapportato dal Baronio An. 962. num. 3. espressamente ciò si legge in quelle parole: Sicari, & passimonium Beneventanum, & passimonium Calabria Superioris, & Inferioris. De Civinase ausem Benpolitanua cum Cassellis, & Tursiteriis, & Smithus, & infalis suis sibi persimentibus, siente ad cassem respicere videntur; met nan pastimonium Sicilia, si Dans nastrie

illud tradiderit manibus; finili modo Civitatem Cajetam, & Fundum cum onnibus ecrum pertinentiis, &c. Binio in Noticad Conc. Laseran. A. 1112. 1001. 7. Concell. par. 1. fol. 544. rapporta un confinile: precetto dell'Imperador Errico IV. fatto a Pascale II. ove pur si legge: Jurgurando sirmavit de Apostolici ipsius olta, & honore, de membres, de mala captione; de regalidus; esiam patrimoniis B. Pirri, & nominatim de Apulia, Calabria, Sicilia, Campamoque Principaus fuchis Sacramentis.

no 774. fu costretto di render la Piazza, se stesso, sua moglie, e i di lui sigliuoli alla discrezione di Carlo, che fattigli condurre tutti in Francia, finirono quivi i giorni loro in Carbia, senza che mai di loro si fosse inteso più parlare. Così Carlo in una fola campagna fi rendè padrone della maggior parte d Italia, manon gia di quelle Provincie ond'ora fi compone il nostro Regno, non del Ducato Beneventano, nè di quel di Napoli, nè dell'altre Città della Calabria, e de' Bruzi che lungamente si mantennero sotto la dominazione degl'Imperadori d'Oriente, come vedremo nel feguente

Ecco come cominciarono i Romani Pontefici a trasferire i Regni da Gente in Gente: quindi avvenne, che calcandofi con maggior elpertezza, e d. sterità le medesime pedate da loro successori, si rendessero a Principi tremendi : i quali per avergli amici, poco curando la fovranità de' loro Stati, e la propria dignità, so gettavansi loro insino a rendersi ligi, e tributari di quella Sede. Ecco ancora il fine del Regno de' Longobardi in Italia: Regno. ancorche nel suo principio aspro, ed incolto, pure si rendè dapoi così placido, e culto, che per lo spazio di ducento anni che durò, portava invidia a tutte l'altre Nazioni. Affuefatta l'Italia alla dominazione de' fuoi Rè, non più come stranieri gli riconobbe, ma come Principi suoi naturali; poichè essi non aveano altri Regni, o Stati collocati altrove, ma loro proprio paese era già fatta l'Italia, la quale per ciò non poteva dirsi serva, e dominata da itraniere genti, come fu veduta poi, allorchè fottoposta con deplorabili, e spessi cambiamenti a varie Nazioni, pianse lungamente la suafervitù. Questa era veramente cosa maravigliosa dice Paolo Warnefrido (o), 6 P. Warn. e con esso lui l'Abate di Wesperga, che nel Regno de' Longobardi non si fa- 3. cap. 8. ceva alcuna violenza, non fortiva tradimento, nè ingiustamente si spogliava, o angariava alcuno: non eran ruberie, non ladronecci, e ciascuno fenza paura andava ficuro, dove gli piaceva. I Pontefici Romani, e fopratutti Adriano, che mal potevano sofferirgli nell'Italia, come quelli che cercavano di rompere tutti i loro difegni, gli depinsero al Mondo per crudeli, inumani, e barbari, quindi avvenne che presso alla gente, e agli Scrittori dell'età seguenti, acquistassero sama d'incolti, e di crudeli. Ma le leggi loro cotanto saggie, e giufte, che scampate dall'ingiuria del tempo, ancor oggi fi leggono, potranno effer bastanti documenti della loro umanità, giu-Rizia, e prudenza civile. Avvenne a quelle appunto ciò, che accadde alle leggi Romane: ruinato l'imperio non per questo mancò l'autorità, erla forza di quelle ne' nuovi dominj in Europa stabiliti : rovinato il Regno de Longobardi, non per questo in Italia le loro leggi vennero meno.

CAP.

#### A P. V.

Leggi de Longobardi ritenute in Italia, ancorche da quella ne fossero stati scacciati: loro giustizia, e saviezza.

E leggi de' Longobardi, se vorranno conferirsi colle leggi Romane: il paragone certamente farà indegno, ma se vorremo pareggiarle con quelle dell'altre Nazioni, che dopo lo scadimento dell'Imperio, fignoreggiarono in Europa: sopra l'altre tutte si renderanno ragguardevoli, così se si considera la prudenza, e i modi, che usavano in istabilirle, come la loro utilità, e giustizia, e finalmente in giudicio de' più gravi, e saggi Scrittori, che le commendarono. Il modo che tennero, e la iomma prudenza, e maturità, che praticarono i Rè quando volevan stabilirle, merita ogni lode, e commendazione. Effi come s'è veduto, convocavano prima in Payia gli Ordini del Regno, cioè i Nobili e' Magistrati; poichè l'ordine Ecclesiastico non era da essi conosciuto, nè avea luogo nelle pubbliche deliberazioni, e nè meno la plebe, la quale come disse Cesare, parlando de' Galli, nulli adhibebatur confilio: si esaminava quivi con maturità, e discussione ciò che pareva più giusto, ed utile da stabilire: e quello stabilito, era poi pubblicato (a) Ug. Grot. da' loro Rè negli Editti. Maniera, fecondo il fentimento di Ugon Grozio (a) in Prolegom. forse migliore di quella, che tennero gl'Imperadori stessi Romani, le cui leggi dipendendo dalla sola volontà loro, soggetta a vari inganni, e suggettioni, cagionarono tant'incoftanza, e variazioni, che del folo Giustiniano, vediamo, d'una stessa cosa aver tre, e quattro volte mutato, e variato parere, e fentenza. Preffo a' Longobardi prima di pubblicarfi le leggi per mezzo de' loro Editti, erano dagli Ordini del Regno ben esaminate, e discusse; onde ne seguivano più comodi. Il primo, che non v'era timore di poterfi stabilire cosa nociva al ben pubblico, quando v'erano tanti occhi, e tanti savi, a' quali non poteva esser nascosto il danno, che n'avesse potuto nascere. Il secondo, ch'era da tutti con pronto animo offervato ciò che piacque al comun consentimento di stabilire. E per ultimo, che non così facilmente eran foggette a variarfi, fe non quando una caufa urgentiffima il ricercasse: come abbiam veduto essersi fatto da que Rè, che dopo Rotari fuccessero, i quali se non sucto periculo, e dopo lunga esperienza, conoscendo alcune leggi de' loro predecessori alquanto dure, ed aspre, e non ben conformarsi a' loro tempi renduti più docili, e culti, le variavano, e mutavano col configlio degli Ordini. Il qual sì prudente, e faggio coftume lodò anche, e commendò presso a' Sueoni popoli del Settentrione quella prudente, e saggia donna Brigida, a cui oggi rendiamo noi gli onon, che non fi danno fe non a' Santi.

Se si voglia poi riguardare la loro giustizia, ed utilità, e prima di quelle leggi accommodate agli affari, e negozi de' privati, ed alla loro ficurità, e culto-

ad bift. Got.

e cultodia, come fono i matrimoni, le tutele, i contratti, le alienazioni, i testamenti, le successioni ab intestato, la sicurezza del possesso: non po-

tremo riputarle se non tutte utili, e prudenti.

Per li matrimoni molte provide leggi s'ammirano nel libro fecondo di quel volume (b). L'ingenuo non s'accoppiava con la libertina, nè il nobile (b) LL. zoncoll'ignobile; quindi effendo i Rè collocati fopra la condizione di tutti, quelli gob. lib. 2. morti, le loro vedove non fi collocavan poi con altri, fe non eran di Regal 8. 9. dignità decorati. Ma Giustiniano prese Teodora dalla Scena con gran vituperio del Principato. Quelli che non eran nati da giuste nozze, non si creavano Cavalieri, non eran ammessi al Magistrato, anzi nè meno a render testimonianza. Le profuse donazioni tra' mariti, e mogli eran vietate: prudentissima su perciò la legge di Luitprando, colla quale su posto freno al dono matutino, che folevan i mariti fare alle mogli il mattino dopo la prima notte del loro congiungimento, che i Longobardi chiamavano morgongap (c); solevan sovente i mariti d'amor caldi, allettati da' vezzi (c) Vide delle novelle spose, donar tutto: Luitprando (d) proibì tanta profusione, Grot. in Lee stabilì, che non potessero eccedere la quarta parte delle loro sostanze. zico. E per gli esempi che rapporta Ducange, si vede, che per tutto l'undecimo il. Long. lib. 2. fecolo fù la legge offervata. Ed è veramente nuovo, e fingolare ciocchè ii. 4. l'Abate Fontanini nel suo libro contra il P. Germonio rapporta di alcuni atti, che pubblicò d'una notizia privata dell'anno 1162, nella quale fi legge, che un tal Folco da Cividale del Friuli dona a Gerlint fua moglie tutto il fuo, omnia sua propter pretium in mane quando surrexit de lecto. Gli adulteri erano severamente puniti; le nozze fra' congionti, secondo il prescritto, non men delle leggi civili, che de'Canoni erano vietate; e Luitprando (e) ifteffo rende a noi testimonianza, che fù mosso a vietarle anche (e) Luippe. con fue leggi: Quia, com'e' dice, Deo teste, Papa Urbis Romæ, qui in leg. 4. iii de omni Mundo caput Ecclesiarum Dei, & Sacerdotum est, per suam epistolam Prob. nupt. nos adhortatus est, ut tale conjungium fieri nullatenus permitteremus.

Alcuni s'offendono, che in questo secondo libro delle leggi de' Longobardi (f) si legga permesso il concubinato, vietandosi solamente, che in (f) Lt. Long. un'istesso tempo si possa tener moglie, e concubina, non altrimente, che lib.2. sit. 13. due mogli, essendo anche presso a' Longobardi vietata ogni poligamia. Ma tralasciando che quella legge su di Lotario, non già d'alcuno de' Rè Longobardi; questa maraviglia nasce dal non sapere che presso a' Romani il concubinato fu una congiunzione legittima (g), non pur tollerata, ma (s) L. f. qua permessa, ed era perciò detto semimatrimonium, e la concubina era chia- illust. C. ad s. G. Orf. mata perciò semiconjux (h), e lecitamente l'uomo poteva avere per sua compa- (b) Cujac, in gna , o la moglie , o la concubina , non però in un medelimo tempo , e mo- Parat. in glie, e concubina insieme, perche questa era riputata poligamia, non al- Pand, tit. de trimente se tenesse due mogli (i). Questo istituto su continuato anche dapoi- (i) V. Conchè per Costantino Magno l'Imperio abbracciò la nostra Religione, il quale nan. lib. 8. ancorchè ponesse freno al concubinato, non però lo tolse; ed appresso i Cri- comment.

Arnif. de jur. stiani Gonnub.

in Decret dift. 34. cap. 4. 6

stiani di più Nazioni d'Europa, per molti secoli sù ritenuto; di che fra gli altri ce ne rende certi un Concilio di Toledo, ove su parimente stabilito, che l'uomo fia Laico, fia Cherico d'una fola debba contentarfi, o di moglie, (k) Gratian. o di concubina, non già che possa ritenere in uno stesso tempo tutte due (k). Ma vietatofi poi nella Chiela latina a'Pr. ti affatto di aver moglie, ed in confeguenza di tener anche concubine, poiche eli Ecclefiaftici per la loro incontinenza non potevan vivere foli, fi ritennero le concubine : fù per isradicar quelto costume in varj Concilj severamente proibito loro di tenerle: non ebbero queste proibizioni gran successo, e furon di poco profito : rada era l'os-1ervanza ; ed i Preti non potevano a patto alcuno diftaccarfene : furono perciò replicati i divieti: non vi era Concilio che si convocasse, che con severe minaccie non inculcaffe fempre il medefimo, detestandosi il concubinato, e predicandosi peggior dell'adulterio, dell'incesto, e più grave d'ogn'altro vizio. Quindi nelle seguenti età il nome del concubinato, che prima era riputato una congiunzion legittima, f\u00e4 renduto odioso, ed orrendo in quella maniera, ch'oggi fi fente. Nel Regno d'Italia non pur presso a' Longobardi, ma anche quando passò sotto la dominazione de' Franzesi, durava ancora l'iftituto de' Romani. Appresso alcune altre Nazioni d'Europa era anche il concubinato riputato legittimo, e Cujaccio testimonia, che anche a' suoi tempi era ritenuto da' Guasconi, e di altri popoli presso i Pirenei (1). In Oriente per le Novelle di Basilio Macedone (m), e di Lione, sti il concubinato sinere diprifiè proibito; ma quelle non ebbero alcun vigore nelle Provincie d'Europa, come quelle ch'erano state sottratte dall'Imperio, ed ubbidivano a' loro Principi independentemente dagl'Imperadori d'Oriente: ciocchè meriterebbe un discor-Bassi. Maced. so a parte, ma tanto basterà per ciò, che riguarda il nostro istituto.

loc. cit. Audio Vascenes, 👉 Pyreneos. (m) Novel. apud Leunci. Jar. Gr. Rom. lib. 2. num. 2. 10m. 1. Prolegom. ad

hist. Got.

Intorno alle Tutele, furon dati favj provvedimenti: eran i Pupilli raccomandati ugualmente agli agnati, che a' cognati: ma de' Pupilli nobili il principal tutore era il Rè (n): Quindi appresso noi nacque l'istituto di darsi (n) Grot. in dal Rèil Balio a' Baroni, e prendersi da lui le lettere del Baliato. Davano ancora alle donne per la loro imbecillità un perpetuo tutore, ch'effi chiamavano Mundualdo, il quale s'affomigliava in gran parte al tutore ceffizio de' Romani Antichi, fotto la cui autorità eran fempre le donne di qualunque età fossero, ed ancorchè a nozze passassero: ond'è che ancor' oggi in alcuni luoghi del nostro Regno sia rimaso di loro alcun vestigio.

Ne' contratti, l'equità, e la giustizia sù unicamente ricercata: i contratti de' maggiori, diffinendo la maggior età nell'anno decim'ottavo, cran ben fermi, nè alle restituzioni soggetti. I creditori, ed i compratori erano ficuri di non esser fraudati, e delusi per le tacite Ipoteche, e per gli occulti fedecommessi ; imperocchè si facevan passare tutti i contratti, le vendite, i pegni, i testamenti stessi sotto gli occhi, ed avanti i Magistrati, ed al cospetto del Popolo. L'ordine di succedere ab intestato era semplicissimo: colui ch'era più prossimo in grado, era l'stesso che l'erede, eccetto solamente che i sigliuoli, e' lor descendenti erano preferiti a' genitori.

I giudici

. I giudici, che apprefio i Romani eran tratti in immenso con grave dispendio delle proprie sostanze, e cruccio dell'animo: oppò i Longobardi eran brevi, e meno travagliosi. La temerità de' litiganti era frenata da' pegni, e dalle pleggiarie. A' Giudici niente era più facile, e spedito:, nelle quistioni di fatto portava l'Attore i suoi testimonj, ed il Reo i suoi, e colni guadagnava, che dal fuo canto avea di lor maggior numero, ed an-, torità. Nelle cose dubbie, ed ambigue si ricorreva alla Religione de' giura. menti; questo si dava al Reo, ma con molto riguardo, cioè se produceva testimoni di provata fama, che deponessero, ed attestassero della di lui probità, e Religione, e che effi volentieri crederebbero al fuo giuramento (o). (o) V. Stra-Rade eran le quistioni di legge, e se pur accadevano, non dagli infiniti vo- vium bish. lumi degl'Interpetri, ma da' semplici, e piani detti delle lor leggi, dal. Jar. Coloni giusto, e dal ragionevole prestamente eran decise. Pronto era il remedio nelle perturbazioni di possesso, e subita la restituzione, andando il Giudice co' testimonj in su'l luogo a conoscer dello spoglio, e ad immantenente ripararlo.

Nella cognizion criminale de' delitti erano due cose saggiamente offervate. La violazione della ragione, e focietà pubblica, e di quella del privato. Per questo, due multe furono introdotte: coll'una si riparava al danno del privato, che chiamarono Wedrigeldium, cioè quel che fi dava per lo taglione; coll'altra fi riparava alla pubblica pace, che differo per ciò Fedra, e fi dava al Rè, o al Comune di qualche Città. Commenda Ugone Grozio (p) questo lor istituto di non spargere il sangue de' Cittadini per leggieri cagio. Grot in Preni, ma folo per gravissime, e capitali. Ne' minori delitti bastava, che per lego danaro fi componessero, "ovvero che il colpevole passasse nella servità dell' offelo, in cui s'era peccato.

I beni de' condannati erano falvi a' loro figliuoli, nè stavano foggetti a confiscazioni. Nelle cause criminali non ammettevano appellazioni, nè questo portò a Grozio alcuna maraviglia, come non debbono altri averla: poichè i Pari della Curia con fomma religione, e clemenza de' lor pari giudicavano. Quindi presso di noi nacque l'istituto, che le cause capitali de Baroni, non potesiero decidersi senza quelli, che diciamo Pares Curiæ.

I riti, e le folennità ch'essi usavano nelle manumissioni, e nell'adozioni eran conformi a' lor costumi seroci, e guerrieri. Le manumissioni come c'infegna Paolo Warnefrido fi facevano per faggittam, le adozioni per arma, siccome le alienazioni per glebæ festucæve conjectionem in sinum emptoris.

Dispiacque a molti quell'antica consuetudine de Longobardi, che in alcune cause dubbie, ed ambigue, e ne' gravi delitti se ne commettesse la decisione alla singular pugna di due, che chiamiamo duello. Fù veramente il duello antica usanza de' Longobardi, che poi passata in legge, sù per molto tempo praticata non pur da loro, ma da molte altre Nazioni, le quali da' Longobardi l'appresero. In farti l'istorie loro sono piene di questi duel-

Tom. I.

ád A. 632.

(r) Cuiac.

tionis did uf funt Christia

ni , tam in ci

in criminali-

ompi duelle

commi¶a.

li; e memorando fu quello di Adalulfo, che di adulterio aveva tentata la Re-(9) Sigon. gina Gundeberta (9), ed avutane ripulfa, per vendicarfene, ricorie al Rè Arioaldo suo primo marito, al quale accusandola falsamente, che insieme con Dato Duca della Toscana gl'insidiasse la vita, ed il Regno, fece imprigionare quella infelice Principessa. Di che osseso Clotario Rè di Francia, dal cui fangue discendeva, mandò Legati ad Arioaldo con gagliarde richieste di dover tosto liberarla; al che avendo il Rè risposto, ch'egli aveva cagioni giustiffime di tenerla prigione: e negando i Legati ciò che s'imputava alla Regina, affermando che mentivano gli Autori di tal'impostura; finalmente Ansoaldo uno di effi richiefe al Rè, che per duello il dubbio dovesse terminarsi. Vennero alla pugna Cariberto per la Regina, e l'impostore Adalulfo pel Rè, nella quale restando l'ultimo vinto, su la Regina liberata, e-rettituita al suo antico onore.Questo genere di purgazione su cotanto commendato presso a tutte le Nazioni, che Cujacio (r) dice, che anche fra Cristiani, così nelle Bb. de Find. cause civili, come nelle accusazioni criminali su il duello lungamente prasis 1. § fiam ticato, ed i nostri Franzesi Normanni, finchè tennero questo Regno, sovente versia: B. bec l'usarono. Era ben da' Rè Longobardi istessi riputato un'esperimento siero, genere purga- ed irragionevole; ma affuefatti que' Popoli lungamente a tal ufanza, e reputando minor male per placar l'ira, e lo sdegno di quegli animi seroci, commetter l'affare al periglio di pochi, che di vedere ardere di discordie civili le wilibus, quant intere famiglie, loro non parve grave, se non necessario il ritenerso. Luitprando Principe prudentissimo ben lo conobbe, ma ad esempio di Solone, bus causes, ré che dimandato fe egli aveffe date le migliori leggi che aveva faputo agli Atemiesi: rispose le migliori, che potevan confarsi a' loro costumi: così egli in una fua legge altamente dichiarò questi fnoi sensi, dicendo che ben'egli era incerto del giudicio di Dio, e molti fapeva, che per duello fenza giulta caufà restavan perditori, ma soggiunse: Sed propter consucudinem gentis nostræ (i) 25. 1. 1. Longobardorum legem impiam vetare non possumus (s). La Religione Cristia-23. 11. 9. de na tolle poi quella ulanza, ma non si veggono tolte le radici, onde con tanta facilità cotali effetti germogliano : ella è nata per ifradicarle interamente, ma noi medefimi flamo quelli, che le facciamo contrafto, e frapponghiamo impedimenti. La tollero poi gli altri Principi, e presso a noi l'Imperadore Federico II. e più severamente gli altri Rè suoi successori.

bomicid, liber.

Crimia.

Dispiacque ancora quell'altro genere di prova del ferro rovente, dell'ac-(a) y. Stru- qua fervente, ovvero ghiacciata (a); ma di ciò non debbono imputarii i foli vium bif. Im. Longobardi, ma tutte l'altre Nazioni d'Europa, e più i Cristiani nostri, i quali lungamente lo ritennero, e l'abbracciarono più tenacemente; imperocchè credettero derivare il costume da Mosè iltesso, il quale comandò. the si dasse alle donne imputate di stupro certa pozione per conoscere il loro fallo, o l'innocenza. Non fit danque maraviglia fe i Longobardi portando la cosa più avanti, ne stabilissero anche sopra ciò delle leggi, per le quali comandarono che per determinare le liti, fi fervillero anche de vomeri infocati, byvero dell'acqua fredda, o bellente. S'aggiunfe, perche l'error duraffe, e tak

costume si ritenesse, la credulità, e stupidezza degli uomini, i quali cran così persuasi, e certi di questa pruova, che sovente diedero facile, e sicura credenza a ciò che gli Storici, o altri, che se ne spacciavan testimoni ne favoleggiavano, e per cosa certa gliele descrivevano. Nè mancarono di raccontar fatti veramento strani, e maravigliosi, non perche essi veri fossero in realtà, ma prodotti da una fantalia sì fortemente accesa, che faceva lor vedere uomini posti dentro il fuoco non ardere, e buttati dentro i fiumi non sommergerfi. Celebre appresso gl'Istorici è quel fatto accaduto ne' tempi d'Ottone a quella innocente Contessa, che accusata falsamente dall'Imperadrice sua moglie, se ne purgo con un ferro rovente, da cui non su tocca.

[ I più accurati Scrittori riputano favolofi tutti questi racconti dell'Impe- Addizione ratrice Moglie d'Ottone, e della pruova del ferro rovente. Intorno a chè dell'Autore. fon da vedersi coloro, chè vengono rapportati da Struvio in Syntag. Hist.

Germ. in Ottone, pag. 371.]

Ma affai più celebre, e memorabile è quell'altro a' tempi d'Alessandro II. accaduto in Firenze di Pietro Aldobrandino, che uscì al cospetto di tutto il Popolo immune, e falvo dalle fiamme, onde acquiftonne il nome di l'ietre Igneo. Non fenza ragione adunque Federico Imperadore tra le fue leggi militari stabilì ancora, che questa pruova si praticasse nelle cause dubbie, come Radevico, e Cujacio \* testificano. Ma conosciutosi dapoi, seriamente penfandovi, la fua incertezza, e che molti innocenti ne riportavano pena maggiore diquella, che anche legittimamente convinti per rei non avrebbero potuto temere, e che all'incontro ne uscivan liberi, i colpevoli; e che contropno ardimento si pretendesse tentar i giudici divini: su da' Romani Pontesioi proibito. E Cujacio (u) rapporta, che questo costume, nella Lombardia cominciò prima di tutti gli altri paesi a mancare, e ad andare in disulanza. Presso a noi les. etc. Quell andò parimente in obblivione, ed ancorchè i Baresi lungamente ritenessero immen pri l'usanze de' Longobardi, onde il libro delle loro Confuetudini sti compilato; esolevis in pur confessano, che fin da' tempi del Rè Rugiero era già tal costume affatto Longobardia. mancato: Ferri igniti, aquæ fervantis, vel frigidæ, aut quodlibet judicium, quod vulgo paribole nuncupatur, a nostris civibus penitus exulavit (x).

Parve anche a molti fiero, e crudele quel costume di render cattivi i Bar. Rube, de Cristiani, e riceverne per la libertà riscatti, come s'è veduto che fecero co. Immenie. S. Crotonesi, e con altre genti delle Città, ch'erano in poter de' Greci loro nemici: del che altamente si quere ava S. Gregorio M. Ma questo costume. ficcome fu narrato nel precedente libro, era allora indifferentemente da tutti praticato: nè mancano Scrittori che lo difendono per giulto.

Per queste cagioni leggiamo noi ne'più gravi Autori cotanto commen-

culum aqua ferventis, vel frigida, vel laminæ candentis, quo etiam diù usi sunt Christiani, ducto more, argumento nescio an bono, a porione illa, quam flupri i militares Fridérica Impératoris apudikainfimulaçis mulicribus dari juffic Moles , I devienm, QUIAC, lié, 1, de Fend. toc. cit.

\* Tertium genus purgationis est peri- | quod usque eo processit, ut & leges scripta juberent adhiberi ignitos vomeres, vel aquam frigidam, auc calidam litium dirlmendarum qaula, ut Longobarda lape 82

darsi sopra tutte le straniere Nazioni la Longobarda, per gente savia, e prudente, e che meglio di tutte le altre avesse saputo stabilire le leggi, con (y) Ugo "tanta perizia ed avvedimento dettate. Niente dico di Grozio (y) che perciò Grot. in Pro- tante lodi Pattribuisce, niente di Paolo Warnefrido. Guntero Secretario che logom, ad bif. fit di Federico I. Imperadore, e famoso Poeta di que' tempi, così nel suo Ligurino cantò de' Longobardi.

Gens altuta, sagax, prudens, industria, solers,

Provida consilio , legum , Jurisque perita.

Nè lo stile, con cui surono quelle leggi scritte è cotanto insulo, ed incolto come pur troppo lo riputarono i nostri Scrittori: ben furono elle giudicate dall'incomparabile Grozio degno foggetto delle fue fatiche, e de' fuoi elevatifimi talenti : aveva ben egli apparecchiato loro un giusto commentario, ficcome dell'altre leggi dell'altre Nazioni Settentrionali, così ancora di queste de Longobardi. Ma pur troppo presto tolto a noi da immatura morte, (x) Questo non potè persezionarlo. E bensì a noi di lui rimaso un Sillabo (z) di tutti Siliado li leg. i nomi, e verbi, ed altri vocaboli de' Longobardi, per cui fi fcuoprono ge appresso i molti abbagli presi da' nostri Scrittori, che voltero interpretarle : e Giaco-Gossui Grozio. mo Cujacio (a) ne' suoi libri de' Feudi, i quali in gran parte da queste leg-(a) Cujac. gi dipendono, fovente ne mostra molte voci delle medesime reputate dalla de Rend. lib.1. comune schiera per barbare, ed incolte, ed a cui diedero altro senso: essere o greche, o latine, o dipendere con perfetta analogia da queste lingue: così quella voce arga, che s'incontra spesso in queste leggi, riputata barbara, e che i nostri vogliono che significhi cornuto, come fra gli altri espose Maxilla nelle Confuetudini di Bari (b), che da queste leggi in gran parte derivano, presto a Paolo Warnefrido (c), non significa altro che inerte, scimunito, stupido, & inutile, e la voce deriva dal Greco apròs, che appò i Greci fignifica lo stesso, come dice Cujacio (d), e lo conferma coll'autorità di Diest Longobar dimo. E ciò che sovente occorre in questi libri astalium facere, non vuol dir altro che ingamnare, e mancare al Principe, o al Commilitone del suo ajuto, e foccorfo, mentre nella pugna ne-tiene il maggior bilogno, ed è in periglio di vita. Così ancora farsi una cosa asso animo, come sovente leggiamo in queste leggi, da voce latinissima deriva, chè il medesimo, che d'animo vafro, ed ingamevole: Plauto in Penulo.

Mea soror ita stupida est sine animo asto.

Ed: accio appresso Nonio:

Nisi ut asta ingenium lingua laudėm-

Parimente quell'altra voce Strige, che in quelte leggi s'incontra, e che (d) Cujac. presso a Festo à l'istesso, che malesica, si ritrova ancora in Plauto-in Pjeudolo.

> Strigibus vivis convivis intestinaque exedunt. che i Longobardi con voce propria della Nazione chiamarono anche: Masca, ed oggi noi chiamiamo Maga, o Strega.

L'uso del talenone dichiarato da Festo, Vegezio, ed Isidoro, viene

(b) Maxilla CON net. Bar, rub. de Arga. Iftud derum, 👉 idem importat , quod vocure Aliquem CAT DAS MIB. Vedi Carlo Du-Fresne in Lexic. Latinobanbar.

(c) Paul. Warnefr. 16.6. cap. 8. les. cit.

anche nettamente spiegato da queste leggi (e). Il talenone, come anche (e) LL. Lonfpiega la legge, non era altro, che una trave librata sopra una forca di gob; lib. 2. tit. legno, per la quale fi tirava con fecchi l'acqua da' pozzi.

Il chiamare le donne non cafate vergini in capillo, non altronde deri- 24. va, che dall'istituto de' Romani, i quali distinguevan le vergini da quelle, che avean contratte nozze, perche queste velavano il lor capo, ed all'incontro le vergini andavan scoverte, e mostravano i loro capelli.

Galeno credette che i cavalli, e, toltone i cani, ogni forta di quadrupedi non poteffero effer mai rabbiofi. All'incontro Abfirto, e Hierocle Mulomedici (f), e Porfirio ancora contra il fentimento di Galeno scriffero, che po- (f) De' Mutevan ancora quelli effer rabbiofi. I Longobardi in queste loro leggi (g) ri- lomedici vecevettero l'opinione di costoro, e rifiutarono come falsa quella di Galeno. fredo nel Molt'akri confimili vestigi di loro erudizione si scorgono in quelle, e molte cod. Tr. sotto altre voci di questo genere, che ad altri sembrano barbare, quando traggon il iii. de Curla loro origine dalla greca, o latina lingua, e fono sparse in questi libri, che fu publico.

non accade quì tesser di loro più lungo catalogo ciascuno per se potrà nume. non accade quì tesser di loro più lungo catalogo: ciascuno per se potrà avver- gebar. de Pautirle, e potrè anche offervarle nel Sillabo, che ne fece Grozio, del quale perio. 1.2. poc'anzi fi fece da noi memoria.

Leggi Longobarde lungamente ritenute nel Ducato Beneventano, e poi disseminate in tutte le nostre Provincie, ondora si compone il Regno.

Eminenza di queste leggi sopra tutte le altre delle Nazioni straniere, e la loro giustizia, e sapienza potrà comprendersi ancora dal vedere, che discacciati che furono i Longobardi dal Regno d'Italia, e succeduti in quello i Franzesi, Carlo Rè di Francia, e d'Italia lasciolle intatte; anzi non pur le confermò, ma volle al corpo delle medesime aggiungerne a tre proprie, che come leggi pure Longobarde volle, che toffero in Lombardia, e nel retto d'Italia, che a lui ubbidiva, offervate.

Egli ne aggiunse molte altre agli Editti de' Rè Longobardi suoi predeceffori, che stabilì non come Imperadore, o Rè di Francia, ma come Rè d'Italia, ovvero de' Longobardi. E ficcome la legge Longobarda non ebbevigore presso a' Franzesi, così ancora la legge Salica o Francica non su da Carlo, nè da fuoi fuccessori introdotta in Italia; onde si vede l'error del Sigonio (h), il quale tre leggi vuole, che nell'Imperio de' Franzesi fiorissero in Italia: la Romana, la Longobarda, e la Salica. Senonse forse volesse in- do R Ital, lib. tendere, che appò i foli Franzefi che vennero con Carlo in Italia, quella aves. 8. fe forza, e vigore. Pipino fuo figliuolo, e fucceffore nel Regno d'Italia. e gli altri Rè, ed Imperadori che gli fuccederono, come Lodevico, Lotario, Ottono, Corrado, Errico, e Guido, non pur le mantennero intatte, ed in vigore, ma altre leggi proprie v'aggiunsero; e quindi nacque che l'antico Compilatore di queste leggi raccolse in tre libri non pur le leggi di que' cinque Rè. Longobardi, ma anche quelle di Carlo M. e degli altri fuoi Y y . 3

Digitized by Google

fuccessori insino a Corrado, che come Signori d'Italia le stabilirono, le qua-

li tutte, leggi Longobarde furon dette.

Ma presso di noi per altre più rilevanti cagioni surono mantenute, e lungamente offervate. Nel Ducato Beneventano, che abbracciava la maggior parte di queste nostre Provincie, che ora compongono il Regno, sotto i Rè Longobardi loro autori, furono con fomma venerazione ubbidite. Questo Ducato ch'era ancor parte del Regno loro, si reggeva colle medesime leggi. I Rè aveano la sovranità di quello, ed i Duchi che lo governavano erano a loro subordinati, e Desiderio ultimo Rè vi avea creato, come s'è detto, Duca Arechi suo genero. Ma mancati in Italia i Rè Longobardi, non per questo mancarono nel Ducato Beneventano i Duchi; anzi Arechi, come diremo nel feguente libro, toltafi ogni foggezzione de' Franzefi, lo resse con assoluto, ed independente Imperio. Volle di Regali insegne ornarsi con scettro, corona, e clamide, e farsi ungere, ed elevare in Principe sovrano, lo mantenne perciò esente da qualunque altra dominazione; onde maggior piede, e forza presero in questo Ducato le leggi Longobarde, le quali poi fi ritennero costantemente da tutti i Principi Beneventani successori. E diviso dapoi il Principato, e moltiplicato in tre, cioè nel Beneventano, Salernitano, e Capuano, che abbracciavano quasi tutto il Regno, muggiormente si diffusero le leggi Longobarde. Il Ducato Napoletano, e le altre Città della Calabria, e de' Bruzj, Gaeta, ed alcune altre Città maritime, che anche dapoi durarono per qualche tempo fotto la dominazione de' Greci, ricevettero più tardi queste leggi. Questi luoghi, come soggetti agl'Imperadori d'Oriente, fi governavano colle leggi loro; e quali queste si fossero, sarà esaminato nel settimo libro, ove delle loro Novelle, e delle tante loro Compilazioni faremo parola. Ma discacciati che ne furono i Greci da' Normanni, e ridotte tutte queste Provincie sotto il dominio d'un solo: i Normanni a' Longobardi succeduti, ritennero le loro leggi, e le diffusero per futto, anche nelle Città, che essi tolsero a' Greci, come vedremo ne' seguenti libri; onde avvenne che dall'essere state queste leggi mantenute in Italia sotto altri Principi, che non erano Longobardi, lungamente quelle durassero, e mettessero più prosonde radici in queste nostre Provincie. Quindi avvenne ancora, che sebbene si lasciassero intatte le leggi Romane, e che ciascuno potesse vivere sotto quella legge, o Romana, o Longobarda ch'e' fi eleggesse (i); nulladimeno per più secoli la fortuna delle Longobarde fù tanta, che bisognò, che le Romane cedessero. Poichè essendo in Italia, e nelle nostre Provincie introdotti in più numero i Feudi, e per conseguenza più Baroni, i quali non con altre leggi vivevano, che con quelle de' Longobardi: si fece che tutti i Nobili, al loro esempio, viveffero colle medefime leggi; onde toltone gli Ecclefiastici, i quali anche per esecuzione dell'Editto di Lodovico Pio (k), viveano (di qualunque Nazione si fossero) colle sole leggi de' Romani, queste appò gli altri, come per Remano vivit, tradizione, e come per antico costume ebbero uso, e vigore; ed essendo-

(i) In LL Longob. lib. 2. zh 58.

(A) Ed. Lud. Pii in LL. Longob. lib. 3. 1. 47. In LL. Ripuar. cap. Beclifia jure

fi per l'ignoranza del secolo trascurati tutti i Codici, ove eran registrate, si rimastro presso alla gente vulgare, ed ignobile, la quale così nelle leggi, come nell'usanze è l'ultima a deporre gli antichi istituti de' loro maggiori,

come più minutamente vedremo ne' feguenti libri.

E quindi parimente nacque, che nel nostro Regno a riguardo delle nuove Costituzioni, che s'introdussero dapoi da altri Principi Normanni, Suevi, e Franzesi: la legge Longobarda su detta Jus commune, siccome quella de' Romani (1); ma con questa differenza, che il Jus commune de' Longobardi era il dominante, ed in più vigore: quello de' Romani di minor auto. Guliel. Purirità, ed al quale ricorrevasi quando mancassero le Longobarde: e ciò nemmeno fempre, ed indistintamente. Per questa cagione avvenne ancora, che la legge Longobarda fosse allegata ne' Tribunali, commendata da tutti, e riputata fonte ancora dell'altre leggi, che si andavano da' nuovi Principi stabilendo. Così veggiamo che i Pontefici Romani spesso ne' loro decreti se ne vallero, e l'approvarono (m). La legge Feudale, che oggi appreffo tutte (m) Gregor. le Nazioni d'Europa è una delle parti più nobili del Jus commune, non al- c. devotif. 12. tronde, che dalle leggi Longobarde ricevè il sostegno, e sopra le quali è sondata, come non folo fra' nostri scriffero Andrea d'Isernia, ed il Vescovo Liparulo, ma l'avvertì ancora l'incomparabile Ugon Grozio.

Le Costituzioni stesse di Federico II. del nostro Regno, quasi tutte dalle leggi de' Longobardi procedono, come, oltre a' nostri, scrisse anche Grozio (n), ed è per se medesimo palese. Le Consuetudini di Bari dalle leggi (s) Grot. in Longobarde derivano, come diremo, quando della Compilazione di quel Prolegom ad.

volume ci tornerà occasione di favellare.

Ma ciocchè non dee tralasciarsi, e che maggiormente fa conoscere l'an Regno Neapotorità loro, ed il credito, col quale lungamente si mantennero in queste nostre litano, Siculo-Provincie, egli è il vedere, che restituita già la Giurisprudenza Romana nell'Accademie d'Italia ne tempi di Lotario II. dopo l'avventurofo ritrovamento à Federico II. delle Pandette in Amalfi, e posto ancor piede nella nostra Accademia a' tem- colletta 2 pend pi dell'Imperador Federico II. non per questo mancò l'uso, e l'autorità delle degibus Lonmedesime. Anzi i nostri Scrittori allora più che mai posero la maggior cura, gobarderum, e fludio in commentarle; non altrimente che fecero Gregorio, ed Ermogeniano, i quali allora compilarono i loro Codici, per li quali proccurarono che l'antica Romana Giurisprudenza non si perdesse, quando videro che Costantino M. colle nuove leggi tirava a distruggere l'antiche de' Romani gentili. Così veggiamo che le fatiche postevi da Carlo di Tocco commentandole, non furon fatte, se non a tempo di Guglielmo Rè di Sicilia; e quell'altro Commento ch'abbiamo delle medefime d'Andrea da Barletta Avvocato. Fiscale, che su dell'Imperador Federico II. mostra più chiaramente, che sino a'tempi di questo Principe, le leggi Longobarde nel nostro Regno alle Romane erano superiori; e più ancora ne' tempi posteriori, per l'altro che vi fece Biase da Morcone, che fiori sotto il Rè Roberto.

Nella confiderazione della quali cole se per un poco si soffero fermati i nostri

beft. Get. Jam vero , gna in i nostri Scrittori, a' quali l'istoria su sempre inimica, e che non sece loro distinguere i tempi, come in ciò si conveniva: non avrebbono ricolmi i loro Commentari d'infinite sciocchezze, insino a dire (non sapendo quali si sosfero gli Autori di queste leggi) ch'elle surono fatte da certi Rè, che si chiamavano Longobardi, cioè l'ugliesi, i quali venuti dalla Sardegna, prima si fermarono nella Romagna, ed indi passarono nella Puglia, come scrissero Odosredo, Baldo, Alessandro, e Francesco di Curte, e quel ch'è più strano, seguitati da Niccolò Boerio, che volle più tosto credere a questi sogni, che dare orecchio alla vera Istoria.

Nè Luca di Penna, seguitato dapoi, come spesso accade, inconsideratamente da Caravita, Maranta, Fabio d'Anna, e da altri nostri Scrittori, avrebbe avuta occasione di declamar tanto contra il Jus de' Longobardi, e di chiamarlo afinino, barbaro, ed incolto, e fece più tofto che legge. Egli diceva così, perchè non seppe distinguere i tempi, ne' quali scriveva, da' fecoli trafcorfi, ne' quali queste leggi furono reputate le più colte, e prudenti di quante mai ne fiorissero in Italia: e' scrisse ne' tempi ultimi sotto il Regno di Giovanna I. dalla quale nell'anno 1366. fù creato Giudice della Gran Corte, quando avanzandosi sempre più l'autorità, e lo splendore della legge Romana, cominciava già fra gli Avvocati a disputarsi qual delle due leggi dovesse prevalere; onde è che egli trovando altri, che contra il fuo fentimento, contendevano a favor delle Longobarde, fi fcagliava contro di loro, cumulando di tante ingiurie queste leggi. E non fù, se non a' tempi degli Aragonefi, che queste leggi dal nostro Regno finalmente con disusanza mancassero affatto, e le Romane si restituirono, come buon testimonio è a noi Matteo degli Afflitti, il quale fe bene dica, che a' fuoi tempi non vide mai, che ne' nostri Tribunali le leggi de' Longobardi prevalessero a quelle de' Romani, testifica però di avere intefo dagli Avvocati vecchi, che ne' tempi antichi fù offervato il contrario. Ma delle vicende, e varia fortuna di queste leggi, non mancheranno nel progresso di questa istoria più opportune occasioni di lungamente ragionare.

### CAP. VL

### Della Politia Ecclesiastica.

Le Chiese d'Occidente si videro in questo ottavo secolo in grandi disordini, e quella di Roma, che dovea esser chiaro esempio per l'aktre, su la più disordinata. Morto che su Paolo nell'anno 767, invase la Cattedra Costantino firatello di Totone Conte di Nepi; questi con violenza, e per via di trattati si sece prima elegger Papa; e poi secesi ordinar Sottodiacono, Diacono, e Vescovo: alcuni Ufficiali della Chiesa di Roma, non potendo soffrire

foffrire questa violenza, ricorsero a Desiderio Rè de' Longobardi, ed avendo ottenuto braccio, ritornarono a Roma con una truppa di genti armate. Totone gli affalì, ma nel combattimento effendo rimafo uccifo, Costantino fu scacciato, ed in suo luogo su eletto Filippo Sacerdote, e Monaco; ma non effendo itato trovato abile al polto, fu coltretto ritirarli in un Monalterio, e Stefano IV. fù di comun confenso eletto nel mese d'Agosto dell'anno 768. Dopo la costui elezione, Costantino su ignominiosamente deposto, e trattato d'una maniera crudele, fu posto prigione, e gli surono cavati gli occhi: Stefano non trovandosi ben sicuro, inviò un Deputato in Francia, a fine di far regolare quanto apparteneva agli affari della Chiefa di Roma. Carlo, e Carlomanno a'quali il Deputato, dopo la morte del loro padre Pipino, consegnò le lettere, inviarono dodici Vescovi in Romà, i quali adunatifi in un Concilio con un Vescovo d'Italia, confermarono Stefano, e dichiararono nulla l'ordinazione di Costantino. Stefano restò pacifico possesfore di questa Sede; ma poi inforte per l'elezione dell'Arcivescovo di Ravenna, e per altre cagioni rapportate di sopra, gravi discordie tra lui, e Desiderio; questi portando l'assedio a Roma, esercitò ivi tanto rigore, che il Papa pien di spavento se ne morì il primo di Febbrajo dell'anno 772. las-ciando fucceffore Adriano.

Non minori disordini accadevano nell'elezione delle altre Sedi minori. I favori de' Principi, le violenze, i negoziati, e le simonie vi aveano la maggior parte. La disciplina era quasi che all'intutto mancata: vi era molta ignoranza, e molta licenza fra i Vescovi, e fra i Cherici. Non vi era disfolutezza, che non commettevasi, tenevano femmine in casa, andavano alla guerra, si arrollavano alla milizia militando sotto gli altrui stipendi; e scotendo il giogo, non ubbidivano più a' loro Vescovi. I Pontesici Romani divenuti potenti Signori nel temporale per la donazione fatta alla Chiesa di Roma da Pipino, e da Carlo suo successore, cominciarono sopra i Principi a stendere la loro potenza: Zaccheria per aver avuto gran parte alla translazione del Regno di Francia ne' Carolingi, ed Adriano del Regno d'Italia, ne' Franzesi, reseli tremendi. Si pensava con maggior sollecitudine alle cose temporali, che alle divine, e sacrate; e seguitando gli altri Vescovi il loro esempio, venne a corrompersi, ed a mancare assatto l'antica disciplina.

Dall'altro canto i Principi del secolo vedendo tanta corruzione, s'affaticavano a tutto potere alla riforma del Clero, e della Chiesa; ed oltre a ciò, dandosi
loro così opportuna occasione, s'intrigavano molto più che prima nell'elezione
de' Vescovi, e degli altri Ministri della Chiesa, ed a disporre delle loro entrade.
Lione Isaurico, e gli altri Imperadori d'Oriente suoi successori, volevano esser
tenuti per Moderatori non meno della politia Ecclesiastica, e della disciplina,
che de' Dogmi ancora: promulgavano Editti intorno alla adorazione dell'Immagini, e toltone il solo ministerio del sacrificare, essi volevan esser
riputati i Monarchi, e' Presidenti delle Chiese; presidevano a' Sinodi, e lor

 $\mathbf{Z}\mathbf{z}$ 

Tom, I.

Digitized by Google

davano vigore: davano le leggi, e componevano gli ordini Ecclefiaffici: foprastavano alle liti, ed a' giudici de' Vescovi, e de' Chorici, alle elezioni che doveano farsi nelle Sedi vacanti, e ne' fuffragi che doveano darsi: trasferivano i Vefcovi da una Sede ad un'altra : abbaffayano , ed innalzayano le Cattedre a lor modo, dal Vescovado al Metropolitano, ed Arcivescovado: disponevano essi i gradi, ed i Troni per la gerarchia: partivano le Diocesi a lor modo, ed ergevano le Chiese in nuovi Vescovadi, o Metro-Quindi cominciossi il disegno d'attribuire al Patriarcato di Costantinopoli molte Chiese con toglierle a quello di Roma, siccome nel seguente secolo fii ridotto a compimento, le tolfero infra l'altre, come diremo a fuoluogo, la Sicilia, la Calabria, la Puglia, e la Campania, le quali quel Patriarcato ritenne, finchè per l'opera de' nostri Normanni, e particolarmente del nostro Rogiero I. Rè di Sicilia, non si fossero restituite a quello di Roma: maggiori stravaganze si videro ne' seguenti tempi nella declinazione del loro Imperio, quando proccurarono interamente fottopporre il Sacerdo. (a) Filosac. zio all'Imperio, intorno a che potranno vedersi Giovanni Filosaco (a), e de Sacr. Epife. Tommasino (b), che distesamente ne ragionano.

39 lib, 2.in U.

Longob.

I Principi d'Occidente, ancorchè non osassero tanto, nondimeno collo (6) Tomafin. spezioso pretesto di riparare alla dissormità del Clero, ed alla perduta disci-Pet. dife. plina s'intrigavano affai più di ciò che importava la protezione, e la tutela 1. 1. 1. 6. 52. delle lor Chiese; anzi ne' primi anni di questo secolo, non meno che gli Ecclesiastici, deformarono lo Stato di quelle. Carlo Martello dopo aver preso il governo del Regno di Francia, in vece d'apportar rimedio a' difordini, che regnavano, si pose in possesso de' beni delle Chiese; donò le Badie, ed i Vescovadi a' Laici; distribuì le decime a' soldati; e lasciò vivere gli Ecclefiaftici, ed i Monaci in maggiore diffolutezza.

> In Italia, ed in queste nostre Provincie, che ubbidivano a Duchi di Benevento, i Rè, ed i Duchi Longobardi per le continue inimicizie, che tenevano co' Romani Pontefici fautori prima de' Greci, e poi de' Franzesi, cagionarono non minore deformità. Il Rè Defiderio per le contese avute col Pontefice Stefano IV. intorno all'elezione fatta da lui di Michele in Archivescovo di Ravenna, fatto scacciare dal Papa: per vendicarsene fece cavar gli occhi a Cristofano, ed a Sergio uomini del Papa, e poi fece anche morir Cristofano, ed intimorì di maniera il Papa, che l'accellerò la morte.

Furono i Longobardi non meno che i Goti, e gl'Imperadori d'Occidente fuoi predeceffori, molto accorti a ritenere tutti i diritti, che lor dava la ragion dell'Imperio. Il dichiarare le Chiefe per Asili, e prescriver le leggi per quali delitti poteffero i fudditi giovarfi dell'afilo, e per quali il confugio ad effi non giovasse, era della loro potestà. Il Rè Luitprando, imitando gl'Imperadori (e) L, 2, De d'Occidente, de quali ci restano molte loro Costituzioni nel Codice di his qui ad Ecol. Teodofio, e di Giustiniano a ciò attinenti : stabilì ancor egli, che gli omiconfuciunt. tit. cidi, ed altri rei di morte non potessero giovarsi dell'asilo (c). Impone

a' Vescovi, Abati, e ad altri Rettori delle Chiese, o Monasteri, di non ricettarglis. ricettargli, di non impedire il Magistrato secolare volendogli estrarre, e se daranno mano a fargli fuggire, o occultargli, ovvero ad impedire, che non fiano estratti, loro si prescrive ancora pena pecuniaria di 600. soldi (d). (d) z. 4. eie. Ritennero ancora i nostri Rè Longobardi la ragione di stabilire leggi sopra ili 39. lib. 2. i matrimonj (e), di vietargli con chi l'onestà, o parentela, o affinità recava (e) Launoimpedimento : diffinire l'età di contraergli : dichiarare l'illegittimità delle jus Regio in nozze, degli sponsali, e della prole, e di stabilire tutto ciò che riguarda il part. 3. art. 2. maggior decoro, ed onestà di quelli; com'è chiaro dalle loro leggi (f).

Gl'Imperadori d'Oriente a' quali ubbidivano in questi tempi il Ducato (f) LL. Lon-Napoletano, gran parte della Calabria, e della Puglia, e molte Città ma- iii. de probiritime di queste nostre Provincie parimente inimici de' Romani Pontesici, bicis nupriis » esercitavano sopra le Chiese delle Città a lor soggette assoluto arbitrio. Co- lib. 2. tit. 1. stantino, e Lione suo figliuolo volevano far valere in quelle i loro Edittiper de sponsallo. Pabolizione delle Immagini: non vollero far ammettere Paolo eletto Vescovo di Napoli come aderente al Pontefice, e fecero che i Napoletani non lo ricevessero dentro la lor Città. Nè sti veduta maggior disormità nella Chiesa di Napoli, che in questi tempi: si vide nel medesimo tempo Stefano, che n'era Duca, e che come Ufficiale dell'Imperadore teneva il governo del Ducato, morta fiia moglie, effere stato eletto Vescovo, e non deponendo l'antica carica, amministrare insieme le umane, e le divine cose. Morto che fù, e fucceduto nel Ducato Teofilatto fuo genero, dovendofi venire all'elezione del nuovo Pastore, Esprassia figlinola di Stefano, e moglie di Teofilatto crucciata contra il Clero, che avea mostrato della morte di suo padre gran contento, ed allegrezza: giurò che non avrebbe fatto eleggere niun di loro per Vescovo; ed il Duca suo marito, sia per non contristarla, o per avarizia, faceva perciò differire l'elezione; tanto che i Napoletani attediati della lunga vedovanza della lor Chiefa, andarono uniti infieme, e Clero, e Popolo a gridare avanti il Ducal palagio, che loro daffero per Vescovo chi volevano. Allora Esprassia tutta d'ira, e di furore accesa prese dal Popolo un uomo laico, chiamato Paolo, e loro il diede per Vescovo: nè alcuno avendo ardire di contraftarle, prefero Paolo, lo tofarono, e l'effero Vescovo, il quale gito a Roma, il Pontefice per la corruttela del secolo non ebbe alcuna difficoltà di confecrarlo, e confermarlo (g).

In tanta corruttela, ed essendo giunte le cose in tale estremità, si scos- de Epis Neap. sero finalmente non meno i Prelatidella Chiesa, che i Principi del secolo a dar- Epis, Neap. As. vi qualche riparo: in Francia morto Carlo Martello, avendosi diviso il Re- 795. gno Carlomanno, e Pipino suoi figliuoli, benchè non avessero la qualità di Rè, formarono il disegno di operare in guisa, che fosse in qualche modo riformata la disciplina. Carlomanno Principe d'Austrasia sece nel 742, convocare un Concilio in Alemagna, e vi pubblicò col consenso de Vescovi molti regolamenti per riforma della disciplina, e de' costumi: vietò agli Ecclesiastici d'andare alla guerra: ordinò a' Curati di essere sottomessi a' loro Vescovi: fece degradare, e mettere in penitenza alcuni Ecclesiastici con-

 $Zz_{2}$ 

(g) 10. Diac.

vinti di delitti d'impurità; e nell'altra Adunanza, che l'anno feguente fecetenere in Lestines vicino a Cambray, oltre di aver confermato tutto ciò, vietò ancora gli adulteri, gl'incesti, i matrimoni illegitimi, e le superstizio-

ni pagane.

Pipino Principe di Neustria si affaticò parimente dal suo canto perchè la disciplina Ecclesiastica fosse riformata: fece tener un' Adunanza di 23. Vescovi, e molti Grandi del Regno in Soisson nell'anno 744, nella quale furono confermati & Canoni de' Concilj precedenti, ed ordinato, vhe inviolabilmente fossero osservati : che in ogni anno dovessero convocarsi i Sinodi : che i Sacerdoti dovessero esser soggetti a' loro Vescovi: che i Cherici non potelfero aver femmine nelle lor case, eccettuatene le loro madri, sorelle, e nipoti; nè i Laici vergini a Dio facrate, Ne' seguenti anni 752. 755. 756. e 757. furono tenute altre confimili Adunanze, nelle quali fi, stabilirono altri, regolamenti sopra i costumi. E Carlomanno sopra ogn'altro quasi ogni anno. fece tener queste Adunanze · nelle quali parimente furono stabiliti molti Capitulari per mantenere la disciplina, rinovando gli antichi Canoni, e facendo, de' nuovi regolamenti fopra i pressanti bisogni della Chiesa. Queste Adunana. ze non erano propriamente Concili: elle non erano, composte solamente di Vescovi , ma eziando di Signori , e di Grandi del Regno convocati da l' Principi. I Vescovi stendevano gli articoli per la politia Ecclesiastica, edi i Signori perquello apparteneva allo Stato; e poi erano autorizzati, e pubblicati da' Principi, affinche aveffero forza di legge. Questi Articoli erano. chiamati Capitoli, ovvero Capitolari. E questa su la maniera, colla quale; era regolata la disciplina della Chiesa di Francia, e di Alemagna sotto la seconda stirpe di que' Rè in questo secolo.

In Italia furono parimente da alcuni Pontefici Romani stabiliti molti Canoni per riparo della caduta disciplina. Papa Zaccheria tenne perciò due Concilj in Roma, uno nell'anno 743, composto d'intorno a quaranta Vescovi d'Italia, ove sit rinovata la proibizione fatta tante volte a' Vescovi, a' Saccerdoti, ed a Diaconi di abitare insieme con semmine, e dati altri provvedimenti; l'altro nel 745, composto di sette Vescovi, e d'alcuni Sacerdoti, dove surono discusse alcune accuse fatte a' Vescovi, e trattati alcuni Dogmi intorno all'idolatria, e dichiarato che molti Angioli che venivano invocati, erano i loro nomi ignoti, e che non si sapevano se non i nomi di trè, cioè Michele, Rassaele, e Gabriele. Anche in Aquileja Paolino suo Vescovo nell'anno 791, tenne un Concilio, ove dopo una confessione di Fede stabili quattordici Canoni sopra la disciplina de' Cherici, sopra i matrimoni, e so-

pra le obbligazioni delle Monache, e sopra altri bisogni.

In Oriente, dapoi che l'Imperadrice Irene prese il governo dell'Imperio, si pensò a ristabilir la disciplina: prese risoluzione di far ragunare un muovo Concilio per esaminare ciò che l'altro fatto tenere da Costantino Copronimo nell'anno 753. avea stabilito intorno al culto delle Immagini. Ne diede ella avvisa al Pontesice Adriano, che vi condescese, e vi mandò due

Digitized by Google

Sacerdoti.

Sacerdoti per tenervi il fuo luogo. L'Adunanza del Concilio cominciò in Cofiantinopoli nell'anno 786. ma effendo fiata turbata dagli Ufficiali dell'esercito, e da soldati eccitati da' Vescovi opposti al culto delle Immagini, sti trasserita in Nicea l'anno 787.

I Legati del Papa vi tennero il primo luogo: Tarafio Patriarca di Coflantinopoli il fecondo: i Deputati de' Vescovi d'Oriente il terzo: dopo effi Agapeto Vescovo di Cesarea in Cappadocia, Giovanni Vescovo di Eseso, Costantino Metropolitano di Cipri, con 250. Arcivescovi, e Vescovi, e più. di cento Sacerdoti, e Monaci. Vi affisterono ancora due Commessari del-Pimperadore, e dell'Imperadrice, ed in più azioni fù lungamente dibattuto il Dogma del culto delle Immagini, estabilitisopra ciò molti regolamenti. Non meno che a' Dogmi, fu provveduto fopra la disciplina Ecclesiastica per 22. Canoni: fit data norma all'esame de' Vescovi, prescrivendosi di non poter effer ammessi, se non fossero atti ad ammaestrare i Popoli, e se non sapevano il Salterio, il Vangelo, l'Epistole di S. Paolo, ed i Canoni. Si dichiarano nulle tutte l'elezioni de' Vescovi, o Sacerdoti satte da' Principi, e l'elezione d'un Vescovo si commette a' Vescovi convicini. Si procede severamente contra i Vescovi, che ricevessero denari per deporre, ovvero fulminar le scomuniche. Si ordina che tutte le Chiese, ed i Monasteri debbiano avere i loro Economi: che i Vescovi, e gli Abati non possano senza necessità vendere, o donare le tenute delle loro Chiefe, e Monasteri. Che non debbanole loro Case Vescovili, e Monasteri fargli servire per Osterie. Che un Cherico non possa essere ascritto a due Chiese: che i Vescovi, e gli altri Ecclessastici non possano portare abiti pomposi. Si proibisce la fabbrica degli Oratorj, ovvero Cappelle, sè non vi fi possiede un fondo sufficiente per somministrar le spese. Si vieta alle femmine d'abitare nelle case de Vescovi, ovvero ne' Monasteri d'uomini. Si proibisce di prendere cos'alcuna per gli Ordini, nè per l'ingresso ne' Monasterj, sotto pena di deposizione a' Vescovi, eda' Sacerdoti : ed in quanto alle Badeffe , ed agli Abati che non sono Sacerdoti, di effere cacciati da' Monasterj; permette però a coloro che sono ricevuti ne' Monasterj, ovvero a loro parenti, il donar volontariamente: o denajo, o altro, fotto la condizione però, che que'donativi debbano rimanere a' Monasterj, o che colui che v'entra vi dimori, o che n'esca, quando i Superiori non siano cagione della loro uscita. Si vieta il far: Monasteri doppi d'uomini, e di femmine, e fi comanda, che rispetto a quelli che sono già stabiliti, i Monaci, e le Monache debbiano abitare in due: case diverse: e che non possano vedersi, nè aver familiarità insieme. Si proibifce a' Monaci il lasciar i loro propri Monasteri per andarsene in altri; e per ultimo il mangiar infieme con femmine, quando ciò non fosse necessario per lobene spirituale, ovvero per accogliere qualche parente, o pure in oc-calione di viaggio.

Tali, e tanti provvedimenti, perchè la caduta disciplina in qualche modo si ristabilisse, sur dati in questi tempi: dove i vizi abbondavano, bisogna.

bilognavano molte leggi per reprimergli; ma quelta non era bastante medicina a tanti mali: a questo sine alcuni Vescovi per riformar il lor Clero, secero vivere i loro Preti in comune dentro un Chiostro, ed alla lor vigilanza è debitrice la Chiesa dell'Ordine de' Canonici Regolari, de' quali Crodegando Vescovo di Metz sembra effere stato l'Institutore, ovvero il Restauratore. Le Chiese delle nostre Provincie, le quali parte ubbidivano agli Imperadori d'Oriente, parte a' Duchi Longobardi, furono perciò alquanto rialzate, ma non tanto, sì che per la barbarie, ed ignoranza del fecolo, non fi védessero per anche disordinate, e pochi vestigi in quelle rimanessero dell'antica disciplina.

### S. I. Raccolta de' Canoni.

N quest'età bisogna collocare la Collezione d'Isidoro Mercatore, o sia Peccatore : ella è latina , ed è compilata di vari Canoni de Concili tenuti in Grecia, in Affrica, in Francia, ed in Ispagna, e di molte lettere decre-(b) Doviat, tali di più Papi, insino a Zaccheria che morì nell'anno 752. (h) Davide Blondello (i) fa federe l'impostura in molte di queste Epistole attribuite a varj Papj di cui non sono: e Pietro di Marca (k), ancorche condanni il modo (i) Blondel troppo aspro tenuto da questo Autore, non è però che non confessi la supposizione, e l'impostura. Si disputa ancora dell'Autore di questa Collezione; Hincmaro (1) Arcivescovo di Rems ne fece Autore Isidoro di Siviglia, e nar-(k) Marca de ra, chi Ricolfo Vescovo Magontino, il quale tenne quella Chiesa dall'an-Concor. Sac. 6 no 787. insino all'anno 814. dalla Spagna la portasse in Francia, dove sotto il Regno di Carlo M. ne furono fatti molti esemplari, e sparsi per tutto. (1) Hincmar. Ma da ciò che si disse nel precedente libro, e da quello che ne dice l'istesso in Opuse. cap. Baronio, e Marca, non può farsene Autore Isidoro Vescovo di Siviglia, il (m) Baron. qual morì nell'anno 636. quando questa Collezione abbraccia anche l'Episto-1. 865. num: le di Zaccaria morto nel 752. Altri (m) perciò l'ascrivono ad Isidoro Vesco-Mariana lib. vo di Sepulueda, che morì nell'anno 805. il qual feguendo il costume di que' Chro- tempi ne' quali i Vescovi per umiltà solevano sottoscriversi ne' Concili, ed nic. Juliani altrove Peccatori, si fosse detto perciò Isidoro Peccatore, e che poi per vi-Tol. Parifedit zio degli Amanuenfi in alcuni esemplari di questa Collezione in vece di Peccatore, si leggesse Mercatore. Emanuel Gonzalez (n) rapporta, que questa (n) Gonza- Collezione d'Isidoro Mercatore su pubblicata sotto nome d'Isidoro di Sivilez in Appara glia per darle maggior autorità, o perche realmente da costui fosse cominprogr. Jur. Can. ciata un'altra Collezione, ridotta poi a compimento da Mercatore, con averci inserite molte altre Epistole sino a' tempi di Zaccheria.

Non folo in questi tempi fù veduta sorgere questa nuova Collezione d'Isidoro, ma anche se ne vide un'altra sotto nome di Capitoli di Papa Adriano, che in Francia fù divolgata da Ingilramno Vescovo di Metz l'anno 785. Marca he.cit. Ma questa raccolta, secondo che ci testifica Hincmaro (o) di Rems, non su ricevuta nel rango de' Canoni, di che è da vedersi Pietro di Marca (p) An-

(p) P. de sum, 4.

in O. ufc. cap.

num. 46. (o) Hincmar.

bist.: du Droit.

Canon part.

in Pseudo-Ifi-

doro edit. an.

cap 5. 8. I.

I. cap. 2.1.

1628.

che in Roma in questo medesimo secolo su fatta una altra raccolta di formole antiche, intitolata: Diurnus Romanorum Pontificum; della quale si fervivano folamente i Papi nelle loro spedizioni.

#### s. IL Monaci, a beni temporali.

Nostri Principi, ed i Signori grandi non cessavano di far delle donazioni L confiderabili alle Chiefe, ed a fondare de' nuovi Monasteri, ed arricchire i già costrutti. Fù veramente questo il secolo de' Monaci: l'ignoranza, e la fuperstizione non men de' laici, che de' preti era nell'ultimo grado : fo-Io ne' Monaci eravi rimafa qualche letteratura, onde con facilità tiravano per le orecchie la gente a ciò ch'essi volevano: i tanti miracoli, le tante muove divozioni inventate a qualche particolar Santo, l'istruir essi per l'ignoranza, e diffolutezza de' Preti il Popolo, operò tanto, che tirarono a sè la divozione, e rispetto di tutti. Il Rè Luitprando costrusse non pur da pertutto dove foleva dimorare molte Chiefe, ma anche ben ampi Monasteri. Costui edificò il Monastero di S. Pietro fuori le mura di Pavia, che a' tempi di Paolo Warnefrido (a) per la fua ricchezza, fi chiamava *Cleto d'oro.* Edi- (a) Paul. ficò ancora in cima delle Alpi di Bardone il Monastero di Berceto; ed oltre Warnefr. 185. a ciò fabbricò in Holonna un Tempio con mirabil lavoro in onore di S. Anastasio Martire, dove fece anche costruire un ampio Monastero. Egli conmolta magnificenza ver tutti i luoghi ordino Chiefe; e fu il primo che dentro il suo palazzo edificò un Oratorio dedicato al Salvatore, ordinandovi Sacerdoti, e Cherici, i quali ogni giorno vi cantaffero i divini uffici. Quindi cominciarono appò noi a rilucere con maggior dignità, e splendore le Cappelle Regie, le quali da' Sommi Pentefici arricchite poi di molte prerogative, ed esenzioni per compiacere a' Principi, che glie le richiedevance non meno esse, che i loro Cappellani s'elevarono cotanto, quanto ravviseremo ne' feguenti libri di quest'Istoria.

I nostri Duchi di Benevento, seguitando l'esempio de' loro Rè, non meno in Benevento, che in tutto il loro ampio Ducato ne fondarono de' nuovi, ed arricchirono i già costrutti, e sopra ogni altro quello di M. Casino.. Arechi ingrandì quello di S. Sofia in Benevento, e di profuse donazioni lo cumulò. A questi tempi nel 707. su costrutto da que' tre famosi nobili Longobardi Beneventani Paldo, Tafo, e Tato il famoso Monastero di S. Vincenzo a Vulturno (b) con tanta magnificenza, che ne' feguenti tempi quafi (b) Officent. zo a vulturno (o) con tatta magninocinza, che no nogacità ch'era-lib. 1. cap. 4. emulo di quello di M. Cafino, innalzò i fuoi Abati a tanta dignità, ch'era-v. Pellegr. in: no adoperati ne' più importanti affari della Sede di Roma, e de' più potenti ferie Abbas. Signori d'Occidente. Non meno in questo Ducato, che nel Napoletano, Cassim. Theoe nelle altre Città fotto, ofte agl'Imperadori d'Oriente, i Monasteri si multi-demar. Vediplicarono, non pure quelli fotto la Regola di S. Benedetto, che di S. Bafilio: 6. Pag. 470. non solamente degli uomini, che delle donne. In Napoli Stefano Duca, e ove si legge-Kescovo costrusse molte Chiese, e più Monasteri, dotandogli d'ampi poderi, la Cronaca.

e ren- Abate..

Digitized by GOOGLE

(e) Chioc. de Boif. Neap. in Scephano A. 764.

e rendite; così quello di S. Festo Martire, ora unito a quello di S. Marcellino; come l'altro di S. l'antaleone, di cui oggi non vi è vestigio; e restituì in più magnifica forma quello di S. Gaudioso (c). Antimio Console, e Duca ne fondò altro, quello de' SS. Quirico, e Giulitta, la Chiesa di S. Paolo, che la congiunie col Monastero di S. Andrea; e così anche fecero non meno i Vecovi, e' Duchi di Napoli, che gli altri Ufficiali, e' Prelati delle altre Città di queste Provincie, onde ora si compone il Regno, i quali possono osservarsi nella laboriofa opera dell'Italia facra d'Ughello. Crebbero perciò i Monaci, e le loro ricchezze in immenso; e non minore sù l'accrescimento della loro autorità, e riputazione a cagion dell'ignoranza negli altri, e delle lettere che nel miglior modo che si potè in tanta barbarie, fra loro si conservavano.

Fondati perciò tanti Monasterj, i Monaci cotanto arricchiti, e vedutisi in tanta elevatezza, tentarono ora più che mai di scuotere affatto il giogo de Vescovi. Cominciarono egli è vero nel precedente secolo i Monasteri ad esenzionarsi dalla giurisdizione de' Vescovi, ma ciò, secondo narra Al-

teserra (d), non si usava che di radissimo.

(d) Akeler. Ascesicon lib. 7. cap. 12. Addizione dell'Autore.

[ Ne' precedenti secoli furon rarissime le Esenzioni de Monaci, ed Isaaco Alberto Archiet, pag. 595. crede, che il primo Abbate esente sosse stato quello del Monasterio Lirinense, a cui dal Concilio Arelatense III. tosse stata conceduta la prima volta Esenzione intorno l'anno 455. ]

L'esempio che in questo secolo diede Zaccheria col Monastero di Monte Casino sece che gli altri di tempo in tempo si rendessero tutti esenti. Lo folendore nel quale era il medesimo in questi tempi, trasse a sè tutto il favore de' Romani Pontefici, i quali come se fossero presaghi, che da quello come dal Cavallo Trojano, ne doveano uscire tanti Pontefici suoi successori, non mai si stançarono di cumularlo di privilegi, e di prerogative. Lo rendevano più augusto essersi ivi resi Monaci, oltre a Rachi, Carlomanno, e tanti altri personaggi regali, ed illustri; perciò ristabilito col favore de' due Gregori II. e III. da Petronace in quella magnificenza forma, Zaccheria emulando i fuoi predecessori volle di maggiori preminenze arricchirlo. Volle egli di sua man propria consecrarlo, ed ivi portatosi con tredici Arcivescovi, e sessantotto Vescovi, rendè più augusta, e magnifica la confecrazione. Furono i Monaci pronti a richiederlo, che sì famoso, ed illustre Monastero dovesse esentarsi affatto dalla giurisdizione del proprio Vescovo nella cui Diocesi era; Zaccheria volentieri gli concedè ampia esenzione, e ne spedì privilegio, col quale (4) Offiens. non solo quel Monastero, ma tutti gli altri appartenenti a quello ovunque 116. 2. cap. 4. posti, fossero esenti, e liberi dalla giurisdizione di tutti i Vescovi, ita ut nullius juri subjaceat, nisi solius Romani Pontificis, come sono le parole di Lione Ostiense (e). Oltre a ciò lo decorò ancora d'altre preminenze, che in tutti fervarfianco i Concilj l'Abate Caffinenfe fopra tutti gli aktri Abati fedeffe, e prima degli ra questo pri- altri desse il suo voto; ch'eletto da' Monaci dovesse consacrarsi dal Pontesice l'Archiv. Caf. Romano; che il Vescovo entrando nella sua dizioné, non potesse celebrare,

♥. l'Abate della Noce, che testifica

Digitized by GOOGLE

mè far altra pontifical funzione, se non sosse invitato dall'Abate, o dal Proposito; che non gli sosse lecito esigger decime da lui, nè interdire i suoi Sacerdoti, nè chiamarli a' Concilj Sinodali; che gli Abati di questo Monastero potessero tener ordinazioni, consecrar altari, e ricevere per qualsisia Vescovo il Crisma. Gli confermò ancora con suo precetto la possessione di tutti que' beni, che per munificenza di tanti Principi Longobardi, e di vari Signori avea acquistati. Gli altri Pontefici successori, seguitando le medesime pedate accrebbero questi privilegi, de' quali l'Abate della Noce (f) ne ha tessuto (f) Ab. del-

un lungo catalogo.

Gli altri Monasteri sotto altre Regole, ed i loro Abati di non inferior fama, e valore con facilità impetravano da' Romani Pontefici d'esser ricevuti lib. 1. cap. 4. fotto la protezion di S. Pietro, ed immediatamente fotto alla foggezion Pontificia, perchè questa esenzione accresceva in gran parte la lor potenza, e portava grande estenzione della loro autorità appresso tutte le Nazioni dell'Occidente; poichè costruendosi tuttavia grandi, e numerosi Monasteri retti da Abati di gran fama, i quali per la lor dottrina oscuravano i Vescovi, nacque infra di loro qualche gara; onde gli Abati per fottrarfi dalla loro foggezione ricorrevano al Papa, e tofto impetravano efenzioni, con fottoporfi immediatamente fotto alla foggezion Pontificia. Ne ricevevano oltre a ciò altri privilegi, di far essi li Lettori per i loro Monasterj, d'esser ordinati da' Corevescovi, e tanti altri. Quindi nacque che il Pontificato Romano acquistasse molti defensori della sua autorità e potestà; poichè ottenendo i Monaci tanti privilegj, e prerogative, per confervarsegli erano obbligati di sostener l'autorità del concedente; il che facendo ottimamente i Monaci, ch'erano i più letterati del fecolo, non paffarono molti anni, che fi videro tutti i Monasteri esentati. Ed in decorso di tempo i Capitoli ancora delle Cattedrali, essendo per la maggior parte regolari, co' medefimi pretesti, impetrarono anch'essi esenzione: e finalmente le Congregazioni Cluniacense, e Cisterciense, tutte intere furono esentate con gran augumento dell'autorità Pontificia, la quale veniva ad aver sudditi propri in ciascun luogo, ancorchè da Roma lontanisfimo, li quali nell'istesso tempo ch'erano difesi, e protetti dal Papato, scambievolmente erano i difeniori, e protettori della fua potestà. S. Bernardo ancorchè Cisterciense non lodava l'invenzione, e di tal corruttela ne portava fpeffo le doglianze non pur ad Arrigo Arcivefcovo di Sens (g), ma ammoni- (g) S. Ber. va l'istesso Pontesice Eugenio III. a considerare, che tutti erano abusi, nè 1916. 42. & fi doveva aver per bene, se un Abate ricusava di sottomettersi al Vescovo, sid. ad Eugen. ed il Vescovo al Metropolitano, Riccardo Arcivescovo di Cantorbery (h) pur (h) P.Blesen. lo stesso esclamava con Alessandro III. Ma costoro che non ben intendevano Ep. 68. questi tratti di Stato, non furono intesi, nè alle loro querele si diede orecchio; anzi ne' tempi posteriori battendosi la medesima via, si procedè più avanti; poiche dapoi gli Ordini Mendicanti non folo ottennero ogni efenzione dall'autorità Episcopale, e generalmente ovunque fossero; ma anche facoltà di fabbricar Chiefe in qualunque luogo, ed in quelle eziandio ministrar Sacramenti: Tom. I.

la Noce in Excurf. bist. adChron Oft.

ed altrove.

e negli ultimi fecoli s'era tanto innanzi proceduto, che ogni privato Prete, con poca spesa s'impetrava un'esenzione dalla superiorità del suo Vescovo, non folo nelle cause di correzione, ma anche per poter esser ordinato da chi gli piaceva, ed in fomma di non riconoscere il Vescovo in conto alcuno; e quantunque nel Concilio di Costanza alle calde, e ripetite querele del fa-(i) Gerson. moso Gersone (i) moltissime esenzioni s'annullassero, ed ultimamente neltras. de po- Concilio di Trento (k) si proccurasse a tanti eccessi qualche compenso; non test. genf fono però dapoi mancati modi alla Corte di Roma, di far ricadere la bisogna, sió. Ectl. con- falva l'autorità del medefimo, in quello flato, che oggi tutti veggiamo.

Questi ingrandimenti dello Stato Monastico portarono non solo a' Mo-(k) Seff. 14. naci grandi ricchezze, ma in confeguenza affai più alla Corte di Roma, ove finalmente vennero quelle a terminare. Si proccurava non folo favorire l'açquifti, e tener fempre aperte le foaturigini, ma con feveri anatemi proibir le alienazioni, e scagliargli ancora contro chì ardiva di turbar l'acquistato. Per l'ignoranza, e superstizione de Popoli i pellegrinaggi erano più frequenti: Porazioni, ed i facrifici a fin di liberar l'anime de loro defonti dal Purgatorio, erano vie più raccomandati, e molto più praticati. Si vide per ciò in questo secolo una gran cura del canto, de' riti, e di ben ufficiare: le campane cominciarono ad effer comuni in tutti le Chiese, e Monasteri; e le particolari devozioni a' Santi, de' quali eransi composte innumerabili vite, e miracoli, tiravano molti a donare alle lor Chiefe, e Monasterj. Ma i Monaci non contenti di ciò, favoriti da' Pontefici Romani, invafero anche le decime dovute a' Vescovi, ed a' Parrochi da' loro Parrocchiani. Pretesero, e l'ottennero da' creduli devoti, che impiegandosi essi assai meglio che i Preti alla cura delle loro anime, come quelli che più esperti sapevan far delle prediche, e de' fermoni, ed istruirgli nella dottrina Cristiana: le decime non a' Parrochi, ma ad essi dovessero pagarle; ed in essetto per lungo tempo vi diedero un guafto grandiffimo non inferiore a quello che v'avea dato in Francia Carlo Martello; tanto che bifognò ne' fecoli feguenti penar molto a ritoglierle, e restituirle a' propri Preti, a' quali s'erano involate.

Niun'altra Provincia del Mondo, quanto il noftro Reame, ha fatto conofcere quanto importava a Roma la ricchezza de' Monaci: le maggiori Commende, i più grandi benefizj ch'ella oggi dispensa a' suoi Cardinali, e ad altri fuoi Prelati per mantener la pompa, e lo splendore della sua Corte, non altronde dipendono, ed hanno la di loro origine se non da queste profusioni de' nostri Principi, e de' nostri Fedeli. I Monasteri più ricchi perciò si videro dare in commende: Quelli che il tempo consumò, sono rimasi fondi di tante rendite che ora ne traggono: e le entrate di que' tanti Mona-Berj di che ora appena sene serba vestigio, tutte in Roma vanno a colare, Quindi i Pontefici Romani gareggiando co' Principi, ficcome quelli investono i loro Fedeli de' Feudi, così effi a' fuoi conferiscono benefizi: e siccome per la materia Feudale ne è furto un movo corpo di leggi, così per la Benefiziaria le n'è fatta una nuova Giurisprudenza, che occupa tanti volumi, quanti

ne ha occupati la Feudale; ma di ciò a più opportuno luogo.

Digitized by Google.



## DELL' ISTORIA CIVILE

D E L

# REGNO DI NAPOLI

# L I B R O VI.



L Regno d'Italia trapaffato da' Longobardi a' Franzes fotto la dominazione di Carlo Rè di Francia, che da ora avanti si dirà anche Rè d'Italia, ovvero de' Longobardi, non sù da questo Principe in niente alterato intorno all'amministrazione, e sua politia; egli non ne pretendeva altro, se non che si reggesse con quell'istessa forma, che lo ritrovò: dispose che sotto le medesime

leggi Romane, o Longobarde, secondo che a ciascuno piaceva vivere, si vivesse; anzi alle Longobarde aggiunse altre sue proprie. Non inquietò i Greci sopra quelle Città de' Bruzj, e della Calabria, che ancora ubbidivano agl'Imperadori d'Oriente: nè intraprese alcuna cosa sopra il Ducato Napoletano, nè sopra l'altro d'Amalsi, e di Gaeta a' Greci appartenenti. Sopra i trè famosi Ducati del Friuli, di Spoleti, e di Benevento non ne pretendeva altro, che siccome prima erano a' Rè Longobardi sottoposti, e da costoro ricevevano le leggi, formando col rimanente d'Italia una Repubblica; così anche riconoscessero hui per Rè d'Italia, protestando di voler lasciare ad essi tutto quel potere, ed autorità, che avean goduto ne' tempi de' Rè Longobardi suoi predecessori. L'Esarcato di Ravenna, Pentapoli, e poi il Ducato Romano, ritenendosi solo la sovranità: surono alla Chiesa di Roma aggiudicati. Tutte l'altre Provincie, come la Liguria, l'Emilia, Venezia, la Toscana, e le Alpi Cozie si

(a) Sigon.
p. 163. de R.
Ital. ipse sibi
nomine Regni
vetinuit.

(a) Sigon, ritenne egli con nome di Regno (a), ch'è quella parte d'Italia, che poi p. 163. de R. fù detta Lombardia.

Lasciò agli altri minori Duchi il governo libero de' loro Ducati, con-. tento sol del giuramento, che gli prestavano di fedeltà; nè trasferiva da effi ad altri il Ducato, se non per fellonia, ovvero sè senza figliuoli mancassero: e questa translazione quando si faceva in un'altro su detta investitura, onde, nacque, che i Feudi non si concedevano se non per investitura, come s'osservò dapoi negli altri Feudatari, e Vaffalli, ne Conti, Capitani, ed altri, che si dissero Valvasori. Le Città di quelle Provincie, che componevano il fuo Regno chiamato poi Lombardia, eran governate da' Conti, a' quali ogni giurisdizion concedette. Ne' confini del Regno erano preposti per lor cultodia parimente questi Magistrati, da quali alcuni vogliono, che sorgesse il nome de' Marchesi; poichè chiamando i Franzesi, ed i Germani i limiti Marche, i Conti ch'erano preposti al governo de' medesimi si dissero anche dapoi Marchefi, quantunque altri altronde dicono effer quella voce derivata. come diremo più innanzi. Questi erano gli ordinari Magistrati preposti al governo delle Città, e de' Confini del Regno. Vi erano ancora alcuni altri Magistrati estraordinari, a' quali concedendosi maggior autorità, e giurisdizione di quella solita darsi a' Conti, invigilavano da pertutto all'amministrazione del Regno, e chiamaronsi Messi. Divise egli, e distinse i campi di ciascheduna Città, che sotto i Longobardi erano pur troppo confusi; sorgiva ch'era di tante liti di confini fra' popoli: egli assignò a ciascuna i propri, e per lo più seguitando la natura, per limiti si valse de' monti, delle paludi, de' fiumi, de' rivi, valli, o altri confini perpetui, e durabili, acciocchè il tempo non gli variasse, ed a lungo andare non si confondeffero.

Volle, che le Città ancora gli prestassero giuramento di fedeltà; ed impose alle medesime, a' Fendatari, alle Chiese, ed a' Monasteri certa spezie di tributo, che dovessero pagarlo, particolarmente quando di Francia il Rè calava in Italia: questi tributi furon detti, foderum, paratam, & mansionaticum, i quali dapoi per generofità del medefimo, e de fuoi fucceffori in parte furono tolti, ed altre volte in tutto rimeffi. Volle ancora che in Italia fi ritenesse qualche simulacro di libertà; e siccome l'istituto praticato in Francia era, che quando il Rè aveva dà deliberar sopra cose gravissime, e che concernevano gli aifa:i più rilevanti dello Stato, convocava tutti gli Ordini del Regno, l'Ordine Ecclefiastico, e quello de' Baroni, e Magnati, così egli introdulle anche in Italia; onde sempre che quivi ritornava soleva egli convocare un general Parlamento di Vescovi, Abati, e di Baroni d'Italia, nel quale delle cose del Regno più gravi si deliberava. I Longobardi non riconoscevano che un sol Ordine di Baroni, e Giudici- I Franzest a tempo di Carlo M. due, Ecclesiastico, e Nobiltà, poichè il terzo Ordine fu da Franzesi aggiunto dapoi. La qual consuetudine duro in Italia insino a' tempi di Federico I, Imperadore, ond'è che apprello, gl'Imperadori d'Occidente.

Digitized by Google

cidente, quando calavano in Italia, folevan spesso convocar queste Adunanze, e sovente presso Roncaglia, luogo non molto distante da Piacenza (b), ove molte leggi promulgarono, come si vedrà nel progresso di quest'lito- ckenstein.

ria più partitamente.

Composte in cotal maniera da Carlo le cose d'Italia, lasciando in Pa-jumis, Maivia un valido presidio, ritornossene nell'anno 774. in Francia, ove pari- caliis. V. Du. mente fè seco condurre Desiderio con sua moglie per render più maestosi fresne in Lei fuoi trionfi. Ciascuno avrebbe creduto che PItalia sotto la dominazione di xic. un tanto Principe, e quando le armi de' Franzesi eran per tutta Europa cotanto gloriose, e formidabili, avesse dovuto durar lungamente in una quieta, e tranquilla pace. Ma i tre famosi Duchi, quello del Friuli, l'altro di Spoleto, e sopra tutti il nostro Duca di Benevento, sidegnando di sottoporsi a' Rè stranieri, e reputando mal convenire al loro grado, sè estinto il Regno de' Longobardi in Italia, a' Franzesi dovessero ubbidire: si risossero scuotere in tutto il giogo; ed il dominio ch'effi fotto i Rè Longobardi aveano de' loro Ducati, da dipendente ch'egli era, renderlo affoluto, e fovrano. Erano ancora favoriti da Adalgifo figliuolo di Defiderio, il quale ritiratofi in Costantinopoli appresso l'Imperadore Greco, da cui era stato onorato col titolo di Patrizio, tenendo secrete intelligenze co' medefimi, avea impegnato l'Imperadore a fomministrar loro una flotta per venire in Italia.

Il primo fù Rodgando Duca del Friuli, il quale mentre Carlo stava implicato nella guerra co' Saffoni, gli tolfe ogni ubbidienza, e con titolo di fovrano le Città del suo Ducato si sottopose. Ma il Rè sbrigato dalla guerra Saffona, e ritornato in Francia, confiderando questo fatto poter effere di pessimo esempio, se non reprimevansi in sul principio queste rivolte : volle egli calar di nuovo in Italia, e fopra Frinli giunto con potente armata, fconfisse l'esercito del rubello, e preso Rodgando con terribile esempio gli se troncar il capo. Non concedè ad altrì il Ducato, ma per allora l'estinse, ed al fuo Regno aggiunfe le Città del medefimo, dando a ciascuna i Conti, che le amministrassero, siccome aveva fatto a tutte le altre Città di Lombardia. Ecco il fine del Ducato del Friuli, il primo che fù a forgere fotto Alboino: il primo ancora a rimaner estinto per Carlo M. Egli è però vero, se dee prestarsi fede a Pao'o Emitio (c), che Carlo dapoi restitui quisto Ducato, creandone Duca un tal Errico Franzese; ma non ebbe lunga durata, Emil. de no. nè poi si è inteso tanto di quello parlare, quanto dell'altro di Spoleto, e Franc.

del nostro di Benevento.

Ildebrando Duca di Spoleto spaventato da si terribile esempio, e mosso dalla prosperità di Carlo, che aveva riportate ancora innumerabili vittorie, e nella Spagna, e nella Saffonia: stimò meglio, rendendogli onori fraordinari, mantenersi nella sua grazia, e sottoporsi a lui come aveva paima fatto co' Rè Longobardi fuoi predeceffori.

di∬ers. de Ma-

#### Α P. I.

### Del Ducato Beneventano, sua estenzione, e politia.

C Olamente il Ducato di Benevento, ciocchè parrà forse incredibile, non D potè da sì potente, e glorioso Principe esser domato; questo solo restò esente dalla dominazione de Franzesi, ancorchè Carlo, e Pipino suo figlinole tatto Rè d'Italia da suo padre, vi avessero più volte impiegate le loro forze, e tutta la loro industria. Ma se si considererà lo stato florido di quello, la fua estenzione, e le forze dove era arrivato in questi tempi: non parrà nè

strano, nè maraviglioso, se non potè conquistarsi da Franzesi.

Reggeva il Ducato di Benevento, quando Desiderio ed il Longobardi furono vinti in Italia, Arechi fuo genero; nè mai fi videro i fuoi confini distesi tanto, quanto sotto il Regno di costui: abbracciava quasi tutto ciò che ora diciamo il Regno di Napoli: e toltone Gaeta, il Ducato Napoletano, che da Cuma infino ad Amalfi non estendeva più oltre il fuo dominio, ed alcune Città de' Bruzj, e di Calabria, che ancora ubbidivano agli Imperadori d'Oriente, tutto era a' Longobardi Beneventani fottoposto. Secondo i confini che gli prefigge l'accuratiffimo Pellegrino (a) si distendeva dalla Finib. Ducat. parte d'Occidente infino a' confini del Ducato Romano, e di Spoleto; abbracciava Sora, Arpino, Arce, Aquino, e Cafino; ed avrebbero anche i Longobardi per questa parte esteso più oltre i suoi termini, sè i Pontesici Romani ora con doni, ora con preghiere non l'avessero impedito, e fatti desistere da ulteriori progressi.

(a) Pellegr. in Differt. de Benev.

Porphyr. de Admin. Impe-Tio . CAD. 27. libuldi apud Surium die 7. Julii.

(c) Epift. Hadr. 73.

Dalla parte di mezzo giorno aveva per confine Gaeta; non mai quelta Città fù a' Longobardi sottoposta: era siccome molte altre Città maritime (b) Constant, per anche rimasa sotto l'Imperio de' Greci (b); e sebbene Carlo Magno l'avesse tolta a' medesimi, e come soleva usar delle spoglie de' Greci, n'avesse fatto un dono alla Chiesa Romana; mulladimeno dapoi cooperandovi Arechi, Auctor Line fece costui tanto, che ritornasse di nuovo in mano de Greci; onde nacquero rarii S. Wil- le tante querele d'Adriano (c) R. P. presso Carlo M. contro i Beneventani. Ma non passarono molti anni, che i Romani Pontesici vigilanti a ritenere ciò che una volta hanno acquistato, pretesero, che appartenesse a loro, tanto che Gio. VIII. ancorchè fosse da' Greci posseduta, non ebbe riparo di concederla a Pandolfo Conte di Capua; e Terracina che parimente fù al Consolare della nostra Campagna sottoposta, siccome si è veduto, ed a' Greci appartenevasi, pure passò a' Romani Pontesici, di che altrove ci sarà data occasione d'un particolar discorso. Distendevasi contuttoció da questa parte il Ducato Beneventano infino a Cuma, abbracciava Minturno, Volturno, e Patria, dagli antichi detta Clanium, luoghi non molto remoti da Capua, che era già passata sotto la dominazione de Duchi di Benevento, e che da Com Conti, i quali effi vi mandavano era amministrata, e retta. Invasero ben una volta i Beneventani, e presero anche Cuma, ma come si disse, surono da' Napoletani con molta strage respinti, e glie la ritolsero. Non poterono prender Miseno, ancorchè non molto lontana da' lor confini; non l'altre Città del Mar Tirreno, Stabia, Sorrento, ed Amalsi, le quali al Ducato Napoletano eran in questi tempi unite; ma tutte le altre Città, e luoghi mediterranei della Campagna passarono, sino da' tempi del Duca Grimoaldo, sotto il Ducato di Benevento, come Tiano, Caudio, Sarno, Nola, che in questi tempi chiamavasi Cimiterium, e Salerno ancora. Estendeva ancora da Salerno i suoi consini, oltre Cosenza; toltone Acropoli, ed il Promontorio, che ora volgarmente chiamiamo Capo della Licosa, e gli altri luoghi maritimi con Reggio, che rimasero sotto l'Imperio de' Greci: tutti gli altri luoghi mediterranei della Lucania, e de' Bruzi, Pesto, Conca, Cassano, Cosenza, Laino, e altre Città, al Ducato Beneventano erano sottoposte.

Non minore su la sua estenzione verso Oriente: un tempo Autari portò le vittoriose sue insegne insino a Reggio, ma su questa, come si disse, una scorreria simile a quella che i Longobardi secero dapoi in Cotrone. Fù questa punta d'Italia conservata sempre da' Greci, nè oltre a Cosenza, e Cassano stesero i Longobardi Beneventani da questa parte il lor Ducato; ma dall'altra parte occuparono anche Taranto, e tennero ancora gran parte della Cala-

bria, e toltone Gallipoli, ed Otranto, s'estefero fino a Brindisi.

Nel Settentrione occuparono tutta la Puglia, non pur mediterranea, ma maritima ancora, da Bari fino a Siponto, ed il Promontorio Gargano con tutta la Regione adjacente era fotto la lor dominazione. Per questa parte il lor dominio non potè stendersi nell'Isola di Tremiti, perchè non avendo i Longobardi forze maritime, non potè cadere in lor potere. L'ebbe poi Carlo M. e vi mandò in esilio Paolo Diacono. Stendeva verso questa parte più oltre i suoi consini, poichè oltre a' luoghi mediterranei della Puglia, come Lucera, Termoli, Ortona, ed altri luoghi maritimi, e tutta quella parte che oggi appelliamo Apruzzi, tutto era sottoposto a questo Ducato, Chieti colla Regione adjacente, e tutti gli altri luoghi mediterranei di quella parte del Sannio, che poi si disse Contado di Molise, come Supino, Bojano, Isernia, ed altre Città, e tutto il Contado de' Marsi, che con quello di Sora consinava.

Ecco fra quali confini fi racchiudeva il Ducato Beneventano; lo componevano quafi che tutte quelle quattro Provincie, onde fù questa parte d'Italia divisa da Costantino M. e dagli altri Imperadori suoi successori, la Campania, il Saunio, la Puglia, e la Calabria, la Lucania, ed i Bruzi; in breve toltone il Ducato Napoletano, Amalsi, Gaeta, ed alcune altre Città maritime della Calabria, e de' Bruzi, abbracciava tutto ciò che ora diciamo Regno di Napoli; e delle dodici Provincie, che oggi compongono questo Regno, nove nel Ducato Beneventano eran comprese: queste sono oggi Terra di Lavoro, il Contado di Molise, Apruzzo citra, Capitanata, Terra di Bari, Basilicata, Calabria citra, e l'uno, e l'altro Principato. Meritò

(g) Lib. de administr. Imp. cap. 29. (b) Conft. Porph. de Them. lib.2. Them XI.

per tanto quelta parte per la sua estenzione esser chiamata da' Greci, ed anche da' Scrittori Latini di quest'età, Italia Cistiberina, ed i Greci solevan appellarla ancora Longobardia minore, per distinguerla dalla maggiore, che nella Gallia Cifalpina di quà, e di là del Pò da' Longobardi era dominata, e che ancora oggi ritiene il nome di Lombardia. Così la chiamarono Costantino Porfirogenito (g), Cedreno in più luoghi, e Zonara in Bafilio Macedone; e Porfirogenito ne' fuoi Temi (h), parlando dell'irruzione de' Saraceni in Bari, la chiamò semplicemente Longobardia. Quindi avvenne, ch'esfendo Benevento innalzato ad effer Capo d'un sì vafto Ducato; come Pavia, da' Latini detta Ticinum, era Capo, e Sede de' Rè Longobardi: fosse ancora questa Città, per effer Capo della Longobardia minore, chiamata da Latini Scrittori di questa età, e della seguente, parimente Ticinum, come (i) Pag. 164. mostra l'accuratissimo Pellegrino nella prefazione all'Anonimo (i) Salernitano.

пит.9. (k) Paul. Diac. lib. 2. cap. 11. five 20.

Meritò anche in questi tempi da Paolo Diacono (k) esser chiamato Benevento Città opulentiffima, e Capo di più Provincie: Città reputata allora la più culta, e la più magnifica di quante n'erano in queste nostre Provincie; e molto più estolse il suo Capo, quando Arechi avendovi da presso costrutta *Città nova*, la rendè più ampia, e d'abitatori più

hist. Longob. apad Pelleg. in prafat ad Anonym, Be-

i Monaci, presso gli altri vi era una somma ignoranza: Benevento solamente in mezzo di tanta barbarie, seppe nel miglior modo che potè man-(1) Anonym. tener la letteratura. Narra l'Anonimo Salernitano (1), che ne' tempi del-Saternit in PImperador Lodovico, in Benevento fiorivano trentadue Filosofi: Tempore quo Ludovicus præerat Samnitibus, triginta duos Philosophos Beneveutum habebat: non già come offervò il diligentissimo Pellegrino, che questi fos-

fero veramente tali, ma fecondo era il costume di que' tempi, erano chia-

mati Filosofi tutti coloro che professavano lettere umane. Il nostro Paolo Warnefrido Diacono della Chiefa d'Aquileja fu per la fua letteratura di flu-

numerosa. E quando in Italia eran le lettere quasi che spente, e toltone

(m) Lib. 1. CAD. 19. (n) Erchemp. apud Pell. Day. I.

pore a Carlo M. e quantunque effendo egli attaccato a' fuoi Longobardi l'avesse tante volte offeso, lo risparmiò sempre in considerazione della sua dottrina, nè altro gastigo gli diede, che di mandarlo in Tremiti esiliato. Dal nome dunque di tal magnifica Città prese il suo quest'ampio Ducato; e quindi avvenne ancora, che da Lione (m) Ostiense si appellasse Provincia di Benevento, ovvero affolutamente Benevento, come fù anche chiamato

da Erchemperto (n): quindi presso l'Anonimo Salernitano, que' Vescovi che fi mandarono da Arechi ad incontrar Carlomagno per trattenere il fuo rigore, si dissero Beneventani Antistites, non altrimenti che presso S. Gregorio M. Neapolitani Episcopi eran chiamati coloro che alle Chiese del Ducato Napoletano erano preposti.

Portò ancora questa estenzione, che intorno all'amministrazione dovesse darfi nuova politia, e divifo il Ducato in minori Provincie, che fi differo Contadi, o Gaftaldati, di ciascuna partitamente dovesse prendersi governo, e che le Città del Ducato si commettessero alla cura di più Ussiciali, non potendosi

potendofi immediatamente dal folo Duca amministrarsi; perciò furono molti di esse concedute in ussicio, ed amministrazione a primi Magnati, e Signori Longobardi, che nelle armi s'erano fegnalati, e distinti: chiamati Conti, o Gastaldi, inferiori però a' Duchi da' quali eran dependenti; e quindi in queste nostre contrade sursero i Conti. Sin da' tempi di Grimoaldo, Mitola essendosi così ben portato nella guerra contro Costanzo, sù in premio del fuo valore fatto Conte di Capua da Grimoaldo, come si è detto: e così da tempo in tempo molte Città di questo Ducato furono a' Conti concedute, perchè le reggeffero con piena, ma dipendente autorità; nè dal governo, ed amministrazione delle medesime eran rimossi, se non per sellonia, o per morte, e poi col correr degli anni venne a costumarsi, che se non rimaneva estinta la loro maschile stirpe, non si trasferiva il Contado in

altra famiglia.

In cotal maniera cominciarono presso di noi ad introdursi i Contadi, ed i Feudi: prima il Contado non denotava Signoria, ma Ufficio: fi chiamavano Conti, perchè il loro particolar ufficio era di prefedere alle Comitive, ovvero Ceto d'uomini che si mandavano in qualche espedizione: rendevano ancor ragione, e presedevano a pubblici giudici, e nelle liti fra popoli a lor fottoposti amministravan giustizia, siccome è chiaro nelle leggi Longobarde (n). Si dava a costoro il governo delle Città, e delle Regioni convicine, in Ufficio, non in Signoria: alle volte fi concedeva il Contado \*\*\* 52. durante il corfo della lor vita, altre volte a certo, e determinato tempo: ma con tutto ciò i Principi Longobardi folevano in ogni anno confirmargli, per tenerli sempre dubbi, ed incerti, ed affinchè non potessero per la certezza di non poter effer rimoffi macchinar cosa in pregiudicio dello Stato. Ma quando per lunga esperienza eransi afficurati della loro fedeltà, e che il Contado a lor commesso era stato da loro amministrato con somma rettitudine, e gius'introdusse, che ciò che prima erasi loro conceduto in ufficio, il Principe a cui s'eran resi cotanto benemeriti, glie le concedesse in Feudo, ed in Dominio, non trapassando però la loro persona; e quindi, come notò assai a proposito il nostro Marino Freccia (o), il Contado non passava agli eredi: da che procede onde sovente nelle antiche carte leggiamo appellarsi tal uno de Subsend. Comes, & Dominus, denotandosi con ciò, che la Contea che prima eragli stata conceduta in Ufficio, aveala per suoi segnalati servigi, e fedeltà ottenuta anche in Feudo, ed in Signoria. Col correr degli anni poi fii introdotto, che passasse il Feudo a' propri figliuoli, non però giammai agli eredi, compassionando lo stato di coloro, i quali morto il padre, togliendosi loro il Feudo, si farebbero in un tratto veduti cadere in un'estrema miseria, e povertà, la quale non ben si unisce colla nobiltà del sangue, anzi quella deturpa, ed affatto estingue. Ecco, come prima delle altre, che ubbidivano a Greci, cominciarono in queste Provincie sottoposte a' Principi Longobardi Beneventani, i Feudi, e le Contee. Si multiplicaron perciò in appresso in buon numero nel Ducato Beneventano i Contadi ond'era quello divifo: il Tom. I. Bbb

( ) Freccia

primo fii il Contado di Capua, che come diremo, divenne poi un ben ampio, e nobil Principato: s'intesero i Contadi di Marsi, di Sora, il Contado di Molise, l'altro d'Apruzzi, di Consa, e molti altri, che poi diedero il nome alle Provincie, nelle quali ora il Regno è diviso. Si videro perciò i Principi di Benevento per lo numero de' fuoi Conti in maggior splendore: molti sene annoveravano, da' quali traggono l'origine alcune delle più illustri famiglie del Regno: i Conti d'Aquino, i Conti di Tiano, di Penna, d'Acerenza, di S. Agata, d'Alife, d'Albi, di Bojano, di Cajazza, di Calvi, di Capoa, di Celano, di Chieti, di Confa, di Carinola, di Fondi, d'Ifernia, di Larino, di Lefina, di Marfi, di Mignano, di Molife, di Morono, di Penna, di Pietrabbondante, di Pontecorvo, di Presenzano, di Sangro, del Sesto, di Sora, di Telese, di Termoli, di Trajetto, di Valve, e di Venafro; tantochè ficcome di Carlo M. dicevasi essere stato il più grande facitor de' Paladini, così de' nostri Principi Beneventani i più grandi facitori de' Conti.

Eransi ancora introdotti sin dalla venuta d'Alczeco Duca de' Bulgari i Castaldati: i Castaldi eran minori a' Conti, e siccome notò accuratamente l'incomparabile Cujacio, non eran propriamente Feudatarj: erano come Custodi, e che ricevevano le Città, o Ville jure gastaldiæ, non li ricevevano iure seudi, quasi che perpetuamente dovessero godere del benesicio; ma loro fe ne dava il governo, e l'amministrazione a tempo, colla claufola fin tanto che ci piacerà, ed era in arbitrio del concedente toglierla quando che gli piaceva, ficcome fece Grimoaldo quando ad Alczeco concede Supino, Bojano, Isernia, ed alcuni luoghi intorno in Castaldato, e volle perciò, che non. Duca, ma Castaldo fossessi nomato; onde leggiamo sovente presso Erchemperto (p), ed Ostiense, che coloro che d'una Città eran fatti Castaldi, ambivano poi farsi Conti, come lo pretese Atenulfo, che di Castaldo ch'era di Capua, coll'ajuto di Atanasio Vescovo, e Duca di Napoli, si fece Conte di quella (q) Città. Quindi si vede chiaramente, che l'ufficio de' Casta'di non era di così vile condizione, e che fusse solamente ristretto al governo: delle Case Regali, o siano Corti, ovvero ville, e poderi, ma solevan darsi ancora alle Città. Solevano anche questi a' quali si commetteva la custodia, de' poderi, e delle ville dirsi altresì Castaldi, e di questa spezie parlano le (n) Lib. 1. leggi Longobarde in più luoghi (r), e le nostre leggi Feudali ancora: vensie. 34. 6-lib. ne anche a darsi questo nome a coloro che avevano il governo de' poderi degli Ecclesiastici, che da Urbano (s) II. si chiamano Amministratori delle qual 3.cam 8. robe Ecclesiastiche, onde i Monasterj anche delle Monache ebbero i loro-Salvator. Du- Castaldi, come oltre di più antichi esempi rapportati dal Pellegrino, nè fresne in Li- può essere a noi buon testimonio Gio. Boccaccio, del cui ufficio, in premio delle fue continue fatiche, ne fù anche onorato Masetto da Lamporec-. chio da quelle Monache; con tutto ciò Castaldi ancora eran chiamati coloro, ch'erano a particolari Città preposti con pubblica autorità, ed alla cura, egoverno civile delle medesime invigilavano; ed ostre alla custodia delle co-

chemp. num. 65.6 62. Oftiensis lib. 1. сар. 48. (9) Erc. mum. 62.

fe pubbliche, solevano anche presedere ne giudici, onde perciò erano ad essi costituiti i salari dal Pubblico, ed affegnate alcune rendite, che nelle nostre leggi Feudali fi dice effere a loro dovute nomine Gastaldiæ. Era di lor ufficio parimente a' Popoli foggetti render ragione, e fovrastare, non altrimente che i Conti, ne' giudicj, e nelle liti amministrar loro giustizia, come è chiaro dalle leggi Longobarde (t); ciò che effi non solevan fare senza il voto d'u- (t) Lib. 2.1%. no, o più Giureconfulti (u) ch'erano gli Affessori: onde il costume che nel ripini Riggis nostro Regno vige di dar gli Affessori, o siano Giudici a' Governadori, trae Constitucione più antica origine di ciò che altri credettero. Anzi i Castaldi, oltre della (\*\*) Camil. civile potestà, ebbero alcun tempo anche la militare, come è chiaro per Ben. in metiq. una legge di Rotaro (x), e da ciò che narra Anastasio Bibliotecario della Provinc. &c. guerra di Cuma, nella quale dal Duca di Napoli furono uccifi quafi trecento 1983; 81: Longobardi col loro Castaldo, che gli guidava, e che aveva il pensiero di quell'impresa: onde se non voglia aversi per vero quel che dice Cujacio della differenza di questi Castaldi co' veri Feudatari, cioè che questi come Custodi erano a tempo costituiti, non perpetuamente, non si sapranno distinguere con fegni prù chiari i Conti da' Castaldi.

E se bene Camillo Pellegrino non piacendogli il sentimento di Cujacio. avesse proccurato di distinguergli con dire, che quantunque i Castaldi conveniffero co' Conti in molte cose, nulladimeno il proprio loro ufficio era d'aver cura delle cofe pubbliche, derivando ciò dall'etimologia del nome Guaft, ed Halden, vocidell'idioma Tedesco, del quale sovente i Longobardi servironfi (y), che non denota altro, che Hospitium tenere, come notò Vito Amer. (y) L. 15. pachio nelle note a' Capitoli di Carlo M. e l'Ospizio non denotando le case il. Longob. private, ma le pubbliche, ed il Pretorio del Magistrato; perciò egli portò opinione, che la particolar cura del Caftaldo effendo delle cofe pubbliche, non delle familiari, e delle private, per questo si distinguesse dal Conte; nulladimeno ciò che fiafi di questa derivazione, ed ancorchè nell'origine fosse stato solamente questo l'ufficio de' Castaldi : essendo dapoi stati anche preposti alle Città intere, con altri luoghi adjacenti, ed avendo come fi è veduto avuta tutta la potestà, così civile, che militare, siccome l'ebbero i Conti: sempre queste due cariché fi confonderanno fra loro, sè non diremo, che l'una era a tempo, e l'altra perpetua, e conceduta proprio jure Feudi: e se bene nelprincipio convenissero anche in questo con li Conti, nulladinanco in decorso di tempo, i Conti non erano se non per fellonia, o morte privati del Contado; è poi fi vide che lo tramandavano anche nella loro ftirpe mafchile. Vi era anche un'altro marchio ond'eran distinti, poiche il titolo di Contado denotava dignità : quello di Caltaldo ufficio, onde fovente nell'antiche carte leggiamo: dignitate Comes; munere Gastaldus.

Fù per tanto il Ducato Beneventano diviso in più Contadi, e Castaldati, come in Provincie, ficcome è manifesto dal Capitolare di Radelchist Principe di Benevento. Non è appurato presso gli Istorici il lor numero, e quanti fossero; i più insigni però surono quel di Faranto, di Cassa-Bbb 2 no,

no, di Cosenza, di Laino, di Lucania, ovvero Pesto, di Montella, di Salerno, e quel di Capua: i più distesi furono quelli di Capua, e di Cosenza: quello di Capua si stendeva verso Occidente insino a Sora: l'altro di Cosenza all'incontro insino a S. Eusemia, e Tropea. Fuvi ancora il Castaldato di Chieti, che abbracciava molte Città, e Terre: l'altro di Bojano co' luoghi adjacenti istituito da Grimoaldo nella persona di Alczeco (2) Erchemp. Bulgaro, che dopo ducento anni sù da Guandelperto (2) posseduto. Passò questa prerogativa da Bojano in Molise luogo vicino, onde sù prima detto il Contado di Molise, e dapoi Provincia del Contado di Molise, il qual nome oggi peranche dura. Eravi quello di Telese, l'altro di S. Agata, d'Avellino, di Acerenza, di Bari, di Lucera, e di Siponto, ed in somma a quasi, tutte le Città più cospicue di questo Ducato erano i Castaldi, ovvero Conti preposti; nè si tenne nella loro distribuzione alcun conto dell'antica politia, o disposizione delle Provincie secondo la divisione fattane sotto Costantino, e degli altri suoi Successori: quella mancò assatta nuova ne surse.

In tale floridissimo stato era il Ducato, di Benevento, quando in Pavia. furono i Longobardi vinti, e debellati. Nè languiva preffo i Longobardi Beneventani la disciplina militare : essi venivano perpetuamente esercitati da' Greci Napoletani, co' quali sempr'ebbero siere, ed ostinate guerre, fempre vigilando i Longobardi di ridurre fotto la loro dominazione il Ducato Napoletano, ficcome avevano già fatto di quali tutte l'altre parti di quelle Provincie, che ora compongono il nostro Regno; nel che maggiormente. rilusse la fortezza, ed il valore de' Napoletani, che dovendo sempre combattere con forze dileguali, e da contraftar con inimico quanto vicino, altrettanto più numerolo, e potente: gli resistè con tanta intrepidezza, e valore che non poterono i Beneventani aver questa gloria di sottoporsi quel Ducato; e non sè negli ultimi tempi se lo renderono tributario. Sarà dunque ancor bene,dopo aver mostrato in quale stato erano i Longobardi Beneventani, quando i Rèloro furon d'Italia scacciati: che ancora si parli della fortuna, edominio de' Greci, che ancor ritenevan in queste parti, e che poi ritene nero, non altrimente che i Beneventani, dapoi che Carlo M. si fece Rèdel-PItalia.

### C A P. IL

Del Ducato Napoletano, sua estenzione, e politia.

Imperio di Oriente dapoi che fù da Barbari invaso, i quali resi padroni dell'Egitto, dell'Affrica, della Siria, della Persia, e dell'altre gran
Provincie dell'Assa: lo restrinsero all'Assa minore, alla Grecia, alla Tracia, e ad una picciola parte d'Italia coll'Isole vicine: non tenne, più conto
dell'

dell'antica diftribuzione delle sue Provincie, e cambiato nella sua forma, move divisioni s'introdussero: sur quelle cambiate in molti Distretti più o meno grandi, a' quali fù dato il nome di Temi, i quali avevano i loro Governadori particolari. Costantino Porsirogenito (a) ne compose due libri: (a) Const. nel primo annoverò i Temi, ovvero Provincie dell'Asia, che erano dicifette: nel fecondo quelli d'Europa, ed il loro numero era di dodici. Fra i Imp. Oriene. Temi d'Europa il X. è la Sicilia, e l'XI. la Longobardia. Chiamavano così i Greci questa picciola parte ch'era a lor rimasa in Italia, secondo il proprio fasto, e costume di ritenere almeno nel nome ciò che altri avean di quell'Imperio occupato: del rimanente così la Longobardia maggiore fotto i Franzesi, come la minore sotto i Longobardi Beneventani, era già trapassata. Le Terre che Costantino (b) novera sotto il Tema di Longobardia, che ubbi- (b) Const. divano all'Imperio d'Oriente, fono quelle del Ducato di Napoli, la qual lec. cit. Th. XI. Città egli decora perciò con titolo di Metropoli, essendo Capo d'uno non Neapolis Modispreggevol Ducato, e l'altre dell'antica Calabria, che ancor ritenevano, I Bruzi, e con effi Reggio, Girace, Santa Severina, Cotrone, ed altre Terre, quibus Prætor Calabriæ dominatur, come sono le sue tradotte

parole (c), al Tema di Sicilia vengono attribuite. Dapoichè in Italia restè estinto l'Esarcato di Ravenna, ch'era il primo los eis. Magistrato, che in queste parti Occidentali ancor ritenevano gl'Imperadori Them. X. d'Oriente, e dal quale tutti gli altri Ducati eran dependenti : non effendo a' Greci rimafo altro in Occidente, che la Sicilia, la Calabria, il Ducato di Napoli, quello di Gaeta, ed alcune altre Città maritime, istituirono per l'amministrazione, e governo di queste Regioni un nuovo Magistrato, che essi chiamavano Patrizio, ovvero Straticò; ed a ciaschedun Tema si mandava un particular Patrizio per governarlo. Costantino (d) medesimo in (d) De 246 quel altro fuo libro *de Administrando Imperio* , mescolando come fuole i fatti mis. 🕬 🛂 veri co' favolosi, e niente ricordandosi di ciò che avea scritto nel secondo libro de' fuoi Temi : dice che fin da che la Sede dell'Imperio fu trasferita in: Costantinopoli, furono dall'Imperadore Costantinopolitano mandati in Italia. due Patrizj, de' quali uno fovrastava al governo della Sicilia, della Calabria, di Napoli, e d'Amalfi; l'altro al governo di Benevento, di Capua. di Pavia, e degli altri luoghi di quella Provincia; e che ciascheduno ogni anno pagava i tributi al Fisco dell'Imperadore: soggiunge ancora, che Napoli era l'antico Pretorio de' Patrizj, che si mandavano, e chì governava questa Città, avea ancora sotto la sua potestà la Sicilia; e quando il Patriziogiungeva in Napoli, il Duca di Napoli andava in Sicilia, Quantunque questoracconto repugnaffe a tutta Listoria, poiche trasferita la Sede Imperiale in Costantinopoli, l'Italia non da' Patrizj, ma da' Consolari, Correttori, e Presidi, tutti sottoposti al Presetto d'Italia, o a quello di Roma, era governata, e non sè negli u'timi tempi di Giustino Imperadore su mutata la sua politia, essendovi da Longino introdotti i Duchi, e stabilito in Ravenna l'Efarcato, nè poi il Duca di Napoli s'impacciò mai al governo della Sicilia;

Bbb 3.

(c) Conft.

andan-

andando questo Ducato compreso insieme coll'antica Calabria col Tema della Longobardia; nulladimeno, ciò che egli dice, che il Patrizio, che fi destinava per la Sicilia aveva anche l'amministrazione, ed il governo della Calabria, e di tutti gli altri luoghi che ancor fi tenevano per gl'Imperadori d'Oriente, sè si riguardano i tempi ne' quali siamo di Carlo M. non è mica favoloso.

Dall'ampiezza fin ora rapportata del Ducato di Benevento, farà facile il conoscere ciò ch'era rimaso a' Greci nella antica Calabria, e ne' Bruzi, e quanto s'estendesse il Ducato Napoletano, e l'altro di Gaeta, che pur sotto la loro dominazione per lungo tempo rimafe. Nella Calabria antica, ritenevano i Greci in questi tempi, dopo aver perduto Taranto, e Brindisi, solamente le Città di Gallipoli, e d'Otranto; ma ne' Bruzj ritennero oltre a Reggio molte altre Città, Gerace, Santa Severina, Cotrone, ed altre Terre di quella Regione. Rimafero ad effi ancora Amantea, Agropoli, ed il Promontorio, che oggi diciamo Capo della Licofa. Tutti questi luoghi, ancorchè avessero Magistrati particolari, da' quali venivano immediatamente governati, furono in questi tempi interamente attribuiti al governo del Patrizio di Sicilia, poichè prima folamente i Bruzi del Mediterraneo, o Mare inferiore di quà del Faro andavano colla Sicilia, come vicinissimi; imperocchè gli antichi Calabri del Mare superiore, che diciamo oggi Adriatico, siccome ancora Napoli, ed Amalfi, non eran di quel Tema, ma come diffe l'istesso Porsirogenito nel libro 2. de' suoi Temi, al Tema di Longobardia s'appartenevano; ma dapoi avendo i Greci perduto Taranto, e Brindisi, e (toltone Gallipoli, ed Otranto) tutte le altre Terre della Calabria antica: le Città che essi ritennero in questa Provincia, con quelle che loro rimasero ne' Bruzj, ed in quella parte della Lucania antica, che oggi chiamiamo Calabria citra, e nel Ducato Napoletano, furono pure al Tema di Sicilia at-(e) Pellegr. tribuite (e), infieme con Gaeta; onde il Patrizio destinato al governo di quello avea, come dice Porfirogenito, anche la soprantendenza della Calabria, di Napoli, e d'Amalfi; il che quantunque sembri strano per Amalfi, e per Napoli: di Gaeta però non può dubitarsene, costando ciò dall'Epistole d'Adriano R. P. il quale, avendogli Carlo M. ceduta Gaeta, che poco prima avea tolta a' Greci, ed avendo Arechi proccurato che si restituisse a' medesimi, scrivendo egli a Carlo M. si lagna de' Longobardi Beneventani, chiamandogli nefandissimi, perche confederati col Patrizio di Sicilia, avean sottratta dal suo dominio quella Città, e sottopostala a quel Patrizio, che rise-(f) Hadrian. deva allora in Gaeta (f). Nè l'accuratissimo Pellegrino potè negare, rapportando questo luogo d'Adriano, che al Patrizio di Sicilia, ed al suo go-Benev. ad me- verno s'appartenevano in questi tempi, oltre di quell'Isola, molte altre Città ancora di quà del Faro, delle quali avea la foprantendenza. Anzi di Napoli pur fi narra, ch'effendo per la morte d'Antimio, che fuccedè a Teofilo nel Ducato Napoletano, furta lite intorno all'elezione del nuovo Duca; effendofi i Napoletani divisi in fazioni, bisognò per sedarla ricorrere, non già all'Esarca di Ravenna, come faceasi prima, ma per esser quello mancato, al Patri-Zio.

in differ. de Finib" Due at. Ben. pag.72.

丑p.73.Pellegr.

Digitized by Google

hio di sibilia, il quale per quietare que romori vi mandò Teoclisto per lor Duca; ma ben tosto costui ne sti levato dall'Imperadore, poiche pervenute le notizie in Costantinopoli di queste contese, subito sù mandato per Duca Teodoro Protospatario, al quale bisognò che Teoclisto cedesse il luogo. Donde ricava il Capaccio, o qual altro si fosse l'Autore dell'Istoria latina di Napoli, che i nostri Duchi, o folevan mandarsi da Costantinopoli a dirittura, o eleggersi da' Napoletani, ed aspettare dall'Imperadore la confirma dell'elezione da essi fatta: ciò che Camillo Pellegrino ha troppo ben chiaramente dimostrato.

Da questa soprantendenza, che in questi tempi vediamo nella persona del Patrizio di Sicilia sopra queste Regioni di quà del Faro, credo io, sè in cose cotanto oscure sia lecito oltre avanzare le conghietture, che sia poi derivato presso a' nostri Principi Normanni, e Suevi il costume di chiamar questa parte di quà del Faro anche col nome di Sicilia; onde poi i Romani Pontefici, per maggior distinzione, avessero chiamato questo Regno Sicilia citra, e l'altro Sicilia oltre il Faro. Certamente sin da'tempi de'Normanni questo nome di Sicilia su comune ad ambedue questi Regni; e se non vi è errore in quella carta rapportata dall'Ughello (g) di Rogiero Normanno, che fii fatta nell'anno del Mondo 6623. cioè intorno l'anno di Crifto 1115. ed istromentata in idioma greco a 10m. 9. Ital. tavor della Chiefa di Santa Severina in Calabria, si vede che sin da que' tempi Sacr. in Arfù usato il nome di Sicilia citra farum, siccome sono le parole di quella, chia-rin. mandosi Rogiero, Comes Calabriæ, & Siciliæ citra farum. Ciò che poi seguitarono i nostri Rè Normanni, e comunemente i Suevi, vedendosi che presso que' Rè fotto il nome del Regno di Sicilia, non men quella Ifola, che questo nostro Reame era compreso: di che altrove se ne avrà un più lungo discorso.

Nè quì è da tralasciare un'altra forte conghiettura dell'accuratissimo Pellegrino, che fuspica quindi esser nata la mutazione, e'il trasferimento de' nomi di queste due Provincie, cioè che quella, che secondo l'antica distribuzione, era chiamata il Bruzio, e parte della Lucania, fossesi dapoi appellata Calabria; ed all'incontro l'antica, perdendo il suo nome vetusto, prima Longobardia, o Puglia, e dapoi Terra d'Otranto, e Terra di Bari fosse stata chiamata; poichè come abbiam detto, i Greci prima della venuta di Costanzo Imperadore in Benevento, ritenendo la Sicilia, ed i proffimi Bruzi, ed estendendos la Iordominazione oltre Cosenza in tutti que' sidi insino ad Agropoli, e nelle Città maritime della Campagna, in Amalfi, Sorrento, Stabia, Napoli, Cuma. inlino a Gaeta da quelta parte del Mare inferiore; e dall'altra parte del Mare superiore ritenendo quasi che tutta la Calabria antica, e le Città maritime della medefima, Taranto, Brindifi, Otranto, e Gallipoli infino a Bari; tatti questi luoghi in due Temi gli descrissero, ed in due Provincie surono divisi. La I. fu la Sicilia, ed i vicini Bruzj. La II. comprendeva tutti gli altri Inoghi ancorchè molto difgiunti, e fra lor divifi, che fotto il nome di Calabria: antica, e dapoi di Longobardia, che all'ora era la più ricca, e distesa Pro- 👌 vincia da effi posseduta, eran designati. Ma rotto Costanzo da Grimoaldo, e figato il fuo esercito, portò questa sconfitta, come si vide, quasi che

Tintera rovina de' Greci in quella Provincia, poichè toltone Gallipoli, ed Otranto, tutte le Città della Calabria così mediterranee, come maritime furono da Romualdo Duca di Benevento occupate, ed al fuo Ducato stabilmente aggiunte. Quindi avvenne, che gl'Imperadori che a Costanzo succederono, secondo il solito fasto de' Greci, perchè non apparisser diminute, o minori le Provincie del loro Imperio, e perchè non interamente erafi perduta l'antica Calabria, restando loro Otranto, e Gallipoli, ritemero sì bene l'istesso nome, ma lo trasportarono ne' vicini Bruzi. E poichè la Sede de' Pretori di questa Provincia era stata da' Greci costituita in Taranto, essendo questa Città passata in mano de' Longobardi Beneventani, bisognò trasferirla altrove, ed in parte ove la lor dominazione era più ampia, onde tra' Bruzi in Reggio su quella traslatata; e quindi ritenendosi Pistesso nome di Calabria, ed essendosi Reggio costituita Sede del primo Magistrato che governava quella Provincia, si fece che anche il Bruzio acquistaffe il nome di Calabria, che poi parimente s'estese nelle parti della Lucania, onde bisognò ne' tempi seguenti dividerla in due Provincie, che furon dette di Calabria citrà, ed ultrà; ed in cotal guifa da' Greci fu il Bruzio chiamato Calabria. I Longobardi, come fuole accader tra' vicini, al loro esempio, que' luoghi mediterranei che nel Bruzio possedevano, chiamarono anche Calabria, ed i luoghi che da Taranto infino a Brindifi effi avevan tolti a' Greci della antica Calabria, non più con quelto nome, ma di Puglia l'appellarono, come adjacenti alla antica Puglia, ch'essi già possedevano : ed i Greci all'incontro ciò ch'essi aveano perduto nella Calabria antica nel Mar fuperiore, e che in mano de' Longobardi era paffato, non più Calabria, ma Longobardia chiamarono: ed ecco come si perdè affatto il nome antico di quella Provincia, e come ad un'altra fosse stato trasferito.

Tale era in questi tempi la distribuzione, e politia, che i Greci ne' luoghi che eran lor rimasi in queste Provincie, praticavano. Ma quale sosse in questa età lo stato del Ducato Napoletano, e sin dove stendesse i suoi consini, e come avesse potuto contrastare per la libertà co' Beneventani,

è di bene che qui partitamente se ne ragioni.

Era il Ducato Napoletano, dopo Teodoro del quale si fece memoria, e dopo Sergio Crispano, Giovanni, Esilerato, e Pietro, che successivamente l'aveano governato, passato in questi tempi sotto l'amministrazione di Stefano Duca, e Console, quegli, che come si disse nel precedente libro, morta sua moglie, su anche da' Napoletani eletto, e da Stefano III. confermato Vescovo di Napoli, il quale per questa nuova e differente dignità non depose la cura, e governo del Ducato, ma solo per consorto, e sostegno della sua vecchiaja proccurò dall'Imperador Costantino sigliuolo d'Irene, che allora imperava nell'Oriente, che gli sosse dato Collega, e successore Cesario suo sigliuolo, come l'ottenne; ma non potè siccome l'ebbe per Collega, averlo per successore, perchè toltogli nel più bel siore degli anni da immatura morte, lo rendè padre inselice al Mondo; nè mancò per rimostranza del suo do-

Iore erigergli un tumulo, ove in versi acrostici, ne' quali in que' tempi era riposto tutto l'acume, e perizia de' Poeti, pianse la sua sciagura, ed innalzò le lodi, ed i pregj del fuo diletto figliuolo. Vedevasi prima la lapide di questo tumulo nel Cimiterio di S. Gennaro fuori le mura di quelta Città; ed ora non già è dispersa, come credette il novello Scrittore dell'Istoria Latina di Napoli, ma per caso incerto si ritrova trasferita in Salerno, e propio nella Chiefa de' minori Conventuali; e se non avea egli mai letto il Chioccarelli (h), Camillo Pellegrino, e'l Mazza, che lo rapportano, poteva egli ve- (h) Chioca derla co propri occhi in Salerno, da Sorrento non molto Iontana.

Sotto il governo di Stefano, i confini di questo Ducato si stendevano verso Camill. Pell. Occidente infino a Cuma: PIfole Enaria, che oggi diciamo Ifchia, Nifita, bif. Princ. e Procida con gli altri luoghi maritimi di quel contorno, Pozzuoli, Baja, Mi- Long. in Tafeno, e le favolose soci della Palude Stige, col Lago d'Averno, e' Campi mal. Mazza Elifi, eran comprefi nel fuo dominio. Abbracciava ancora verso Mezzogiorno le Città maritime di quella riviera, Stabia, che ora diciamo Castel-

lamare, Sorrento, ed Amalfi ancora coll'Ifola di Capri.

Amalfi non pure in questi tempi d'Arechi, ma infino a' tempi di Sicardo Principe di Benevento era con Sorrento ancor nel Ducato Napoletano compresa. Non ancora erasi dal medesimo flaccata, come sti dapoi, che sacendo un Ducato a parte, stese i suoi confini tanto, che ne divenne uno Stato il più florido, e potente che vi fosse in queste contrade, essendosi i lor Cittadini renduti per la nautica i più famosi, e rinomati presso a tutte le Nazioni dell'Oriente, come ci tornerà più opportuna occasione di favellarne altrove. Insino ad ora, e per molti anni appresso, sè non vogliamo andar dietro le frasche pa-Icendoci di vento, è chiaro, effere stata Amalfi al Ducato Napoletano unita, ed a' Duchi di Napoli sottoposta; poichè uno de' sforzi, e degli attentati che praticò Arechi fopra il Ducato Napoletano: fù l'impresa che mosse contro gli Amalfitani, che con potente armata cinfe di fretto affedio, incendiando tutti i luoghi aperti posti nel contorno d'Amalsi; e sè non fossero accorsi i Napoletani a difender quella Città, ch'era del lor Ducato, e con incredibile valore non avessero fugati, e dispersi i Beneventani, che parte presero in battaglia, e moltifiimi n'uccifero, certamente gli Amalfitani farebbero stati vinti, e soggiogati da Arechi. Adriano, che mal sofferiva queste intraprese de' Longobardi Beneventani sopra i Greci, ne diè del successo distinti ragguagli a Carlo M. e fi legge oggi il giorno questa sua epistola (i), nella quale (i) 🕬 🗸 apertamente chiama gli Amalfitani del Ducato Napoletano, e che perciò i Napoletani accorfero in loro ajuto.

Ne' tempi di Sicardo Principe di Benevento, Amalfi non altrimente che Sorrento era al Ducato Napoletano fottoposta, come è manifesto dal Capitolare di questo Principe impresso fra gli altri monumenti de nostri Principi Longobardi da Camillo Pellegrino, ove Sicardo promette al Duca di Napoli di voler offervare quelle capitolazioni, che dopo una fiera guerra stabilirono, così per Napoli, come per le Città fue, cioè per Sorrento, Amalfi,

Tom. I:

Digitized by Google

e per tutti gli altri Caftelli, ch'erano al Duca di Napoli foggetti. E preffo Er-(4) Erchemp. chemperto (k) pur si legge, che il Duca di Napoli mandò gli Amalsitani a 30. 26. 4 27. combattere contro i Longobardi Capuani per far cosa grata al Principe di Salerno, con cui erafi confederato contro i Capuani. L'Anonimo Salernitano nell'iltoria non ancora imprefia, in più luoghi ciò pafia per indubitato, anzi dice che gli Amalfitani avevano i Conti annali, che ogni anno eran preposti al governo della Città, ed a' Duchi di Napoli eran sottoposti, come ne rende a noi anche testimonianza l'accuratissimo Pellegrino. Egli è però certo, che dapoi Sorrento passò sotto la dominazione de' Longobardi, perchè leggiamo, che Landulfo creò un suo figliuolo Duca di questa Città (1).

(1) Pellegr. in Stem, Princ. LUE.

Ma verso. Oriente, e Settentrione sin dove il Ducato Napoletano stendesse i fuoi confini, non avremo molto da dilungarci; poichè non potè da quelta: parte il Ducato stendere più oltre ne' luoghi mediterranei i suoi confini, come già tutti occupati da' Beneventani; e Capua ch'era in loro potere reltringeva: molto i fuoi termini per questo lato: siccome dall'altra parte Nola, Sarno, e Salerno erano altresì da costoro dominati. Potè solo ritinere quelle campagne, ed alcuni luoghi d'intorno, che dal prefidio della Città, e dal valbre delle: loro armi poterono esser difesi. Solamente Nocera, che ora diciamo de' Pagani, Città mediterranea, fi mantenne fotto il Ducato Napoletano, tanto che nell'anno 839. Radelchifio Principe di Benevento avendo mandato in efilio Dauferio, questi in Nocera andossene, utpote Urbi tunc Juris Ducatus Neapolitani, come dice il Pellegrino (m): non altrimente che i Romani, i quali efiliati soddisfacevano all'imposta pena con portarsi in Napoli, e nell'altre-Città federate. Le Città marittime di questa contrada erano sostenute, perchè difese dal Mare, ed erano per ragion de loro siti, inaccessibili a Longobardi, che d'armate navali eran privi, donde ayvenne che i maggiori conquisti gli facessero sopra le Città mediterranee.

(m) Pel. in Seem. Princ. Lapzob,

vento, poichè le Città del medefimo ebbero i loro particolari Rettori, da' quali immediatamente venivano amministrate, che pure si dissero Conti, ed. a' Duchi di Napoli eran fubordinati : d'Amalli lo fcrifle l'Anonimo Salernitano; del Conte di Misepo ne rende a noi certa testimonianza S. Gregorio (a) L. 11. In- M. il quale in una Epistola (n) fa memoria di questo Conte: di Sorrento, Stabia, Cuma, e degli altri luoghi, ancorchè presso gli Autori non se ne incontri alcun vestigio, egli è però da credere, che da simili Magistrati sossero stati. anche governati. Certamente dal Duca di Napoli fu iltituito il Conte d'Aversa ne' tempi de' Normanni, perchè i Normanni fondarono questa Città. Ma quelti Conti non eran Feudatari, come nel Ducato Beneventano; erano: Templici Ufficiali, ed a certo tempo, perche i Greci non conobbero Feudi; onde nacque che la Provincia della Calabria, el Bruzio, come Napoli, conobbero più tardi, che quelle che componevano il Ducato Beneventano, 1 Feudi. Ma con quali leggi Napoli col suo Ducato, e le altre Città che 'abbitivano agl'Imperadori d'Oriente, si reggessero in questi tempi, se per

Ritenne ancora questo Ducato una politia consimile a quella di Bene-

**die.6.Up**ift.31.

quelle di Giustiniano, le cui Pandette si ritrovarono poi in Amalsi, quvero per le leggi degli altri Imperadori d'Oriente suoi successori, ci tornerà altrove più opportuna occasione di favellare, quando delle nuove Compilazioni fatte dagl'Imperadori d'Oriente ad emulazione di Giuftiniano, dovremo far racconto.

Eccolo stato nel quale erano queste Provincie, che oggi compongono il Regno di Napoli, quando Carlo Rè di Francia dopo aver vinti, e debellati i Longobardi in Pavia, e posto fra ceppi il Rè Desiderio ultimo che su di quella gente, assunse il titolo di Rè d'Italia, e de' Longobardi, onde per questa ragione pretendeva sopra il Ducato Beneventano esercitar tutta quella fovranità, che gli altri Rè Longobardi fuoi predecessori vi avevan ritemuta.

#### C A P. IIL

Come ARECHI mutasse il Ducato Beneventano in Principato, e tentasse di sottraersi affatto dalla soggezione de Franzesi.

Rechi, a cui Defiderio avea sposata Adelperga sua figliuola, e creatolo Duca di Benevento, ciò che aveva egli fofferto con suo socreo, e ciò che gli altri fuoi predeceffori ufarono con gli Rè Longobardi, non volle fofferir con Carlo, e sdegnando di sottoporsi a' Principi stranieri, ne scosse ogni giogo, e fidato nelle forze del fuo Stato, e negli animi de' fuoi Longobardi, da Duca, ch'egli era nomato, volle affumere il titolo di Principe, per mostrar con ciò più chiaramente i fuoi fensi, ch'erano di voler essere libero, non ad altri fottoposto. Egli sù il primo, che Principe di Benevento si dicesse, e sù la prima volte, che in queste nostre Provincie s'introdusse questo titolo, di cui se riguardi l'antichità, è posteriore a quello di Duca, di Conte, o di Marchese, ma se la sua dignità, e prerogative, di gran lunga è superiore a tutti gli altri. L'Anonimo (a) Salernitano, se bene non favoloso, come attorto lo reputa (a) An.Saler. il Baronio (b) in alcuni fatti, d'ingegno però, e di dottrina puerile: narra parte 1. mam. ad Arechi, quando era in vita privata, effere avvenuto un prodigioso ac- lege. cidente, per cui fugli presagita questa nuova dignità di Principe, alla quale (b) Bar. ad egli doveva effere innalzato: dice egli, che mentre un giorno nella Chiesa An. 787 num. di S. Stefano, ch'era posta nell'antica Capua, s'erano col Duca Luitprando, por Vedi che allora reggeva Benevento, radunati molti Baroni Longobardi, i quali se- Anon, Salere condo la loro usanza eran tutti cinti di spada: tra gli altri fuvvi anche Arechi allora giovanetto, e postosi ciascuno a fare orazione, cominciò Arechi in voce bassa a recitar il Miserere; e quando venne a quel versetto: Spiritu principali confirma me, sentì tutta tremar la sua spada, come se alcuno la agitasse: pien di spavento, e di paura, dopo finita l'orazione, Arechi nar-Ccc 2

rò a' fuoi amici il fucceffo. Allora proruppe uno di effi riputato il più faggio, e sì gli disse: Non sarai per uscire di questa instabil vita, per quanto io preveggo, avanti che il Signore non l'innalzi ad una principal dignità. · Il che dapoi, come soggiunge l'Anonimo, comprovò l'evento, poich'esfende mancato Luitprando, tutti gridarono Arechi Principe di Benevento, ed a dignità sì illustre l'innalzarono.

(d) Ostiens. 1. L. CAP. 9:

(a) Pellegr. Capitular.

Arecb. Princi-

pis, pag. 309.

eit, hift. pag.

73: ad. pag. 92.

Ma fi follazzi chi vuole coll'Anonimo con queste, ed altre fimili pueri-(c) Erchemp. lità, delle chali è ripiena la fua iftoria, egli è coftante preffo Erchemperto (c), Ostiense (d), e presso tutte le Cronache che abbiamo de' Duchi, e de' Principi di Benevento, che Arechi fù il primo, che appò noi titolo di Principe s'arrogaffe. Non fi contenne in questo solo, ma per dimostrar maggiormente il sno affoluto Imperio volle d'insegne regali adornarsi: si coprì con clamide, ed ammanto regale: strinse lo scettro, e si cinse di corona il capo: e perche nulla mancaffegli di Regia dignità, si fece anche ungere da' suoi Vescovi, siccome i Rè di Francia, e di Spagna facevano, ed in fine de' suoi diplomi ordinò, che fi notaffe la data nella quale erano stati spediti in questo modo: Dat. in Sa. cratissimo nostro-Pulatio. E siccome nelle solenni acclamazioni degl'Imperadori Cristiani, il costume era di ponere le loro Immagini nelle Chiese, nel-. le quali queste cerimonie folevan fars, così anche Arechi fece collocare i suoi ritratti coronati nelle Chiese del suo dominio, e con assoluto, ed in-. dependente arbitrio cominciò a reggere queste Provincie. S'arrogò anche. il potere di far leggi, ed oggi giorno ancor leggiamo i fui Capitolari, ne quali molti regolamenti stabili : in alcuni capi conformandosi alle leggi Longobarde, in altri derogando alle medesime; e ciò che i Rè Longobardi fecero in tutta Italia, volle praticar egli nel fuo Principato.

Nel Codice Cavense altre volte riferito, fra gli Editti de' Rè Longobardi, se ne legge anche uno di questo Principe, che contiene dicisette Ca-. pitoli. Il primo comincia: si quis homo, e l'ultimo finisce: si quis hominum. Camillo Pellegrino (e) lo trascrisse per intero nella sua Istoria de Principi Longobardi, annotandovi in che quello si conforma, ed in ciò che differifca dalle leggi Longobarde. L'esempio d'Arechi seguitarono dapoi gli altri Principi fuoi fucceffori, come Adelchi, Sicardo, Radelchifo, ed (f) Pellegr. altri, come si vede da' loro Capitulari impressi dal medesimo (f); onde in queste nostre Provincie alle leggi de' Rè Longobardi s'accrebbero quelle de' Principi di Benevento, per le quali venivano amministrate, e secondo. le medefime i Giudici componevan le liti, e amministravan giustizia. deliberar delle guerre, o delle leghe, e delle paci, al Principe Arechi era riserbato, molte ne mosse a' Napoletani, moltissime ne sostenne co' Franzesi ; fornir di Magistrati, ed Ufficiali il suo Stato; tener cura della giustizia; coniar colla fola fua Immagine le monete; e tutte le maggiori, e più supreme regalie, egli folo s'arrogò, e ritenne: in breve tutta la cura dello Stato così nel politico, come nel militare con tutti i diritti di sovranità ad Arechi su

trasferita.

Carlo

Carlo Rè di Francia, il quale dopo 'aver nell'anno 781. dichiarato Pipino suo figliuolo per Rè d'Italia, in altre imprese era intrigato, avendo inteso che Arechi avea scosso il giogo, e che arrogatesi tutte le Regali insegne come Sovrano dominava Benevento, stimolato anche da Adriano P.R. al quale queste intrapese de' Beneventani erano pur troppo sospette, ritornò nell'anno 786, con potente armata in Italia; e dapoi nel mese d'Aprile dell'anno seguente 787. scorrendo sopra il Principato di Benevento minacciava anche quella Città di stretto assedio. Ritrovavasi in questo anno 787. Arechi anche egli intrigato in una guerra, che sopra i campi Nolani aveva mossa a' Napoletani, onde intesa la venuta di Carlo, il quale con formidabile esercito devastava i suoi Stati, conchiuse tosto la pace co' Napoletani, per so-. spetto che questi non s'unissero co' Franzesi, e concedè loro alcune sovvenzioni, ovvero Diaria, come le chiama Erchemperto (g) nella Liburia, e Cemiterio, campi che sono intorno Nola fertilissimi e di frumenti, e di vini.

Giunto per tanto sopra Benevento l'esercito Franzese, Arechi, prima num, 2. pag. gli fece valida, ed oftinata refiftenza, ma non potendo bastare le sue forze 26. ad innumerabile ofte, che a guifa di locuste dalle radici rodeva ciò, che parayafi innanzi: munito, come potè meglio, con forti ripari Benevento, ritirossi in Salerno; e su allora che questo Principe di Torri eccelse, e mura, fortissime cingesse questa Città, e che pensassero i nostri Longobardi a fortificarsi nelle Città marittime, per trovare scampo dall'irruzione de' Franzesi, da' quali non stavano sicuri nelle mediterranee, siccome in quelle di Mare, per non avere i Franzesi allora armate marittime, per le quali l'avessero pottato affalire: reso accorto ancora dall'esempio di Desiderio, che per non averavuto un fimile scampo, restò mileramente in Pavia prigione. L'esercito di Carlo in tanto devaltava il paele, e giunto inlino a Capua scorreva da pertutto, inferendo danni graviffimi alle campagne, ed a' Capuani fopra ogni. altro. Allora Arechi posponendo l'amore de' suoi propri figliuoli alla salute de' fuoi fudditi, mandò molti Vescovi Beneventani ad incontrar Carlo, ed offerendogli per oftaggi Grimoaldo, e Adelgifa fuoi figlinoli, gli fece da' medesimi dimandar la pace. Sono pur troppo graziosi, e perciò da non tralasciarsi, i colloqui, che l'Anonimo Salernitano (h) sa passare tra Carlo, e questi Vescovi, i quali rinfacciati dal Rè com'essi ardivano comparingli Princ. Long. davanti, dopo aver unto, e posta la Corona sul capo d'Arechi lor Principe, apud Pellege. non gli seppero dar a tra risposta, se non che pieni di paura si prostrorono col- 167. . la faccia per terra avanti i fuoi piedi : il pietofo Rè, deposta ogni collera umanamente trattogli, facendogli alzare : e dapoi ch'essi furono surti, disse loro : Io veggo i Pastori, ma senza le loro pecore: al che i Vescovi prendendo dal... . l'umanità di Carlo pur troppa fiducia, non ebbero alcun ritegno di rispon-. dere: Venue il Lupo, e ha disperso le pecore; il Rè dimandò, qual sosse questo Lupo, ed essi risposero: tu se quegli. Finalmente dopo mille seccaggini lo pregarono, che contento degli oftaggi desse loro pace, e risparmiaffe la salute ad Arechi, ed a' suoi Popoli; ma rel licandogli Carlo, ch'e-Ccc 3,

(g) Pra chemp. bift.

gli non poteva arrestarsi dal cominciato cammino, avendo giurato, di non voler più vivere, se col suo scettro non fiaccava il petto ad Arechi. Allora un di loro chiamato Rodoperto Vescovo di Salerno, allegandogli in contrario l'efempio del giuramento d'Erode, lo configliava a rompere il giuramento dato: del che il Rè non ben pago, chiese loro miglior consiglio: i Vescovi cercarono di deluderlo; poichè gli promifero di dargli in mano Arechi, purchè adempiuto il giuramento lo lasciasse regnare ne' suoi Stati. Mentre Carlo con desiderio era portato da Vescovi di quà, e di là perchè si adempiesse da loro la promessa, finalmente lo fecero entrare nella Chiesa di S. Stefano. e quivi mostratagli una ben grande immagine d'Arechi, che era in un'angolo della Chiesa, ecco Arechi, dissero, che su cerchi. Allora il Rè tutto pieno d'ira, e di rabbia minacciò volergli mandare in efilio in Francia. le non attendevano ciò ch'avean promefio; ma i Vescovi tutti atterriti, prostrati di auovo a terra cominciarono a dimandar misericordia, e cercando con molti passi della Scrittura rattemperare il suo sdegno, narra l'Anonimo, che tanto efficacemente adoperaronsi, che in fine giunto il Rè rabbioso fopra il ritratto d'Arechi, percotendolo fortemente collo scettro, che teneva in mano, e dandogli più colpi nel petto, e nel capo, ove era dipinta la corona, e ridottolo in più pezzi, dicesse: Questo avverrà a colui, che sopra di sè s'arroga siò che non gli è lecito: e fatto questo, i Vescovi prostrati di nuovo gli chiefero per Arechi la pace. Carlo in fine ad interceffion di tanti glie la concedette. Creda chi vuole queste puerilità dell'Anonimo, egli è però costante appresso Erchemperto, che Carlo non passò o'tre di Capua, e quivi contento degli ostaggi, fermò la pace con Arechi, e lasciogli il Ducato Beneventano come lo reggeva. I patti furono, che Arechi s'obbligasse prestargli ogni anno certo tributo: che per ostaggi restaffero in suo potere Grimoaldo, e Adelgisa suoi figliuoli; e se gli consegnasse il suo tesoro: tutti gli furono accordati; e Carlo mandando un fuo Gentiluomo in Salerno, ove Arechi dimorava, a firmargli, furono tosto eseguiti, e consegnati al Rè gli ostaggi, col tesoro. Fece poi il Rè ritorno in Francia, e seco portonne Grimoaldo, ma Adelgifa fù per molte preghiere restituita in Salerno al suo genitore. E se ciò è vero, com'è verissimo, che Carlo M. non passasse oltre a Capua, e quindi ritornato in Francia, non facesse più ritorno in queste noftre parti, non sò dove s'abbia Scipion Mazzella trovato, che Carlo, ficcome fece in Parigi, ed in Bologna, avesse in Salerno nell'anno 802. istituito quel Collegio, quando questa Città non passò mai sotto la sua dominazione, ma fù sempre il sicuro ricovero de' Principi Beneventani nelle tante guerre ch'ebbero dapoi con Pipino, lasciato dal padre Rè d'Italia.

Ma non così tosto il Rè Carlo da Capua su dilungato, ed in Francia restituito, che Arechi, poco curandosi de' pegni dati, cominciò a trattar leghe con Costantino figliuolo d'Irene Imperadore d'Oriente, e fra di loro erano già venuti ad una stretta consederazione contro di lui; poichè Arechi aveya mandato suoi Ambasciadori in Costantinopoli cercando ajuto da

. Digitized by Google

Costantino, ed insieme l'onore del Patriziato; e ciò che più importava cercogli ancora il Ducato Napoletano con tutti i luoghi appartenenti al medesimo, e che con valide forze gli mandaffe Adalgifo fuo cognato figliuolo del Rè Desiderio, che come si disse erasi ricovrato in Costantinopoli, dapoi che fuo padre fu fatto prigione da Carlo; promettendogli egli all'incontro di voler fottoporfi, ciò che non voleva far con Carlo, al fuo Imperio, e di vivere all'usanza de' Greci, così nella tonsura, come nelle vesti (i).

In effetto Costantino abbracciando il partito, mandò subito due suoi Legati in Napoli perchè lo creaffero Patrizio, i quali gli recarono le vesti inteffute d'oro, la fpada, il pettine, e le forbici; perchè di quelle Arechi fi coprisse, e si tosasse, come aveva promesso: nè altro da lui richiese, sè non che gli fi daffe per oftaggio Romaldo altro figlinolo d'Arechi. Giunti gli Ambæciadori in Napoli furono da' Napoletani ricevuti con folenne apparato, cum Bandis, & Signis, dice Adriano (k); ma furono gualti tutti quelti dilegni (k) cik. per due intempestive morti. Morì mentre queste cose trattavansi, nel mese Epist. 44. di Luglio di quest'anno 787. Romualdo promesso all'Imperadore per ostaggio, la cui morte immatura accelerò quella dell'infelice padre, e non a bastanza pianto da' Beneventani; il loro Vescovo Davide al suo tumulto erettogli, scolpì que versi, che vengono rapportati da Camillo Pellegrino (1) ne Tumuli de' Principi Longobardi. Poco dapoi fu feguita quefta morte da quella Pelleg. do d'Arechi fuo padre, il quale dopo aver regnato in Benevento trent'anni, nel Time. Prime. feguente mese di Agosto di quest'istesso anno, su tolto a Beneventani in 234. tempo, quando era più a loro necessario, lasciandogli in istato così deplorabile, che rimanendo senza chi gli reggesse, furono, come diremo, da dura necessità costretti ricorrere alla benignità di Carlo, sottomettendosi a lui, concondizioni troppo dire, e pefanti, purchè rimandasse loro Grimoaldo, ch'e' teneva in ostaggio. Lo piansero perciò i Beneventani amaramente, e gli ereffero un maestoso tumulo nella loro Città, ove Paolo Warnefrido, che dopo il suo esilio erasi quivi ricovrato, pianse ancor egli la loro sciagura, e lodò l'eccelse virtù di questo Principe in molti versi, che pur leggiamo presso. Pellegrino. Ci restano ancora di questo Principe alcune leggi, che veder si: poflono ne' suoi Capitolari impressi dal medesimo Autore; fra le quali non dee paffarsi sotto silenzio quella, per cui vietò le Monache di casa, chiamate altramente Bizoche. Aveale nel fino Regno il Rè Luitprando ammesse, anzi in una fua legge (m) commendava l'istituto. Ma Arechi avendo scoverto che (m) Libi st. fotto quel velame si contaminavano di mille laidezze, e libidini, sotto gravi il. Longobi pene tolle l'abuso, ed ordinò che fossero chiuse dentro Monasteri. Fù Arechi it. 37. 1.1. un Principe affai magnanimo, e generofo, ed in lui di pari gareggiavano la pietà , la giuftizia , la fortezza , e tutte le altre virtù. Egli con fomma magnificenza ridusse a fine in Benevento il Tempio di S. Sofia da Gisulfo incominciato. Ereffe due fuperbi Palagi, uno in Benevento, l'altro in Salerno, cingendo questa Città d'alte Torri, e ben forti mura. Fù amante delle lettere e careggiò molto i Letterati di que' tempi, avendogli in somma stima, ed: onore. Accolfe con molti rispettosi segni Paolo Warnefrido, quando suggito.

(i) Epifl. 44.

Digitized by GOOGLE

da Tremiti, ove da Carlo M. era stato esiliato, ricovrossi in Benevento: lo ricevè benignamente, e l'ebbe tra' più cari, e sedeli suoi amici; onde Paolo in segno della sua gratitudine, compose quell'elogio, che sece scolpire nel suo tumulo.

### C A P. I V.

Di GRIMOALDO II. Principe di Benevento, e delle guerre sostes nute da lui con PIPINO Rè d'Italia.

Beneventani, morto Arechi, mandarono Ambasciadori al Rè Carlo a dimandargli con molta sommissione e preghiere Grimoaldo, i quali giunsero in tempo, quando non erano stati ancora scoverti al Rè i trattati, che Arechi avea avuti con Costantino Imperador d'Oriente, de' quali non sè non dopo un'anno ne sù avvisato dal Pontesice Adriano, che gli aveva scoperti per mezzo d'un Prete Capuano chiamato Gregorio (a), perlaqualcosa poterono con minore dissicoltà tirare il Rè ad assentire alle loro dimande, concedendo Grimoaldo per loro Principe, ma innanzi che partisse volle legarso con questi patti: Ch'egli facesse radere a' suoi Longobardi le barbe: Che nelle scritture, e nelle monete prima si ponesse il suo nome, e dapoi quello di Grimoaldo: E che da' fondamenti sacesse abbattere le mura di Salerno, d'Acerenza, e di Consa.

Addizione dell'Autore.

(a) Ediff.

[ Queste parole della pace trà Garlo M., e Grimoaldo II. Principe di Benevento, sono conformi a ciò, che scrisse Erchemperto in Chronico: Chartas quoque, nummosque nominis sui caracteribus superscribi jussera .... in suis Aureis ejus nomen aliquandiu sigurari placuit. Questo articolo di pace ricevè maggior fermezza, e lume, e nell'istesso tempo spiega nettamente quella Moneta d'oro di Carlo M. rapportata da Mr. Le Blanc, che diede a più d'uno de' nostri Antiquarii gran travaglio, per intenderne le iscrizzioni; poiche portando da una parte il nome di Carlo M., e dall'altra quello di Grimoaldo, credendo, che si volesse dinotare Grimoaldo Rè de Longobardi, ed i tempi non concordando, si viddero in maggiori inviluppi. Queste Monete si coniarono così, in esecuzione di questa pace; ed il nome di Grimoaldo dinota questo Principe di Benevento, e non già Rè alcuno di Longobardi. Nel Museo Cesareo di Vienna frà le altre Monete d'oro, che conserva, si vede ancor questa di indubbitata sede, ed antichita. 1



Affai maggiori condizioni, e più dure avrebbe potuto il Rè esiggere da Grimoaldo effendo in suo potere. Ma questi tornato in Benevento, e ricevuto con infinito giubilo da' Beneventani, per qualche tempo fece correre le monete, e le scritture col nome di Carlo, mostrandosi, per afficurarlo maggiormente delle sue promesse, in questi rincontri, voler da lui dipendere, se bene della demolizione di quelle Piazze non se ne parlasse: anzi 'Grimoaldo per togliere ogni sospetto, che mai potesse aversi di lui, dapoi che Carlo scovrì i trattati d'Arechi suo padre, avendo già l'Imperador Co-Itantino mandato nell'anno 788, in Sicilia Adalgifo con alquante truppe, perchè passato in Calabria, coll'ajuto de' Beneventani si facesse gridar Rè d'Italia , crucciato ancora l'Imperador Greco con Carlo , il quale avendogli promeffa una fua figliuola per moglie, mutato configlio, glie l'aveva poi niegata: Grimoaldo non folo non volle concorrere co' difegni d'Adalgifo fuo zioma avvilando Pipino di queste intraprese, pensò meglio unirsi con lui, e con Ildebrando Duca di Spoleto mandato da Pipino: e fù allora che l'infelice Adalgifo dopo effere sbarcato con molti Greci in Calabria, pugnando valorofamente, fugato, e vinto il fuo efercito, reftaffe fra le fpoglie preda dell'inimico, che postolo ne' tormenti le fece spietatamente con morte crudele spirare l'anima, come narra il Sigonio (b). Ma il Continuator d'Aimoino (c), (b) Sigoni Maimburg (d), e coloro, che han letto in greco Teofanes, ferivono, che co- 48.788. lui che sti satto morire ne' tormenti non sti Adalgiso, ma Giovanni Generale d'Aimo. lib. dell'armata de' Greci; poichè questo miserabile Principe salvossi dalla bat- 4. cap. 40. taglia, e ritornò con poco feguito a Costantinopoli, dove invecchiò; e ce- (d) Maimb. dendo finalmente alla fua fortuna non meno che il padre, passò ivi quie- bis. Icon lib. tamente il resto della sua vita nella dignità di Patrizio; com'è il solito destino de' Principi (pogliati, de' quali, coloro a cui hauno ricorfo, fi contentano per ordinario di compatir la difgrazia, confervando loro un vano titolo di ciocchè fono stati, fenza che ardifcano, o che possano, o quando il poteffero, che vogliano intraprendere di riftabilirli, abbracciando altri interessi, che stimano esser loro più considerabili, e prosittevoli.

Grimoaldo intanto sè bene per togliere ogni sospetto a Pipino, ed a Carlo fuo padre, posposta ogni ragion di sangue, e di natura, fossesi in cotal guisa portato, non depose però dal suo cuore gl'istessi sentimenti del padre, e di volgere tutti i suoi pensieri come potesse giungere a reggere il Principato di Benevento con autorità affoluta, ed independente: non penfava più alla demolizione di Salerno, d'Acerenza, e di Consa secondo le capitolazioni Itabilite con Carlo, e pian piano nelle monete, e nelle scritture faceva tralasciare il nome di Carlo; e per aversi sposata Wanzia nipote dell'Imperador Greco, dava di sè maggiori sospetti. Si venne perciò a nuova guerra co Franzesi, e-tanto più ostinata, quanto che Carlo distratto altrove, Pipino giovane spiritoso, ed ardente, essendo egli rimaso in Pavia Rè d'Italia, non poteva fofferire in conto alcuno quest'Imperio affoluto, che Grimoaldo s'arrogava del Principato di Benevento: non passarono perciò molti anni, che

Tom. L.

 $\mathbf{D}$ dd Pipi-

Pipino nel 793. gli mosse incontro innumerabile oste de' suoi Franzesi, che d'ogni intorno lo cingevano, e gli minacciavano guerre crudeli. Pensò aldora Grimoaldo di placarlo con rimovere ogni ombra di lolpetto, che fi potesse avere della sua persona per cagione d'aversi poco prima sposata Wanzia. Ripudiolla, come sterile, e con inaudita inumanità la fece per sorza condurre in Grecia alle proprie cafe. Ma niente giovarono a Grimoaldo queste simulazioni, ed astuzie, poichè Carlo, oltre d'aver comandato a Pipino di combatterlo, gli avea anche in fuo foccorfo mandato Lodovico fuo fratello, che dall'Aquitania, ove era si condusse in Italia, ed unite le loro milizie furono sopra il Principato di Benevento: su per più anni guerreggiato fero-(e) Hif Er. cemente; e narra Erchemperto (e), che sebbene Carlo co' suoi figliuoli, che abemp. 20.5. aveva già costituiti Rè, e con immensi eserciti avesse proccurato impiegar le

fue più valide forze per foggiogar Grimoaldo, e' fuoi Longobardi Beneventani; non per tutto ciò fotto questo valoroso Principe potè porre in effettoi fuoi difegni; anzi fovente attaccatafi ne' fuoi eferciti la pefte, bifognò che pien di scorno se ne ritornasse. Solamente dopo il corso di sette anni, e dopo tante fiere, ed ostinate contese gli riuscì negli anni 800. ed 801. prender Chieti in Abbruzzo con alcuni luoghi d'intorno; e se bene nel seguente anno prendesse ancor Lucera in Puglia, sù questa ben tosto da Grimoaldo ricuperata, e vi fece prigione anche Guinichifo Duca di Spoleto, con tutto il presidio, che quì Pipino per guardia di quelle Città aveva lasciato. In brevein tutto quel tempo che Pipino regnò in Pavia, e Grimoaldo in Benevento. (f) Hift. Er- narra Erchemperto (f), che fra effi non fuvvi un fel momento di pace; imchamp. vu.6. perocchè erano questi due Principi amendue giovani, ed alle guerre propensi, ciascuno impegnato con tutte leforze che aveano a sostener il proprio punto. Pipino per vederfi cinto di tanti prodi, e valorofi Capitani, e d'eserciti poderofiffimi: Grimoaldo foftenuto con forze pari da' fuoi più grandi Baroni, e per le molte Città, ch' e' s'aveva pure munite, e presidiate, deludeva glisforzi dell'inimico, e per più dispregio mostravasar poco conto de' suoi eserciti. Soleva spesso Pipino mandar Legati a Grimoaldo con queste ambasciate: Volo quidem, & ita potenter disponere conor, ut sicuti Arichis genitor illius. fubjectus fuit quondam Desiderio Regi Italiæ, ita sit mihi, & Grimoalt. A. quali proposte riponeva in contrario Grimoaldo questi versi.

Liber, & ingenuus sum natus utroque parente.

Semper ero liber, credo, tuente Deo.

In cotal guifa Grimoaldo finchè regnò in Benevento ripresse l'ardire, e le torze de Franzesi. Mori questo invitto Principe nell'anno 806. senza: fisiciar di sè prele maschile, poiche Gotofredo suo sigliuolo, di cui nella. Chiefa di S. Sofia in Benevento fi vede il Tumulo, rapportato anche dal Pellogrino(g), premori a lui I Beneventani dopo averlo amaramente pianto, gli alzarono, non meno che ad Arechi, un magnifico Tumulo, celebrando, e scol-(b) Si legge pendo in quello le fue eccelfe virtà, e famole gella. Fà non meno co' tranpresso il me-zesi, che co Greci sempre vittorioso ed i versi posti nel sno Tunulo (4)

(e) Pell Tumul. Pr. Lorg. page

delimo Anta. PC 237

Digitized by GOOGLE

dimostrano ancora il suo valore contra i Franzesi, i quali non poterono darit vanto d'averlo foggiogato giammai.

> Pertulit adversas Francorum sæpe phalangas, Salvarit Patriam sed, Benevente, tuam: Sed quid plura feram? Gallorum fortia Regna Non valuere hujus subdere colla sibi.

#### A P. V.

CARLO M. da Patrizio diviene Imperador Romano: sua elezione, e qual parte v'ebbe LIONE III. Romano Pontesice.

Entre che i Franzesi sotto Pipino con tanta ferocia, ed ardire guer-IVI reggiavan co' Beneventani fotto Grimoaldo, Carlo M. dopo aver debellati i Saffoni, e scorsi molti luoghi del suo vasto Imperio, fermossi finalmente nell'anno 795. in Aquisgrano, della qual Città per l'amenità del sito, € de' fuoi luoghi cotanto fi compiacque, che di un nobiliffimo Tempio adornolla: quivi trovandosi, gli fù recata novella della morte d'Adriano accaduta in Roma l'anno 796. Fù da Carlo inconfolabilmente pianto, e fu tanto il dolore, che n'ebbe, che volle anche manifestarlo per un elogio da lui medesimo composto, che sece porre al suo sepolcro. Intese ancora poco dapoi, che il Popolo, e Clero Romano aveva in fuo luogo eletto Lione Prete Cardinale, che Lione III. fù detto: da costui gli fù data parte della sua elezione per suoi Ambasciadori, dimostrandogli ancora la fua mente, ch'era, seguitando i vefligi de' faoi predeceflori, di non voler riconofcere altro che lui per protettor fuo, e della Chiesa: di vantaggio come Patrizio, ch'egli era di Roma, gli mandò lo stendardo della Città con molti altri doni, pregandolo nel medesimo tempo di mandare un de' Signori della sua Corte per ricevere da parte sua il giuramento di fedeltà, che gli presterebbe il Popolo Romano (a), il (a) Eginhar. quale da lungo tempo aveva cominciato a scuotere il giogo de' Greci, e vo- in Annal. A. 796. Sigon. leva già affolutamente liberarsene. Carlo accettò li donativi, e l'omaggio, A. 796. Vedi che gli rendeva la prima Città del Mondo, e scelse il suo genero Anghil-Marca de Conberto, per ricevere il giuramento de' Romani, che lo riconobbero per loro cor. lib. 3. cap. Signore : ed in fatti, per questi trattati avuti da Lione con Carlo, il Patriziato mutoffi in dominio, e da questo tempo fu, ch'egli esercitò in Roma il diritto di Sovrano, rendendovi giustizia per suoi Commessari, e per se stesfo, come fù avvertito faviamente da Pietro di Marca (b): ed oltre a ciò, (b) Marca ulando della sua regal munificenza, e generosità, mandò al Papa per Anghil-loc., sic. nu. 9berto una gran parte di que' tesori immensi, ch'egli avea guadagnati nella guerra contra gli Unni, da lui poco prima felicemente terminata per la conquista della Pannonia: ed in tutti i rincontri, che gli s'offerirono, emulo di Pipino suo padre, pose tutto il suo studio ad ajutarlo nelle persecuzioni che Ddd 2 fofferie.

. . . .

fofferse, e di proteggere, ed innalzar quantò più potè la Chiesa Romana, come aveva fatto con Adriano suo predecessore; poichè avendosi Lione inimicati Pascale, e Compolo nipoti d'Adriano, e molti principali Signori di quel partito, che mal fofferivano, che il nuovo Pontefice innovaffe molte cofe fatte da Adriano, costoro oltre d'averlo accusato, e fatto reo di molti, e scellerati delitti, non potendone mostrar poi documenti per pruovargli: un giornomentr'era in una pubblica, e facra funzione tutto inteso, gli corsero sovra. e presolo gli diedero più colpi mortalissimi, lo strascinarono per le strade,. e si sforzarono di cavargli gli occhi, e di troncargli la lingua; ma riparatosi: come potè meglio, fù dopo molte ferite, tutto bruttato di sangue, chiufo nel Monastero di S. Gerasimi in una stretta prigione; ma liberato dapoi da' fuoi parteggiani, ed accorfo in fuo ajuto Guinigifo Duca di Spoleto, questi dopo averlo condotto in Spoleto, lo mandò in Francia a Carlo. infieme con molti Vescovi, ed altri nobili, che vollero seguirlo nel viaggio. Fù ricevuto da Carlo in Paterbona con uguale stima, che sù da Pipino. fuo padre riceyuto Stefano, trattandolo con infinito onore, e fomma magnificenza; ove Lione ebbe campo di mostrare la sua innocenza, e ciòì che a torto aveva sofferto, ed in che falsamente era stato da' suoi nimicii acculato.

Ma nell'istesso tempo i suoi congiurati in Roma, per l'assenza del Pontefice fatti più altieri, non mancarono di opporfi a' sforzi di Lione: effi mandarono a Carlo molte accuse, per le quali mostravano Lione reo di molti? e gravi delitti. Parve al Rè rimandarlo in Roma accompagnato magnifica. mente, per doversi ivi conoscere giuridicamente i meriti di questa causa, e lo fece accompagnare da dieci Commessari, due Arcivescovi, cinque: Vescovi, e tre Conti, e molti Franzesi, per conoscere di questo negozio. Fii ricevuto il Papa in Roma con solenne applauso, e molta pompa; e: venendosi all'esame de' carichi che gl'eran dati da Pascale, e Campolo, e da' loro complici, per iscusar l'esecrando attentato da essi commesso nella fua persona; non provandosi niente de' delitti, de' quali veniva imputa-to, i Commessarj di Carlo mandarono gli accusatori sotto buona guardia al: Rè. Erafi Carlo, dopo aver gloriofamente trionfato degli Unni, incamminato già verso Italia, invitato da Pipino, il quale mal poteva solo abbattere la alteriggia di Grimoaldo, che il Principato di Benevento reggeva già con libero, ed affoluto Imperio: e gionto in Italia volle effere di perfona in Roma per conoscer di questa causa, e render al Papa quella giustizia, che egli dimandava.

Fù da Lione a' 24. Novembre di questo anno 799. dal Clero, e dal Popolo Romano ricevuto Carlo con segni di venerazione, e di stima, i maggiori, che potevan mai praticarsi: e fatto questo Principe dopo alquanti giorni del suo arrivo raunare nella Chiesa di S. Pietro gli Arcivescovi, Vescovi, ad Abati, e tutti i Signori Romani, e Franzesi, assiso egli col Pontesice in questa grande Assemblea, sece esaminar questa causa, e proccurò che si facesse esatta discussione:

**Sone** de' delitti, de' quali era stato Lione accusato; ma non essendovi dall'una parte pruova alcuna, nè alcun testimonio, che si presentasse per sostenere queste calunnie, e dall'altra protestandosi tutti i Prelati, non dover la Santa Sede, ed il Papa effer giudicato da neffuno, e che toccava a lui ftefso di giudicarsi ; all'ora il Pontefice disse, che seguendo le vestigia de' suoi Predeceffori, egli era tutto pronto di giustificarsi nella medesima maniera, che coloro avevano fatto più d'una volta: perciò il giorno feguente montando; egli fopra la Tribuna, tenendo in mano il libro de' Santi Vangeli, nel cospetto di tutti, volle con folenne giuramento, come innocente purgarfi, altamente protestando 🗲 e giurando se essere innocente di tutti i delitti impostigli da' fuoi persecutori. Sopra di che tutta la Chiesa rimbombò dell'acclamazioni. d'una sì augusta Assemblea, che ricevè questa protesta, e giuramento del-Papa come un Oracolo, che l'affecurava pienamente della fua innocenza. Così Lione effendofi giuftificato apprefio tutti , ciò ch'era la cofa , che Carlo M. stimava più importante, sti rimesso ad un'altra Assemblea il giudicio di Pafquale, e de' di lui complici.

Ma questo Pontefice riconoscendo da Carlo tanti benefici, pensò più feriamente come potesse rendergline quella gratitudine che meritavano (c), (c) Theopsiae come in avvenire potesse la Chiesa Romana star più che sicura della sua pro-nes in Chrone tezione, e del fuo ajuto, gia che dagl'Imperadori d'Oriente non era più che sperarne, anzi molto da temerne. Allora sù, che si pose in opra il più bel ritrovato che mai potesse uom immaginare, a fin di render questo Principe più tenuto che mai alla Sede Appostolica; e che si proccurasse dapoi da' Pontefici Romani, una funzione, che non essendo in questi tempi reputata: akro, che una pura, e semplice cerimonia: d'interpretarla per una delle più potenti ragioni del dominio temporale, ch'effi vantan tenere sopra tutto il Mondo Cattolico, e che gli adulatori di quella Corte seppero tanto ben colorire, ed inorpellare, che lo perfuafero per più fecoli a quafi tutta l'Italia, ed a molte parti ancora dell'Occidente. Questo sù d'innalzar Carlo da Patrizio ch'egli era, in Imperadore Romano, ciò che dissero la translazione del-PImperio d'Occidente ne? Franzesi; e che in verità non sti altro nella persona di Carlo, che d'un volersi assumere un nome più spezioso, ed augusto, il che gli altri Rè d'Italia, come Teodorico, pure avrebbero potuto. farlo, ma non vollero mai porre in effetto.

Alcuni Scrittori Franzeli (d) vogliono darci a credere, che Carlo fosse (d) Maimbo flato ad elempio di Teodorico, anche alieno di curarfi questo spezioso titolo, bis. Limest. e che Lione cotanto a lui obbligato, guidando quella cosa, avesse concertato iltutto co' Romani, e con gli altri Popoli, che allora fi trovavan in Roma, fenza che Carlo niente ne fapesse, di acclamarlo Imperador Romano, mentr'egli nelle feste del Santo Natale dovea condursi in Chiesa, e ponergli la clamide, e la corona imperiale, come si fece; ma ciò lo credano i più semplici, e coloro che ignorano le circostanze, che precedorono a questo fatsist. List. Al. to; poichè Carlo per altri riscontri che ci restano nell'Istorie (c), è manifesto, 803.

Ddd 3:

che ambisse questo titolo, dovuto per altro a' suoi meriti, ed al suo vasto. Imperio, che avevasi parte per ragion di successione, parte per armi conquistato, come quì a poco diremo.

Certamente il gran Teodorico Rè d'Italia avrebbe forse con maggior ragione potuto assumere questo titolo d'Imperador d'Occidente, nel che avrebbe avuto anche il consentimento di Lione Imperador d'Oriente, ma egli, come fi è detto nel libro terzo di questa Istoria, deponendo l'abito Gotico, Hon già d'Imperial diadema, ma di Regie insegne volle coprirsi, e Rè de Goti, e de' Romani volle effer proclamato: e narra Procopio, che a questo Principe folamente il nome d'Imperadore, ch'egli non volle affumere, mancava, ma che in realtà era tale, così se fi riguardaya la sovranità del suo Imperio, come l'estenzione de' suoi dominj. Egli non solo ad esempio degli altri Imperadori d'Occidente aveva stabilita la sue Sede in Ravenna, dominando quindi tutta l'Italia; ma tenne ancora fotto la fua dominazione la Sicilia, la Rezia, il Norico, la Dalmazia colla Liburnia, el'Istria, ed una parte de' Suevi, e quella parte della Pannonia ov'era Sigetino, e Sirmio. Riteneva ancora parte della Gallia, per la quale co' Franzesi venne sovente alle armi; e per ultimo reggeva, come Tutore d'Amalarico suo nipote, la Spagna: onde se a Teodorico fosse venuta voglia d'assumer questo titolo, e portarfi in Roma a farfi porre la corona dal Papa, ch'era fuo fuddito, e farfi ungere, come cominciarono ad usare in appresso i Principi Cristiani, da' fuoi Velcovi: si sarebbe anche detto, che i Pontesici Romanitrasseriron da' Romani l'Imperio d'Occidente ne Goti, come si dice ora di questa translazione da effi fatta ne' Franzefi.

Ma perchè fi vegga chiaramente che per questo fatto niente altro s'acquistò à Carlo che il solo nome d'Imperador Romano, niente più gli diedero, o potevan dare i Romani, ed il Papa, che tale lo acclamarono, che questo
titolo, il quale non portò a hai ragione alcuna sopra gli altri Stati, e Regni
d'Occidente, i quali per lungo corso d'anni susono sotto la dominazione d'altri
Principi: egli sarà bene di ponderare, che molto tempo prima, che questo
Principe sosse nomato Augusto, l'Imperador Greço aveva già perduto il dominio di quasi tutte le Provincie d'Occidente, le quali jure belli erano passate
sotto la dominazione d'altri Principi, e di Carlo medesimo per la maggior
parte; tanto che per questa acclamazione, siccome egli non si sece più ricco, così niente per lei si tolse all'Imperador d'Oriente, ne egli altri Principi
sopra i loro Reami, e Stati ch'essi possedevano.

Aveva già Carlo discacciati da Italia i Longobardi, che n'erano Signori, e al suo Imperio aveala soggettata. Roma, che un tempo su Sede dell'Imperio d'Occidente, sin dal tempo di Lione Isaurico avea cominciato a scuotere il giogo, e se bene lungo tempo i Greci v'avessero tenuta un'ombra di lor Signoria, erasi quella sinalmente data a Carlo M. che ne ricevette il giuramento di sedeltà per Anghilberto, come narrano i più gravi Istorici, e prima d'assumer questo titolo aveva esercitato in essa le ragioni di Sovrano.

Digitized by Google

come

come può effer ben chiaro a chì riflette l'accuse date a Lione; poichè se bene lasciasse a' Romani vivere colle proprie leggi, e sotto i medesimi Magistrati, però la potestà suprema era come Patrizio a lui riserbata, e la ritenne dapoi come Imperadore; e l'Efarcato di Ravenna, Sede che prima fu degl'Imperadori d'Occidente, e poi degli Esarchi, primo Magistrato in Italia degl'Imperadori d'Oriente, ancorchè tolto a' Longobardi, fosse stato conceduto alla Chiesa Romana, si riter nero però in quello così Pipino, come Carlo le ragioni della sovranità, e del dominio eminente: in breve quasi che tutta Italia, toltone queste nostre Provincie, era già passata sotto la dominazione di Carlo prima dell'affunzione di questo titolo. Parimente egli è certo, che quefto Principe per successione, e per conquista possedeva tanto di dominio nell' Occidente, quanto non ebbe mai nessuno Imperadore dal tempo della divifione dell'Imperio; poichè oltre alle Gallie, dove egli regnava per successione come Rè di Francia, aveva conquistata parte della Spagna infin'all'Ebro. Per lo medefimo diritto di conquista possedeva l'Istria, la Dalmazia, tutta la Pannonia fino a' confini de' Bulgari, e della Tracia, ed ancora tutta la Dacia continente, la Valachia, Moldavia, e Transilvania. E se egli non ebbe la Spagna di là dall'Ebro, e quella parte dell'Affrica ch'era dell'Imperio d'Occidente prima, che i Vandali, e lungo tempo dapoi i Saraceni se ne fossero impossessati; aveva egli dall'altra parte ciò che i Romani non poterono mai conquistare, cioè tutta quella vasta estenzione di Paese, ch'è tra'l Reno, e la Vistola, l'Oceano Settentrionale, ed il Danubio, divisa ora tra tanti Principi, Città libere, e Repubbliche, di cui una fola parte compone ciò che si chiama oggi giorno l'Imperio Romano: ed Eginardo (f) scrive, che i Rè che dominavano allora nella G. Brettagna, gli erano talmente sommes. in vir. Camb. fi, che nel'e loro lettere lo chiamavan sempre lor Signore, con sottoscriversi Maga, di lui fervidori, e fudditi.

(f) Egin

Vacando dunque per tre fecoli l'Imperio d'Occidente, e divifo in tanti Principati, e Regni: effendoscne molti uniti nella persona di Carlo, parte per ragion di successione, e moltissimi per diritto di conquista, tanto che arrivò a posseder in Occidente molto più, che gli altri Imperadori Occidentali, e precifamente que' che vi furono da Onorio infino ad Augustolo, nondeve per questa parte riputarsi cola molto impropria, e strana, se i sudditi di Carlo, ciò ch'egli era in realtà, avessero vo'uto anche proclamarlo Imperadore, e dargli quest'augusto titolo ben proprio, e corrispondente al suo vasto Imperio, che teneva in Occidente. In effetto questo nome non dal solo Romano Pontefice, che guidò questa azione, gli sù dato, nè solamente da Romani, ma da tutti i Popoli di varie Nazioni, che portò seco Carlo in Italia. Narrano Paolo Emilio (g), e molti altri Scrittori più antichi di lui, che quello Principe fu accompagnato in Italia, non folamente da moltiffimi Emil. de Bak. Signori Franzesi, ma da infiniti altri di Nazioni diverse, che a lui ubbidivano, Saffoni, Borgognoni, Teutonici, Dalmazi, Bulgari, Pannoni, Tran-Alyani, ed altri.

(g) Paul.

Ed è anche presso a' medesimi certissimo, che dopo il terzo di che sa

discussa la causa di Lione, essendo quello in cui celebravasi il giorno Natalizio di Nostro Signore, si portò questo Principe nella Chiesa di S. Pietro a follennizarlo con grande apparecchio, ed entrò in essa accompagnato dal Papa, e molti Prelati, e Magistrati Romani, e seguitato da tutti i Signori Franzesi, e Romani, e da tutto il corteggio degli altri, ove ritrovò un'infinita moltitudine di Popolo non fol Romano, ma mischiato di tante altre Nazioni. Mentre Carlo orava a piè del Sepolcro de' Santi Appostoli, il Papa, che per quest'effetto teneva pronto, ed apparecchiato il manto Imperiale, ed una ricca corona d'oro, dapoi ch'ebbe Carlo finita la preghiera, diede fegno a' Magistrati Romani, ed a que' Baroni che erano intornone che stavano intesi di ciò che doveasi fare, e postogli la Corona in sul capo, con tutti gli altri cominciò a gridare; A Carlo Augusto da Dio (b) Eginhar. coronato, Grande, e pacifico Imperador de Romani, vita, e vittoria (h): e risonando queste voci in ogni cantone, tutti insieme come di concerto, il Papa, il Senato, i Romani, i Franzesi, ed il Popolo misto di tante Nazioni, in una voce, ed in un medefimo spirito, si misero a gridare con tutta (i) Anaftafius la lor forza la medefima cofa, ch'effi repigliarono fino a tre volte (i). Sedain vita Leon, ta che fù l'acclamazione del Popolo, Lione, che aveva apparecchiato ogni Lus conflicutus cofa per una sì augusta cerimonia, gli diede l'unzione sacra, non mai più per of Imperator l'innanzi ricevuta da niun Imperadore d'Occidente, e lo vesti d'un lungo ammanto Imperiale alla Romana: unfe ancora Pipino, che fi ritrovò prefente a questa funzione, come Rè d'Italia: e dapoi che Carlo ricevè dal Papa, dal Senato, e da tutti gli altri, che vi furono presenti tutti gli onori soliti praticarfi yerfo gli antichi Imperadori Romani, riconofcendolo per lor Sovrano; egli all'incontro giurò, che farebbe stato sempre Protettore, e Difenfore della Santa Chiefa Romana per quanto faprebbe, e potrebbe: da indi in poi, deposto il titolo di Patrizio, prese quello d'Augusto, e d'Imperadore, (k) Eginh ch'egli trasmise alla sua posterità (k).

Romanorum.

A. 801.

in Annal. More antiquerum Principum adeinde omi∬o Patricii nomine, Imperator, August us appellasur.

٤.

Ecco ciò che si chiama translazione dell'Imperio d'Occidente a' Franzesi, del cui fatto niente possono ricavare i Pontefici Romani per sostentar le doracio est, ac alte loro pretensioni; perchè se bene Lione, come uno de principali della Città di Roma, ayesse guidata quest'azione, a cui più d'ogni altro ciò importava, per obbligar maggiormente Carlo a protegger la fua Chiefa, e venisse con ciò intieramente a cedere tutto quello, che i fuoi predeceffori s'aveano guadagnato fopra Roma, è però preflo coloro che fono intefi dell'Iftoria Augusta noto a bastanza, che non altrimente si solevano acclamare anticamente gl'Imperadori Romani. Le acclamazioni si facevano dal Popolo, e da' soldati, ma da alcuni privati era a lor proposta la persona, ch'essi dovevano acclamare. Niun però fognò d'attribuire l'elezione a que' pochi, che proponevan la persona, e non al Popolo, ed a' soldati, che lo gridavano, ed acclamavano Imperadore; ed in oltre, queste acclamazioni denotavano non solo il presente, ma anche l'antecedente consenso del Popolo. Molto meno potranno sostentar

le

le loro pretenfioni per la coronazione, ed unzione che Carlo ricevè per Lio₄ me; poichè crediamo effer oggi mai a tutti notiffimo, queste essere pure cerimonie, che non s'appartengono punto alla fostanza dell'Imperio, in guisa che potesse dirsi, che chi le fa, dia con esse l'Imperio, o il Regno. Furono queste cerimonie introdotte da' Principi Cristiani, forse seguendo l'esempio degli antichi Rè della Giudea, che usavano farsi ungere da' Sacerdoti; ed i primi, che l'introdussero in Occidente, furono i Rè di Spagna, e quelli di Francia, seguitati dapoi dagli altri, il che gli Orientali anche abbracciarono (1). In Francia il Rè Criftianiffimo dal Vefcovo di Rems riceve quefta cerimonia. Mass Gallième In Ispagna quel Rè dall'Arcivescovo di Toledo I. Rè d'Italia solevan farsi ungere, ed incoronare dagli Arcivescovi di Milano: que' d'Inghilterra dall'Arcivescovo di Cantuberi: que' d'Ungheria dal Vescovo di Strigonia: e gli altri Rè ciascuno da suoi Vescovi: infino il nostro Arechi, come si è veduto, Principe di Benevento, volle farfi ungere, e coronare da' fuoi Vefcovi Beneventani: e sarebbe privo d'ogni buon senso chi dicesse, che da questi Vescovi si facessero, o costituissero tanti Principi, Rè, o Imperadori.

(1) Vedi il

Anche in Oriente nel festo secolo Giustino Imperadore si fece coronare da Giovanni (m) Patriarca di Costantinopoli: o pure questo Imperadore dopo sei anni volle effere di nuovo incoronato da Giovanni R. P. Molti Principi non goldani V una, ma più volte vollero ular queste cerimonie. Pipino padre di Carlo M. si Dupin de ance fece ungere la prima volta da Bonifacio Arcivescovo di Magonza; e tre an- Ecol. disc. ni dapoi da Stefano R. P. Carlo steffo ben due volte su unto, ed incoronato, ed imitando fuo padre fece far l'ilteffo a' fuoi figliuoli Pipino Rè d'Italia, e Lodovico Rè dell'Aquitania (n). Queste cerimonie adunque non danno Im- (x) V. Paperj, o Regni, ma suppongono colui che le vuole già Imperadore o Rè: sio-tric in Marse come non minor vanità farebbe, dal giuramento, che diede Carlo di voler Gallie. effer Protettore, e Difeniore per quanto potrà della Chiefa Romana, ricavarne alcun frutto, come se quello fosse stato un giuramento di fedeltà, o di ligiomaggio, come alcuni hanno pur fognato.

Ma ficcome i Pontefici Romani niente poffono ricavar da questo fatto: molto meno ne potè ricavar Carlo stesso, o gli altri Imperadori suoi successo. ri da sì Augusto, e spezioso titolo, rispetto agli altri Principi, che a lui non eran fottoposti. Niuna ragione potè di nuovo recarsegli a riguardo degli altri; e perciò que' Principi ritennero i loro Reami liberi, ed independenti. onde con ragione vantano effere veri Monarchi, ed i loro Stati vere Monarchie: perciò i Rè di Spagna, che liberi ed affoluti Signori furon sempre de loro Reami, vantano con ragione il Regno loro effer Monarchia, nè per conto alcuno all'Imperio d'Occidente fottoposto. Il Regno d'Inghilterra, dicono i Franzesi, e con esti Cujacio (o), che un tempo salutò l'Imperio come mi i de Fond Feudatario, ma gl'Ingless, e per esti Arturo Duck (p), costantemente lo nie- ii. 1 gano. Carlo istesso, siccome tutti gli altri Imperadori suoi successori, usa- Duck De usa. rono in Italia la loro Sovranità, e Signoria, non perchè forse questo titolo & met. J. R. d'Imperadore portaffe loro questa ragione, ma come Rè d'Italia ch'egli era, lib. 2. par. 3. Tom. I. Lee

E MAND, 1, 6, 8.

e ficcome furono i fuoi fuccessori, i quali si secero per ciò in Milano acclamar per tali, ed ungere, ed incoronare da quell'Arcivescovo; ed aggiunsero alle leggi Longobarde altre lor proprie, non come Imperadori, ma come Rè d'Italia, e successori de Rè Longobardi. Venne sì bene in pensiero a Carlo M. come narra Paolo Emilio (q), d'unire all'Imperio la Francia, e fottoporla alle Emil. iib. 3. legge di quello, ma i Grandi di Francia aborrirono tal unione: Cur milites tuos, dicevano, Regnum tuum, Franciam tuam, Imperii provinciam facere studes, Imperioque subjicere? Ond'è che i Franzesi pretendono, che più tosto l'Imperio fosse membro dell'a Monarchia Franzese, che la Francia dell'Imperio.

(4) Paul. in Car. M.

Che che ne sia, egli per quel che riguarda il nostro instituto, è da notare, che Carlo M. con tutto questo suo Augusto titolo d'Imperadore niente rilevò fopra il nostro Ducato di Benevento, fopra quel di Napoli, e sopra ciò che ritenevano ancora i Greci in queste nostre Provincie; ond'è che questo Regno dall'Imperio novellamente surto d'Occidente sù riputato sempre diviso, ed independente, e perciò con ragione vanta i pregi d'una vera Monarchia. Si renda più che mai Augusto, e con titoli, e con fatti eccelli Carlo M. che all'incontro Grimoaldo Principe di Benevento non vuol al fuo Imperio fottoporfi. Le guerre mosse da lui, e dal suo figliuolo Pipino contro Grimoaldo, ora più che mai profeguono ostinate, e crudeli; e Grimoaldo altamente fi protestava di voler esser sempre libero così com'egli era nato, reliftendo fempre a tutti i Franzgli, ed a Pivino impegnato per abbatterlo, e di ridurre, benchè invano, sotto la sua dominazione Benevento. E non pure i Popoli di quelle Città del nostro Regno, ch'erano rimase sotto l'Imperio de' Greci, non riconoscevano Carlo per Imperador Romano, reputando questo titolo proprio dell'Imperador di Costantinopo i; ma gli stessi Beneventani erano ancora di ciò perfuali, tanto che l'Anonimo Salernitano non merita que' rimproveri dal Pellegrino, se nella sua Istoria, introducendo que' Vescovi che davano questo titolo a Carlo M. dice, che essi glie lo davano, perchè così lo chiamavano tutti i fiioi Corteggiani, e quella gente che portava feco; poichè, e' dice, non può in niun modo chiamarfi Imperadore, fe non co-Iui, che prefiede nel Regno Romano, cioè Costantinopolitano: e che i Rè di Francia allora s'ulurpavano quel nome, che essi prima non avevano mai (r) Anon. avuto (r): nome che per lunga serie d'anni fu sempre contrastato a' succes-Salern. apud fori di Carlo dagl'Imperadori d'Oriente; poichè se bene l'Imperadrice Irene, Pelleg par. I. num. 2. pag. e poi Niceforo avessero proccurato tener alleanza con Carlo, e regolando à 170. Imperator termini de' due Imperj, per porvi ben fermi limiti, e per togliere ogni occamodo non, dici fion di contesa, avessero riputato avere il Principato di Benevento, come un petess, niss qui consine, ed una barriera, e col trattato che su tra di loro conchiuso, avesin Regno Ro lero confermato il titolo d'Imperadore a Carlo M. nulladimanco gl'Imperadomano, praff., ri d'Oriente successori di Nicesoro, rompendo tutti i preceduti trattati, mos-Bansinopolita. fero a' di lui successori non solamente guerra per le Provincie, che pretendevano effere flate tolte al lor Imperio, ma anche per questo nome d'Imperadore, che non vollero a patto veruno accordargli; nè mai Imperadori, o Rè d'Italia, ma ·folamente

solamente Rè di Francia erano da essi nomati. Anzi l'Imperadore Basilio, avendogli i Legati del Pontefice Adriano II. recate alcune lettere, nelle quali il Rè Lodovico fi chiamava Imperadore; ordinò che fi radesse in quelle in nome l'Imperadore, e mandò un suo Legato a Lodovico, al quale per sue lettere efortò, che per l'avvenire s'aftenesse dal nome d'Imperadore; ma alle querele di Basilio, Lodovico rispose con una ben grave, e forte lettera, che vien rapportata dal Baronio (s) ne' suoi Annali, e da Federico Morelli (t) (s) Baron. nelle note a' Temi di Costantino Porsirogenito, il quale pure imitando l'e- 4n. 10m. 10. Tempio di Basilio suo avo, non diede mai nome d'Imperadore a' successori di Carlo chiamandogli semplicemente Rè di Francia. Rimasero adunque queste 2. 23. nostre Provincie, fin dal tempo che riforse il nuovo Imperio d'Occidente, 11. diffaccate, ed independenti dall'Imperio, quando lo tennero i Franzesi, e molto più quando ristretto in una parte della Germania, pervenne in mano degli Alemanni, e d'altre Nazioni, come chiaramente vedraffi nel corfo di questa Istoria.

Carlo intanto mandati che ebbe ad intercession di Lione, in esilio i fuoi acculatori (poichè egli l'aveva condennati a pena capitale ) trattenendosi nel principio di quest'anno 801. in Roma, partì poi da questa Città nel mese d'Aprile, e portossi in Pavia, dove volle agli Editti de' Rè Longobardi fuoi predeceffori aggiungere nuove leggi, che allo Itato prefente d'Italia fossi ro più conformi, e necessarie. Molte altre leggi stabilì intorno alle cose Ecclesiastiche, praticando all'uso di Francia, di convocare prima di promulgarle, non pur l'Ordine de' Nobili, de' Magistrati, e de' Giudici, (\*) Loyseze come facevano i Longobardi, ma anche l'Ordine Ecclesiastico de' Vescovi, Des Ord. Pag. Abati, ed altri Prelati della Chiefa; poichè in questi tempi l'Ordine del terzo (x) Lib. 2. Stato non era ancora entrato in Francia a parte ne' comuni affari, e de-sis. 57.1.1. liberazioni (u). Queste sue leggi, ch'egli stabilì in Pavia come Rè d'Italia, (z) Sigon. si leggono appara pel Codice Cavense dono gli Editti degli altri Rà Longo. fi leggono ancora nel Codice Cavense dopo gli Editti degli altri Rè Longo- (2) Doviat. bardi suoi predecessori: ond'è che ne' tre libri delle leggi Longobarde il Com- bift. Tur. Civ. pilatore de' medefimi v'inserì anche alcune di quelle, fra le quali una (x) par 60. De' ve n'è, dove non meno a Romani fi lasciano intatte le loro leggi, e che se Carlo M. e condo quelle dovesser vivere, che a' Longobardi le loro; e testifica Carlo delle Raccol-Sigonio (y) confervarsi anche in Modena queste leggi, rapportando il proe- te fatte da mio delle medesime consimile a quelli che i Rè Longobardi solevan prepor- Ansegio, da Benedetto re a' loro Editti. Ciò che i Goti, ed i Longobardi chiamarono Editti, i Fran-Levita, e da zesi appellarono Capitolari. Furono così chiamati, perchè, come dice altri, son da Doviat (z), erano disposti per capitoli, ovvero capi. Al di loro esempio vedersi Balugli altri Principi chiamaron pure le loro leggi Capitolari; anche i nostri Prin- Van Espencipi Longobardi con tutto che fieri, ed ostinati nemici de' Franzesi, non in bist. Inc. fi schemarono in ciò imitargli, onde le leggi che nel Principato di Benevento Can. Struy. furono stabilite da que' Principi, Capitolari si dissero; e presso Camillo Jur. German. Pellegrino si leggono perciò i Capitolari d'Arechi, di Sicardo, di Radel- 5. 10. 11. 6 chisio, di Adelchi, e d'altri Principi Beneventani.

Eee 2

Non

Non pure lasciò Carlo intatte le leggi Romane, e le Longobarde, ma per quanto la condizione di que' barbari, ed oscuri tempi comportava, si sforzò di restituire la Giurisprudenza Romana in qualche lustro. fceva questa, e si racchiudeva non già, come si è veduto, da' libri di Giustiniano, de' quali in questi tempi in Occidente poca era la notizia, e molto minore l'autorità; ma dal Codice di Teodosio, e dal suo Breviario compilato per Alarico; e quantunque distratto da varie militari cure, e per la mancanza de' Professori, e per l'ignoranza del secolo, non potesse ridurre ad effetto il fuo defiderio emendò però come potè meglio il Breviario d'Alarico, donde la legge Romana era nel Foro a' Giudici allegata.

tit. 59. 6 3.

L'esempio del padre imitò Pipino Rè d'Italia: ci restano ancora di lui-(a) ExtensCa- i fuoi Capitolari (a), che come Rè d'Italia promulgò, i quali parimente ni Regis Italia dopo gli Editti de' Rè Longobardi leggiamo nel mentovato Codice Cavenda. A. 793. fe: molte fue leggi perciò da quelli estratte, vediamo inserite nel volume delapad Balani- le leggi Longobarde (b): donde si vede chiaro, che leggi che Carlo, e gli altri Imperadori d'Occidente suoi successori stabilirono come Rè d'Italia, Binston Ca. e che si vedono inserite nel Corpo delle leggi Longobarde, ebbero in Italia pitula excerp- forza, e vigore, non perchè fatte come Imperadori, ma come Rè d'Italia in exLege Lon- ch'effi erano. Così Pipino che non fù mai Imperadore (onde devono emen-(6) Eib. 1, the darfi nel volume delle leggi Longobarde quelle ifcrizioni, che portano alcune 52. 6 fue leggi d'Imperador Pipinus) perchè vivente l'Imperador Carlo fuo padre era stato constituito Rè d'Italia, fece perciò come tale le sue leggi, le quali in essa ebbero tutto il vigore, e fra le leggi Longobarde de' Rè d'Italia surono annoverate.

> Morì Pipino sul fine dell'anno 810. dapoi che Carlo suo padre avea conchiusa in Aquisgrano la pace con Niceforo, e morì assai giovane in età di trentatre anni, l'anno 29. del fuo Regno, non lasciando che un figliuolonaturale chiamato Bernardo in età di dodici in tredici anni , il quale due

anni dapoi fu dall'avo creato Rè d'Italia.

Un'anno appresso sul fine del 811. trapasso ancora Carlo primogenito. dell'Imperadore, a cui il padre avea destinata la Francia colla Turena, eduna parte del Regno di Borgogna, e morì senza lasciar figliuoli; di maniera che de' tre figliuoli che egli avea destinati per successori ne' suoi Stati, nongli rimale che Lodovico Rè dell' Aquitania; perciò affociollo all'Imperio, elo fece coronare in Aquifgrano nel mese di Settembre dell'anno seguente 813. Morì pure in fine, dopo aver regnato 47. anni in età di 70. l'invitto Carlo, Principe che riempiè il Mondo della fua fama, e che meritamente acquiftoffi il sopranome di Grande: morì in Aquisgrano l'anno 814, il di 28, del mese di Gennajo, lasciando per successor dell'Imperio, e de Regni di Francia, di Aquitania, edi Germania, Lodovico suo figliuolo, sopranomato il Pio, ovvero il Bueno; e Bernardo fito nipote Rè d'Italia.

#### C A P. VL

Di GRIMOALDO II., SICONB, e SICARDO Principi di Benmento; della pace che fermarono co' Franzesi; e delle guerre che mossero a' Napoletani.

Ntanto al Principato di Benevento, per la morte accaduta nel 806. di Grimoaldo senza lasciar di sè prole maschile (poichè Gottifredo era a lui premorto) era stato innalzato un'altro Grimoaldo, che su suo Tesoriero, onde con manifesto errore il Sigonio reputò un folo Grimoaldo, questi due. Fù questi un Principe di genio tutto diverso dal suo Predecessore, di soavi costumi, e molto alla pace inchinato, il quale per liberar il fuo Stato dalle continue scorrerie de' Franzesi, si risolse di pattuire con quelli una ben ferma pace, ed effendo morto Pipino, mandò a questo fine fuoi Legati all'Imperadore, il quale non ancora avea dichiarato Rè d'Italia Bernardo fuo nipote. Carlo che fi trovava allora distratto contro i ribellanti Brettoni, e contro gli Schiavoni, vi diede orecchio, e contentandosi del tributo offerto da Grimoaldo, fermò con lui la pace (a). Da (a) mis. 🛌 questo tempo innanzi il Principato di Benevento rimase tributario agi'Im- chempo mu 7. peradori d'Occidente come Rè d'Italia, ed i Beneventani per lungo tem-

po furono in pace con i Franzest.

Diede Grimoaldo all'incontro la pace a' Napoletani : questi due Popoli, Beneventani, e Napoletani furono quasi sempre in contese, e non mancavano, come emoli, e vicini continue occasioni di guerre. Questo Principepose fra loro pace : ma il di lui destino portò, che quella non guari durasse, per un'occasione, che saremo a raccontare. Governava in questi tempi il. Ducato Napoletano per l'Imperador Lione sopranomato l'Armeno, Teodoro Duca, e Maestro de' soldati, il quale fermata ch'ebbe la pace con Grimoal, do, amministrava il Ducato con somma quiete, e tranquillità; ma un nobile Beneventano chiamato Dauferio, e per difetto di lingua, fopranomato. il Balbo, di torbido ingegno, e di spiriti ambiziosi turbò pace sì tranquilla; poichè questi con somma ingratitudine congiurando contro Grimoal. do, da cui in molta stima era tenuto, eragli venuto in pensiero, dovendo passar questo Principe, mentre approssimavasi a Salerno, per un ponte, di shalzarlo, e precipitarlo in Mare (b): ma scopertasi la congiura, (b) Erchempe passando egli sano, e salvo il ponte, sece imprigionar tosto i congiura-Li: Dauferio che non ritrovossi presente, ciò conosciuto, tosto si pose in fuga, e verso Napoli s'avviò, dove da' Napoletani su accolto, ed il Duca Teodoro lo ricevè fotto la fua protezione. Se ne offese a dovere il Principe Grimoaldo, onde per vendicar questi torti, ragunato all'istante come potè meglio le sue forze così terrestri, come marittime, verso Napoli incamminossi; e giunto vicino alle mura, vide opporsi a lui molta gente, che tutti. Eee 3 erano,

(c) Erchemp.

erano in arme per ributtarlo. Allora Grimoaldo tutto acceso d'ira, e di silegno tentò offinatamente di combatterla. Si pugnò ferocemente, e per mare, e per terra, e sù tanta la strage de' Napoletani, che per sette, e più giorni fi vide l'acque del lido del Mare bruttare del fangue de morti, narrando Erchemperto (c), che sino a' suoi di in terra si vedevano i tumuli de' cadaveri degli uccifi, effendo reftati ful campo cinquemila morti in que la battaglia: folamente il Duca Teodoro, e l'infame Dauferio scamparono dalla battaglia falvi, e datifi in fuga, ed infeguiti, riufci loro finalmente porfi dentro le mura della Città; ma non perciò trovarono quivi ripolo; poichè piene d'ira, e baccanti colle armi alle mani furono infeguiti dalle donne Napoletane, i mariti delle quali eran rimafi uccifi nella precedente battaglia, ad alta voce sopra di effi gridandogli per traditori, ed infami, e che rendessero lorgi i mariti, già che per essi erano stati morti, avendo mossa così ingiusta guerra a' Beneventani. Intanto Grimoaldo infeguendo i fuggitivi giunfe infino alla Porta Capuana, che trovatala chiufa, col fuo stocco la percosse, nè quivi era chi potesse resistergii. I Napoletani serrate tutte le porte, dentro le mura si chiusero della Città, pensando a difendersi come si potea il meglio. Sedati intanto per opra del Duca i tumulti, e gli schiamazzi delle donne, cominciò a maneggiarsi la pace, e sù cotanta la destrezza, e l'essicacia di Teodoro, che placato Grimoaldo, Principe per altro mitiflimo, e molto inclinato alla mifericordia, glie la concedette: si contentò per ammenda d'ottomila scudi d'oro, e che gli fosse restituito Dauferio; e su tanta la sua clemenza, che non folo gli perdonò tutti i tradimenti e ribaldarie, ma anche l'accolfe nella sua grazia, e nel pristino favore.

Ma il destino di questo Principe non sinì qui per perderio; poichè non così tosto Grimoaldo sù salvo di questa congiura, che pochi anni dapoi glie ne sù ordita un'altra irreparabile, per la quale finalmente riuscì a' congiurati d'ammazzarlo. Capi di questa congiura furono Radechi Conte di Consa, è Sicone Castaldo d'Acerenza. Era Sicone uomo di gran autorità in Spoleto, e per doversi opporre a' disegni di Pipino, era entrato in sua disgrazia, onde di lui temendo, ricovrossi come in sicuro asilo a Benevento, ed accolto dal Principe Arechi lo creò Castaldo d'Acerenza, lo nudrì presso di lui con tanta affezione, e grazia, che lo pose in isperanza di doverso lasciare suo successore (d): Grimoaldo suo figliuolo l'amò anche; ma vedutosi egli dapoi posposto a questo II. Grimoaldo, di mal animo lo sosserio, aspirando sempre al Principato: unitosi perciò con Radechi, sese insidie a questo insedice Principe, il quale sù ucciso da costoro nell'anno 817, ed in suo suogo, guidando il tutto Radechi, su da Beneventani al Principato di Benevento innalzato Sicone ancorchè straniero. Radechi pentitosi poscia d'una tanta sele-

(d) Tumul.' Sicon. apud Pollegrin.

(e) Erchemp, leratezza si rendè poco dapoi Monaco in Monte Casino (e),

S.L

### Di SICONE IV. Principe di Benevento.

CIcone quarto Principe di Benevento, per regger con più ficurtà, e stender più oltre il suo Principato sopra i Napoletani, nel primo anno del suo Regno ristabilì di nuovo la pace già prima fatta da Grimoaldo co' Franzesi, ed in questanno 818, confermolla con Lodovico il Buono, il quale, per la morte di Bernardo, era succeduto anche nel Regno d'Italia, promettendogli parimente il tributo. Dapoi dal suo genio torbido, ed ambizioso su portato a moyere aspra, e crudel guerra a' Napoletani, avendo intanto affunto per Collega Sicardo fuo figliuolo, a cui diede per moglie la figliuola

di Dauferio (f).

Il pretesto si narra che fosse, per aver i Napoletani discacciato Teodoro in Stemm. loro Duca, molto fuo stretto e caro amico, e per aver eletto in fuo luogo Stefano. Cinse Napoli per mare e per terra di stretto assedio, infinchè buttato a terra una parte della muraglia verso il mare, per quivi già meditava col suo esercito entrar trionfando; e sarebbegli certamente riuscito al'ora, ciò che i fuoi Predeceffori non poteron mai confeguire, di fottopor Napoli al suo Principato, se l'astuzia, e l'inganno del Duca Stefano, e de' Napoletani non fossero stati pronti; poichè amndogli il Duca dimandata la pace, con offerirgli la Città, che fi rendeva già al vincitore gli chiese, che per allora trattenesse d'entrarvi, potendo ciò fare la mattina del giorno seguente, nella quale avrebbe più gloriofamente potuto entrar trionfando (g): (g) Erchempa ed acciocchè Sicone prestasse a lui tutta la fede, gli mandò per ostaggi pegni \*\*\*. 10. affai cari, la propria madre, e due fuoi figliuoli. Gli credette Sicone, e mentre s'apprestava la mattina del seguente giorno per entrar nella Città tutto fastoso, e trionfante: i Napoletani presto presto, la notte che si frappose, rifecero la muraglia, e tutti la mattina per tempo si fecero veder pronti alla difeia. Arfe di rabbia, e di sdegno Sicone con Sicardo suo figliuoto, nè lasciarono di batter la Città più ferocemente, e con maggior ostinazione perobbligarla a rendersi. Ma ostinati ugualmente i Napoletani respinsero con, ugual ardire, e ferocia gli affalti: tanto che per molto tempo appreffo durò. questà guerra vie più ostinata, e crudele. I Napoletani da dura necessità costretti, e vedutifi negli estremi perigli, finalmente pensarono di ricorrere agli ajuti di straniere forze: lontani eran l'ajuti dell'Imperador d'Oriente, il quale implicato in altre imprese a tutto altro avea l'animo rivolto, che di soccorrer-Napoli. Risolfero per tanto di ricorrere al presidio de' Franzesi; ed avendo. mandato a follecitar l'Imperador Lodovico, furon loro dal medefimo fomministrati ajuti, ed ancorchè piccioli, nulladimeno furon tali, che per qualche tempo poterono prolungare la difesa, e render vani gli sforzi di Sicone. Mapoichè da questi Principi stranieri come distratti in cose più premorose, non si continuavano i soccorsi, e dall'altra parte in Sicone non si vedeva permiente scemata la serocia, e l'ostinazione; non potendo i Napoletani sostenere. più lungamente l'affedio, proccurarone per mezzo del loro Vescovo Orso di

(f) Pellegr. Princ. Salarm.

Digitized by GOOGLE

trat-

trattar la pace con Sicone con quelle condizioni meno dure, che fi poteffe. Fù tale l'efficacia, ed il modo di questo Prelato, che portatosi da Sicone, tanto lo pregò, che finalmente glie la concedette con questi patti: che da allora avanti dovessero i Napoletani pagar a' Principi di Benevento ogni anno il tributo, che chiamarono Collatam: e che il corpo di S.Gennaro Vescovo, che fù di Benevento, che i Napoletani tenevano nella fua Bafilica fuori le mura, e ch'egli fi avea già tolto, seco nel potesse portare in Benevento. Furono accordati i patti, e dati gli ostaggi; con solenne giuramento promettendo il Duca, ed i Napoletani di pagar ogni anno il tributo infra loro accordato. Ecco come rimale il Ducato di Napoli tributario al Principato di Benevento, siccome su per molti anni appresso nel tempo degli altri Principi suoi fuccessori. Sicone sece ritorno in Benevento, ove seco con gran tripudio condusse il corpo di S. Gennaro, che ivi per molto tempo sù venerato (h). Altri aggiungono, che il Duca Stefano fosse stato scacciato da Napoli, e che per opra di Sicone fosse stato accidere da' Napoletani stessi, i quali in sue luogo crearono Buono per lor Duca.

(b) Erchemp. apud Chiece. de Bpisc. Neap. and. 818. Princeps Sico S. Janua. rii Martyris Corpus, de Basilica , ubi per longa semp or um Spasia requievit, elevans, & CHIM-MASHO tripudio Beneventum refreditur.

### Prima invasione de Saraceni in queste nostre Contrade.

Ntorno a questi medefimi tempi (narra Erchemperto Scrittor contemporaneo) cominciarono le scorrerie de' Saraceni in queste nostre contrade; poichè venuti dall'Affrica, a guisa di sciami d'api ingombrando la Sicilia, dopo aver preso Palermo, e devastate le Città, e Terre di quell'Isola, oltrepassando il mare, assalirono queste Regioni, e prima in Taranto sbarcati, portarono a' Greci, e poi a' Longobardi Beneventani tante rivoluzioni, e dilordini, che mileramente afflissero queste nostre Provincie.

Li Saraceni egli è certo, che sono venuti da quegli Arabi, che erano discesi da limaele figliuolo della fantesca Agar, i quali per questo furono chiamati Ismaeliti, ed Agareni; perciò per coprire questa origine, che veniva loro rimproverata, presero un nome più onorevole, e si chiamarono Saraceni, come se Ismaele loro padre fosse venuto di Sara moglie d'Abramo: così (i) Sozom, ne discorre un Autor Greco (i), benchè i dotti (k) nella lingua, e nell'istoria Arabica stimino, che gli Arabi abbian preso questo nome da una delle più nobili parti del loro paese nominato Sarac. Altri differò, che gli Arabi prefero il nome di Saraceni dal modo di vita pastorale, e vagante, che menayano in campagna fra le arene infelici della Beriara, i quali fecondo l'invito del pascolo mutavano abitazione.

Addizione dell'Autore. (l) Lib. 2. cap. 16.

ib. 6. cap.8. (k) Abrah.

Echel. bifter.

Arab.cap.3.

**♂**5.

[ Ma Adriano Relando, nella sua Palestina illustrata (1), crede che gli Arabi, chiamavano Saraceni questi Popoli; perche abitavano ne' luoghi rivolti ad Oriente; ed Eduardo Pocockio in Notis ad Abulfaraium pag. 34. dice lo stesso, che i Saraceni universalmente siano li stessi, che Orientali, onde Ludewig in Vita Justiniani M. C. S. §.138. num. 847. pag. 585. confermando lo stesso, scrisse: Sharak Oriens, Saraceni Orientales universim incolæ præsertim Arabia. 1

Digitized by Google

Ayanti

Avanti a Maometto erano divisi in molti piccioli Regni, e professavano anche disferenti Religioni: gli uni avevano abbracciato il Giudaismo, erano gli altri Sammaritani; ve ne su medesimamente de' Cristiani, e la maggior parte erano Pagani. Ma dapoi, che nell'anno 623, questo Impostore ebbe pubblicata la sua legge, e stabilita a forza d'armi, tutti finalmente la riceverono, e sottomisero al di lui Imperio, riconoscendeso non meno per Padrone, che per Profeta.

Dopo la morte di questo famoso Impostore, accaduta nell'anno 632. i Principi Arabi di lui Successori gettandosi sopra le Terre dell'Imperio, si renderono in pochi anni padroni della Palestina, Giudea, Siria, Fenicia, e dell'Egitto. Impadronironsi poi della Mesopotamia, di Babilonia, e della Persia: indi fatti più potenti, e formidabili, v'aggiunsero l'Armenia, donde si dissussero nelle Provincie dell'Asia minore: e fatti anche potenti in mare conquistarono le Isole di Cipro, e di Rodi; dall'altra parte verso mezzo giorno passati dall'Egitto in Affrica, ne scacciarono facilmente i Greci, e vi presero in fine Cartagine. Quindi rendutisi Signori di tutto il Paese in pochissimo tempo, e rinforzati da quella moltitudine innumerabile di Mori Affricani, i quali abbracciarono il Maomettesimo, presero l'opportunità, che loro si presento d'invadere la Spagna.

Passati anche dall'Affrica in Sicilia posero nell'anno 820. in iscompiglio quell'Isola, e con incendi, e saccheggiamenti menavano in cattività i Criftiani. Distesero le leggi dell'Alcoirano sopra unte le Provincie debellate: da Abubekir, Alì Mortozà, Omar, ed Odonan, che surono i primi successori di Maometto, ed Espositori del suo Alcoirano, ne uscirono le quattro sette, l'una su abbracciata dagli Arabi, e Mori, l'altra da' Persiani; la terza da Turchi;

e l'ultima da Tartari.

Dalla Sicilia sbarcati a Taranto ne discacciarono i Greci, e posero in ispavento, e terrore quella Regione, ma maggiori surono le calamità, quando per le discordie interne de'nostri Principi, surono da essi chiamati per ausiliari; ende tutto andò in ruina, e desolazione, come più innanzi narre-remo.

Avea intanto l'Imperador Lodovico in una Adunanza generale tenuta in Aquifgrano nell'anno 817. affociato all'Imperio Lotario suo primogenito, dichiarandolo anche Rè d'Italia, ed a' due altri suoi figliuoli: a Pipino, diede l'Aquitania, ed a Lodovico la Baviera. Confermò poi questa divissone nell'anno 821. in un'altra Adunanza tenuta in Nimega; ma entrata per questa divissone nella famiglia Regale grave discordia, l'Imperio si rese molto indebolito, tanto che a lungo andare, uscito dalle mani de Franzesi, si vide ristretto in una parte d'Alemagna sotto Principi d'altre Nazioni. S'aggiursse ancora, che Lodovico dopo aver divisi i suoi Stati fra i suddetti tre sigliuoli natigli da Ermengarda, casatosi con Giuditta sua seconda moglie, n'ebbe da questa un'altro nomato Carlo, al quale a persussione della medesima su assegnata dapprincipio l'Alemagna, la Rezia, e la Borgogna; e poiche Tom. L

ciò diminuiva la parte degli altri, eglino so ne mostrarono mal soddissatti: origine che fù di sì crudeli, ed aspre guerre tra costoro contro il proprio padre, e la madrigna, che polero fossopra non men la Francia, che l'Alemagna. La morte poi di Pipino Rè d'Aquitania accaduta nell'anno 838. tornòa sconvolgere l'Imperio, che si vedea alquanto in riposo; poichè avendo questi lasciato due figliuoli Pipino, e Carlo: l'Imperadrice Giuditta avea flabilito di privargli del Regno d'Aquitania, e di dividerlo fra il fue figliuolo Carlo, e Lotario, fenza farne parte a Lodovico di Bayiera. Ma Lodovico postofi alla testa delle sue truppe tentava impedire questi disegni; e dall'altra parte gli Aquitani gridarono per loro Rè uno de' figliuoli di Pipino; ed all'incontro l'Imperador Lodovico vi accorfe, e vi fece riconoscere per Rè Carlo in un'Adunanza tenuta in Chiaramonte: poi lasciata fua moglie, e spofigliuolo Carlo in Poitiers paísò in Aquifgrano, e di là entrò in Turingia, e costrinse Lodovico a ritirarsi in Baviera. Convocò poi un' Adunanza in-Vormes, dove infermossi, ed essendosi fatto trasportare in un'Isola dirimpetto ad Ingelheim vicino a Magonza, fini quivi suoi giorni a' 20. Giugno. dell'anno 840, mandando prima di morire a Lotario la corona, la spada, e lo scretto, insegne della dignità Imperiale, che rinunziava ad esso.

Ci rimangono ancora dell'Imperador Lodovico il Pio come Rè d'Italian alcuni suoi Capitolari, che volle aggiugnerli a quelli di Carlo M. suo padre, ed agli Editti degli altri Rè d'Italia Longobardi suoi predecessori, e si leggono nel mentovato Codice Cavense insieme con quelli di Lotario suo figliuolo, e successore nell'Imperio, e nel Regno d'Italia, stabiliti nel Pontificato, di Papa Eugenio II. Stefano Baluzio raccosse molti altri Capitolari di Lodovico il Pio, che come Imperadore sece in Aquisgrano, nè si dimenticò di questi, che da lui stabiliti come Rè d'Italia, fra le leggi Longobarde:

(1) Baluz. 19m. 1. pag. 561. & pag. 689,

s'annoverano (1).

Intanto i nostri Principi Beneventani, ancorchè avessero fermata co' Napoletani quella pace, non durò guari, che non si venisse di nuovo a romperla, ed a ritornarsi agli atti ostili. Col pretesto che i Napoletani sossero pigri, e lenti a pagargli il tributo, si rinnovò coll'istesso Principe sicone la guerra, la qual continuò sin ch'egli visse. Morì Sicone nell'anno 832. dopo aver regnato in Benevento quindici anni; ed i Beneventani gli ersero un magnifico tunulo, in cui in molti versi esaltarono i suoi gloriosi fatti, che posto avanti la porta della Chiesa Cattedrale di Benevento, ora si legge presso Camillo Pellegrino fra gli altri Tunuli de' Principi Longobardi (m).

(m) Pell. Tamul. Princ. Longob. p.ag.. 239.

### S. III. Di SICARDO V. Principe di Benevento.

S Icardo suo figliuolo, che ancor vivente suo padre si partecipe del governo, gli successe nel Principato, il quale vedutosi solo a regnare, volle nella ferocia, e crudeltà di gran lunga superar suo padre. Proseguì la guerra co' Napoletani col pretesso, che non gli pagavano il tributo, i quali:

li però gli fecero tal refistenza sotto Buono lor Duca, a Stefano succeduto, ch'effendosi i Beneventani fortificati in Acerra, ed Atella, diroccarono questi Castelli, e posero in suga il presidio. Durante il breve Ducato di Buono, che non fù più d'un'anno e mezzo, fotto l'Imperio di Teofilo, il quale per la morte di Michele il Balbo suo padre reggeva allora l'Oriente, le cose de Greci in queste nostre Regioni, e nella Longobardia Cistiberina andaroao affai prospere (n); ma morto questo Duca nell'anno 834. ritornaro- (n) Cedrenno i Napoletani nell'antiche angustie: perciò essi piansero amaramente una 1. 429. Co le, ove in versi Acrostici colmarono di eccelse lodi le sue virtù, ed il suo 6 s. Prisc. infinito valore, per avere respinti i Beneventani, ancorchè formidabili, Long. Page e per forze di gran lunga a' Napoletani superiori, e discacciatigli da Atella, 326. e da Acerra, kuoghi ch'essi avean così ben muniti, e fortificati. Questo Tuamilo ancor oggi fi vede in Napoli nella Chiefa di Santa Maria a *Piazza* nel quartiere di Forcella, e vien anche rapportato dal Chioccarelli (0), e dal (0) Chioc-Pellegrino nell'Istoria de' Principi Longobardi. Morto Buono fù creato Du- car de Epis. ca Lione suo figliuolo, il quale non governò più il Ducato di Napoli, che Nesp. 4. 818. sei mesi; poichè tosto ne sù scacciato da Andrea suo suocero.

Ma siccome i Napoletani per poco goderono le tante virtù di Buono, così all'incontro i Beneventani per molto ebbero a fofferire la crudeltà; e l'inumani costumi di Sicardo; poichè questi datosi in braccio a Rossirido suo cognato, figliuolo che fu dell'infame Dauferio, il quale d'iniquità formontawa il padre: per li rei configli di costui si portò così crudelmente co' Benewentani, che gli pose nell'ultima disperazione. Per le sue ingannevoli arti, e modi accorti avevasi Rosfrido posto in mano il cuore di Sicardo, e ridottolo in tanta servitù, che niente operavasi senza il suo consiglio. Rossirido su l'autore di tutte le scelleratezze adoperate da questo Principe : egli in prima colle sue arti fallaci l'indusse senza cagione veruna a mandar a perpetuo esilio Siconolfo fratello di Sicardo: fece imprigionare quasi tutti i nobili Beneventani, e molti condennare a morte; e ciò per fine sì reo, affinche Sicardo abbandonato così da' congiunti, come da' fuoi Baroni, effendo interamente posto nelle sue mani, potesse un di più facilmente farlo morire, ed egli occupare il Principato. Per questi medesimi perversi disegni sece, che Sicardo facesse tosare i capegli a Majone suo cognato, ed in un Monastero lo chiudesse: fece strangolar Alfano, il più fedele, e forte, ed il più illustre uomo che aveffe quell'età: tanto che i Beneventani non potendo più sofferire tanta indignità, e sì dura tirannia, finalmente furono risoluti di trovar modo d'uccidere il proprio lor Principe.

Intanto da Sicardo con ugual ardore fi profeguivano le guerre co' Napo- • letani, i quali non potendo a lungo andare sostener le forze d'un sì potente, e crudel nemico, si risolfero finalmente per mezzo del loro Vescovo Giovanni, accoppiandovi anche l'autorità di Lotario I. Imperadore, ed insieme Rè d'Italia, a chi erano ricorsi, di rastibilir di nuovo la pace co' Beneventani: L'opera,

Fff 2

(b) lo.Diac. 學. 43.

L'opera, e l'industria del Vescovo Giovanni sù cotanto efficace, che sè bene da Sicardo non potesse ottener pace perpetua, l'ottenne però per cinque anni. Al che Sicardo ne men farebbe venuto, fe Andrea, che allora governava il Ducato Napoletano, avendo chiamato in fuo ajuto i Saraceminoni l'avesse per timore de medesimi fatto venire a concluderla (p) : siccome l'e-Neap in Jean. vento lo rese chiaro, perchè rimandati che n'ebbe Andrea i Saraceni, Sicardo cercava differirne la conchiusione: ma essendo ricorsi i Napoletani a Lotario. vi mandò questi Contardo, il quale operò, che la pace fosse con essetto stabilita (dopo il corfo di fedicianni di continua e crudel guerra) nell'anno 826, e furono di buona fede accordati i patti con Giovanni Vescovo ed Andrea Duca.

de Capitulari Pr. Sicardi 248, 73e

L'istromento di questa pace , o fia il Capitolare di Sicardo fatto per: (a) Pell. kift. la medefima, noi lo dobbiamo alla diligenza di Camillo Pellegrino (q) » dove molte cose notabili s'incontrano intorno a' riti, ed alle leggi di questi Popoli. Si rende ancora per questo istromento manifesto quanto. in que' tempi sistendessero i confini del Ducato. Napoletano, e quali sosfero i luoghi adjacenti, ed a quello foggetti. Si vede chiaro, che oltre a Sorrento, ed alcuni altri vicini Castelli, abbracciava anche Amalfi: che i patti, e le convenzioni si regolavano secondo le leggi Longobarde. che in questi tempi erano la ragion dominante. Si conviene ancora espressamente, che i Napoletani, ficcome avean promesso in vigor dell'altra pace. firmata con Sicone padre di Sicardo, continuaffero a pagare a' Principi di Benevento ogni anno il folito tributo, altrimente che potessero essere pegnorati. Che fra questi due Popoli vi fosse, durando i cinque anni della pace, perfetta amicizia, e che vicendevolmente non s'impedifiero i loro negozi 🛼 e traffichi, fossero per mare, o per fiume, o per terra; che si restimissero conbuona fede i fuggitivi dell'una, e dell'altra parte, e le loro robe: e molte. altre Capitolazioni ivi fi leggono, che non fa mestieri quì rapportare.

> Conchiufa-questa pace, narrasi, chei Saraceni da Sicilia sbarcatia Brinedifi occupaffero quelle Città, e depredaffero i luoghi convicini, ma accor-fevi tosto Sicardo per riprimere questa irruzione, ancorchè fosse stato ne?: primi incontri rispinto: ristabilito meglio il suo esercito, di nuovo andò addi affalirgli; onde vedendo i Saraceni non poter refistere, datovi prima il facco, bruciarono Brindisi, e fatti schiavi molti di que' Cittadini, co' medesimi,

e con la preda fecero in Sicilia ritorno.

Narrafi ancora, che intorno a' medefimi tempi, furte fra gli Amalfitani gravi discordie, molte famiglie di quella Città fossero andate ad abitare. in Salerno, dove da Sicardo furono benignamente accolte; il quale approffittandofi della congiuntura, e vedendo quafi vota quella Città d'abitatori, le medefime truppe, che egli avea unite contra i Saraceni, le drizzò per l'affedio d'Amalfi, e rompendo la pace fatta co' Napoletani ritornò a devastare i confini di questo Ducato: di che Andrea Duca fieramente sdegnato, vedendo non poter colle proprie forze reprimere la ferocia del nemico, spedì d. anovo Ambasciadori all'Imperador Lotario, pregandolo di nuovi soccorsi, (ricorrevali: (ricorrevasi agl'Imperadori d'Occidente; poichè da quelli d'Oriente, per le rivoluzioni della Corte di Costantinopoli, niente potea sperarsi, ed i soccorsi eran molto tardi, e lontani) Lotario benignamente ricevutigli, rimandò in Napoli Contardo; ma questi quivi giunto, trovò ch'era cessato ogni pericolo, per la morte opportunamente accaduta di Sicardo (r), il quale dà' (r) Camil. Beneventani stessi era stato poc'anzi ucciso; poichè questo Principe imper-Pellegr. sersando vie più contra i medesimi, e dando l'ultime pruove della sua tirannide, ed estrema avarizia, diede in eccessi orribili. Per avidità di denaro carcerò Deusdedia celebre Abate di Monte Casino: spogliò molte Chiese, e-Monasteri de' loro poderi. Tosse per violenza a molti Nobili, ed anche a gente di minor condizione le loro sossanze; ed insultò di stupro una nobilissima madrona Beneventana. A tutto ciò s'aggiungeva la superbia di Adelchisia sua moglie, e l'ignominia, alla quale espose molte madrone Beneventane, che le fece demudare con esporte in pubblico per ludibrio della gente, per vendetta che un di su lei per casualità veduta nuda da un Beneventano.

Ridotti per tanto i Beneventani nell'ultima disperazione, si risolsero d'ucciderlo, ed avendo ben disposti i mezzi, sù il Tiranno da' suoi più domestici trucidato l'anno 839. con giusto compenso, poichè siccome Sicone suo padre sece uccidere Grimoaldo, così Sicardo suo sigliuolo riportò condegna penadella colpa del padre, e delle sue crudeltà, e scelleratezze. Non su pianto da' Beneventani, e perciò di lui non si legge Tumulo alcuno infra gli altri de' Principi Beneventani: Morto adunque il Tiranno, sù concordemente eletto per Principe di Benevento Radelchiso, che sù Tesoriero di Sicardo, Principe di nobili maniere, e di costumi d'ogni virtà adorni: nel cui Principato cominciarono le cose de' nostri Longobardi a dec'inare, non pure per le scorrerie di straniere Nazioni; ma molto più per l'interne discordie de' Principi stessi Longobardi, ende si vide sinalmente questo Principato diviso in tre Dinastie: origine che sù della caduta de' Longobardi in queste nostre: Brovincie, come, dopo aver narrato la politia Ecclesiastica di questi tempi, si vedrà nel seguente libro di questa Istoria.

### C A P. VII.

Politia Ecclesiastica delle Chiese, e Monasteri del Principato

• Beneventano.

Ivisa la Chiesa Greca dalsa Latina, e vie più crescendo le occasioni d'una irreconciliabile separazione, e rimanendo sotto l'Imperio Greco molte Gittà di queste nostre Provincie: si vide la politia delle nostre Chiese non in tutte uniforme, ma molto varia, e discorde: secondando la politia della Chiesa quella dell'Imperio. Il Regno d'Italia trapassato da' Longobardi a' Franzesi sotto Carlo M, che su eletto ancora Imperadore d'Occipi dente.

dente, era governato da questo Principe non tanto con questo spezioso titolo, quanto come Rè, ed amava non meno intitolarsi Rè d'Italia, ovvero de' Longobardi, che di Francia, ed Imperadore. Quindi, ancorchè i nostri Principi Beneventani si opponessero alla sovranità, ch'egli come Rè d'Italia, e fucceduto in luogo de' Rè Longobardi, pretendeva sopra il Principato di Benevento; nulladimanco il titolo d'Imperadore il rendè dapoi più Augusto, e più tremendo; e le occasioni, che si presentarono così a lui, come agl'Imperadori Lodovico, e Lotario fuoi fucceffori, refero i nostri Principi Longobardi Beneventani agl'Imperadori d'Occidente tributari; onde avvenne, che la politia di tutte le Chiese, ch'erano dentro i confini d'un sì valto, ed ampio Principato, s'adattò a quella dell'Imperio d'Occidente, ed alla disposizione che Carlo M. e gli altri Imperadori fuoi fucceffori diedero alle Chiese Occidentali, delle quali, anche di quelle ch'erano dentro il Principato di Benevento, ne presero cura, e protezione. Furono in conseguenza le Chiese di questo Principato fottoposte alla Chiesa Latina, e dal Patriarca d'Occidente, come prima, erano rette, e governate : in niente potendo in quelle prevalere il potere, e l'ambizione del Patriarca d'Oriente.

Carlo M. adunque eletto Imperadore d'Occidente, e rendutofi per li fegnalati servigi prestati alla Chiesa Romana cotanto di lei benemerito, spinse Adriano, e Lione III. Romani Pontefici a ricolmarlo de' più grandi onori, che si fossero giammai intesi. Fuvvi una vicendevol gara fra essi di liberalità e cortesia. Carlo in profondere Provincie, Città, Giurisdizione, ed altri beni temporali: i Pontefici all'incontro lo ricompensavano di beni spirituali. In cotal guisa terminaronsi a confondere le due Potenze, e quando prima i confini che le separavano eran ben chiari, e distinti, si resero dapoi assai più confusi, ed incerti; onde da savi (a) su creduto, che Carlo M. venne assai più di quel che fece Coltantino M. ad accelerare non meno la ruina della pode Conc. 16.8. testà politica dell'Imperio, che della Chiessa stessa, corrompendo vie più

la fua antica disciplina.

Quantunque il Baronio (b), e Pietro di Marca (c), riputino favoloso il Concilio Lateranense, che Sigeberto (d) narra essersi convocato da Adriano in Roma, dapoi che Carlo ebbe trionfato del Rè Defiderio, creduto per vero da Graziano (e), che seguì la fede di Sigeberto, dove narrasi essersi conferita a Carlo M: la potestà d'eleggere il Papa, ed ordinare la Sede Appo-(e) Grat. in stolica; nulladimanco, se a Carlo non su tal facoltà espressamente conceduta Decr. dift. 63. G. Hadrianus da Adriano per quel Sinodo, ficcome fece dapoi Lione VIII. a Ottone I. ebbe egli in effetto quella ragione, che niun Papa senza il suo consenso, (f) Flor Ma e permesso potesse consecrarsi : siasi ciò introdotto per consuetudine, come de elect. Epif. dice Floro Magistro (f), che visse ne' tempi di Lodovico Pio: siasi per con-(g) Lup Fer cessione di Papa Zaccaria, come credette Lupo Ferrariense (g): sia perchè rar. apud P. non volle egli effer riputato meno degl'Imperadori d'Oriente, i quali erano de Marca loc. in possesso di confermare il Papa eletto, nè poteva esser consecrato, se prima l'Impe-

(a) Richer. Apolog. Jo. Gerfon, par.3. axiom. 36. (b) Baron. ad A. 774. (c) Marca cap. 12. V. Maimb. de Casu Imperii, lib. 1. a. A. 964. (d) Sigeber. in Chron. ad A. 773.

gifte. Tra.T

Fimperadore non l'approvava; egli è certo, che Carlo disponeva della Sede Appostolica a suo modo, con compiacimento degli stessi Romani Pontesici, li quali volentieri lo permettevano, così per renderfi grati a Carlo per li tanti e sì fegnalati benefici ricevuti, come anche per togliere affatto ogni speranza agl'Imperadori d'Oriente di riacquistare sopra la Chiesa di Roma questa preminenza, della quale perduto l'Esarcato, e Roma n'erano stati spogliati.

Stabili per tanto Carlo l'elezione del Pontefice Romano nella stessa guisa appunto com'era stabilito, quando gl'Imperadori d'Oriente dominavano Roma, cioè che fosse il Papa eletto dal Clero, e dal Popolo, ed il decreto dell'elezione fosse mandato all'Imperadore, il quale se l'approvasse fosse l'eletto confecrato. Morto Carlo, li fuoi fuccessori Lodovico Pio, e Lotario fi mantennero in questo possesso, e quantunque alle volte i Papi eletti dal Clero, e dal Popolo si fossero fatti consecrare, senz'aspettar decreto dell'Imperadore, come accadde nell'elezione di Pascale; nulladimanco questi mandò tosto a scusarsi con Lodovico figliuolo di Carlo, che non era ciò proceduto per sua volontà, ma per forza del Popolo, che così aveva voluto. Re-Rimì bensì Lodovico per fuoi Capitolari la libertà dell'elezioni non pur de Papi, ma di tutti i Vescovi; ma non perciò derogò all'assenso, ed all'approvazione del Principe, come ben pruova l'Arcivescovo di Parigi (h); anzi (h) P. de questo insigne Scrittore per la testimonianza di Floro Magistro, Autore Marca lib: 80 contemporaneo, dimostra, che Lodovico sempre su richiesto dell'assenso, cap. 14. mè permetteva la confecrazione fenza il fuo permeflo, rapportando ancora, che dopo l'anno 820. effendo stato eletto Gregorio IV. non fit prima ordinato, se non dapoiche il Legato di Cesare giunto a Roma non esamino l'elezione: tanto è lontano ciò che alcuni ingannati dall'apocrifo C. Ego Ludovicus (i), dissero, che Lodovico avesse rinunziata questa facoltà di confer- (i) Decres mare il Papa eletto. Effendo ancor certo, che non pur Lodovico, ma an- Grat. dift. 63che Lotario di lui figliuolo, e Lodovico II. fuo Nipote confermarono tutti cap. 30. i Papi eletti nelle loro età (k): e non se non quando s'estinse in Italia la (k) Marca posterità di Carlo M. nell'anno 884. Adriano III. fece decreto, che il Pon-loc. cit.

tefice si consecrasse senza l'Imperadore. Si prese anche Carlo pensiero d'ordinare le Chiese d'Occidente con suoi Capitolari, convocando di fua autorità i Sinodi, dove fece intervenire nonmeno i Prelati della Chiefa, che i Signori del fecolo, stabilendovi regolamenti non meno per lo temporale, che per la disciplina delle Chiese stesse, facendo egli diverse leggi Ecclesiastiche per la distribuzione delle rendire, poffeffioni delle Chiefe, e delle decime: rinovando molti degli antichi? Canoni, ch'erano andati in disuso:

Ma affai maggiore autorità s'affinfe Carlo, eletto che fu Imperadore, intorno all'elezione, ed ordinazione de' Vescovi, ed il tutto sece con permesfione degli stessi Romani Rontesici. Restituì egli bensì la libertà a' Popoli, ed' al Clero d'eleggere li Vescovi, ma prescrisse loro più leggi intorno all'elezione: che dovessero eleggere uno della propria Chiesa, o Diocess: che i Mo-

naci dovessero eleggere l'Abate, dal loro proprio Monastero; e con antorità delle Sede Appoltolica, e consenso de' Vescovi fugli ancora attribuito, che dopo eletto il Vescovo, o l'Abate si fossero presentati all'Imperadore, e quando fossero da lui approvati, dovess'egli investirgli, dando loro il Patterale, e l'anello (1), e poi doveffero effere confecrati da Vescovi vicini: donde nacque la ragione delle investiture, per cagion delle quali ne' seguenti fecoli sursero tante discordie, e contese tra i Rapi, e gl'Imperadori,

(1) Richer. Apolog. Jo. Gerson. loc. oit. PAS. 191.

L'intento suo era, rendendosi in cotal guisa ligi i Vescovi, e gli Abati, stabilir meglio il suo Imperio, e contenere i suoi sudditi con più stretti legami nell'ubbidienza. Perciò egli, oltre di aver cotanto innalizata la Chiefa Romana, e refala Signora di tante Città, e Terre, arricchì anche l'altre: Chiefe, e Monasteri di Baronie, di Contadi, e di ben ampj, e ricchi Feudi. rendendogli Signori temporali de' luoghi eve tenevano i loro henefizi, con unire alla dignità spirituale la temporale, come a quella accessoria, e dependente; ed investivagli per la temporalità con l'anello e col pastorale, ricevendone perciò il giuramento, e l'obbligo di molte prestazioni, ed angarie, anche del servizio militare, come qualunque altro Feudatario: ciè che da Gra-(m) Gulielm. glielmo Malmesberiense (m) fu riputato un saggio tratto di fina politica. Malm. lib. 5. dicendo che Carlo omnes pene Terras Ecclesiis conserebat, consiliosissime pere pendens, nolle sacri Ordinis homines tam facile quam laicos fidelitatem dominii sui rejicere. Præterea, si laici rebellarent, illos posse excommunicationis austoritate, & potentiæ severitate compescere.

de geftis Reg. Auglia.

loc. cis.

feau des Off. des Sign. cap. 15. (p) Auth. Stutuimus , C. de Ep fc. 🕳 Cler.

Ascrebbe Carlo eziandio, la conoscenza de Vescovia e molto più di (n) Richer, quello di Roma: concedè loro Terrisorio, ed il sus carcais (n), del quale i Pontefici prima di Carlo M. non erano in Roma stessa stati mai in possesso; e gli altri Principi a sua imitazione lo concedettero a' Vescovi delle loro Città. Ordinò Carlo di vantaggio ne' fuoi Capitolari, che indistintamente tutti i Cherici, e Monaci, o Monache non potessero estere accusati avanti il Magistrato secolare, ma solamente avanti il Vescovo; e nel civile, che potes-(6) V: Loy- fero dimandar la remissione d'ogni causa innanzi al Vescovo (6). Questo privilegio fu poi generalmente in ogni causa civile, e criminale confermato dall'Imperador Federico I. e la fua ordinanza fu incorporata nel Codice di Giustiniano (p), tauto che passò in legge commune; onde nacque poi quella distinzione, che vi erano due generi d'uomini, Cherici, e Laici, i Laici erano fubordinati alla giurifdizione Secolare, ed i Cherici all'Ecclefiaftica. E fe la bilogna fosse rimasa a questi termini, sarebbe stata comportabile, ma in decorso di tempo, oltre ad essersi la giustizia Ecclesiastica maravigliosamente accresciuta per le cagioni, che si noteranno nel progresso di questa litoria: i Papi ed i Vescovi, a' quali per privilegio de' Principi fur conceduti e Feudi, e Giurifdizione, spogliarono i Principi dell'investiture, ed affensi nelle loro elezioni, e si ritennero i Feudi, e la Giurisdizione, vantando di vantaggio. che non per loro concessione o privilegio, ma per diritto divino esercitavan essi giurisdizione sopra le persone Ecclesiastiche.

I mede.

I medefimi favorì, morto Carlo, fuzono continuati da' Succeffori del fuo fangue all'Ordine Ecclefiaffico, e Lotario I. gli concedè giurifdizione fopra i loro Patrimoni, concedendo a richielta degli Abati, e degli altri Preposti alle Chiese un Giudice particolare in quel luogo, che chiamavasi Difenfore, il quale avesse la conoscenza delle cause, proibendo al pubblico Magistrato di potervisi ingerire (q).

Da questo mescolamento di Potenze vicendevolmente comunicate fra Lab. Principi del secolo, e Prelati della Chiesa, ne nacquero in questo secolo, schilero e nel seguente que tanti disordini, e mostruosità: si videro i Vescovi, ed i gue Fend. A. maggiori Prelati frequentare le Corti de' Principi , ed effer de' loro Configli : Isman. esp. r. guidare come Feudatarj truppe d'eserciti armati: impacciarsi ne governi, e 5.7. V. Struguidare come reudatar; truppe d'eletati attituti. impacciani ile governi, vium His. nelle consulte di Stato; nè in questi tempi era riputata desormità il vedersi, Jur. publ. cap. che chi era Vescovo di Napoli, ne fosse insieme Duca; e quello di Capua es- ale, s. 4 sere insieme Vescovo, e Conte di quella Città: ciò che sece loro tener a vile ogni altro efercizio delle cose sacre, e spirituali,

- Quindi nelle Provincie, che nel Principato di Benevento erano comprese. come tributarie agl'Imperadori d'Occidente, seguitandosi la medesima politia, cominciarono i Monasteri, e le Chiese ad acquistar Feudi, e Baronie: poiche prima di Carlo M. i Rè Longobardi nè a Monaci, nè a Cherici concedevan Feudi (r), riputando non ben ciò convenire al loro stato; ma i Pon- (r) Duaren. tefici Romani non vi troyarono niun incoveniente, nè ricularono la liberali- in Commente. tà di Carlo, nè degli altri Principi, i quali a fua imitazione di molti Feudi, ad Confuer. e Contadi arricchirono le Chiese, e' Monasteri; ed avendo avuto l'ardire Ar- cap. 6. num noldo da Brescia di sostenere, che i Feudi non fi potevano concedere alle 28.

Chiese, su nel Concilio di Laterano condennato per eretico (s). Non fit riputato inconveniente, che la potenza temporale fia annessa, e de Reg. Link. refa accefforia, e dependente dal Sacerdozio, e che le Chiefe, e' Monasteri lib. 110 investiti de Feudi, per ciò che riguarda la temporalità riconoscesser per Signor Sovrano il Principe, dal quale n'erano investiti, e per ciò che s'appartiene alla spiritualità, ed in tutte l'altre cose il Sommo Pontesice loro Capo, e Moderatore. Quindi in decorfo di tempo fi videro, particolarmente nella Germania (1), più Vescovi, Abati, e Priori essere Signori temporali delle Città, (1) V. Stru. Villaggi, e luoghi, dove i loro Benefizi erano fituati, ne' quali fanno effi vium Hif. esercitare in nome loro, e sotto la loro autorità tutta la giustizia civile, e cri- 3 ar. Fead. minale come Signori Laici. E sembrando cosa molto strana, che per sè medefimi efercitafiero la giuftizia criminale, la fanno efercitare da loro Ufficia li, li quali per le ordinanze del nostro Regno, non altrimente che si pratica in Francia, devono effere Laici. Perlaqualcofa queste loro Signorie temporali fi governano colle medefime regole, che le altre che fono in mano de Secolari, e non ci fi può niente notare di particolare, fe non che quelle effendo fra i beni Ecclesiastici, non sono nè vendibili, nè ereditarie, ma re-Itano perpetuamente attaccate co' benefizi, donde dipende, affinchè la fovranità, che vi tiene il Principe non riesca inutile, ed infruttuosa, togliendosele

Tom. L

(s) Sigou.

Quinden.

(y) V. Loylean der Sign.

Leon. Of.

**♦** 118.

Addizione dell'Autore.

per ciò ogni speranza di devoluzione, che siano obbligati a tutte quelle pro-(a) V. Brif- stazioni, che gli altri Baroni sono tenuti, esiggendosi perciò in vece di rilecard. in Jur. vj, i quindennii (u), e riputandofi in ciò come tutti gli altri Feudatari. Quindi parimente deriva, che prefilo di Noi, secondo Puso di Francia, le appel-(\*) Freccia lazioni, che s'interpongono nelle caufe di quefte loro giuftizie temporali, vanno innanzi a' Magistrati Regali, non davanti a' Superiori Ecclesiastici (\*): Le Ronse e che le cause debbiano effere decise secondo le nostre Costituzioni, ed ordi-🤲 👡 🦛 👪 hanze del Rè, e de coftumi de luoghi, non già fecondo il dritto Canonico ( y).

Il primo fra noi, che per concessione de nostri Principi Longobarda Red. 19. 19. abbia posseduto Castelli, e Baronie, su il Monastero di M. Casino, onde a (2) Abbas ragione il fuo Abate oggi vanta effere egli il primo Barone del Regno, e che de Nuce in ne Parlamenti generali fra tutti i Baroni, gli appartenga il primo luogo (2), Breunf. hift. in Marino Freccia (a), dando forse credenza alle favole di Pietro Diacono (b), Continuatore della Cronaca di Lione Oftienfe, fcriffe, che Giustiniano Im-(a) Frec. peradore avesse donato a questo Monastero più Città, e Terre del Regno & desubsendalib. Pupus de Lione, che relle sin Croppes per che per avesse supre del s 1. tit. de An- quando Lione, che nella sua Cronaca par che non avesse avuto altro in ziq.Rogui szaz, pensiero, che far un'inventario di tutte le donazioni, e concessioni fatte a 57. fel. quel Monasterio da varj Principi, e Signori, e da persone private ancora, di cofe anche di picciol momento, non ne fa alcun metto: tralasciando che Pietro Diacono accenha privilegi non pur di Giultiniano, ma anche di Giuftino. Chron. Coff. Teniore, che regnò in Oriente, quando i Goti dominavano tutta I Italia, e quantil. 4 000.217. do S. Benedetto non ancora era pallato nella nostra Campagna, e gito a Calino.

[ Nicolò Alemanni nelle Note ad Historium Arcan. Procop. c. 6. dove questo Ittorico rapporta, che Giustino per non fapere scrivere secesi somare certo istromento di legno per sottoscrivere i Diplomi, per lo quale potesse: esprimere con quattro sole lettere la sita firma, accuratamente ponderò, che i Diplomi di Giustino, che dicensi conservarsi nell'Archivio di Montecasino, avendo l'intiero suo nome, siano apertamente Apocrisi, dicendo: Audieram in Archivio Cassinensi haberi Justini Diplomata ejustem manu configuata: exquibus formam illarum quatuor literarum excipere, earumque longituedinem latitudinemque, O apicum ipforum ingenium fumma, qua fieri potuiffet industria adamussim exprimere, tibique Lector proponere constitueram. Sed perfertur ad me ibi Justini nomen integrum esse. Quare Diplomata, que aliis etiam de causa suspettie sidei olim Baronio visa sunt, ex noc Procopii toco imposturee jame quisque facile convincat. ]

Gifulfo Duca di Benevento, come fu detto, fu il primo che di Caffelli, e Baronie arrichi questo Monastero; onde in decorfo di tempo per munificenza: d'altri Principi fi vide Signore anche della fleffa Città di Cafino, e posseder eziandio Feudi in altre Provincie, come in Calabria il Cetraro, nel Contado di Molife S. Pietro di Avellana, nell'Appruzzi Sena de Monaci, e molti altri in altri luoghi, di cui il Registro di Bernardo Abate, e la Oronaca di Lione sono buoni testimonj. Quindi gli Abati del Monistero Casincuse agli Imperadori d'Occidente, da' quali, fecondo il collume, fi precouravan le conSerme, o fian Precenti, chiamati anche Mundeburdi delle precedute concesfioni, prestavano il giuramento di fedeltà, siccome fecero con Lotario IL Imperadore, riputandosi perciò quel Monastero Camera Imperiale (c): e nella divisione seguita del Principato di Benevento tra Radelchiso, e Diacon. Siconolfo, fù perciò eccettuato quelto Monastero, come immediatamente posto sotto la pretezione dell'Imperadore : ed Errico VI, concedè all'Abate Rofrido privilegio, esentandolo dalla prestazione di soldati, alla quale come Feudario era obbligato: ciò che poi non fece il Rè Guglielmo il Buono; il quale nella spedizione di Terra Santa, ricevè da questo Monastero sessanta soldati, e ducento servienti (d).

· Non meno i Monasteri dell'Ordine di S. Benedetto, che tutti gli altri, de Nuce locin decorfo di tempo fotto i nostri Principi Normanni, si videro Signori di Castelli, e Baronie. Cacciati interamente da queste nostre Provincie i Greci, e l'uso de' Feudi disseminato da per tutto, anche i Monasteri sotto l'Ordine di S. Basilio, e sotto altre Regole, ebbero Feudi. Quello di S. Elia dell' Ordine di S. Basilio ebbe la Terra di Carbone intorno al civile. Gli Abatidi S. Marco in Lamis, di S. Demetrio, e tanti altri: gli Ordini di S. Giovanni Gerosolimitano, di S. Stefano, e moltissimi altri di diverse Religio-

ni, che possono vedersi presso Ughello, tengono Baronie.

Non meno de' Monasteri, le nostre Chiese, e' Vescovi ne surono ampiamente arricchiti. L'Arcivescovo di Salerno possedè un tempo le Terre dell'Olibano, e di Monte Corvino: quello di Taranto la Terra delle Grottaglie intorno al civile: l'altro di Consa pure nel civile le Terre di S. Menajo, e di S. Andrea. L'Arcivescovo di Bari ebbe un tempo Bitritto, Cassano, Casamassima, Modugno, Laterza, ed altre Terre (e): quello di Brindifi la Terra di S. Pangrazio; quello di Reggio ritiene an- 1907. de Bart. cor oggi li Castelli di Bova, e Castellace: e l'altro d'Otranto altre Terre. Il Vescovo di Lecce S. Pietro in Lama, a Vernotico, ed altri Feudi. Il Vescovo di Bojano dominò un tempo la Terra di S. Polo: quello di Tricarico la Terra di Montemuro; e molte altre Chiese, come quella di Cassano, di Teramo, di S. Niccolò di Bari, ed altre, molti Feudi, e Ca-Relli possedono; le quali, per non tesserne qui un più lungo catalogo, possono vedersi ne' volumi dell'Ughello della sua Italia Sacra. Ferlaqualcosa quantunque nel nostro Regno lo Stato Ecclesiastico non faccia Ordine a parte, come in Francia: ne' Parlamenti generali intervengono i Vescovi, e gli Abati per mezzo de loro Proccuratori, ma come dell'Ordine de Baroni, e de Signori, non già dell'Ordine Ecclesiastico.

Questa era la Politia delle Chiese, e de' Monasteri in questo mono secolo del Principato di Benevento, dipendenti come prima dal Patriarce d'Occidente, ed alla Chiefa Latina in tutto uniti. Lo flato Monaffico si vide sempre più in maggior splendore, e grandezza; molti altri Monasteri dell'Ordine di S. Benedetto tuttavia in quello vi si andavano ergendo per mumificenza de Principi Beneventani, e degl'Imperadori stessi d'Occidente.

Surfe Ggg 2

Surfe nell'anno 872, per Lodovico Imperadore il Monastero di S. Cle-(1) Ughel, mente nell'Isola di Pescara dell'Ordine di S. Benedetto (1). Nel Gargano, e presso Siponto quelli di Calena, e di Pulsano, de' quali ora appena so. 6. pm. ferbali veltigio.

Benevento fi vide anche ornata d'un nuovo Santuario; poichè i Saraceni avendo occupata la Sicilia, e devastando nel 831. l'Isola di Lipari, ovenarrafi che fin dall'India fossero state trasferite l'ossa dell'Appostolo Bartolomeo, violarono anche il facro deposito, e gettate per terra le gloriose ossa, furono per revelazione dello stesso Santo, da un certo Monaco raccolte, e da: (g) Leo Oft. Lipari in Benevento trasportate (g); il Principe Sicardo l'accolse con somma: tib. 1: cap. 24. stima, e venerazione, e per lungo tempo suron ivi adorate; ed i Beneventani persuasi, che non sossero state poi da Ottone trasferite in Roma, ren-

Sigebert, ad ma. 83 I.

#### I. Politia delle Chiese del Ducato Napoletano, e delle altre Città sottoposte all'Imperio Greco.

dono a quelle tuttavia i medesimi onori, ed adorazioni.

Ncorchè nella Chiefa Greca non si osservasse tanta desormità, e rilascia-Mento de' costumi, e cotanta ignoranza, quanto nella Latina, ne' Preti, e ne' Monaci; nè i fuoi Vescovi, nè gli Abati si fossero veduti possedere Caftelli, e Baronie, poichè i Greci non conobbero Feudi, nulladimanco affai maggior discordanza in quella si ravvisava per l'ambizione del l'atriarca di Costantinopoli, e per la dottrina che sosteneva dissorme in alcuni dogmi a quella che infegnava la Chiefa Latina, discordante ancora da quella sopra alcuni punti di disciplina, oltre a' riti vari, e diversi; onde la divisione si rendè maggiormente oftinata, e irreconciliabile. Impugnayano i Greci il Primato del Vescovo di Roma, al quale volevano preferire, o per lo meno render uguale quello di Costantinopoli. Insorsero perciò vari contrasti intorno a' confini de' loro. Patriarcati, e quello di Costantinopoli invase perciò molte Provincie, che s'appartenevano al Patriarcato di Roma. Fuyvi gran contrasto sopra la Bulgaria, pretendendo i Patriarchi d'Oriente, ch'essendo Itato quel paese tolto a' Greci, e prima governato da'Vescovi Greci, al Patriarca di Costantinopoli doveva esser soggetto: ebbero in ciò anche il favore dell'Imperador Basillo, e di Lione suo fighuolo, che avea associato all'Imperio; onde la Bulgaria, non ostante le opposizioni, ed i protesti de' Legati del Papa, fil aggiudicata a' Greci, e cacciati i Vescovi, e' Sacerdoti Latini.

L'ambizione de Patriarchi di Coffantinopoli, favoriti dalla potenza degl'Imperadori d'Oriente, tolse al Patriarcato d'Occidente molte altre Chiese, le quali al Trono di Coltantinopoli furono attribuite onde nacque che ficcome fù fat-(b) Codin, ta nuova descrizione delle Provincie dell'Imperio d'Oriente, partendolo in più · Temi, de' quali Costantino Porfirogenito compilò due libri; e nuova descrizione (i) Curapal. degli Ufficiali del Palazzo, e della Camera Coltantinopolitana, de quali Codilib. de Officia- no (h), o sia Giovanni Curapalata (i) tesse lunghi cataloghi; così perciò che s'attiene

Confiant. lib. Palat. Conflant.

s'attiene alla politia della Chiesa Greca, e del Trono Costantinopolitano, i loro Patriarchi procurarono dagl'istessi Imperadori d'Oriente, che si facesse nuova descrizione, così delle Chiese sottoposte al Trono Costantinopolitano, molte delle quali eransi tolte al Trono Romano, come degli Ufficiali della gran Chiesa di Costantinopoli, de' quali similmente Codino, e Curapalata, ed altri preflo Leunclavio (k) rapportano i nomi, e gli uffici; affinche quelle (l) Leuncl. Chiefe, che si tossero al Patriarcato d'Occidente, facendosi per autorità Imperiale tal disposizione, ovvero Norbia, rimanessero stabilmente assisse, e dipendenti dal luo Trono.

Comunemente si crede, che intorno all'anno 887, a' tempi di Lione sopranominato il Filosofo, dapoi, che il Patriarca Fozio fu scacciato dalla Cattedra di Costantinopoli, si fosse fatta tal disposizione; e Leunclavio (1) (1) Leunci. fra le Novelle di Lione il Filosofo la rapportà; ma Lione Allacci (m) sostie- tom. 1. Pur. ne, che quella fosse fatta alcuni anni prima nel 813. nell'Imperio di Lione (m) Leo Al-Armeno: che che ne fia , fi vede per questa disposizione , quanto in questi lac. de Eccl. tempi avessero i Patriarchi d'Oriente stesa la loro autorità sopra molte Chie- Occid. & fe, e particolarmente sopra quelle di queste Provincie, che prima s'apparte-consens. page nevano al Trono Romano, come Provincie fuburbicarie.

Nilo Archimandrita cognominato Doxapatrius in un suo trattato De quinque Thronis. Patriurchalibus (n), ch'egli scriffe nell'anno 1143, a Roggiero I. (n) Fil in nostro Rè di Sicilia, per una occasione, che sarà da noi rapportata, quanto gran parte trascritto da de' fatti di questo Principe ci toccherà ragionare, fa vedere quanto prima Lione Alpossedeva il Romano Patriarca, e ciò che poi fugli tolto da quello di Co-lacci les cite flantinopoli. Possedeva egli dice, tutta l'Europa, le Spagne insino alle co- lib. 1. cap. 10. lonne d'Ercole coll'Isole dell'Oceano Occidentale, le Gallie, l'Isole Brit- pag. 410 e da tanne, la Pannonia, tutto Pillirico, il Polancasso. tanne, la Pannonia, tutto Pullirico, il Peloponese, gli Avari, i Sclavi, Emanuele i Sciti infino al Danubio, la Macedonia, Tessalonica, la Tracia infino Schelstrat. a Bizanzio, la Mauritania, l'Ifole del Mediterraneo, Creta, Sicilia, Sardegna, e Majorica. Tutta l'Italia, cioè superiores Alper, O qua ultra eus extenduntur: nec non inferiores Gallias, que Italie sunt ; sirè Lonbardiam, que nunc disitur Longibardia, O Apuliam, O Calabriam, & Campaniam omnem; & Venetiam, & Provincius, que ultra sinume Hadriaticum se se effundunt. Hac omnia, e conchinde, Romano subdebantur.

Ma dapoi al Trono Costantinopolitano furono sottomesse molte Provincie, e Città non meno d'Oriente, che d'Occidente. I Metropolitani di Tesfalonica, e di Corinto fi fottoposero al Patriarca di Costantinopoli, e molti altri Metropolitani, ed Arcivescovi seguitarono il loro esempio: Sicilia præterea, e forgiunge, O Calabria se Constantinopolitano supposueruns D Sancta Severina, que & Nicopolis dicitur.

Sicilia autem universa unum Metropolitam habebat, Syracusanum: relique vero Sicilia Ecclefia Syracusani erant. Episcopatus etiam ipse Panormus, & Therma, & Cophaludium, & reliqua.

Calabria quoque unum Metropolitam Rheginum, reliquas vero Ecclesias Episcopatus Rheginus sibi vendicabat:

> Taurianam, in qua Sancti Fantini Monasterium est. Bibonem, cujus locum occupavit Miletum. Constantiam, que Cosentia nunc dicitur, & reliquos omnes, Calabria subjectos.

Erat & Sancta Severina Metropolis, habens & ipfa sub se varios Episcopatus:

Callipolin: Afyla: Acherontiam, & reliquas; & sunt hæ Ecclesiæ descriptæ in Taclicis Nomocanonis sub Throno Constantinopolitano.

Adnexæ itaque Siciliæ, Calabriæ, Sanctæ Severinæ Sedes Throno Conftantinopolitano, a Romano avulsæ: quemadmodum & Creta, sub Romano cùm esset, sub Constantinopolitano sacta est. Nihilominus Pontises ricles quasdam partes, & Episcopatus nonnullos in Sicilia, & Calabria nabere deprehenditur. Metropoles enim, & urbes in eadem illustriores, & digniores, Constantinopolitanus possidebat, usque ad Francorum adventum; intendendo de' Normanni, i quali avendo discacciati i Greci da queste Provincie, restituirono al Trono Romano tutte queste Chiese, le quali a quel Patriarcato s'erano da' Greci tolte, come al suo luogo diremo.

Sic etiam, soggiumge Nilo, in Longobardia, & Apulia, & in omnibus his Regionibus, maritimas Metropoles antea possidebat Constantinopolicanus, reliquas Romanus, ut Regiones illæ per partes possiderentur. Namque Melodusac Poeta Dominus Marcus, Hydruntum a Costantinopolitano missus fuisse comperitur. Cum autem universæ Longobardiæ Ducatus, quæ vetus Hellas erat, sub Imperatore erat Constantinopolitano, Papa vero separatus sub aliis Gentibus vivebat, proptera Patriarcha Ecclesias obtinebat; nam Brundusium, & Tarentum a Constantinopolitano Sacerdotes accipiebat; idque nullum latet.

Conforme a quanto scrisse Nilo è la disposizione, ovvero Notizia de Metropolitani, e de Vescovi a costoro suffraganei, sottoposti al Trono Costantinopolitano, descrittaci dalla Novella di Lione rapportata da Leun-

clavio. Egli ne fece tal Pianta, con questo ordine.

Ordo præsidentiæ Metropolitanorum, qui subsunt Apostolico Throno Constantinopolis, & subjectorum eis Episcoporum.

Novera tutti i Metropolitani co' loro Vescovi suffraganei, ed in primo mogo colloca il Metropolitano di Cesarea di Cappadocia: nel secondo l'Esessino dell'Asia, e di mano in mano tutti gli altri sino al numero di LVII. Metropoli. Nel XXXII. luogo vien collocato il Trono di Reggio, ovvero di Calabria co' suoi Vescovi suffraganei in cotal guisa.

XXXII.

### DEL REGNO DI NAPOLI. Zib. VI. Cap. 7.

# XXXII. Rhegiensi, sive Calabria.

1. Bibonenfis. 2. Taurianæ. 3. Locridis.
4. Rusiani. 5. Scylacii. 6. Tropæi.
7. Amanteæ. 8. Crotonæ. 9. Constantiensis.
10. Nicoterensis. 11. Bisuniani. 12. Novocustrensis.

13. Cassani.

Nel luogo XLIX. vien collocato il Trono di S, Severina co fuoi Ve-fcovi fuffraganei.

## XLIX. Severiana, Calabria.

1. Euryatensis. 2. Acerentinus. 3

3. Callipolitanus.

4. Aifylorum.

3. Castriveteris.

Si pongono appresso quelle Metropoli, le quali non hanno Trono a sè soggetto, cioè non han Vescovi suffraganei, e fra le altre nel LV. luogo si pone Otranto.

## LV. Hydruntino qui subsit, nullus est Thronus.

Ed in fine separatamente si noverano i Metropolitari co' Vescovi lor fiusfiraganei, che furon tolti al Trono Romano, e sottoposti al Costantino-politano: quelli che suron tolti dalle Diocesi d'Occidente, si osserva essere i Metropolitani di Reggio in Calabria, e di Siracusa in Sicilia.

#### Avulsi a Diacesi Romana, jamque Throno Constantinopolitano subjectà Metropolitani, & qui subsunt eis Episcopi, sunt hi.

1. Thefalonicensis. 2. Syracusanus. 3. Corinthius. 4. Rhegiensis. 5. Nicopolitanus. 6. Atheniensis.

7. Parrensis,

# Sub Syracusano, Sicilia.

1. Tamominisanus. 2. Messanossis. 3. Agrigoninus. 4. Craniensis. 5. Lilybei. 6. Drapani. 7. Rambonninanus. 8. Thermarum. 9. Cephaludii. 12. Melitensis.

13. Liperaufic.

I, Greci

I Greci non potendo alle volte intalzat i Vescovi in Metropolitani.

perchè forse loro non veniva in acconcio toglier le Chiese all'antico Metro-· politano vicino, ed attribuirle al nuovo: folevano quando volevan ingrandire alcun Vescovo, decorarlo col nome d'Arcivescovo, del quale (effendo folo di dignità, non di potestà, come il nome di Metropolitàno) coloro che n'eran fregiati, non acquistavano altro, che un maggior splendore, e site-'rogativa sopra gli altri Velcovi di quella Provincia, a' quali negli onori erano preseriti, ed anteposti: Quosdam Antistites, dice Ballamone, non propterea vocari Archiepiscopos, qued Episcoperum Principes, & Ordi-(a) V. Ca. natores sint: sed quod prime Episcoporum habeantur (a). Quindi nella disrac. de Sacr. posizione delle Chiese sottoposte al Trono di Costantinopoli, oltre a' gradi monum cap. 1. de' Metropolitani, si legge neti'istessa Novella di Lione, ed anche nel libro delle fentenze Sinodiche impresso pure da Leunclavio (b) un Catalogo d'Ar-1(6) Leuncl. civescovi sottoposti al Patriarca d'Oriente, ed infra gli altri al luogo XIV. lec. cis. lib. 3. fi legge l'Arcivescovo di Napoli, e dopo lui quello di Messina in quata maniera.

Rom

Archiepiscopatus.

Archiepiscopatus.

XIV. Neapolis.

XV. Messana.

1917 121 politia y ed il governo della Chiefe del Ducato Manoletano, coma "compféto nella Campagha, Provincia Suburbicaria, s'apparecheva di rapioine al Patriston aproma, il quale in effetto, cont'è manifelto dall'Appliale eli S. Gregorio M. vi efercitava tutte le ragioni Patriarcali, ancorche nel po-· litico, le temporale all'Imperio d'Oriente s'appartenesse ; ma dapoi i Patriarchi di Costantinopoli savoriti dalla potenza degl'Imperadori Greci cominclarono a trattar i Velsovi di Napoli, come di Città Metropoli d'un man dispregevel Ducaro, con fastosi, e risplendenti titoli di Arcivescovi, ed 🖖 attribuià loro molti opori, el prerogative, per le quali fopra tutti gli altri Vescovi del Ducato fossero distinti. Si è veduto come Sergio Vescovo di Napoli dal Patriarca Costantinopolitano ricevè la prerogativa d'Arcivescovo, ha riprefo dal Pontefice Romano, pentitosi dell'errore, impe-(2) Jo. Dia tro da coftui ib perdono (c). 

ab Antiflita

\*\*\*

con in Chron. Si opponevano al futto potere i Romani Pontefici a queste intraprese de Epife. Neap. Patriarchi di Coffantinopoli, ma dopo Lione Ifaurico, e Coffantino Co-Prohimo Imperadori d'Oriente, veccendo vie più la divilione fra quelte due Pontifice de Chiefe, e relispiù audaci i Patriarchi Costantinopolitani per la potenza, chiepiscoparem e favore degl'Imperadori implacabili nemici de Romani. Pomeñoi pretesenauci cresur, ro, che i Velcovi di quelle Chiefe che erano rimale fotto l'Impete Circo, devefieroziconoltergli per loro Patriarchi; da efficievefferozicevere le bolle repens, veniam dellite confernazione, e della confernazione, ed intutto cià chemiquardava imperatoric. le faintable dovellero ubbidirgli , fincome nel temporale ubbidireno agl'Imperadori

Dog Land

The Edward State of Contract

E quantunque Bari, Taranto, Brindisi, ed altre peradori d'Oriente. Chtà della Puglia, e di Calabria si vedessero ora sotto la dominazione de Principi Longobardi; nulladimanco, effendogli state poi da' Greci ritolte, e ritornate sotto l'Imperio d'Oriente, come diremo ne' seguenti libri: i Greci parimente foggettarotto le Chiefe di quelle Città al l'atriarcato di Co-Cantingpoli.

La Chiefa di Napoli adunque se voglia riguardarsi ciò che osarono i Patriarchi Costantinopolitani, fin da questi tempi su renduta Arcivescovile, non già Metropolitana, perchè da que' Patriarchi sol per onore sugli dato mel titolo di dignità. In Metropoli fù eretta poi nel decimo secolo da Giovanni Romano Pontefice, come diremo al fuo hiogo; e perquelta cagione nella Novella di Lione, e nel libro delle fentenze Sinodiche. Napoli non vien softa nel numero delle Metropoli fubordinate al Trono di Coftantinopoli . ma fra quello degli Arcivescovadi, che il Patriarca d'Oriente pretendeva. a se segmenti. Del rimanente, toltone questonore, e questa pretenzione che vi aveano, non s'avanz irono alla confecrazione, poichè i Vescovi di Napoli cleri ch'erano dal Clero, e dal Popolo, andavano come prima in Rome a farfi confecrare da' Romani Pontefici.

Da ciò nacque, che la Chiefa di Napoli, non effendosi mai separata dalla Chiesa Latina; ed a l'incontro essendo in Città a Greci sottoposta, e per lo continuo commerzio che avea co' Popeli Orientali, frequentata da' Greci. chbe Sacardoti , e Cherici dell'uno , e dell'altro rito; due Capitoli l'un greco (d) . e l'alure latino ; e più Rarrochie, e Chiefe non men latine, che (4) v. Circ. meshe farono erette, le quali a questi tempi, ed a tali occasioni, non già cium 115. L a quelli di Costantino M. devono riportarsi. Si noveravano infino a sei Gre-fil. 57. Franc. che Chiefe Parrocchiali, quella di S. Giorgio ad Forum: l'altra di S. Gennaro ram. Refronf. ad Diaconiam: le Chiefe de' SS. Giovanni, e Paolo: di S. Andrea ad Ni- pro Monach dum: di S. Maria Rotonda, e di S. Maria in Comedin (e); nelle quali i Bafilian. in Sacerdoti secondo il rito greco celebravano i sacrifici , ed i divini uffici , dentia come i quali ne' dì stabiliti unendosi co' Latini nella maggior Chiefa, con pro-Monach. Cafa miscui riti, e canto latino, e greco lodavano il Signore (f).

Dall'aver avuto Napoli due Cleri, un latino, e l'altro greco, credette nium in Red. il nostro Chioccharelli (g), che in Napoli vi fossero parimente stati due Ve- s. Georg. scovi, l'un greco, e l'altro latino, non altrimenti di ciò, che narrasi di s. Marie in Cipri a tempo di Papa Innocenzio IV. d'aver avuti due Arcivescovi na lati- (f) V. Chiocno, el'altro greco: così egli interpretando gli atti della vita di S. Attanalio charel. de Vescovo di Napoli, Macò ripugna a tutta l'Istoria , ed a' santi, Cataloghi 平途。 Ree. che abbiamo de' Vescovi di questa Città; ne' quali non mai si legge tal de- ad An. 876. formità nella Chiefa di Napoli ; onde il P. Caracciolo (h) riprovà quest'errore le cit. e spiego l'ambiguità degli atti di quel Santo compilati per Pietro Diacono (b Cara, e spiego l'ambiguità degli atti di quel Santo compilati per Pietro Diacono de Saer. Ecd. Caffinele, che diedero la spinta maggiore al Chiocorrelli di così credere. Real monum.

Il Velcovo a lunque di Napoli ancorchè decorato dal Patrierca di Co- 129. 15. 168.2. Antinopoli con nome di Arcivescovo, sopra i Vescovi del suo Ducato non elencitava

efercitava ragione alcuna di Metropolitano, gli precedeva folamente nell'onore, e'n dignità, come Vescovo di Città Ducale; ed in quest'età i Vescovi del fuo Ducato erano Cuma, Mifeno, Baja, Pozznoli, Nola, Stabia; Sorrento, ed Amalfi: in decorfo di tempo, Sorrento, ed Amalfi furono innalzate a Metropoli; e Cuma, Miseno, Baja, e Stabia distrutte. Ma se Napoli perdette queste Città, resa poi anch'ella Metropoli, acquistò Avwersa edificata da Normanni, Ischia, Acerra, Nola, e Pozzuoli, che hingo tempo al fuo Trono furono fuffraganci.

Nelle altre nostre Chiese delle Città sottoposte al Greco Imperio maggiowe autorità fit veduta efercitarsi da Patriarchi di Costantinopoli, e particolarmente nella Chiesa di Reggio di S. Severina, e d'Otranto: e dapoi ch'ebbero i Greci ricuperato Taranto, Brindisi, e Bari, ed altre Città di l'uglia, e di Calabria, la medefima autorità in quelle vi pretefero efércitare.

Costituirono Reggio Metropoli, e gli attribuirono, come si è veduto, tredici Vescovi suffraganci. Eressero in Metropoli Santa Severina, ed al fuo Trono fottopofero cinque Vefcovi. Al Metropolitano d'Otranto non uffegnarono Trono; ma a' tempi di Niceforo Foca intorno Panno 968. federido nella Chiefa di Costantinopoli Policuto Patriarca, gli furono dati i Vescovi d'Acerenza, di Turcico, di Gravina, di Matera, e di Tricarico per fuffraganei , la confecrazione de quali, come narra Luitorando Vescovo (1) Luitpr. di Cremona (i), volle che al Metropolitano d'Otranto s'appartenesse; e dilatò cotanto Nicefero i confini di questa Metropoli, e'i rito Greco, che comandò che in tutte la Puglia, e la Calabria, i divini uffici non più latinamente, ma in greco si celebraffero : ed ampiffimi altri privilegi furono a quello conceduti, che possono vedersi appresso Ughello nella sua Italia. Sacra (₺).

Legatio ad Niceph. Phoc. pro Ottonib.

(k) Ughel. de Archiep. Rydrun.

Brindisi, e Taranto, dapoi che furono restimite all'Imperio Greco,

dice Nilo, a Constantinopolitano Sacerdotes accipiebant.

Ritolte anche da' Greci a' Saraceni, e Longobardi, Bari, Trani, ed altre Città della Puglia, fi videro parimente le Chiefe loro fottoposte a quel Teodoro Balfamone nell'Esposizione ch'egli, regnando l'Imperador Andronico Paleologo il vecchio, fece delle Sedi al Patriarcato di Costantinopoli sottoposte; oltre le Orientali, novera tra le Occidentali la Chiefa di Bari nel numero 31. quella di Trani nel 44. quella d'Otranto al 66. e quella di Reggio in Calabria al 28.

(4) Beatil. G. di Bark (m) Chioc. de Epift. No-A. 750.

Quindi, secondo che ci testificano il Beatillo (1), el Chiocearelli (m), nell'Archivio del Duomo di Bari si confervano molte greche Bolle originali fpedite da' Patriarchi di Coftantinopoli agli Arcivefcovi di quella Città, per le quali agli Arcivescovi eletti si conferma l'elezione : ciò che durò per tutto il tempo che Bari (renduta anche Metropoli d'uno non difpregevol Ducato, dove il Magistrato Greco sece sua residenza) su colla Puglia al Greco Imperio loggetta, e fin che da questa Provincia i Greci non farono scacciati: da' noftri valorofi Normanni. Quindi è che ancer eggi ferbine tutte queste Città molti vestigi di greci riti, e costumanze; e ritengano ancora molti nomi Greci denotanti dignità, ed uffici, come Reggio ancor ritiene il Protopapa, ed altre Città i Cimiliarchi, ed il Clero non men latino, che greco. E quindi eziandio avvenne, come notò anche Lione Allacci (n), (\*) Allacche per lungo tempo nel nostro Regno la dottrina della Chiesa Orientale 116. 2. cap. 17. si vide anche sostenuta da' Monaci, particolarmente dell'Ordine di S. Basilio, nel che si rendè celebre appresso noi il famoso Barlaam, di cui a suo luogo farem parola.

Quando gli Ottoni imperavano in Occidente, fu tentato da questi Imperadori togliere nella Puglia, e nella Calabria questa servitù dalle nostre Chiese, e ridurle tutte come prima sotto il Patriarca d'Occidente. Fù spedito perciò intorno Panno 968. all'Imperadore Nicesoro Foca Luitprando Vescovo di Cremona, ma con inutile, ed infruttoso fuccesso; poiche questa riduzione di tutte le nostre Chiese al Pontesice Romano, stava riserbata a' nostri Principi Normanni, i quali avendo dalla Sicilia, e da queste nostre Provincie discacciati non meno i Saraceni, che i Greci, renderonsi cotanto benemeriti della Chiesa di Roma, che oltre agl'importanti altri servigi a lei prestati, unirono tutte le nostre Chiese, com'erano prima, sotto la cura, e disposizione del Romano Pontesice, al quale di ragione s'appartenevano, come si vedrà ne' seguenti libri di questa litoria.



DRL



### DELL' ISTORIA CIVILE

D E L

# REGNO DI NAPOLI

### L 1 B R O VII.



O scadimento de' nostri Principi Longobardi, e'l rialzamento de' Greci, le scorrerie de' Saraceni, ed i tanti mali, e calamità che portarono in queste nostre Provincie, faranno il soggetto di questo libro. Saremo per narrare avvenimenti pur troppo sunesti, ed infelici, che le ridussero in una forma assai misera, e lagrimevole. I Principi Longobardi per discordie interne fra lor divisi,

desolarono i loro Stati. Le loro discordie renderono più vigorosa l'autorità degl'Imderadori d'Occidente, i quali da tributarj renderongli Feudatarj. I Saraceni dall'altra parte, chiamati da' nostri Principi stessi, sinirono di devastargli. Il Principato di Benevento tutto sconvolto, e diviso in pezzi, diede pronta occasione all'altre Nazioni, approsittandosi di tante rivoluzioni e disordini, d'essere per ogni lato invaso, e di sossirire la Signoria d'altri Popoli, che finalmente lo soggiogarono. Origine di tanti mali su la protervia de' Capuani, ma molto più la malvaggità di Landulso lor Castaldo.

I Capuani intesa ch'ebbero l'elezione di Radalchisso in Principe di Benevento, ne furono mal soddissatti: temevano che questo Principe non dovesse comportare la loro malvaggità, e molto più ne temeva Landulso. Era costni incolpato, che sosse inteso d'una congiura, che Adelchisso sigliuolo di Rossido avea macchinata contra Radalchisso, il quale avendola scoverta,

Digitized by Google

fece

fece buttar da una fenestra Adelchisso, e cercava aver nelle mani Landulfo, di che questi avvisato, tosto scappò via, e suggissene. Dall'altro canto Siconolfo fratello di Sicardo era fotto duro carcere stato confinato da fuo fratello; ma non molto dapoi scappato dalla prigione, e tenuto occulto per molto tempo da Urlo Conte di Confa fiso cognato, finalmente in Taranto-ricovratofi, quivi dimorava; e Radalchifio tofto che fu innalzato al Principato di Benevento, avendo mandato in efilio Dauferio, fece, che collui portatosi in Nocera, ch'era Città del Ducato di Napoli, comingiasse a sollecitare i Salernitani, perchè fi uniffero con Landulfo Conte di Capua contro Radel-

chiflo, e portaffero al foglio Siconolfo fratello di Sicardo (a).

In faiti i Capuani, avendo tirato anche al lor partito alcuni Beneven- Officul lik tani, chiamarono da Taranto Siconolfo, e lo fecero venire in Salerno, 1. cap. 23. dove accorsi non meno i Capuani, che i Beneventani, lo acclamarono, e Peleffero Principe in quest'anno 840. Landulfo s'unifce con lui, occupa Sicopoli, e nell'istesso tempo fanno stretta lega co' Napoletani, i quali di null'altro desiderosi abbracciarono volentieri la congiontura per vendicarsi de Beneventani loro antichi, ed ostinati nemici. Siconolfo rendutosi più animoso per l'accrescimente di tante forze, ed insignoritosi di Salerno, dopo aver rotto l'esercito di Radalchisio, occupa in un tratto tutta la Calabria. e gran parte della Puglia, ed al fuo Imperio la fottopone; indi voltando le vittoriose sue insegne verso Benevento, molte Città, e Castelli di quel contorno prese, e finalmente ebbe anche ardire, portato dal corso di sì prosperi fuccessi, di assediar Benevento stesso; ma animosamente respinto da Beneventani tornoffene in Salerno.

S. I, Divisione del Principato di Benevento, donde surse il Principato di Salerno.

Adalchisso veduto sconvolto il suo Stato, pien di rabbia, e di furore mosse tutte le sue forze contra Siconolfo, altamente giurando di non: voler più vivere se non lo sterminava dalla terra; ma scorgendo che le proprie forze, e de' fuoi Beneventani non eran bastanti per reprimere un tanto. nemico, che alla giornata acquistava maggior vigore: trasportato dal suo, furore, niente curandoli de' mali gravissimi, a' quali esponeva il suo Stato. volle a tanti mali applicar rimedi peggiori. Eran, come si disse, dalla, Sicilia calati per nostro danno molti Saraceni, i quali sotto Calso lor capodevastavano la Japigia, ed i contorni di Bari. Reggeva questa Città per Radalchifio, Pandone: a costui comandò, che avesse in suo ajuto chiamato i. Saraceni; e Pandone ubbidendogli fece venir molte truppe, le quali collocò per quartiere fuori le mura di Bari a' lidi del Mare; ma i Saraceni accorti, seppero ben tosto approfittarsi della congioquira, poichè riguardando. il prefidio della Città, ed i fiti che potevan superare, all'improviso una notte. per alcuni luoghi nascosti entrarono dentro Bari, dove fecero Aragi inandite de Criftiani, ed occuparono la Città. Così Bari da Longobardi paísoc Hhh 3.

Digitized by Google

(a) Erchemp.

sotto la Signoria de Suraceni, ed i Greci ne discacciarono poi i Saraceni,

e per lungo tempo la dominatono.

Radalchisio, a cui dall'un canto premeva abbattere Siconolfo, e che implicato in quello impegno, mal avrebbe potuto loffris altra guerra contro i Saraceni per discacciargli da Bari, diffimulò il fatto, e volle con tutto ciò avergli per ausiliarj; l'invita perciò a combattere contra Siconolto, onde unite alle sue forze quelle de' Saraceni cominciorono così fiera, ed ostinata guerra, che miseramente affissero quelte nostre Regioni; poichè Siconolfo dall'altra parte, con non difigual rabbia, e furore volle opporfi a' sforzi di Radalchifio per qualunque manie: a. Relistè a primi incontri, e perche niente mancalle ad accellerar la ruina d'amendue, eon peggior configlio chiamò anche in fuo ajuto da Spagna i Saraceni. Non fi videro in queste nostre contrade stragi più crudeli, e spaventose, che quelle che suron fatte a questi tempi da' Saraceni così dell'una come dell'altra parte: Capua fu da' medefimi ridotta in cenere : molte Città arfe, e diftrutte; e que che relidevano in Bari, avendo occupato Taranto, devastarono la Calabria, e la Puglia, e giunsero fino a Salerno, ed a Benevento. Tutto era pieno di stragi, e di tnorti, e scorrevano i Saraceni come raccolto diluvio, inondando i nostri emeni campi. Continuarono quelle calamità per lo spazio di ben dodici anni: tanto che i Beneventani stessi conoscendo le loro miserie, tardi avveduti de' loro errori furono costretti, acciocchè calmasse una sì fiera tempesta, a ricorrere agli ajuti de' Franzefi, perche fugando i Saraconi, fi proccurafie la pace fra questi due Principi.

Reggeva in questi tempi l'Imperio d'Occidente, e l'Italia, come si è detto, Lotario Imperadore, il quale aveva eletto Rè d'Italia Lodovico II. fuo figliuolo, che poi nell'Imperio gli succedette. Il Rè Lodovico su umilmente richiesto da Landone Conte di Capua figliuolo di Landulfo, da Adimaro, e da Baffacio illustre Abate di Monte Cafino (che in quest'incontri fu da Siconolfo più volte faccheggiato) perche portatofi nel Principato di Benevento con potente armata discacciasse i Saraceni, e ponesse pace fra que due Principi: Lodovico ancorche giovanetto, punto da Himoli di gloria facilmente affenti alle loro dimande, e tosto in Benevento portoffi; ove fugati come potè meglio i Saraceni, e confinatigli in Bari già loro Sede, purgo da questa peste l'altre Provincie di Benevento. Indi interponendovi la fua autorità, fu tutto inteso ad accordar que' Principi, che finalmente gli riduffe ad una ferma concordia, dividendo infra di loro tutta In Provincia di Benevento in due parti, onde furon d'uno fatti due Principati; quello di Benevento fii ritenuto da Radalchifio, l'altro di Salerno a Siconolfo fu confermato, ambidue questi Principi giurando fedeltà a Lodovico, che finalmente come lor Sovrano riconobbero. Ecco come quelle moltre Provincie, toltone il Ducato Napoletano, e quelle Città che agli Imperadori Greci ubbidivano, furono rese soggette agl'Imperadori d'Occidente, rquali come Rè d'Italia vi pretefero efercitare quelle ragioni, che i Rè Lonpobardi vi posledevano.

Oneste surono le permiziose conseguenze, che riportarono i nostri Beneventani per le guerre civili che infra di loro, vollero movere, e sostenere. I. di riconofcere Lodovico per la Sourana, e giurangli fedeltà, ciò che l'istello Carlo M. e Pipino suo figliunio non poteron confeguire da Arechi, e da Grimoaldo. E se bene Paltro Grimonido termo Principe di Benevento, Sicone, e Sicardo, che gli fuccedereno, fi foffeno renduti tributari a' Franzesi, non però s'avarizarono tanto di rendersi Fendatari. Il che quantunque non avesse tokto, ch'esti non restassero Sourani de' loro Principatisperchè la fedeltà giurata, e l'affilhenna in guerra mon diminuisce nè la libertà del vaffallo-in se medesimo-ne parimente la potenza assoluta ch'esti stesso ha sopra i fuci fudditi; nos può negarfi però che son abbaffi, e dinamuifca il lustro dello Stato Sovrano, il quale senza dubbia non è si piro, nè si maestoso, quando è soggetto a queste cariche; tanto che Bodino (a) tenne opi- de Republ. nione, che se bene i Principi tributari, a in protezione debbano riputarsi So- cap. 6. vrani, non è però che i Feudataris'abbiano a ripruar tali; del che ci tornerà altrove maggior opportunità di ragionare. IL di vedersi un Principato partito in due, il che per confeguenza portò la fecenda divisione, furgendo l'altro di Capua, ende bifognò che finalmente ruinaffe, e fosse preda d'altre Nazioni. III. di averfi proccurato ancora una molefiiffima fpina dentro le lor vilcere, come furono i Saraceni, i quali stabiliti in Bari non passò guari, che sti bel nuovo inondirono ambedno i Principati, tanto che non bastando le proprie forze, fo d'utopo fijeffaricorrere alle firaniere per reprimergli, e com Eiò render più potente l'autorità che in effi s'aveano acquifiata i Franzeli. Fù fatta questa divisione nel Fanno 851, tra Radelchisio, e Siconolfo, nella: quale intervennero anche quasi tutti i Conti, e Castaldi del Principato di Benevento, e moltiffimi di loro infieme con questi due Principi vollero firmar-

te vengono deferitti. Sotto il Principato di Salerno furono compresi melti Castaldati, e Casa Melli: Taranto, Latiniano, Caffano, Cofenza, Laino, Lucania, da altri detta Pesto, Consa, Montella, Rota, Salerno, Sarno, Cimiterium, Furculo , Capua , Teano , Sora , e la metà del Caftaldato d'Accrenza per quella parte, eve è congiunto con Latiniano, e Confa.

la. Si legge ancor oggi prefio il Pollegrino il Capitolare fatto da Radelchisso di questa divissone, ove i confini di questi due Principati distintamen-

Tra Benevento, e Capua fa affiguato per confine S. Angelo ad Cerros. che s'estende per la Serra di Monte Vergine infino al luogo detto Fenglello. Tra Benevento, e Salerno fà designato per limite il hogo detto alli Pelligrini: fra Benevento, e Confa fu dato per limite Staffilo.

Partita in questa maniera l'intera Provincia di Benevento, venne la 🛡 rte Borcale che finifice col mare Adelatico a rimanere a Radelchific Principe di Benevetto. La parte Meridionale, che termina col mar Tirreno a Siconolfo Principe di Salerno. Quinett Salerno divenuta Sedede Principi, cominvid ad estallere it suo capo sopra le abre Città risquella Provincia :: Città in

questi tempi molto forte, e munita, per averla Arechi, come si diste, fortificata, e di validissime Torri, e muri cinta, onde pote averla per assis,

e presidio in tutte l'avversità della fortuna.

Furono ancora in quelta divisione accordati multi patti, fin' quali i più importanti, e principali furono, di promettere Radelchisso per qualunque occafione di non turbar il Principato di Salerno, e riconoscere per Principi legittimi Siconolfo, e dopo la fua morte quello ch'egli eleggerà per fuo facces. fore: di congiungere infieme le forze per dificacciar da loro Stati i Saraceni : che fra' popoli dell'uno , e l'altro Principato non debba praticarsi niuna ostilità, ma permetterfi a ciascuno d'abitar ove lor piace, e far ritorno alle proprie Città, e Castelli ove tengono domicilio, e ciascano con quiete godersi delle proprie fostanze: che non debba darsi niuna molestia a coloro che dal Principato di Salerno vorranno portarfi al Santuario di S. Michele nel Monte Gargano, compreso nel Principato di Benevento, ma lasciargli pustare senza contraddizione, e senza dannificargli: che tutti i Vescovi, Abati, ed ogni altro Cherico d'inferior grado debbano ritornar a' Vescovadi delle loro proprie Diocefi, ed alle loro Chiefe, e Monafteri ; e fe faranno renitenti, ne porteranno legittime scuse, si obbligheranno a ritornar per forza alla loro residenza, così i Vescovi, come tutti gli altri Cherici, eccetto però quelli, che ferviranno al Principe in Palazzo, ovvero quelli che per forza foffero flati Chericati: che tutti i Monaci, e Monache ritornino a luro Monatheri, que prima abitarono, eccetto coloro che per voltittà d'altri ivi entrattito per figza, e quelii che servissero nel Palazzo: che di tutte le robe delle Chiese, del Vescovadi, e Monasteri, che vivono sotto Regola, ovvero degli Spetali, 🛍 ne prenda razione, e fecondo il lor valore fi taffi il cenfo folito a contribuirfi al Principe; eccetto però i Monasteri di Monte Casino, e di S. Vincenzo a Volturno , li quali stando sotto la immediata protezione dell'Imperador Lotario, e del Rè Lodovico fuo figlinolo, debbano ritener interi i loro privilegi, prerogative, e primato; eccettuatone ancora le robe degli Abati, e Canonioi, che servono nel Palazzo. Molte altre capitolazioni furono accordate. promettendo ciascuno con solenni giuramenti l'offervanza, interponendovi anche per maggior stabilimento, l'autorità Imperiale, e dando anche parola a Lodovico, che fu prefente, ed a Lotario fuo padre, chiamandolo anche essi nostro Imperadore (per lo giuramento dato di fedeltà) di fedelmente custodirle. Fermata la pace furono restituiti i prigionieri, a Siconolfo fil restituito Pietro figliuolo di Landone, e Poldefrit figliuolo di Pandulfo; ed all' incontro a Radelchifio furono renduti Adelgifo, e Ladelgifo fuoi figliuoli, e Potone fuo nipote. E Lodovico parendogli aver sedate le rivoluzioni di quethe Provincie in Francia tornoffene.

Stabilita che su questa pace, non potè melto goderne il frutto Siconelso Principe di Salerno, poichè non passò guari, che in quest'istesso anno 851. dalla morte prevenuto, non potè dar maggiore stabilimento al suo novello Imperio. Morì Siconelso primo Principe di Salerno, dal giorno che su accla-



mato Principe, che fu nel 840, dopo dieci anni e pochi mesi d'inquieto, e perturbato Regno, che col fuo estremo valore seppestabilire; ma morì al piacere di poter godere del frutto de' fuoi tanti fudori. Lasciò Sicone suo unico figliuolo ancor lattante, erede nel Principato, e diedegli per Tutore Pietro (b).

Alcuni meli dapoi accadde parimente la morte di Radelchisio; ne man- stemm. Pr. carono i Beneventani di ergerli un superbo tumulo, ove in molti versi celebrarono le fue virtù. Il medesimo secero a Caretruda sua moglie, dalla quale Radelchifip ebbe dodici figliuoli: Radelgario fu in suo luogo al Principato eletto, che lo reffe pochi anni, e morì nell'anno 854, ed i Beneventani l'ereffero pure un gran tumulo (c): Ajose (d) altro fuo figlinolo fa Vescovo di Benevento: Adelgifo morto uo fratello fu il luo fucceflore: gli altri furon gono pari

Conti, e valorosi Capitani, in la seco intanto, che nell' Saraceni che in Bari fermarono la Isoria di Pollor Sege, inondando la Puglia, e la Calabria s'avanzarono infino la Saler-legrino. Do le Benevento ne per reprimere tanto impeto baltavano le forze di Ra- jo. VIII. + is. delgario, goi Sicono Buogno che di miovo fi ricorreffe a Lodovico e percio 33. 6 157. juropo destinati i due gelebri Abati Bassacio di S. Benedetto, e Giacopo di S. Vincenzo , i quali avendo esposto a Lodovico le crudeli stragi ; che i Saraceni sopra i Beneventani facevano, lo pregarono che tosto venisse per difeacciargli, offerendofi all'incontro i Beneventani di dichiararfi fuoi fede-Iufimi fervi , e di dargli autorità di foggettargli anche a qualunque infimo de lipole ladovi cortotto venne in Italia, e verfo Bari incamminoffi; ma i a apuah , e paleraitani , Icordatili delle promette , avendo fottratto ogni chemp. num. alon atuto necessario per agevolar l'impresa contro i Saraceni, s'erano naicosi: 20 Et simus, sidedel che fortemente idegnato Lodovico, effendofi accorto della loro infedeltà, i fimi famuli gli trattò aspramente; e vedendo, che Sicone per la tenera fua età era inetto illins, confial governo, commettendo il Principato di Salerno fotto il governo d'Adema- suarque nos ro valorofo, ed illustre Capitano, figliuplo di Pietro Topraddetto (f); egli altime (ustornoffene in Francia, seco conducendo Sicone ancor infante.

Ecco come i nostri Principi Longobardi cominciarono a sentire il giogo gravofo della altrui dominazione, che arrivò infino a disporre de loro Stati, Anon. Sag trasportargli da una in altra Famiglia; poschè Ademaro non molto tempo lern. inadie. dapoi, nell'anno 856, morto Sicone, cominciò ad usurparti affolutamente apud Pelloil Principato, che lo tenne per lei anni, ancorche non finiti, infino all'anno 861. quando a perfuatione di Landone Conte, e di Landulfo Velcovo di Capua, fu imprigionato da Guarferio, che gli fuccede, figlinolo di Dauferio il Balbo, e dapoi nell'anno 866. ritornato l'Imperador Lodovico II. nella Ciftiberina Italia gli furono cacciati gli occhi \*

Anpnion Salernie Bechemp nom nu. age. Nam Dominu Ademarius Suram . Ar-Anpnion Salern, inedig. Hiltoriola gueri, pinum, Vicum Album, & Almam tradide Cafin. wim, 13. Ademarius juntim cum Respectively, id of Widolt Chair. Il bis locks politable with bis and process tandalfus Cafialdius, qui dum mai-

Tom. I

ob ben seulitoj un munifi, Spormant la Princia i fiffit laca i pra nimis of trifiti a defun DAIN, O Warfering Salerm facing of Prin-

(b) Pell

(d) De quo

(wbelle cuilibet



# §. II. Origine del Principato de Capua.

Eggiori furono i mali che seguirono, per essersi Capua staccata dal Principato di Salerno, poichè Landulfo Castaldo di Capua, non più al Principe di Salerno, a cui era il fuo Castaldato sottoposto, secondo la divissone fatta con Radalchifio, volle ubidire, ma resosi Signore di quello, d'un Principato vennesi a farne tre, quello di Benevento, l'altro di Salerno, ed il terzo di Capua; e se bene Landulfo non volle assumere il titolo di Principe, ma di Conte, onde da lui cominciò la ferie de Conti di Capua; nulladimeno reggeva il suo Contado con afsoluto arbitrio; ed essendo morto egli nell'anno 842. Landone fuo figliuolo, che gli fuccedè, reffe anche il Contado tredici anni, e nove mesi con assoluto, ed independente Imperio. Costui dall'antica Capua, chiamata anche Sicopoli, trasporto gli abitatori nella nuova, ch'erefse nell'anno 856, presso il Ponte Casilino, tre miglia distante dall'antica; ed è quella che ora munita con forti Torri, e muri, è riputata il più valido propugnacolo del Regno.

L'altro Landone suo figlinoso terzo Conte di Capua, resse il Contado non men dell'avo, e del padre con independenza da Principi di Salerno; edin cotal guifa nell'avvenire per lunga ferie di Conti amministrandosi questo Contado con affoluto arbitrio, rimafe distaccato da' due Principati di Benevento, e di Saleino. Anzi si legge (g), che Landul o nell'ultimo giorno di fua vita, mentr'era per fpirare, chiamò a fe i fuoi figliuoli, e lafciogli questo precetto, che avessero proccurato sempre di nudrir discordie, e risse tra il Principe di Benevento, e quello di Salerno, perchè altrimente facendo, essi non potevan sperar che lungamente potessero conservarsi lo Stato. da lui sopra le spoglie di questi due Principati acquistato, se fra questi Principi fosse stata pace, e concordia. In fatti i figliuoli osservarono diligentemente il precetto paterno, con tutto che contrario fosse a quello che Cristo. diede a' fuoi Discepoli; poichè morto che fù, scossero come s'è detto, affatto il giogo, ed in niun modo vollero più ubbidir a Siconolfo Principe di Salerno, e fopra tutti Landonulfo, uno de' figliuoli fuddetti, gli fù fempre contrario, ed ingrato; e questo precetto non solamente essi l'offervarono, ma lo tramandarono nella loro posterità, come un perpetuo sedecommesso, lasciandolo per retaggio a' loro successori (h).

(b) Erchemp. num. 22. Atque ∫uis baredibus in anum , sent a ant, relique.

(g) Er-

chemp. sum.

Così diviso il Principato di Benevento, su miova politia introdotta, e nuovi disordini incominciarono a confondere, e porre sossopra queste nostre: Provincie, perchè tra questi Principi cominciando le gare, e l'inimicizie, fovente si videro ardere di guerra, e contro di essi convertendo le loro armi, diedero à' Franzesi nuove occasioni di spessi ritorni, ed a' Saraceni di combattergli, e di farsi più potenti in que' luoghi, ch'essi avevano occupati, Nè finirono quì i difordini, imperocchè i Napoletani approfittandosi di queste divisioni, e resi perciò più restii a pagar a' Beneventani il tributo, perchè

Digitized by

fovente:

sovente soccorsi da Principi rivali, si resero più animosi, e continuarono

per ciò fra di loro più irreconciliabili, e crudeli le ostilità.

Peggiore sù la politia che tratto tratto s'introdusse in appresso, perche se bene prima il Principato di Benevento era distinto in più Contadi, e Castaddati, ciascuno però si governava coll'istesso spirito, e da un sol Principe di pendevano; ma dapo i Principi di Benevento, quei di Salerno, e sopra tutto i Conti di Capua, fra i loro figliuoli divisero i Castaldati, e' Contadi, onde d'ogni Principato si secero più Contadi, ed i Conti ancorchè sottoposti, cominciarono a governare per sè stessi; onde si videro in tante guise multiplicati i Fendi nel nostro Regno. Così Landusso Conte insieme, e Vescovo di Capua divise il Contado di Capua con tanta imprudenza tra i figliuoli di tre suoi fratelli, che in ogni tempo infra di loro insorsero risse, e guerre inestinguibili (i).

(i) Erchemp, ###,

§. III. Spedizione dell'Imperador Lodovico contra i Saraceni: e sua prigionia in Benevento.

I tanti sconcerti ben se ne prosittarono i Saraceni, che da Bari spesso inondando la Provincia di Benevento, ed a sangue, e suoco tutto mettendo, obbligarono i Beneventani a ricorrere a Franzesi. Anzi mal potendosi disendere colle proprie forze, e con quelle de Franzesi, ricorsero ancora ad altri ajuti; poiche Majelpoto Castaldo di Telese, e Guandelperto Castaldo di Bojano con sommissione, e preghiere si ridussero a ricorrere sino a I amperto Duca di Spoleti per reprimere le sorze de Saraceni, i quali pure non ostante tutti questi ajuti posero sossopra i loro Castaldati, e gli sconsissero.

Fù pertanto bisogno a' Beneventani, e a' Capuani ricorrere di nuovo all'Imperador Lodovico, il quale tosto calando per Sora in Benevento, su incontrato dagli Ambasciadori di molte Città, implorando il suo ajuto. Venne anche ad incontrarlo Landulfo Vescovo insieme, e Conte di Capua, che al fratello Landone, III. Conte di Capua era succeduto, co' suoi nepoti. Fù ricevuto da Guaiserio, che ad Ademaro succede in Salerno; e finalmente da

Adelghifo in Benevento.

Così Lodovico resosi in quest'anno 867, potente per le proprie forze, e per quelle de' nostri Principi Longobardi, verso Bari indirizzando il suo esercito, sconsisse i Saraceni, imprigionò Seodam loro Rè, espugnò Bari, che sti restituita al Principe di Benevento, prese Matera, presidiò Canosa, e portò le vincitrici sue armi sino a Taranto, ove i Saraceni s'erano fortisicati, cingendo questa Città di stretto assedio; indi pien di gloria, e tutto trionsante a Benevento sece ritorno. E spinto dal corso di sua sortuna pretese ancora sopra gli Amalsitani, e sopra il Ducato istesto di Napoli esercitare la sua Sovranità, prendendo la protezione, e prestando ajuti ora agli uni, ora agli altri: di che osseso a dovere Basilio il Macedone Imperador d'Oriente, a cni

il Ducato Napoletano, e'gli Amalfitani ubbidivano, fi dolfe acremente di Lodovico, querelandofi de'finoi modi imperiofi, che praticava fopra que Popoli, quafi che voleffe foggettargli al fuo Imperio. Lodovico, a cui non conveniva nelle presenti congiunture attaccar nuove brighe co' Greci, per fedare l'animo di Bafilio , scriffegli una ufficiola lettera , nella quale protestava, ch'egli niente era per imprendere fopra il Ducato Napoletano, appartenente all'Imperio Greco, e che unicamente per soccorrere gli oppressi

erafi intrigato in quegli affari.

Ma mentre Lodovico dimorava in Benevento, accaddegli un'incontro, non altre volte inteso nelle persone degl'Imperadori d'Occidente, I Franzesi. reli boriosi per la fortuna presente, nè sapendo reprimere l'impeto di quella, malmenavano i Beneventani, trattandogli con alterigia, e pur troppo crudelmente: ciò che mal potendo sofferire, scossero finalmente Adelghiso lor Principe a penfare di torfi l'indegno giogo, ed avendo Lodovico dentro la loro: Città, presero risoluzione d'arrestarlo, estarlo prigione. Altri rapportano, che: Adelghifo fù a ciò moffo non tanto per gli ftimoli de fuoi Beneventani quanto per gl'impulsi che gli venivan dati dall'Imperador Basilio a cui niente piacevano i tanti progreffi di Lodovico del quale mostravasi per le accennate ca-(gioni mai foddisfatto: che che ne fia, trovandofi Lodovico aver licenziato) il suo esercito dimorava dentro Benevento con poca guarnigione; onde nel mele d'Agolto di quest'anno 871, improvisamente su arrestato da Beneventani, (a) Erchemp. e posto in sicuro carcere (a): furono occupate le di lui robe, e i Franzesi. ch'erano in sua guardia dopo essere stati spogliati, surono astrettia siggire. Lodovico fu per quaranta giorni tenuto prigione, nè si pensava a liberarlo, se: non che avendo inondato di nuovo i Saraceni la Provincia di Salerno, e crefciuto il lor numero a trentamila, posero l'assedio a Salerno, dando terrore a tutti i Principi Longobardi, e ad Adelghilo Principe di Benevento fopra ogn' -altro. Fù in tanta revoluzione di cose liberato Lodovico - ma volle Adelghilo, che prima lotto folenni giuramenti promettelle, in tutto il tempo di lua: vita di non mai più entrar ne' confini di Benevento, nè di ciò che avea sofferto in quest'incontro prender comra i Beneventani mai vendetta: il che Lodovico promife multis adjunctis execrationibus, giurando fopra le reliquie de? Santi, e sopra i Santi Evangeli di Dio.

Parti Lodovico da Benevento nell'ulcir di quest'istesso anno 871. ed in Veroli fermossi per undici mesi, nel qual tempo portatosi in Roma prese la... Corona per mano d'Adriano II, nell'anno 872, prima di morir questo Pon-(b) Lib. 5- tefice, come vuol Aimoino (b); ancorchè alcuni moderni Scrittori nell'an- no precedente vogliono , che foffe flato da Adriano incoronato. Lodovico ancorchè prendesse ora la Corona, era stato però assunto all'Imperie, sin dall'anno 856, quando Lotario Imperadore suo padre resosi Monaco, divise PImperio fra tre fuoi figliuoli, affegnando a Lodovico Roma, ed Italia; a Lotario l'Austrasia, onde poi si disse Lotaringia; ed a Carlo la Borgogna, come fu detto.

Ancorchè

Ostiens. 116. L. 644. 36.

esp. 208.

Ancorchè Lodovico con folenni giuramenti avesse promesso di non mai entrar ne' confini di Benevento, non fu però che nell'entrar dell'anno 872. non rompesse questi patti, ed insino a Capua con sorte armata non s'inoltraffe.

Siccome in questi tempi la forza della Religione era in vigore ne' petti de' Principi, e non mai, o di rado si violavano i giuramenti; così all'incomtro aveancominciato, fin da Gregorio II. e Zaccaria, i Pontefici Romani a trovar mode di romper questi lacci, e prosciogliere le loro coscienze; donde nacque la facoltà, che poi non pure i P. R. ma anche i Vescovi s'affunsero dell'assoluzione de' giuramenti ne' giudicj, ed altrove. Si renderono perciò . anche per quest'altro verso a' Principi tremendi, e necessari, non altrimenti, che per le dispense ne' matrimoni, le quali prima da' Principi si concedevano. Lodovico, a cui non dava il cuore di far ritorno in Benevento contrai giuramenti fatti, fi tosto soccorso da Giovanni VIII. che ad Adriano II. poco prima era fucceduto, il quale dichiarando non poter'effergli d'offacolo i giuramenti dati così per forza, e con tanta indegnità : l'affolvè di tutte le promesse fatte a' Beneventani. Vi è chi scrive (c), che Lodovico con tutta l'affoluzione ottenuta, per non effer riputato spergiuro, non volle egli de Rega. Inst. porfi alla testa del suo esercito, ma in suo luogo, usando fraude a se medesi-. mo, che vi aveffe fostituita la Regina sua moglie Engilberga, e che in suo nome, e sotto la sua antorità si guerreggiasse. Venne in Capua, e nel passar diede strane rotte a' Saraceni confinandogli a Taranto: fiì per vendicarsi d'Adelghifo, e tentò d'occupargli Benevento, e perciò altiscrissero che intimozito se ne fugisse nell'Isola di Corsica; ma o che non gli riuscisse, come narra Erchemperto, o che frappostisi molti Conti, edil Papa istesso per accordargli, fu fra di loro conchiufa pace, ed Adalghifo, con quelli del fuo partito nella grazia di Lodovico furon reintegrati. Landulfo Conte insieme, e Vefcovo di Capua, fu anche ammesso nella grazia, e familiarità di Cesare, il quale fomministrò in quest'incontri validi soccorsi contro i Saraceni.

Fù cotanta la familiarità che acquistò Landulfo presso l'Imperadore, che oltre d'aver conseguito dal medesimo i primi onori, pretese da lui, che la Provincia intera di Benevento a lui si concedesse, e che Capua fosse innalzata ad esser Metropoli: il che, come narra Erchemperto (d) non potè ri- (d) Erchempe durre ad effetto, poichè Capua non prima dell'anno 968. ricevè questa prerogativa da Giovanni XIII. Pontefice Romano; e Benevento un'anno dapoi dall'istesso Pontesice su eretta in Metropoli; essendosi dapoi in queste nostre-Regioni introdotto, che non più i Principi, ma i P. R. con innalzar i Ve--scovi in Metropolitani, innalzavano le Città in Metropoli, di che altrove-

·ci tornerà più opportuna occasione di ragionare.

Lodovico dopo effer dimorato un anno in Capua, ed in queste nostre-·contrade, e date anche molte, e strane rotte a' Saraceni, nell'anno seguente 874, paísò in Francia per non mai far più ritorno in queste nostre parti; poichè in quest'anno, come alcuni notarono, o nel seguente, come gli Annali Liiz

(c) Sigon.



di Francia, ed i moderni Autori tengono, in Francia, non già in Milano finì i giorni suoi. Princi, e gloriosissimo, ed a cui molto devono queste nostre Provincie, che se non l'avesse soccorse tante volte, per le sì spesse, e grandi inondazioni de' Saraceni, farebbero tutte, e stabilmente cadute sotto la loro dominazione. Abbiamo di questo Principe molti vestigi di pietà, per molti Monasteri dell'Ordine di S. Benedetto da lui fondati nell'Apruzzi, de' quali Lione Ostiense non si dimenticò nella sua Cronaca. La donazione, o fia conferma delle precedenti donazioni di li ino, e di Carlo M. fatte alla Chiefa Romana, non a questo Lodovico, come credette l'Abate della No-(a) Ab. de ce (e), ma a Lodovico lio figliuolo di Carlo M. dec attribuirsi, il quale la fece a Pascale I. R.P. ne quel'a abbraccia più di quanto Pipino, e Carlo donarono, com'è manifesto dalla Cronaca di Lione (†).

Nuce in Indice, ver. Ladovicus.

(f) Leo Oftiens. Lib. 1. EAP. 16.

Per la morte accaduta di Lodovico in quest'anno 874, ovvero nel feguente, si conosce chiaramente l'errore di coloro, i quali credettero, che Lodovico avendo ritolto Bari a' Saraceni, l'avesse restituita a Basilio Imperador d'Oriente; poichè i Saraceni, partito che su Lodovico da Italia, e reflituito in Francia, tolto usciti da l'aranto, ov'erano stati confinati, tornarono a depredar Bari, ed i luoghi vicini; onde i Barefi nell'anno 876. morto già Lodovico, non potendo più sopportare la crudeltà de' medesimi, dimorando in Otranto Gregorio Straticò di quella Città, lo chiamarono, e l'introdussero co' suoi Greci in Bari, siccome narrano Erchemperto (g), e Lupo Protospata (h).

(g'Erchemp. num. 38. (b) Prot. al A. 875.

### C A P. I,

CARLO IL CALVO succede nell'Imperio d'Occidente: nuove scorrerie de Saraceni, accompagnate da altre rivoluzioni, e disordini.

A morte di Lodovico portò tali sconvolgimenti, che non pur quelle no-- stre Regioni, ma molte parti d'Italia afflissero, e di nuove calamità le riempierono. Da Carlo M. infino ad ora non s'erano eccitate turbe per la fuccessione dell'Imperio. I testamenti de' Principi, mandate vie tutte le dubbictà, e le tante sottigliezze d'oggi, con somma venerazione erano ricevuti da' fucceffori: ciò che effi ordinavano era prontamente efeguito; e bastava, che o in vita, o in morte l'Imperador Regnante designasse il suo successore, o l'affumesse per Collega, perchè si osservasse il suo volere, come legge invio abile. Così leggiamo che Carlo M. facesse con Pipino, e Lodovico: Lodovico con Lotario, e finalmente Lotario con l'altro Lodovico. Infino ad ora per eleggere l'Imperadore in Occidente non era mestieri convocar Affemblee, o Comizj: folo per una femplice, e pura cerimonia introdotta già per costume, si ricorreva a' Pontesici Romani per la consecrazione, ed

incoronazione. Ma non avendo Lodovico di sè lasciata prole maschile, cominciarono a gara i Franzesi, ed i nostri Italiani, ad aspirare a sì sublime dignità. In Francia due furono i più ostinati pretensori, amendue zii del defonto Lodovico, Carlo il Calvo Rè di Francia figliuolo di Giuditta, e fratello di Lotario padre di Lodovico, e Lodovico Rè di Germania fratello dell'ilteffo Lotario, al quale secondo la divisione fatta era toccata la Germania, e parte della Lorena, che pochi anni prima s'avevan di buon accordo divifa col fuo fratello Carlo.

. Altre volte nel corso di quest'Istoria abbismo in molte occasioni veduto che le contese de Principi finalmente han sempre terminato in augumento della dignità, ed autorità de' Pontefici Romani, ma sè in altra congiontura è avvenuto, in questa precisamente si è ciò più chiaramente veduto. Poichè contendendo questi due Principi dell'Imperio d'Occidente, bisognava perchè alcun d'effi restasse vincitore, che due cose prima dell'altro competitore proccuraffe, cioè d'effer il primo ad entrar armato in Italia, e per fecondo, di procurarsi il primo la benivolenza del Papa, perchè tosto agevolasse l'opra colla folennità dell'incoronazione, funzione che appresso i Popoli era stimata il fegno più certo dell'affunzione al Trono Imperiale. Carlo il Calvo appena avvisato della morte del Nipote, non frapose dimora alcuna ad entrar tosto in Italia, e su più sollecito, che suo fratello Lodovico, il quale se bene avesse mandato prima Carlo il Grosso suo figliuolo ad impedir il passaggio a Carlo, e poco dopo Carlomanno altro suo figliuolo, tardi però giungendo, nulla poterono; di che Lodovico fortemente sdegnato, egli col suo terzo. figliuolo Lodovico invase la Francia, portando ivi la sua collera, ostinatamente combattendola.

Intanto Carlo il Calvo approssimatosi a Roma, avendo sollecitato il Pontefice Giovanni VIII. ad agevolar il suo disegno; questo Papa non volle perdere sì bella congiuntura, onde potesse dal suo canto ricavarne anche i slioi vantaggi per sè, e per la sua Sede. Dopo aver portati alla sua volontà i Romani, mandò due Vescovi ad invitar Carlo, che tosto entrasse in Roma a prender la Corona Imperiale, ch'egli tenevagli apparecchiata, avendoloscelto sopra tutti gli altri pretensori. Carlo venne a Roma, e nella Basilica. Vaticana con gran applauso, e solennità su il giorno di Natale dell'anno 875. incoronato da Giovanni, ed Augusto acclamato; giurando all'incontro di portar fempre le fue armi contra i nemici della Sede, e difenderla con tutte le sue forze. Il Papa per questo fatto volle appropriatsi assai più di quello, che gli altri fuoi Predecessori avean fatto in congionture simili, perchè se è vera quella Orazione che di lui si legge presso il Sigonio (a) fatta a' Vescovi, (a) Sigona parla in maniera, come se Carlo affolutamente da lui avesse ricevuto l'Impe- de Reg. Itali. rio, e che la sua elezione totalmente a lui s'appartenesse; onde da ora in poi fii riputato, e preteso da' Pontesici Romani, che il titolo d'Imperadore fosse un puro, e sincero benefizio del Pontefice, e cominciarono per questo a noverar gli anni dell'Imperio dal giorno della confecrazione Pontificia : tanto **(:** .

che

che nun ebber ritegno i Sacceffori di rinfacciar agl'Imperadori d'Occidente, l'Imperio esser loro benefizio, di che ci tornerà altrove più acconciamente di ragionarne.

Si narra ancora, che Carlo riconofcente di tanti benefizi avuti dal Papa in questa occasione, oltre d'aver con preziosi doni arricchim la Basilica di S. Pietro, avelle anche ceduta al Papa la Sovranttà, che gli altri Imperadori Franzesi suoi predecessori ritennero sempre sopra Roma) e che non prima di : questo tembo passasse questa Città sotto l'independente s'ed affoluto dominio del Papa; ma tutti questi racconti si rendono savolosi, da ciò che gli Ottoni Imperadori d'Occidente praticarono fopra Roma, como fi vedrà più in-

Disbrigato, che fu Catto da Roma, seguitando il costume degli altri Rè d'Italia passò in Pavia, ed ivi dall'Arcivescovo di Milano, come fecero i fuoi predeceffori, volle prender la Corona Regale, e Rè d'Italia fu acclamuto t quindi non molto dapoi nella medefima Città molti regolamenti sta-... bilì per lo buon governo della medefima.

ी Potè Càrlo intanto finchè visse godersi senza contrasto Pimperio, e il Regno d'Italia, e quello di Francia, perchè Lodovico Germanico fuo fratello, effendo morto in Francfort il dì 28. Agosto dell'anno 876, lasciò ampia materia a fuoi figliuoli di guerreggiare per altre imprese. Lasciò Lodovico tre figliuoli, fra quali fecondo il dannabile costume introdotto in Francia, si divilero il Regno paterno. A Carlomanno toccò la Baviera, la sociale, la Carintia, la Schiavonia, l'Austria, ed una parte dell'Ungaria. A Lodovico, la Franconia, la Saffonia, la Frifia, la Turingia, la baffa Lorena, Colonia, e molt altre Città fu'le fponde del Reno. A Carlo il Groffo l'Alemagna, dal · Meno fino all'Alpi, e l'altra parte della Lorena.

Ma ecco, mentre Carlo Imperadore regge la Francia, e l'Italia, che i . Saraceni, i quali da Lodovico II. erano stati confinati a Taranto, tornarono di bel nuevo ad infestare queste nostre Provincie, e scorrendo sin sopra Bari, dinacciavano draggi, e ruine all'altre Provincie ancora. Furone obbligati perciò i Napoletani, gli Amalfitani, e i Salernitani, non avendo a chi ricorrere, per fottrarre i loro Stati dalle imminenti irruzioni, alle quali effi colle proprie lor forze non potevano far argine: di trattar co' Saraceni coine meglio poterono la pace, la quale non vollero costoro ricevere, sè non Fotto condizione, che dovessero con le proprie unire le loro armi, affinchè infierre aggiunte, forra il Ducato Romano, e contro Roma ilteffa poteffero (b) Erchemp. pottarle: fir accordata la lega con sì dure condizioni (b); di che avvisato il Papa Gio. VIII. tosto ricorse all'Imperadore, il quale in suo ajuto mandogli · L'amberto Duca di Spoleto, e Guido fuo fratello. Venne il Papa iftefio in quest'anno 876. accompagnato da' medesimi in Napoli, ed in queste nostre parti, guidando egli l'impresa. Fù questa la prima volta, che si videro i Papi alla testa d'eserciti armati, per cagion per altro apparentemente pietosa, per reprimere la ferocia de Saraceni, che tentavano sconvolgere i loro

#um. 39.

loro Stati , e metter follopra il Ponteficato. Usò Giovanni tutti i fuoi sforzi per romper questa lega, e tirare alla sua parte questi Principi, che s'erano (e) Erchemp. collegati co' Saraceni; e fu tale l'opera fua con Guaiferio Principe di Saler- 39 Officio no, che non solo lo distaccò dalla lega, ma contra i Napoletani ostinati se- sis RELL Non cegli voltar le armi.

Era in quest'anno Duca di Napoli Sergio, il quale per aver imprigionato apprebenso Attanafio fuo zio Vescovo di Napoli, era nell'indignazione di molti : costui chi : se ente non volle in conto alcuno distaccarsi da' Saraceni , non ostante l'increpazioni monicont del Papa; su perciò il medesimo immantenente scomunicato da questo Pontefice, e gli mosse contro Guaiserio, il quale combatte co' Napoletani, e nu 39.

fattone ventidue prigionieri, il Papa fecegli tutti decapitare (c).

Era Vescovo di Napoli in questi tempi Attanasio fratello di Sergio, che 10. VIII ove all'altro Attanasso suo zio era nella Cattedra succeduto, il quale per fare cosa Napoletani grata al Papa, conculcando tutte le leggi del fangue, e della natura, por-confederati tato anche dall'ambizione, imprigionò il proprio suo fratello, e cavatigli gli con i Saraceocchi lo presento al Papa in Roma: Giovanni gradi molto il dono, e fattolo ni dice: rimanere a Roma, finì quivi miseramente la sua vita (d). Proccurò dapoi est alli incor-Attanafio, che in luogo di Sergio fosse egli eletto Duca, e così con essempio rettis existennon movo, si vide Attanasio insieme Vescovo, e Duca di questa Città. Fù percutientem emest Attanasio nomo di torbidi pensieri, e che durante il suo governo inquie- se redire nelentò gli altri Principi fuoi vicini, e pose sossopra queste nostre Provincie. Egli sibas; vel siba per salvare il proprio Ducato, posposto ogni rispetto, ancorchè sosse in di-tanti, 6 idgnità Vescovile, portato dalla sua ambizione, non ebbe alcun ritegno di circo a Divinie rinovar la lega co' Saraceni; gli apparecchio quartieri presso Napoli, e l'uni smail·us parico'Napoletani, mandando in iscompiglio i Beneventani, i Capuani, ed i Sa- ter sequestralernitani, scorrendo insino a' confini di Roma, ove non vi era cosa indegna, antequam reche non si tentasse, tutto depredando.

Il Papa ciò vedendo fulminò contro Attanasso i suoi anatemi terribili, viam salutto. nell'anno 881. lo scomunicò, lo maledisse, e secondo ciò che nagra Er- viveamini, chemperto, l'istesso fece a Napoli Città sua: di che ne rendono a noi testi- parcere, aus monianza le stesse Epistole di questo Pontesice, che ancor ci restano (e). Salla Scomunicò eziandio gli Amalsitani (f). Il medesimo sarebbe avvenuto a' dicii valenus Salernitani, ed a Guaiferio lor Principe, sè atterrito da tali fulmini non si absoluere? fosse distaccato dalla lega. E vedendo di vantaggio il Papa inondar con distributione con ver perito colpieni torrenti i Saraceni per tutti i lati, scrisse anche più lettere, e mando ligationes anche più Legari a Carlo il Calvo, al quale ricordando i benefizi fattigli, lo timo-picati, 🔅 lava instantemente, che tosto, ad esempio del suo predecessore Lodovico, fedurinario calasse in Italia con potente armata per discacciargii, altrimente tuito sa- micii Christi rebbe andato in rovina, e caduta in man de' Barbari Roma con irreparabil habeti sem-

ruina della fua Sede, di cui egli avea giurato efferne Difensore.

Questi esempi dovrebbero far ricredere a molti, esser poco sicura l'opi- series diam. nione di coloro, che scrissero gl'interdetti generali locali non essere più ceantichi de' tempi di Gregorio VII. e che questo Pontesice tosse stato il primo, (f) Epista. Tom. I.

polites militet (e) Epistola 41. spiscentes ad position, 👉 mos illico mi-

ritus , 👉 autheritate S. Petri , cmi Domino est cancella pote-CTA COMPANY. nione, sancia poris , 👉 San Christi , ves ##4 CM# 10tius Apostolica privavimu , & ab Erclifia Separavinus, ut in eadem excommunic a tione manen: zis, donec resipiscentes ab ganerum prada separesis.

che gli avesse introdotti nella Chiesa, castigando così i Popoli per le scelle ratezze de Principi; poichè se è vero ciò che narra Erchemperto, che siori. ligandi & sel intorno a questi medesimi tempi, o poco dapoi, là Città di Napoli patì vegandi in calo, ramente tal diffavventura per li perfidi, e feellerati coflumi del fuo Vescovo, e Duca, che obbligò i Napoletani a far lega co' Saraceni. Oltre che, tralasciando più antichi esempi d'altri Paesi, abbiamo noi un'altro esempio illu-Bas, omni fa stre nel Principato di Benevento, dove Errico II. Imperadore, avendovi posto per reggerlo Pandolfo, perchè i Beneventani non vollero ubbidirlo: videlias Cor- l'Imperadore che andava di concerto con Papa Clemente, proccurò l'anno FOIO che il Pontefice scomunicasse i Beneventani, nè furono assoluti, se non: Zminis D N.J. dieci anni dapoi, quando Lione IX. she a Clemente succede, venuto in Benevento, non togliesse l'interdetto.

Ma nell'istesso tempo che Carlo s'apparecchiava di calare in Italia per-Satis confensa soccorrere il Papa, giunto con picciol numero di truppe in Pavia, dove il Papa venne a trovarlo, ecco che Carlomanno lo previene, e calato egli in: Dei societate. Italia con potenti eserciti, tentò discacciarne il Calvo, aspirando all'Imperio, ed al Regno d'Italia. Carlo forpreso di tal mossa, ripigliò il cammino. verso la Francia, e giunto all'Alpi, assalito da una febre, non senza sospettodi veleno, finì quivi i giorni fuoi nel dì 6. del mese d'Aprile dell'anno 877. in età di 54. anni: il suo corpo sti sepelito a Vercelli, e sette anni dapoi sti

impio wes pa. portato in S. Dionigi.

Maggiori disordini, e calamità in queste nostre Provincie per la: morte di Carlo Il Calvo, ne tempi di Carlomanno.

l'Orto il Calvo, e succeduto in Italia Carlomanno, s'accrebbero i M disordini, e le calamità; poichè Carlomanno non potendo soccorrere le nostre Provincie, per essere impiegato in altre imprese, i Saraceni imper-

versando assai più, misero il tutto in iscompiglio, e desolazione.

(a) Erchemp. B#. 40. (b) Frec. de D ifti succedebant Comites in Regno omnes pariter fi-W. fint in Lombardia : ex bistoricis, nno oodemque tempore in codem Comitutu duos 👉 plures Comitet, in Comiin Comitatu Venafri, & Aquini , & alierum.

S'aggiunfe ancora la discordia de' nostri Principi stessi; poichè i Capuani Subfend. + 54. per la morte accaduta di Landulfo nell'anno 879. si divisero in fazioni. Lasciò costui più nipoti, i quali accellerarono maggiormente la ruina di questo Contado, perchè fra di loro egualmente se lo divisero. A Pandonulso. Conte di Capua, che gli succedè, toccò Tiano, e Casamirta, che altri dicono Caferta. A Landone, Berolaffi, e Seffa. All'altro Landone, Calinio, e Cacum videamus fazza (g): e così vennero d'uno Stato a farfene molti divifi in più pezzì, che portò finalmente la ruina de' nostri Principi Longobardi, perche infra di lor divisi le cose terminarono in fazioni, e guerre intestine, onde diedesti pronta occasione alle altre Nazioni d'approfittarsi de' loro sconcerti, e disordini. Surfe perciò anche quell'antica confuetudine appesso i medesimi, di non preporre il primogenito nelle fucceffioni de' Feudi agli altri fratelli mitane Thean; non; ma ammetter tutti ugualmente (h), contro l'istituto de Franzesi, che per non dividere i Stati, al primogenito gli deferivano; e quindi in questo nostro-Regno s'introdusse quella distinzione, che nelle successioni, alcumi **Feudi** 

Feudi fi regolavano fecondo il jus de Longobardi, altri fecondo il jus Francorum, che prevalle finalmente come più provido, e saggio, come a

più opportimo luogo diremo.

E se bene a Pandonu's fosse stata da Gio. VIII. conceduta Gaeta, non furono però i Capuani così dolci nel trattar i Gaetani, che perciò non ne furgessero nuovi sconcerti, e ravvolgimenti, siccome in tutto il suo Stato; tanto che dopo tre anni, ed otto mesi ne su Pandonulso cacciato, ed eletto in suo luogo nell'armo 882. Landone, il quale governando inettamente Capua, non duré più che due anni a reggerla; poiche datofi con ciò occasione ad Atenulfo suo fratello d'invaderla, fece sì questo valoroso, e prode Capitano, che discacciandolo nell'anno 887, ristabilì in miglior forma il Contado di Capua, e portato dal corso della sua fortuna, fit al Principato di Benevento innalzato, venendo con ciò ad unirsi questi due Stati dopo il corso di molti anni, in una medelima perlona, come diremo.

Non minori furono i disordini nel Principato di Benevento, perchè Adelzhiso mentre tutto sestante ritorna in Benevento dopo la presa del Castello Trabetense, che alcuni dicono essere Trivento, per una congiura su da' fuoi nepoti, ed amici crudelmente uccifo nell'anno 878, dopo aver dominato in Benevento anni 24. e mezzo: quindi di questo Principe non si legge alcun tumulo, come degli altri appresso Pellegrino. Si legge però presso il medesimo un suo Capitolare, ove molte leggi stabili, alcune conformi alle

antiche de' Rè Longobardi, altre difformi alle medefime.

Nacque perciò disordini gravissimi nello Stato, perchè succedutogli nel Principato Gaideri suo nipote, figliuolo di Radelgario, che per forza d'ambizione n'escluse Radelchi figliuolo primogenito dell'ucciso Adelghiso, i Beneventani dopo due anni e mezzo lo depofero, e mandarono prigione in Francia, portando al foglio Radelchi figliuolo, come fi diffe, d'Adelghifo; ma non tardò guari, che Gaideri fuggito di Francia, fi ritirò in Bari, fotto la protezione de' Greci; poichè quelta Città, la qual era prima governata da' Castaldi, che vi mandavano i Principi di Benevento, perchè si vide sovente in mano de' Saraceni, confiderando che i Beneventani per più volte l'aveano perduta, e che non potevano difenderla contro le spesse incursioni de' medesimi, era in questi tempi passata sotto il dominio de' Greci, perchè i Baresi, come fù detto, si diedero a Gregorio Straticò, che chiamarono da Otranto, Città che pure era ritornata fotto la dominazione de' Greci (i). E portatofi per (i) Pell. in ciò Gaideri in Costantinopoli all'Imperador Basilio, su da costui ricevuto siem. Princ. cortesemente, concedendogli il governo per tutto il tempo di sua vita della Città d'Oria, donde non cessò mai di molestare i Beneventani, che da quel dominio l'aveano scacciato (k).

Nè Radelchi combattuto da tante altre parti potè molto goderfi del fuo 4.47.49. Principato, poichè inforta non molto dapoi guerra tra' Napoletani, ed Amalfitani da un canto, e tra Capuani, e Beneventani dall'altro, tutto andò in confudione; e dopo il dominio di pochi anni ne fù fcacciato nel anno 882, e posto in

(1) Ercheinp.

#um. 48.49.

(1) Erchemp. suo luogo Ajone suo fratello (1). Ma nè pure questo Principe potè molto goderfise con tranquillità il fuo Statospoichè preso da Guido Duca di Spoleto. fe bene per opera de' Sipontini , che in questo incontro mostrarono gran fedeltà al lor Signore fosse stato sprigionato, e rissimito a Benevento: Gaideri, che la Città d'Oria teneva, gli mosse contro i Greci, co' quali ebbe spesso a combattere. E morto dopo fette anni di Regno perturbato, fuccedutogia nell'anno 800. Orso suo figlinolo, che non avea più, che dieci anni, si diede l'ultima mano alla ruina de' Principi Longobardi in Benevento; e che finalmente prefa questa Città da' Greci, paffaffe da' Longobardi dopo 330. anni che la tennero, fotto la dominazione di Lione Imperadore d'Oriente figlinolo di Bafilio; poiche questo Principe fortemente cruccicato contro Ajone, e stimolato da Gaideri, nel seguente anno 891. mandò un'armata formidabiliffima in queste nostre Regioni sotto il comando di Simbaticio Protospatario per debellar Benevento, il quale cinta che l'ebbe di diffretto affedio-dopotre mesi se ne rese Signore insieme con altri luoghi del suo dominio, scacciandone l'infelice Orfo, che non phi d'un anno Pavea tenuta. Così Benevento dopo 330. anni, da Zotone primo Duca infino ad Orfo, paísò fotto gPlmperadori d'Oriente, e venne governata per un anno dall'ifteffo Simbaticio; che la conquistò; dopo il quale fuvvi mandato dall'Imperadore per successore Giorgio Patrizio, che infino all'anno 803, la governò.

# S. II. Calamità nel Principato di Salerno.

(\*) Summon. tom. I. **945.** 418. Saler. Profes. concessum sibi, ac permi¶um fu`∬e fuum Principatum ab Gracis Imp. Lione, & A tex fieuti di- chifio (o). věfa: fuerat , chonolphum ; & Radelebifium Princi-

🔏 A più gravi, e lagrimevoli furono le calamità di Salerno, la quale più: volte invafa de Saraceni, fostenne le più crudeli stragi, e scorrene chemp. num. non mai intefe, tanto che faron più volte obbligati i fuoi Cittadini colle interefor famiglie andar cercandoricovero aktrove. Non baftarono i Saraceni folamente, ma a loro danno s'unirono anche i nostri Principi medesimi, e sopratuttoil nostro Duca di Napoli Attanasso, il quale unito con que' barbari devastò. (o) Pellegr. tutto il suo paese, riducendo il Principe Guaimaro, che a Guaiserio suo padre era nel Principato di Salerno fucceduto nell'anno 880, in tali angustie, che fus est in public per far argine a tante inondazioni, non bastando le proprie forze, sù da ducis Tabulis , na neceffira costretto di ricorrere infino ad Oriente agli a juti degl'Imperadori Lione, ed Aleffandro figlinoli di Bafilio, da' enali fù opportunamente soccorfo (m): ed oltre a ciò, gli spedirono una bolla d'aro, rapportata anche dal Summonte (n), colla quale gli confermarono il Principato di Salamonolla guifa appunto, che era fiata fatta la divisione tra Siconolfo, e Radel-

Non fu veduto al Mondo uomo più perfide, ed infido di quefto Attanafie, inquie, intersi il quale, ora facendo lega co Saraceni, ora distaccandosene secondo il bilegno, pose in iscompiglio queste nostre Provincie; quando i Saraceni inondavano i Principati vicini, e con felicità portavano le loro arme daper tutto, egli per ifpegnere l'incendio, che vedeva negli almi Stati, temendo.

che

che non s'inoltraffe infino alla propria cafa: proccurava unirfi co' Principi vicini con dar loro soccorso: quando poi per qualche strana rotta data loro da' Greci, o da' Principi Longobardi, mancava il timore, s'allontanava da questi, e riunivasi co' Saraceni. Così una volta accadde, che tenendo in quartiere molte schiere di Saraceni alle radici del Vesuvio, mandò fin in Sicilia a chiamar Suchaim Rè, perche facendofi de' medefimi Capo gli guidasse; ma essendogli avvenuto dapoi, che costui cominciò a devastar il proprio paele, e a fare a' Napoletani oltraggi, e danni insopportabili, commosso da si siero turbine, tosto penso d'unirsi, e sar lega con Guaimaro Principe di Salerno, e con li Capuani per discacciargli, siccome in fatti gli riusci. Narra Erchemperto (p), che in quest'incontro su punto Attanasio (p) Erchem. da' Mimoli di coscienza, e che pensasse far questa lega per discacciargli, affinchè anche per sì pietosa impresa potesse meritar dal Papa l'assoluzione dal- sur, 6 ne le censure, delle quali egli, e Napoli sua Città, sin dal mese d'Aprile dell' Apostolicum anno 881, era stato legato.

Così per l'ambizione, e per le gare de nostri Principi, non videro : m, asc, de queste Provincie, che ora compongono il Regno, tempi più calamitosi di appe sua expel. questi, ne quali erano combattute insieme, e lacerate non men da propri mariam Principii che de Amariam Mariami Principii che de Amariam Mariami Principii che de Amariam Mariami Principii che de Amariam Principii che de Amariami Principii che de Amariam Principii che de Amariami Principii che de Amariami Principii che de Princi Principi, che da straniere Nazioni. Pugnavano insieme i Beneventani, sipem, de i Capuani, i Saleraitani, i Napoletani, gli Amalfitani, ed i Greci; e quando questi stanchi de' propri mali cessavano, eran sempre pronti, ed apparecchiati i Saraceni , i quali fparfi da per tutto , ed avendoli in più kıoghi del Regno stabiliti ben forti, e ficuri presidi, nel Garigliano, in Taranto, in Bari, e finalmente nel Monte Gargano, affiffero così mileramente quelle Provincie, che non vi fu luogo ove non portafiero guerre, factheggiamenti, calamità, e morti; ondenon pur i due più celebri, e ricchi Monasteri di Casino, e di S. Vincenzo più volte ne patirono desolazioni, e in-

e da Provincie intere.

Non era donde sperar ajuto, e ricever soccorso; poichè le sorze degl'Imperadori d'Oriente eran lontane, e deboli. Molto meno era da sperarne dagl'Imperadori d'Occidente: morto Lodovico II. che fi rese celebre al Mondo per avergli tante volte scacciati da queste Provincie, e confinatieli nell'ultimeCittà, non poteva alcun promettersi da fuoi successori soccorfo, perchè Carlo il Calvo che gli faccede, impedito da Carlomanno fuo Competitore, ad altro fù uopo che drizzaffe le fue armi. E Carlomanno, che morto il Calvo per tre anni tenne il Regno d'Italia, come quello che aveva altre imprese per le mani, per aversi dovuto opporre a' ssorzi di Lodovico il Balbo figlinolo del Calvo, che per sè lo pretendeva, non potè penfare a quelie:noftre remote parti.

cendj, ma quelte istesse calamità furono sofferte anche da Città più cospicue,

S'aggiunsero alle presenti altre calamità in tutta Italia; poiché per la morte del Calvo, flando vacante l'Imperio, ancorchè Carlomanno teneffe il Regno d'Italia, che con molta celerità occupollo: Lamberto Duca di Spo-

Kkk 3

leta

leto sorprese Roma, e pretese dal Papa la corona Imperiale. Il Pontesice suggì in Francia, e foccorfo da Lodovico III. detto il Balbo, volendo ricompensarlo per tanti benefici prestatigli in quest'occorrenza, lo consecrò in Francia Imperadore, e lo fece acclamare: Augusto. Ma Lodovico, ancorchèr acclamato Imperadore non ebbe in Italia dominio alcuno, ritenendo il Regno Carlomanno ; e fi vide il Regno d'Italia nella perfona di Carlomanno ; aucorchè egli non fosse Imperadore. Ciò che maggiormente rende chiaro, e manifesto quel che spesse volte abbiam notato in quest'Istoria, che gl'Imperadori d'Occidente, rifurto l'Imperio, non dominarono Italia come Impe-: radori, ma come Rè ch'effi n'erano; nè Carlo M. aggiunse all'Imperio l'I-u talia,ficcome non fece membro del medefimo la Francia;e le leggi loro che: per l'Italia furono lungamente offervate, e che alle Bongobarde furon aggiunte, non come Imperadori, ma come Rè della medefima ebbero tutto il In fatti gli antichi nostri Scrittori nel Catalogo delle leggi Longobarde, noverando le leggi de' Rè d'Italia dopo quelle stabilite da' Rè Lon. gobardi, numerano l'altre di Pipino fino a Corrado, come Rè, non come Imperadori.

S'unirono però ben tosto queste due supreme dignità nella persona di Carlo il Grosso; poich'è morto nell'anno 880. Carlomanno suo fratello, con incredibil sollecitudine si portò in Italia, ove accolto benignamente dagl'Italiani su dall'Arcivescovo di Milano, secondo il costume, per Rè d'Italia incoronato, ed unto; e non molto dapoi richiamato da Giovanni in Italia, prese da questo Pontesice nel giorno di Natale dell'anno 881. la corona

Imperiale, e fu Augusto proclamato.

Ben si Carlo il Grosso spesse volte chiamato dal Papa perchè soccorresse queste Provincie, che erano tuttavia da' Saraceni malmenate, e ben egli sin'a Ravenna a questo sine portossi; ma bisognò che tosto ritornasse in Francia, ove lo richiamavano mali più gravi, e più perniciose ruine. Fù in questi tempì, che la prima volta i Popoli Normanni si serono a sentire, il quali usciti dall'ultima Scandinavia, scorrendo, e mettendo sossopra la Francia portarono l'assedio insio a Parigi, tanto che finalmente per quietargli bisognò assignar loro per Sede la Neustria, quella Provincia che insino ad

oggi per essi ritiene il nome di Normannia.

Peggiori furono i sconvolgimenti in quel Regno per le contenzioni inforte dopo la morte di Lodovico Rè di Francia, e poi di Carlomanno suo fratello; le quali finalmente trasportarono l'Imperio da' Franzesi agl'Italiani. All'ora sù che, vedendo i nostri Italiani ruinata, e divisa la Francia, cominciarono a pensare, che se Carlo il Grosso venisse a mancare senza lasciar di sè stirpe maschile, non bisognava badar ad altro, che d'eleggere un'Imperadore Italiano, affinchè non essendo distratto in altri governi, ed in paesi lontani potesse meglio reggere l'Italia, e disendere la Sede Appostolica, la quale per le spesse incursioni de' Saraceni insino alle porte di Roma, sovente e grassi veduta in pericoli gravissimi; riputando in Italia l'antico valore non essere

per anche estinto, e che ben v'erano personaggi tali a chi potesse appoggiarsi questa dignità. Persuasero perciò de Adriano III. c'ie allora reggeva la Sede Appostolica, d'interporre a lor richiesta (se dee prestarsi fede al Sigonio (q), che ne rapporta le parole) questo decreto: Ut moriente Rege Crasso sine filiis, de Reg. Mal. Regnum Italicis Principibus una cum titulo Imperii traderetur. Siccome infatti morto nel mefe di Gennajo dell'anno 888, questo Imperadore, il quale nella fua fola per ona aveva unito i tre più infigni Regni d'Europa, Germania, Italia, e Francia, e che perciò uguagliò le grandezze di Carlo il grande: postisi in su i nostri Italiani, di far ricadere presso la lor Nazione il Regno d'Italia, e l'augusto titolo d'imperadore, e pensando con ciò ristabilir meglio le fue Provincie, portarono nelle medesime tali sconvolgimenti, e tali difordini, che non fù veduta mai Italia così miferamente afflitta, e travagliata per le difcordie interne de Popoli, e per la perfidia, e fcelleratezze de Principi, le non in questi tempi, ne quali giacque lotto i Berengary, ed i Guidi, l'un Duca del Friuli, e l'altro di Spoleto, come più innanzi diremo.

(q) Sigon,

# C A P. II.

Dello Stato nel qual eranfi ridotte in questi tempi la Giurisprudenza p e l'altre discipline; e delle nuove Compilazioni delle leggi. fatte per gl'Imperadori d'Oriente.

Cco lo stato infelice, e lagrimevole nel quale erano ridotte queste: nostre Provincie nel declinar del nono secolo; ed avesse piaciuto al Cielo, che qui fossero terminate le loro sciagure: sarebbe veramente impertinenza pretender in tempi sì rei, che le discipline fra tanti sconvolgimenti-si fossero mantenute nella loro purità, e netteza. Tutto era disordine, tutto confusione: solamente in Roma, nel che tutta l'obbligazion. develi a' Romani Pontefici, ed a' Monaci, e Cherici, si ritenne qualche letteratura, e la lingua latina non rimale affatto estinta, almeno nelle Quindi avvenne, che gli uomini di lettere sossero stati poi scritture. chiamati Cherici, ficcome gl'illetterati fi nomavano Laici, onde nacque, che presso gli Scrittori della più bassa età, come in Dante, in Passavanti, ed in altri, per Cherici intendevanfi i Letterati, e per Laici gl'idioti. Nelche tanto più fono degni di commendazione, quanto che fe bene Gregorio I. R. P. avessegli vietato d'impiegare i loro studi sopra gentili Autorf, per cancellare ogni memoria dell'antiche difcipline, e quindi con molto calore rampognasse Didictio Vescovo di Vienna, perche insegnava la Gramatica (a), pure tra tante inondazioni, la Chiela Romana, per quan- (a) Gregor. to la condizione de tempi comportava, ritenne qualche reliquie della gen- 9. Ross. 48.

tile erudizione s'in quale altrimente farebbe affatto perduta, e posta in obli
Formano, de vione (b): Chi-crederebbe, che la Filosophia, la Medicina, l'Aftrologia, Anguno

e tant scient. lib. z.

(e) jo.VIII.

Epift. 163. V.

Stiuv. bis.

Jur. Juffin.

e tant'altre scienze, i Samceni l'avessero in questi tempi fra noi satto risorgere per lo studio che gli Arabi posero sopra i libri d'Aristotele, di Galeno, e
d'altri Autori; onde Averroe, Avicenna, e tanti altri si resero cotanto celebri, e rinomati? Quindi nelle nostre Scuole per lungo tempo si videro le discipline, la Filososia, e la Medicina si malamente trattate; e posti in dimenticanza tanti altri insigni Filososi, tener solo Aristotele il campo, e contaminarsi anche per ciò la Teologia, la Matematica, e tutte l'altre scienze,
come diremo a più opportuno luogo.

E perciò che riguarda la nostra Giurisprudenza, erano iti in bando i libri di Giustiniano, ed in Italia quasi che sconosciuti, e la legge Romana sol per tradizione era rimasa nell'insima plebe, ch'è l'ultima a deporre gli antichi istituti, e le leggi de' suoi maggiori: solamente le Novelle di Giustiniano erano dagli Ecclesiastici ritenute, e da R.P. sovente allegate (c); e del Codice Teodosiano, come quello che su da Carlo M. tenuto in conto, ed emendato, avevasi qualche uso. All'incontro le leggi Longobarde erano le dominanti, alle quali aggiunte le altre, che da questo Principe, e dagli altri suoi successori come Rè d'Italia erano state promulgate, si dava tutta l'autorità, e tutto il vigore ne'

nostri Tribunali; e secondo quelle ogni lite era terminata.

E poichè tratto tratto eranfi già introdotti in queste nostre Provincie i Feudi in più numero, cominciarono quindi a fergere le Confuetudini, non già leggi Feudali, poichè il primo che avesse fra noi sopra de' medesimi promulgata legge scritta fu Corrado il Salico, come diremo. Le loro regole, ed usi per la maggior parte eran tratti, come s'è detto, dalle leggi Longobarde; ma vi ebbero parte ancora le leggi, e le costumanze d'altre Nazioni: da Saffoni, e Turinci la perpetua esclufione delle femmine dalla loro succesfione : da' Normanni, e Borgognoni il costume di preferire i primogeniti: dagl'iltessi Normanni l'uso di pagare i rilevi nelle rinovazioni delle antiche investiture. Da' Longobardi l'anteporre la donzella, che chiamavano in capillis, alla forella maritata, e dotata, ne' luoghi ove le femmine (come nel nostro Regno) son capaci di Feudi. Da' medesimi Longobardi l'uso de' sacramentali; e il determinato numero de' dodici, non tanto da' Longobardi, quanto da' Ripuarj, fiì derivato. Parimente la necessità d'avere ad intervenire i Pari della Corte così nelle nuove investiture, come ne' giudici di privazione de' Feudi, dagli Alemanni i nostri maggiori l'appresero: siccome le loro fucceffioni, fecondo le confuetudini de' luoghi fi rigolavano, non già per leggi scritte, onde la ragion di succedere divenne così varia, e diversa; quindi i Compilatori di questo dritto saggiamente le dissero Consucudini; del che ci tornerà occasione di un più lungo discorso, quando della Compilazione de' Libri Feudali farem parola. Quindi parimente avenne, che la legge Romana declinasse tanto, e sol fra la plebe, come antica usanza sì ritenesse; perchè riempiendosi queste nostre Provincie per la multiplicità de' Feudi, di non mediocre numero di Baroni, erano folamente le leggi Longoharde, e queste Consuetudini Fendali, le quali in gran parte delle medefime

delime derivano, riverite, ed offervate, ed eta quali come un marco di mobilità in coloro, i quali secondo la legge Longobarda, e non Romana viveano. Ed ancorchè Carlo M. Pipino, Lotario, e Lodovico avessero lasciato in libertà a' Provinciali di vivere sotto quella legge che volessero: per la maggior parte però la Longobarda era eletta. Saggiungeva ancora, che le donne maritandos, sè pure viveano sotto la Romana, dovean possia vivere sotto la Longobarda, secondo la quale regolarmente viveano i loro mariti, del che presso Doviat (d) n'abbiamo un chiarissimo, e singolar esempio.

Ma le laggi Longobarde, e le Confuetudini feudali aveano folamente in bit. Inr. Civ. quelle Provincie, ch'erano fotteposte à Principi Longobardi, tutta la loro sorza, e vigore, poiche insino a questi tempi, non l'aveano ancora acquistata nel Ducato Napoletano, ed in tutte quelle Città, e luoghi dove ancor durava d'Imperio de Greci, i quali non riconobbero le Longobarde, e per elò nè meno i Feudi. Forse perciò alcuno stimerà, che almeno in queffi tempi nel Ducato Napoletano, in Amalsi, Gaeta, ed in tutte quelle Regioni sottoposte a Greci si vivesse secondo le leggi di Giustiniano, e tanto più in questi tempi, ne quali i Greci avean ritori molti luoghi a nostri Phincipi Longobardi, se Bari, Taranto, e Benevento eran ritornati setto la loro deminazione.

Marestera forpreso quanto intenderà, che i Libri di Giustiniano non ebbero minore disavventura in Oriente di quella s'avesseno in Occidente de perciò nè meno da quelle Città, e Provincie che lungo tempo si mantennere sotte l'Impérie de Greci fuzono riconofciati. Questo nacque parte per deprocagine di Ginftino, che a Ginftiniano fuccesse, ma molto più per invidia che ebbero gli altri Imperadori fuccessori alla gloria di Giustiniano. i quali proccurarono per meszo di nuove Costituzioni, e Novelle, e di move Compilazioni di oscurare i suoi libri. E poichè la maggiore scofla, che riceverono fii in questo medelimo none secolo, nel quale siame, quando nell'anno 870. l'Imperador Baillie, e poco dapoi Lione, e Co-Rantino suoi figliuoli ordinarono quella cotanto celebre Compilazione de, Bastliei ; perciò sarà bene, che delle tante Compilazioni satte da Greci, e delle opere de loro Giureconfulti, i quali intorno a questo soggetto. impiegarono le loro fatiche, qui distesamente le ne ragioni , donde si scorgeranno le vere cagioni perchè le leggi di Ginstiniano, così nel Ducato Napoletano, come in tutte l'altre Città a Greci fottoposte, non avessero avuto quel vigore, e quella autorità, la quale fu vedita poi in quelle. Regioni avere, quando riforte in Italia a' tempi di Lotario III ed esposse nelle nostre Accademie, acquistarono poi ne nostri Tribunali quella forza, che ogn'un ora vede. E mi lascio tanto più volentieri condurre a farlo in quelto luogo, in quantochè rincrescendomi tra tante seingure, e iniserie andarmi più ravvolgendo, fi possa prendere alcun respiro con le lettere, che in Grecia non erano in questi tempi, come in Italia, affatto mancate, expente : - , A - , i o - ; \_ Tom. I. LII L Nuove

L Nuove compilazioni di leggi fatte in Grecia; e qual uso ebbero fra noi:
in quelle Città, che ubbidivano a' Greci.

Libri di Giustiniano, cioè le Compilazioni delle Pandette, del Codice, e dell'altre Costituzioni Novelle, morto il suo autore presso a' Greci medesimi riceverono sì strane mutazioni, che finalmente mandati in bando, non in quelli, ma in altri volumi contenevasi il dritto de Romani. In Oriente accadde questa loro oblivione principalmente per due cagioni; la prima per le tante altre nuove Costituzioni, che da' seguenti Imperadori (incominciandosi da Giustino il giovane dell'anno 566. insino a Michele Paleologo nell'anno 1260.) surono da tempo in tempo promu'gate, per le quali spesso variandosi, e corregendosi ciò che Giustiniano aveva stabilito ne suoi libri, cagionarono tali cangiamenti, e novità, che i Professori, e gli Avvocati, quelli abbandonati, s'attaccarono ad esse, come quelle nelle quali erasiposto ciò che per l'uso del Foro bisognava, e per la decisione delle cause, nulla curando de' Codici di Giustiniano, alle leggi de' quali per le tante correzioni dapoi seguite, poca, o nulla autorità si dava, e perciò l'uso delle mendesime andava mancando.

L'altra cagione, furono le tante alfre Collezioni, ovvero Compilazionis dapoi fatte, alcune più ristrette, altre più ampie, dagli Imperadori faccessori, le quali oscurarono quelle satte da Giustiniano. Le Collezioni più ristrette, essendo di varie sorte, acquistarono perciò diversi nomi: altre suron dette: Prochira, cioè Promptuaria: altre Enchiridia, cioè Manualia: alcune altre: Ecloghe, cioè Delectus, ovvero Collezioni di cose più scelte, dette ancora: Sinopsis, Epitome, cioè Compendi. Le Collezioni più ampie quasi tratesortirono un'istesso nome di Basilici, cioè Imperiali, non come credettero, alcuni, che prendessero tal nome da Basilio Imperadore, che sù il primo a comporle. Presso i Greci Basileos, è l'istesso, che Rè, o Imperadore, perciò le Collezioni, che contenevano le loro Costinuzioni, si dissero Basilici, cioè Imperiali.

E per quanto s'attiene alla prima cagione delle tante Costituzioni Imperiali, per togliere le consissioni, bisogna dividerle in due classi. Quelle stabilite da Giustino il giovane sino all'Imperador Basilio il Macedone, e suoi sigliuoli, è duopo separarle dalle posteriori promulgate dopo Basilio, le quali prima vagando sotto il nome di Novelle, surono sinalmente raccolte insieme, serbandosi per lo più l'ordine de' tempi ne' quali surono stabilite.

Si numerano dieci Imperadori, da' quali fiirono le prime promulgate: effi fiirono Giuftino il giovane, Tiherio parimente il giovane, Eraclio, Co-fiantino V. Pogonato, Lione III. Iconomaco, Lione V. Armeno, Teofilo, e Bafilio Macedone con Lione, e Costantino suoi figliuoli. Per quarantanni dopo la morte di Giustiniano sotto gl'Imperadori Giustino, Tiberio, e Maurizio, i libri di Giustiniano, così latini come furon dettati, ebbero in Costantinopoli nell'Accademie, e nel Foro tutta la loro autorità, e vi-

gore (e); ma succeduto nell'Imperio d'Oriente Foca inettissimo Principe, (e) Artur. costui, siccome non seppe reprimere le invasioni di tante straniere Nazioni, Duck de due. che gran parte del suo Imperio occuparono, nè tampoco seppe conservare lib. 1. cap. 5. le leggi; onde se bene non affatto fosse mancata l'autorità de' libri di Giustiniano, si videro però trasformati, e trasportati in idioma greco, e da' Greci Giureconfulti, come nuovo Corpo di legge greca, riputati; dal quale, e dalle Novelle, che tuttavia andavansi stabilendo, erano nel Foro le leggi allegate; onde in Oriente i Codici di Giustiniano cominciarono a perdere

Pantico vigore (f).

Ma scoffa maggiore ricevettero per le tante altre Costituziosi Novelle, annal. tom. 3. che feguirono in appreffo dopo Bafilio, e' fuoi figliuoli. Si noverano fino a diciasette Imperadori, che nel corso del loro Imperio le stabilirono. Que-Ili furono Costantino VIII. Porfirogenito, Romano Lecapeno il vecchio, Romano Porfirogenito il giovane, Niceforo II. Foca, Bafilio il giovane, Romano IV. Argiropilo, Zoe Imperadrice, Isaacio Comneno, Michele VII. Duca, Niceforo Botoniate, Aleflio Comneno, Giovanni Comneno, volgarmente detto Calogiovanni, Emanuele Comneno, Aleffio III. Comneno, Isaacio Angelo, Giovanni III. Duca, che regno nell'Asia minore, ed in Nicea, mentre i Franzesi tennero Costantinopoli, e Michele Paleologo, che discacciati i Latini, recuperò Costantinopoli.

La notizia di queste Novelle non se non dopo molti secoli pervenne a noi, quando restituite in Francia, ed in Italia le discipline, e l'erudizione, furono dalle tenebre alla luce del Mondo esposte, non da un solo, e tutte insieme, ma poco a poco da più eruditi Scrittori amatori dell'antichità. Non ebbero esse alcuna forza, o autorità in queste nostre Contrade, nè a tempi, ne quali furono pubblicate, per essere quasi tutte locali, e attinenti al governo di Costantinopoli, e dell'altre Città dell'Oriente, nè dapoi che in Italia furono restituiti i libri di Giustiniano; poichè ne' Volumi antichi, i quali tratto tratto cominciarono ad effer ricevuti prima nell'Accademie d'Europa, e poi per la forza della ragione ne' Tribunali, non vi si leggevano. I nostri primi Restauratori non ebbero di quelle alcuna notizia, e dopo molti fecoli furono da alcuni eruditi rinvenute, i quali le tradusfero in latino, e poi proccurarono che s'aggiungessero alle nuove edizioni, che da tempo in tempo occorreva fare de' vulgati Codici. Molte ne fece dare in luce Eimondo Bonafede, moltiffime altre Giovanni Leunclavio, e Carlo Labbeo; e gran parte d'esse possono leggersi così greche, come latine appresso Leunclavio, e nel Corpo di Dionisso Gotofredo, il quale parte per interpretamento d'Errico Agileo, parte di Bonafede, le uni a' fuoi volumi. Per queste cagioni mal farebbe chi di quelle oggi volesse valersi ne Tribunali nostri per le decissoni delle cause, non avendo esse mai acquistato vigor di legge in que-, fte nostre parti; e lo stesso si dice de' Basilici (g). Ben sono degni di lode chi dalle (g) Struy. tenebre cavendole ove giacean sepolte, hannole date fuori alla luce del Mon-bift. Tur. Grac. do, perchè fovente rischiarono quelle già ricevute, e danno maggior lume a ciò 👊 4. 5. 2.

(f) Zonar.

Lll 2

che concerne l'istoria de' tempise de' fatti di quelle Nazioni; e questo sol useedutilità dalle medefime e da' Basilici potra aversi, nè debbon i nostri Giureconsulti da quelli altro promettersi. Così molte Novelle di questi Imperadori abbiamo intorno a costumi, e greche usanze, e per altre consimili cose a' Greca appartenenti, promulgate per alcuni luoghi, e Città di certe, e determinate Provincie, che altrove non ebbero nè vigore, nè autorità alcuna (h).

jac. lib. 6. obferv. cap. 10.

Sopra tutti gli altri Imperadori d'Oriente, non vi fù chi tante Costituzioni promulgasse, e molte cose innovasse, quanto Lione VI. siglinolo di Bafilio. Questi sù un Principe amantissimo delle buone lettere, il quale per lo studio, e somma perizia delle leggi, dell'Istoria, e della Filosofia, acquistosfi ad imitazione d'Antonino, il cognomé di Filosofo. Si contano di questo Imperadore 113. Novelle divolgate intorno l'anno 890, che Agileo trasportà. nella latina favella; ma quasi tutte non ebbero altro uso, nè altra autorità. che ne' Tribunali di Costantinopoli, e moltissime ne' tempi stessi di Lione. andarono in disuso (i). Restano di questo Principe molti monumenti della: fua dottrina, e del fuo amore verso le buone arti, come sono i tanti libri: bis. Jur. Cro, che compose, e che fottratti dall'ingiuria de' tempi, lungo tempo nella Biblioteca Palatina, ed in quella di Costantinopoli si sono serbati. Egli scrisse: molti libri dell' Apparato, e disciplina militare, che meritarono esser trasportati nella lingua latina, ed italiana: un libro della Caccia: vari Oracoli, e Vaticini di Roma, e di Costantinopoli, ed alcune Operette Teologiche, ed Istoriche; ma sopratutto la maggior sua cura, ed applicazione. fù intorno allo studio delle leggi, perche emulo di Giustiniano, ciò che: questi fece a Teodosio il giovane, vo le render a lui per le nuove Compilazioni, e per li suoi Basilici, e Promptuari, che insieme con Basilio suo: padre, per oscurar in tutto la fama di Giustiniano, ridusse in miglior ordine, ed in più nobile forma (k).

(A) V. Artur. lec, cit. num. 3. **4**4.

PAE: 47.

Il primo adunque (per venite alla feconda cagione dello fcadimento de libri di Giustiniano) che vie più interruppe il corso alla legge di Giustiniano per mezzo di nuove Collezioni, fù Bafilio Macedone. Bafilio effendo stato con istranoesempio difortuna nell'anno 866. acclamatoImperadore, sù un Principe d'animo grande, il quale avendo più volte debellati i Saraceni, ristabilì. colla fua prudenza l'Imperio, ch'era stato ruinato da Michele fuo predecesfore; ed avendo affociato all'Imperio Costantino, e nominati Cesari Lione, ed Alessandro suoi figliuoli, diede poi nell'anno 879, il titolo d'Imperadore. a Lione. Ayendosi per le sue magnanime imprese acquistata, gran fama, entrò nel disegno di emulare la gloria di Giustiniano, e per mezzo di nuove. Compilazioni oscurare il suo nome, ed i suoi libri: ordinò per tanto nell'anno 870. (affociando anche a quest'opera Costantino, e Lione suoi figliuoli) che si compilasse un Prontuario, ovvero, come i Greci lo chiamarono Prochyron di leggi, nel quale si restringessero in breve da molti volumi, i fonti (I) Harmen, più principali della legge, onde derivavano i rivoli minori. Secondo. ciò che testifica Armenopolo (I) era ristretto in quaranta titoli, non in sesfanta,

in praface

Enta, come Cujacio scrisse; e fra i Codici manuscritti leggesi ancor oggi nella Biblioteca Vaticana dove dalla Palatina fii trasportato. Corre sotto ilnome, ora di Bafilio, di Lione, e di Costantino, orasotto il nome di Lione, e Costantino solamente, ed ancora sotto il solo nome di Lione, con varie, e diverse prefazioni; onde è molto probabile, che da Lione il Filosofo fosse

quest'opra di Basilio ritrattata 🛫 ed in miglior forma ridotta.

Non foddisfatto Lione d'aver in miglior forma ridotto il Prochiro di fino padre, e d'aver empiuto l'Oriente di tante sue Novelle, diede suori anche gli Epitomi della legge, opera affai elegante, la quale componevafi di pure definizioni, e di regole; ma maggior fii il suo studio, e pensiero nella fabbrica de' Basilici: su questa grand'opra compilata intorno l'anno 886, distinta in fessanta libri, e per maggior comodità divisa in sei volumi. Narra Cedreno essersi cominciato questo lavoro da Basilio, ma il suo compimento lo ricevè da Lione suo figliuolo, il quale per opra di Sabbaticio Protospataro (forse: colui, che come dicemmo, venne in queste nostre parti mandato dall'Imperadore per discacciare i Saraceni) la fece promulgare, come dopo Matteo Blastare, scrisse Antonio Augustino.

Ciò che si fece in questa nuova Compilazione non sù altro, se non che: ferbandofi per lo più l'iftesso ordine delle leggi tenuto da Giustiniano, prendendofi anche la materia da' suoi libri, da' suoi 13. Editti, e dalle Costituzioni Novelle così sua, come de' seguenti Imperadori sino a Bassilio: si rifecò tutto quello, che fù reputato foverchio, e fù tolto quel che per l'uso de' tempi posteriori era andato in desuetudine; ed all'incontro aggiunto ciò che per le nuove Costituzioni de' seguenti Imperadori era stato stabilito: perlaqual opera in fei volumi racchiufa, ed in 60. libri divifa ne furfe un nuovo Corpo di leggi, Basilici detto. che in greca lingua distesero: in maniera, che ciò che Giultiniano di ciascuna materia separatamente aveva trattato in più libri, cioè nelle Istituzioni, nelle Pandette, nel Godice, e ne' libri delle Novelle, fù collocato fotto un medefimo titolo, ferbandofi però quafi l'istesso ordine, che a Triboniano piacque tenere intorno alla disposizione delle materie.

Questi furono i Basilici, e si dissero Priori, perche la facenda non fini qui; poiche Costantino VIII. figliuolo di Lione cognominato Porsirogenito volle pure intorno a questo soggetto impiegar la sua cura, e la sua maggior applicazione: non meno di fuo avo, e di fuo padre fu moffo Coftantino da stimoli di gloria, e col medesimo disegno di abolire affat o la memoria de' libri di Giustiniano (m). Egli nella Giurisprudenza, e nell'Istoria volle di (m) V. Marq. sè dar saggio d'uomo, a cui le lettere erano sommamente a cuore. Ritrattò Presat. ad Just l'opra de' Basilici, l'emendò in molte sue parti, e nell'anno 920. ne sece dar Grac. Rom. alla luce del Mondo un'altra di repetita prelezione più espurgata, e corretta, Struv. hist. é volle essene riputato egli l'Autore, e che de Basilici priori non più se ne cap. 4. 5. 20. avesse conto, ma che nel Foro, e nelle scuole, questi suoi, che perciò si dissero Posteriori, avessero tutto il vigore, ed andassero per le mani de' studio-

LII 3

(n) Struy. loc. cit.

si, e de' Causidici d'Oriente. In effetto questa nuova Compilazione de' Bafilici fù nell'Oriente conosciuta, e rimase per sondamento del Jus Greco inno alia fine dell'Imperio de' Greci (n), e fù riputato Costantino per primo Autore de' medesimi, siccome dopo Luitprando riputollo Erveo. -furono sempre riputati i veri libri de' Basilici, a' quali Pistesso Costantino ha fatto precedere un nuovo Prochyron, ovvero introduzione, la quale oggi giorno fi vede ; e fono quelli, che dopo il corfo di tanti fecoli per l'industria, e diligenza d'alcuni benemeriti della nostra Giurisprudenza, prima da Genziano Erveo, ed ultimamente con maggior accuratezza da Annibale Fabrotto (6) Di que- furono a noi restituiti (n), e sopra i quali gl'Interpreti Greci posero il loro studio in commentargli, ed illustrargli per mezzo delle loro insigni fatiche.

fle edizioni V. Suares Notitia Basili-

Non minor fama acquistossi questo Principe per l'altre famole sue opere, che pur oggi ci restano intorno all'Istoria, avendo fatto raccorre in un Corpo tutti gl'Istorici disponendogli per 53. luoghi comuni, ancorchè l'Istoria di Profirogenito, come fù consueto stile de' Greci, in molte parti fi reputi favolosa, ficcome in più luoghi di questi nostri libri si è potuto vedere.

S'affaticarono intorno a questi Basilici molti Interpreti Greci, in maniera che essi ebberò in Oriente non minor turba di Commentatori Greci, che i libri di Giuftiniano, dapoi che furono risorti in Occidente, ebbero di Commentatori, ed Espositori Latini. Cujacio ne annovera moltissimi, Stefano, Niceo, Taleleo, Ifidoro, Euffazio, Eudoffio, Calociro, Sefto, Callistrato, Lione, Foca, Modestino, Domnino, Gobidas, Cumno, Giovanni, Agioteodoreto, Doxapater, Gregorio, Garidas, Bestes, Basio, e Teofilo: a' quali Freero aggiunge Patzo, Teofilitzen, Fobeno, Teodoro Ermopolita, Demetrio, e Cartofilace. In quali precisi tempi questi fiorissero non può dirsi cosa di certo. Contuttociò se voglia numerarsi Taleleo trai Giureconfulti, che commentarono i Basilici, bisognerà dire, che fosse questi un'altro Taleleo, e non quelli che molto prima siorì a' tempi di Giultiniano, della cui opera, come si è da noi altrove detto, si valse nella fabbrica delle Pandette.

Così ancora un altro Stefano bisogna che fosse questi, e non già quegli, che per comandamento dell'istesso Giustiniano sparse i suoi sudori intorno a' Digesti, i quali anche surono da lui tradotti in greca tavella; nè questi Teodoro, e Isidoro potevan esser quelli, che molto tempo prima furono da Giustiniano impiegati tra que' dicisette, alla fabbrica de. latini Digelti.

Molto meno quel Teofilo, che infieme con Triboniano, e Doroteo oompose l'Istituzioni : e quel Foca , uno che su de' dieci preposti alla fabbrica del latino Codice. Di Callistrato, e Modestino non accade por dubbio, ciascun sapendo, che questi Giureconsulti siorirono molto tempo prima di Giustiniano istesso, non che del Porfirogenito. Perlaqualcosa se non si dirà, che furono più Giureconfulti in diversi tempi co"medesimi nomi s'

possono certamente questi annoverarsi tra gl'Interpreti de' Basilici; ancorchè alcuni di effi fi fossero prima affaticati intorno a' volumi di Giustinia. no trasportandogli nella greca favella, siccome (se dee prestarsi fede a Matteo Blastares rapportato da Antonio Agustino) (o) fece Stefano delle Pandette, (o) August. o pure Taleleo, secondo che credono Suarez (p), e Struvio (q), e siccome prolegom. Taleleo stesso fece del Codice; l'esempio de quali imitarono poi Cirillo ne' (p Suar in Digesti, Teodoro nel Codice, e Teòfilo nelle Istituzioni.

Oltre di questi, ne furono altri d'incerto nome : fuvvi l'Anonimo, Basili- bist. Jur. Grac. co, che Cujacio crede effer l'Interprete del medefimo contesto de' Basilici, cap. 4. S. I. Evantiofanes, cioè il Coacervatore delle leggi fra lor difcordi, ovve o dell'antinomie, che il Vescovo Vasionense crede esser Fozio, il quale nel suo

Nomocanone scrive aver composto un simil libro (r).

Autore di quella diffusa parafrasi, che và sotto nome d'Indice, Cujacio bist. Inc. Siu. crede effer Doroteo; ma Gotofredo stima effer quella opera di diversi, di Basilico, e di Basio, di cui Costantino si valse, ed appò cui non sù riputato meno, che Triboniano appresso Giustiniano, il quale molte cose a

quell'Indice aggiunfe.

Fù per tanto appresso i Greci, non meno di quello, che su dapoi presso a' Latini, lo studio delle leggi de' Romani in Oriente coltivato. Perciò infra. di loro fursero molti a commentarle, e di variamente interpretarle, poco curandosi de' divieti di Giustiniano, che non permise altro, che le versioni in lingua greca, e' paratliti; alcuni vi aggiunsero fcolj, parafrasi, e glose:: attri ancora non s'aftennero di caricarle di pienifilmi Commentari; ma imonumenti diqueste loro opere non han per noi veduta mai la luce del giorno, e la maggior parte delle medesime, o dal tempo sono state a noi involate, o pare oggi fi serbano tra le Biblioteche de' Principi, e d'altri uomini. eruditi. Quelle opere, che divolgate, vanno ora per le mani degli uomini, sono il Nomocanone di Fozio Patriarca di Costantinopoli, il quale quasi inquest'istessi tempi su dato suori alla luce nell'anno 877, e diviso in 14, titoli, a quali Teodoro Balfamone aggiunfe i fuoi scolj.

Evvi PEcloga de Basilici, che Sinopsi ancora da ascuni è chiamata: alcuni presso Cujacio (s) suspicano esserne stato autore Romano il giovane (s) Cujac. figliuolo di Porfirogenito, e nipote di Romano Lecapeno, che imperò 01/6. cap. 10... circa l'anno 962-Fù quest' opera nitrovata da Giovanni Sambuco nel nostro Taranto (t), Città a' tempi di Romano a' Greci sottoposta. In Otranto pa- (t) Artura rimente per la medefima cagione, narra Antonio Galateo (u), che Niceta Duck. lib. 1. Filosofo Otrantino, poi Monaco di S. Basilio, dalla Grecia raccolse molti cap. 3. 2017. Codici, e ne arriccht la Biblioteca di quel Monastero, che posto sotto la cir. 5. 4. Regola di S. Basilio, non molto lontano da Otranto, si rese in queste nostre (n) Galat de-

parti affai chiaro, e cospicuo.

Giovanni Leunclavio fece imprimere questa Ecloga in Basilea Panno 1575. (x) Struy. e tradussela in lingua latina; e Carlo Labbeo v'aggiunse le emendazioni, ed loc. cit. offervazioni (x), Presso a Leunclavio (y) stesso si legge ancora un'altra in June Grae. Sinopsi Reme.

Notit. Bafil.

(r) V Doviat.

Digitized by GOOGLE

Sinopli di Michele Attaliates Proconsole, e Giudice, fatta nel 1070, per o dine di Michele Duca Imperadore, che và attorno fotto il nome di Prammatica. Poco dapoi nell'anno 1071. Michele Pfello illustre per la perizia delle leggi, e della Filosofia compose un'altra Sinopsi in versi politici, che al

medefimo Imperador Michele dedicolla.

Finalmente Costantino Armenopolo Giudice Tessalonicense intorno l'anno 1143, imperando Emanuel Comneno, diede fuori l'Epitome delle leggi civili, che prima in greco si fece stampare in Parigi nell'anno 1540. da Adamo Suallembergo; fù poi tradotto in latino, ed impresso nell'anno 1547. e 1549. da Bernardo Rey, e di nuovo da Giovanni Mercero in Lione nell'anno 1556, serbasi ancora manoscritto nella Bibliotesa Vaticana, e nella Palatina (2).

(z) Strav. loc. At.

Cujacio anche a tutti quelti aggiunse il trattato di Eustazio Antecessore de Temporum intervallis, che tra le sue opere vedesi impresso. Antonio Augustino, Freero, ed altri ci diedero la notizia di confimili altri scritti. (a) V. Struv. di Greci (a); e Leunclavio ci diede molte leggi militari, rustiche, e Nautiche, siccome Carlo Labbeo i Paratirli.

Lac. cit.

Da che si raccoglie, che nell'istesso tempo, che in Italia appò i Latini lo studio delle leggi Romane per le incurfioni de Saraceni, e d'altre Nazioni, e per le discordie de' nostri medesimi Principi era ito in bando: all'incontro i Greci lo coltivarono con fomma diligenza infino agli ultimi tempi , che Costantinopoli passò sotto Nazioni barbare, e che l'Imperio d'Oriente pati l'ultimo eccidio. E se bene le loro fatiche non l'impiegarono sopra i libri di Giustiniano, non è però, che non lo facessero sopra le altre Compilazioni fatte dapoi ad emulazione del medesimo, la cui materia traffero da' libri suoi, ancorchè non poco ne togliessero, e molto più vi aggiungessero.

Per queste cagioni avvenne, che se bene il Ducato Napoletano, e molte altre Città marittime di queste Provincie si mantennero lungamente sotto l'Imperio de' Grecì, contuttociò non fossero stati i libri di Giustiniano ricevuti; e se ne' tempi di Lotario II. Imperadore si trovarono le Pandette in Amalfi, non fù perchè ivi come Città un tempo del Ducato Napoletano, e loggetta agl'Imperadori d'Oriente, fossero state riputate come Corpo delle loro leggi, per le quali gli Amalfitani fi governaffero; ma fi trovarono in quella Città per l'occasione delle spesse navigazioni, che gli Amalstani facevano in Costantinopoli, dapoi che per l'eccellenza dell'arte nautica, e per li continui traffichi fi fecero conoscere per tutto Levante; poichè in altro modo ficcome di loro non vi era rimafo vestigio nell'altre Città di queste Provincie a' Greci foggette, il medefimo farebbe avvenuto in Amalfi; è quel che dice il Summonte, e con maggior affeveranza Francesco de Pietri, che ancora in Napoli furono trovate le Pandette, è una bugia così sfacciata, ch'è gran maraviglia, come si possa trovare in un uomo fronte tanto dura, che senza appoggio d'alcuno Scrittore, che lo dicesse, non abbia un poco di rossore di françamente affermarlo, Solamente per l'Epistole di Ivone Carnotense, 🛎 dal

dal Decreto di Graziano poffiamo dire, che in Francia nel decimo, ed undecimo fecolo, fe ne vedesse andar attorno qualche altro esemplare, allegando fovente Ivone nelle fue Epistole (b), e Graziano nel fuo Decreto i Digesti (b) Ivo Epis. non meno, che le Instituzioni, le Novelle, ed il Codice (c). In queste nostre 46. 69. 79. Provincie, che ora compongono il Regno, prima del loro rinvenimento in (6) V Pan-Amalfi, furono a questi tempi ignoti; e presso a' nostri Principi Longobardi cirol. 116. 3. le leggi loro erano le dominanti, nè delle Romane s'ebbe altro riscontro, se sap. 2. Struv. non quanto per tradizione era rimaso tra i Provinciali, e quanto dal Codice sap. 7. \$.17. di Teodofio emendato per Carlo M. potevano raccorre.

Egli è però verifimile, che più tosto nell'ultima Calabria s'avesse qualch'uso de' Basilici, e dell'opere di que' Greci Giureconsulti poc'anzi annoverati; già che in Taranto Giovanni Sambuco ritrovò l'Ecloga de' Basilici, ed il Galateo n'accerta, che in Otranto nel Monastero de' Monaci di S. Basilio molti libri Greci furono, anche dopo espugnata Costantinopoli, trovati, e trasportati dapoi in Roma nella Biblioteca Vaticana; ond'è da credere che in Napoli, e nell'altre Città a' Greci fottoposte, avessero tenuta più forza le Novelle Costituzioni promulgate dopo Giustiniano dagli ultiini Imperadori d'Oriente, e queste loro ultime Compilazioni, onde formossi il jus Greco, che i libri di Giustiniano; e che forse le Consucudini Napoletane da queste ultime leggi de Greci, non già dall'antiche (come fuspicò il Summonte) traesfero la loro origine, ficcome quando ci tornerà occasione di favellare della Compilazione delle medefime noteremo.

Ciò si dice in riguardo della condizione di questi tempi, ne' quali i Greci aveano racquistata maggior forza in queste Provincie; poichè effendosi dapoi indebolite presso di noi le loro forze, e particolarmente nel Ducato Napoletano, ov'eravi rimafa solamente un' ombra dell'autorità degl'Imperadori d'Oriente, offervandofi che i Duchi con pur troppo independente arbitrio governavano questo Ducato; e molto poi quando i Normanni vi comparvero, da' quali furono finalmente i Greci discacciati; allora non si tenne più conto di costoro, e molto meno delle loro leggi; ed i Napoletani pur troppo a' Longobardi vicini, s'adattarono alle loro leggi, ed alle antiche Romane, non già alle Greche, siccome secero tutte l'altre Provincie, ond'ora fi compone il Regno; poichè essendo stati i Greci discacciati da Normanni, e ritenendo questi le leggi Longobarde, vollero che in tutti i luoghi si osfervaffero non meno le Ramane, che le Longobarde, dando a queste maggior autorità, e vigore. Anzi si vide, che prima della venuta de' Normanni, nella pace fatta nell'anno 911. tra Gregorio Duca di Napoli con Atenulfo Principe di Benevento, rinovata dapoi nell'anno 933. dal Duca Giovanni (d) L'istrofuo nipote con Landulfo I. fu infra l'altre cose accordato, che nelle mento di cause, o discordie, che potessero mai sorgere tra' Longobardi, e' Napoletani, questa pace ' si giudicasse absque omni dilatione secundum legem Romanorum, aut Longo- so Camil. bardorum, absque malitiosa occasione (d). Siccome pratticavasi nell'altre Pro- Pell. bis. vincie, e Città del Regno, nelle quali non meno le Romane, che le Lon-Princ. Long. gobarde Pag.323. Tom. I. Mmm

458

(a) Oftion. 2. CAP. 35.

gobarde erano da' Provinciali nelle loro contele offervate , leggendofi preffo Lione Ostiense (e), ch'essendo intorno Panno 1017, inforta lite avanti il in Chron. lib. Principe di Capua tra'l Monastero di M. Casino co' Duchi di Gaeta, e Conti di Trajetto, intorno al dominio di alcune terre, e di alcune felve ne' confini d'Aquino: fu da' Giudici, che intervennero nella cognizione di tal causa giudicato a favore di M. Cafino tam ex Romanis legibus, quam ex Longobardis. E da due libelli, ovvero notizie di due fentenze profferite a' tempi de' Normanni, il primo dell'anno 1149. fotto il Rè Roggiero, ed il fecondo dell'anno 1171, fotto il Rè Guglielmo, i quali pure dobbiamo alla diligenza di (f) Pellegr. Camillo Pellegrino (f), si vede, che la legge Longobarda era da tutti abbracciata, e fecondo quella fi giudicavano le caufe, dandofi l'ultimo luogo 351. 6 356. alla Romana; ciocchè dapoi anche sotto Principi d'altre Nazioni, che ressero questo Regno, su per lungo tempo offervato, come nel corso di quest'litoria negli opportuni luoghi anderemo notando.

bift. Princ. Long. pag.

#### C A P. III.

Il Regno d'Italia da' Franzesi passa negl' Italiani: maggiori rivoluzioni per ciò accadute in queste nostre Provincie; e rialzamento del Ducato d'Amalfi.

Orto Carlo il Groffo fenza lasciar di se prole maschile, risoluti i Prin-M cipi Italiani di non far uscire dalle lor mani il Regno d'Italia, ed il titolo d'Imperadore, posero ogni lor cura di farlo cadere nelle loro persone: Iopra gli altri Berengario Duca del Friuli, e Guido Duca di Spoleto, ambedue di forze uguali, ed ajutati da numerofi partiti aspirarono al Regno: non potè tentarlo il nostro Principa di Benevento, siccome in altri tempi assai meglio di loro avrebbe potuto escguirlo, essendosi veduto in quanta declinazione fosse il suo Principato, che diviso in tante parti, avea patito tante calamità, e discordini. Berengario adunque, e Guido, affinchè tra di loro non nalcesse disordine, e l'uno non impedisse l'altro ne loro disegni, si proposezo due differenti imprese: Berengario d'invadere l'Italia, e Guido la Francia. Adunque morto Carlo, Berengario ajutato da' fuoi tosto senz'alcun contrasto occupò il Regno d'Italia; ma non così felicemente potè riuscire a Guido occupare il Regno di Francia, poichè i Franzesi sustituiron tosto Eudone Conte di Parigi Tutore di Carlo il Semplice, che poi fu Kè di quel Reame; onde Guido vedendosi escluso, tornatosene in Spoleto cominciò a pensare come potesse scacciarne Berengario, il quale già pacificamente entrato in Pavia s'avea fatto, fecondo il costume, incoronare da Anselmo Vescovo di Milano, avendo in quella Città collocata la fira fede Regia, fiecome i fuoi predecessori avevan fatto. Guido intanto, avendosi proccurato il savore del Pontefice, e de'Romani, accresciuto anche di numeroso partito, si fece da'

finoi contro Berengario falutar Rè d'Italia. Così con pessimo, e pernizioso esempio si vide l'Italia divisa in due partiti, ed i Popoli divisi in contrarie fazioni due Rè riconobbero. Ancorchè la causa di Berengario sosse più giusta, nulladimeno il partito di Guido per lo favore del Pontesice, e de' Romani s'accrebbe assai, onde posto in piedi una potente armata, uscito da Spoleto su tutto inteso a scacciar il nemico di sede. Fù guerreggiato per ambedue se rocemente, e dopo i successi di dubbia guerra, sù finalmente Berengario rotto, e costretto a sgombrar dal Regno. Guido entrato in Pavia, nell'anno 890. con molta facilità s'insignorì di tutta la Lombardia, ed essendo stato acclamato da tutta Italia, sù portato nel seguente anno 891. anche alla sede Imperiale; poichè venuto in Roma su da Stefano R. P. incoronato Imperadore, ed Augusto proclamato. Così dopo tanti ravvolgimenti si vide l'Imperio nelle mani degl'Italiani; e Guido riconoscente di cesì segnalati servigi, narrasi, che avesse confernato al Pontesice tutte le donazioni, ed privilegi, che Pipino, Carlo M. e Lodovico Pio aveano conceduto alla Chiesa Romana.

Fù allora, che torneto in Pavia, secondo il costume degli altri Rè d'Italia, avendo convocato gli Ordini Ecclesiastico, e de' Nobili, molti privilegi alle Chiese, e Città concedette; e per istabilire in più persetta forma lo stato del suo Regno d'Italia, molte leggi in Pavia in questo anno 891. nel mese di Maggio promulgò. Di Guido Imperadore ci restano ancora oggi nel volume delle leggi Longobarde altre sue leggi, che i Compilatori delle medesime vollero anche in quel volume unire, siccome quelle che surono da lui stabilite come Rè d'Italia, le quali ebbero nella medesima tutta la lor forza, e tutto il lor vigore; una se ne legge nel libro primo sotto il titolo De Comitiis; un' altra nel medesimo libro nel titolo De Invasionibus; l'altra nel libro secondo nel decimo titolo; un'altra nel medesimo libro sotto il titolo De Successionibus; e due altre nel libro terzo sotto'l duodecimo, e terzodecimo titolo.

Per la morte accaduta in quest'istesso anno 891. di Stesano V. R. P. s'accrebbero in Italia, e Roma maggiori sconvolgimenti, perchè eletto in suo luogo Sergio: altri del particontrario elessero Formoso; e siccome Guido favorira il partito di Sergio, così all'incontro Berengario s'era dichiarato per Formoso. Era Berengario ricorso agli ajuti di Arnolso Rè di Germania, sigliuol naturale di Carlomanno, dichiarato parimente per lo Papa Formoso, perchè unite le sue sorze alle proprie gli ricuperasse il Regno; e questo Principe che aspirava all'Imperio d'Occidente, ricevè l'occasione con piacere, e mandò in Italia Zuendebaldo suo sigliuolo con potente armata; ma niente poterono questi ssorzi contro Guido, perchè dopo vari incontri, rimaso sempre perditore, bisognò che alla persine Zuendebaldo, abbandonando l'impresa, in Germania facesse ritorno, e Guido per questa vittoria tutto altiero associò seco all'Imperio Lamberto suo sigliuolo.

Ma non potè molto Guido godersi di tanta fortuna, perche Berengario citornato di nuovo in Vormazia, ove Arnolso aveva fatto convocar una Die-

Mmm

Digitized by Google

ta,

ta, tanto seppe adoperarsi, che dispose questo Principe a calar egli in persona in Italia per discacciar Guido, e riporre lui nel Regno d'Italia; siccome per questa volta gli riuscì, perchè preso Bergamo, e dandosi dapoi a lui senza molto contrasto i Milanesi, que' di Pavia, e di Piacenza, e mandato Ottone in Milano, avo che si del Grand'Ottone, di cui sovente ci accaderà sar memoria, restituì Berengario nel Regno, e Guido col suo signiuolo suggendo verso Spoleto, surono dalle vincitrici sue armi insegniti. E morto poco dapoi Guido nell'anno 894, per un repentino vomito di sangue, potè Berengario assodarsi meglio nella sua sede; laonde sermatosi in Pavia, a ristabilir il suo Regno era tutto rivolto.

Ma per la morte di Guido, non per questo cessarono le contese in Italia, imperocchè quelli del suo partito perseverando ostinatamente nell'impegno, si strinsero con più sorti legami con Lamberto suo sigliuolo, che in Spoleto erasi ritirato, ed essertogli il loro ajuto, contra Berengario lo sollecitarono.

Nè rinscirono vitti i loro sforzi, perche Berengario abbandonato da' suoi, e premuto da Lamberto, fu costretto lasciar Pavia, la quale tosto su occupata da Lamberto, ove con gran giubilo de'fuoi fu Rè acclamato. Ma discacciato Berengario, ebbe costui nuovo ricorso ad Arnolfo, al quale anche era ricorso il Papa Formoso; e stimolato Arnolfo da questi due, sù alla perfine risoluto di calar egli di nuovo in Italia, ove giunto, prende Roma, ne discaccia Sergio, e tutti i Sergiani, e dal Papa Formoso si fece nell'anno 896. coronare Imperadore, ricevendo dal P. R. il giuramento di fedeltà. Fù questi il primo Tedesco, che si vide Imperador d'Occidente, dopo i Francesi, e gl'Italiani; e si videro in breve tempo in Italia trè Imperadori, Guido, Arnolso, e Lamberto, poiche Berengario fin ora fu folo Rè d'Italia. Arnolfo perfeguitò dapoi Lamberto, ma dopo varie vicende, morto il Papa Formoso, e declinando il suo partito, ed all'incontro innalzandosi la fazion contraria, essendo stato eletto Stefano VI. questi sterminò il partito del Papa Formoso, ed anmullando tutti gli atti fatti da lui, lo condannò come Sinoniaco, e fù da' Sergiani il fuo cadavere buttato nel Tevere. Dichiarò nulla l'elezione d'Arnolfo in Imperadore, ed all'incontro unse peradore Lamberto; ma essendo poi divenuto debile il fuo partito, fii Stefano da' Romani posto in prigio-. ne, dove fu strozzato se'l fine dell'anno 900, ed eletto in suo luggo Romano. Coltui rovesciò quanto avea fatto il suo predecessore, sece condennare, e dichiarar nullo tutto ciò, che contro Formoso erasi fatto; ed avendo tenuto. quella Sede pochi mesi, succedutogli *Teodoro*, questi seguitando l'istessa carriera di Romano, restituì tutti coloro, che Stefano avea discacciati. Non tù mai veduta Roma in tanta confusione, e sconvolgimento, che in questi tempi, veramento deplorabili. Nè la Chiefa Komana fi vide in iflato cotanto compassionevole, quanto ora, dove i Papi secondo i partiti si eleggevano. e tutti gl'Istorici convengono, ch'ella era in un'orribile disordine, e l'istesso Cardinal Baronio dice, chiera caduta fotto il dominio di due femmine diffolute, che mettevano sulla Sede di S. Pietro i loro Drudi, indegni di portare

portare il nome di Pontefici Romani, e che perciò la Chiefa stette per molti anni senza Capo visibile, ma che da Cristo Signor Nostro, che non l'abban-

donerà mai, era come suo Capo spirituale conservata.

Non minori furono le revoluzioni, e' disordini tra' Principi del secolo. Réso grave l'Imperio di Lamberto agl'Italiani, ritornossi di bel nuovo alle sedizioni: su ucciso Lamberto, e rialzato Berengario, il quale tosto occupò il Regno. Ciascuno avrebbe creduto, che almeno ora que' del partito di Lamberto avesser dovuto por sine alle fazioni, ed unirsi con Berengario; ma il successo si vide contrario ad ogni espettazione; poichè acciocchè non mancasse Poppositore, posero in pretensione Lodovico, che regnava alsora in Provenza, nipote dell'Imperador Lodovico II. invitandolo, che venisse in Italia, promettendogli, che se ne discacciava Berengario l'avrebbero proclamato Rè. Tosto calò Lodovico in Italia, discacciò Berengario, il quale in Baviera ricovrossi, ed essendo stato incoronato Rè d'Italia dall'Arcivescovo di Milano, su anche dapoi acclamato Imperadore, e ricevuto con grand'apparecchio da Adelberto Marchese di Toscana.

Intanto Berengario mossosi da Baviera con potenti forze, tornò in Italia, pugnò contro Lodovico, lo impriggionò, e donandogli la vita, gli fece cavar gli occhi. Così rimale solo egli a regnare in Italia: e dapoi da Giovanni X.R. P. fu coronato Imperadore nell'anno 915. Non si fermò quì l'inconstanza degli Italiani: annojati già della dominazione di Berengario, chiamarono Rodolfo Rè della Borgogna, e Rè d'Italia contro Berengario lo acclamarono; onde infra questi due Principi s'accese aspra, e crudel guerra; ed in fine Berengario fù dalle genti di Rodolfo uccifo in Verona. Ma Rodolfo potè poco godersi il Regno, perchè secondo i disordini portavano, e le intestine sazioni, gl'Italiani per dargli Oppositore, chiamarono in Italia un'altro Principe: fù questi Ugone Conte di Provenza nipote di Lotario Rè della Lotaringia. Venuto in Italia, avendo fugato Rodolfo, tosto sù incoronato Rè da Lamberto Arcivescovo di Milano nell'anno 926, riordina il Regno, e perchè potesse più lungamente durarvi, sbigottito dagli esempi de' suoi predecessori, s'unisce con stretta amicizia con Errico Rè di Germania, e con Romano Imperadore d'Oriente. Affociò dapoi al Regno Lotario fuo figliuolo, affinchè vivendo egli potesse stabilirlo in Italia; ma tutti questi ssorzi furono vani: fù richiamato di nuovo Rodolfo, ma questi per non esporsi a nuove vicende non volle venire. Nè perciò mancò a chì fi ricorresse: fù elevato a queste speranze Berengario II. nato d'una figliuola di Berengario I. il quale acclamato dagl'Italiani, fu Rè contro Ugone proclamato, contro al quale aveano conceputo odio implacabile. Lotario suo figliuoto deplorando l'infortunio di suo padre mosse finalmente i Milanesi a dover almeno accettar lui per Soyrano; onderegnò per breviffimo tempo egli folo; ma morto indi a poco nell'anno 949. f i Berengario con Adelberto suo figliuolo Rè d'Italia incoronato. Nè quì sarebbero finiti i travagli della mifera, ed afflitta Italia, fe per ultimo gli Italiani spinti dalla tirannia di Berengario, e da miglior consiglio avvertiti, Mmm 3

non fossero ricorsi, guidando ogni cosa il Papa, ad un Principe potente, e glorioso, che scacciati questi più tosto Tiranni, c.e Rè, dasse tregua a tanti mali: questi su il Grande Ottone Rè di Germania, i cui fatti gloriofi daranno occasione di spesso ricordarlo nel seguente libro di quest'isto-

Ecco in che lagrimevele stato giacque l'Italia per più di sessanta anni. da che mancato l'Imperio nella stirpe maschile di Carlo M. da' Franzesi sti trasportato negl'Italiani: i quali nell'istesso tempo, che abborrivano la dominazione degli Stranieri, non sapevano però essi meglio governarsi. Nè vi era chi potesse darvi qualche ristoro, se dagl'Italiani non si fosse trasportata negli Alemanni in persona del grand'Ottone.

### Stato di queste nostre Provincie; e rialzamento d'Amalfi.

Ntanto i nostri Principi Longobardi, ed i Greci che avevano in mano il governo di queste nostre Provincia governo di queste nostre Provincie, vedendo tutto andar in ruina; nè esservi chi potesse porre freno a' loro ambiziosi pensieri, non mancarono l'uno intraprender sopra l'altro. Il nome d'Imperadore d'Occidente, o di Rè. d'Italia era per effi poco men ch'estinto, nè nulla di lor prendevan cura. o ricevevan timore; quindi il potere degl'Imperadori d'Oriente, cessando quello degl'Imperadori d'Occidente, cominciò in quelle ad acquistar più accrescimento, e le forze de' Greci a farsi più considerabili; quindi nacque, che i Greci avendo racquistata buona parte della Puglia, e della Calabria, essendosi pure resi padroni di Benevento, tentassero anche di sorprender Salerno: quindi tutto il prelidio per opporsi a' Saraceni, siccome prima lo riponevano in quelli d'Occidente, era riposto negl'Imperadori d'Oriente; e che i Principi stessi Longobardi si proccuravan il lor favore, e spesso gli richiedevano dell'onore del Patriziato, dignità in que' tempi maggiore che potesse mai darsi da' Greci: quindi, come s'è detto, Guaimaro Principe di Salerno per meglio afficurar i fuoi Stati, fi fece dagl'Imperadori Lione, ed Aleffandro confermare il Principato in quella guisa, che a Siconolfo per la divifione fatta con Radalchifio era stato aggiudicato.

Lo Stato delle nostre Provincie nel declinar del nono secolo era tale : il Principato di Benevento pur troppo ristretto, ed impicciolito per li Principati di Salerno, e di Capua, era in mano de' Greci, e governato da Giorgio Patrizio mandato dagl'Imperadori d'Oriente, i quali ora folevano mandare in Benevento gli Ufficiali a reggerlo. Ma i Greci per la loro alterigia, e fasto, malmenando i Beneventani ridusfero costoro a risolversi di scuotere il

giogo, ed a discacciargli da quella Città.

Il Principato di Salerno era governato da Guaimaro, del qual'era flato afficurato dagl'Imperadori Lione, ed Alessandro figlinoli di Basilio. Capua ubbidiva ad Arenulfo, il quale avendone scacciato Landulfo, e Landone fuoi fratelli £fe ne fece Conte. Abbracciava il Contado di Capua in quelti tempi (secondo che l'Ignoto Monaco Cassinense (a), ed Erchemperto (a) Ignot. n'accertano) tutto ciò che da Calerta, e Suessila in lungo si distende insino Pellegranm. ad Aquino, e s'estese alle volte sino a Sora; la sua larghezza era da Cajaz- 23. 67. 26. za intino a' lidi del Mar Tirreno, di quà, e di là delle bocche di Linterno, Vulturno, e. Liri (b).

Buona parte della Puglia, e di Calabria era paffata fotto la domina-legr. Chron. zione de' Greci: alle cui Città mandavansi i Patrizj, ovvero i Straticò per pag. 142. governarle. Gaeta col suo picciol Ducato a' Greci parimente s'apparteneva, i quali vi destinavano un Duca per reggerlo : lo reste nel 812. il Duca Gregorio, ed in questi tempi n'era Duca Docibile. Napoli col suo Ducato era con independente arbitrio governato da Attanasio, che n'era insieme Duca, e Vescovo; ma i confini di questo Ducato si videro a questi tempi molto ri-Itretti, per esfersi Amalsi staccata da quello, governandosi da un Duca a par-

te, che riconosceva l'Imperadore Greco per suo Sou ano.

Amalfi, di cui alcuni non portano più antica origine, fe non che fosse edificata intorno l'anno 600, prima era governata da' Prefetti annalì: poi ebbe i fuoi Duchi perpetui non altramente che Napoli; e divisa dal Ducato Napoletano cominciò pian piano a stendere i suoi confini, ed a governarsi lotto un Duca in forma di Repubblica. Stese i suoi limiti da Oriente sino a vico vecchio; da Occidente vicino al Promontorio di Minerva, e da queito lato s'aggiunfero dapoi l'Ifola di Capri, e le due altre de Galli. Lodovico Imperadore prendendo la protezione degli Amalitani contro i Napoletani, di che, come si disse, se n'offese Basilio, assegnò stabilmente ad Amalfi queste Isole; quindi leggiamo, che Lodovico mandasse gli Amalfitani a liberar Attavasio Vescovo, ch'era stato fatto prigione da Sergio Duca di Napoli; e perquesta ragione, anche perciò che riguarda la politia Ecclelialtica, l'Arcivescovo d'Amalsi, non già quello di Napoli, ebbe per suffraganeo il Vescovo di Capri. Verso Settentrione abbracciava questo Ducato la Littà di Lettere, detta anticamente il Castello di Stabia, con Gravanio Pi-110, detto ora Gragnano, Pimontio, ed il Casale de' Franchi; e da mezzo- (a) Frece. giorno Amalfi stessa, Scala, Ravello, Minori, e Majuri, Atrani, Tramon- de Subfend. ti, Agerula, Citara, Prajano, e Pofitano.

In decorso di tempo questo Ducato estolse tanto il suo capo, che resissi Rhodia mariper la navigazione gli Amalfitani celebri per tutto Oriente, crebbero di for- time decerze,e di grandi richezze : molte guerre perciò mossero , e sostennero : s'asfuncero il potere di stabilir leggi, che riguardavano i traffichi, e'l commer- Amalphicacio del Mare: onde presso di, noi ebbero quel medesimo vigore, e sorza, che omnes contropresso i Romani la legge Rodia; e Marino Freccia (e) ci rende testimonian- vessa, emues za, che tutte le controversie di navigazioni, editraffichi maritimi dalle leggi lius, acommia Amalfitane erano decife. Ed a chi è ignoto la maravigliofa invenzione del-maris discrila bufibla deventi a Flavio Gifia nato in Politano picciol Castello di questo Dun ac fanctione, caro? S'appropriarono: ancora la regalia di coniar monete, le quali prefio esque ad hac tutte le Nazioni d'Oriente si spendevano ; onde renderonsi tanto celebri i tempora sini.

(b) V. Pel-

Regno mon lege

tarini Amalfitani, de' quali faffi ancora memoria nelle nostre Consuetudini. ed in molte antiche carte. Dal Corpo loro eleggevano i Duchi, ancorchè dagl'Imperadori d'Oriente eran dapoi confermati, e fatti Patrizj. Affai più celebri, e rinomati si renderono a' tempi de' Normanni, come nel corso di quest'Istoria si vedrà; e si goderono di questa libertà, insino che da Roberto Guiscardo intorno all'anno 1075. debellato Salemo, non fosse stato questo Ducato al suo Imperio aggiunto; ancorchè ritenessero ancora per molto tempo in appresso alcuni vettigi di questa cadente libertà.

Ecco fra quanti Principati, e Governi era in questi tempi diviso ciò che ora è un foi Regno. Scorrendo poi da per tutto i Saraceni, che miseramente in ogni parte portavano defolazioni, e ruine, non fù meraviglia, fe col correr degli anni finalmente cedessero ad una potenza maggiore, per la quale debellati i Greci, i Saraceni, ed i Longobardi, si sottoponessero a' forti, e

valorofi Normanni.

### C A P. IV.

Del Principato di Benevento ritolto d' Greci; e come a quello si riunt il Contado di Capua.

nu. 6. apud Pellegr.

Beneventani, come si è detto, mai sofferendo l'aspro, e duro governo, L che d'essi faceva Giorgio Patrizio, si risolsero sottrarsi dal giogo de' (a) Anon. Greci (a): essi ch'erano avezzi a dominare, fremevano ora vedendosi in ser-Sa er part. 4. vittì: scriffero perciò a Guaimaro Principe di Salerno che s'aveva sposata Jota forella di Guido III. Duca di Spoleto, che sollecitasse suo cognato a venire in Benevento con potenti forze, perch'essi si sarebbero dati a lui. Non su questo Guido quegli, ch'aspirò all'Imperio, e che lungamente contese con Berengario, come altri si diedero a credere: su questi figliuolo di Guido IL Duca di Spoleto, del quale fassi menzione in Erchemperto (b); poichè (b) Erchemp. ficcome si è narrato, Guido Imperadore per un repentino vomito di sangue spirò l'anima nell'anno 894. E Giorgio sù scacciato da Benevento da quest' altro Guido nell'anno 896. Tosto dunque venne Guido in Salerno accompagnato da valorosi soldati, sotto il pretesto di riveder sua sorella, e poi sotto Benevento portatofi con fufficienti forze: i Beneventani, che non ne volevano altro che questo, si diedero a lui, scacciandone Giorgio, al quale per cinquemila ducati donarono la vita: così i Greci perderono Benevento. dopo cinque anni che lo prefero.

Tenne Guido il Principato di Benevento meno di due anni, poichè avendo fatto ritorno in Spoleto, e distratto in altre imprese, deliberò cederlo a Guaimaro suo cognato: Guaimaro tentò d'occuparlo; ma non volendo i Beneventani per li fuoi crudeli, e peffimi andamenti, ammetterlo, ne

Digitized by Google

avvi-

avvisarono Adelserio Castaldo d'Avellino, affinchè in istrada gli tendesse aguato, e frastornasse i suoi disegni: Adelferio lo sorprese di notte tempo, e cavatigli gli occhi, lo costrinse nell'anno 898. a ritirarsi in Salerno (c). I (c) Anon-Beneventani ciò intelo, si risolsero restinaire nel Principato Radelchi dal Saler. quale gli anni a dietro l'aveano discacciato. Così dopo dodici anni fù Ra-na. 6. delchi rintegrato in Benevento l'anno 898.

Ma perchè non era niente istrutto dell'arte del regnare, per la sua semplicità, e dappocaggine, tornò, come altre volte, a perdere il Principato; poichè datosi in braccio di Virialdo uomo crudele, e che pessimamente trattava i Beneventani, tosto di nuovo ne su scacciato. Egli stimolato da Virialdo diede l'esilio a molti nobili Beneventani, i quali ricovratisi in Capua, ed ivi trattati splendidamente dal Conte Atenulfo, seppe tanto questo accorto Principe rendersegli benevoli, che questi cominciarono a pensare come potessero scacciare da Benevento Radelchi, ed innalzare a quel soglio Atenulfo; e se bene tra i conviti, e tra i giuochi più volte i Beneventani gli avessero insimuato questo lor pensiero; Atenusto singendo ch'essi lo dicessero per burla, penetrando però a dentro la lor voglia, occultamente cominciò an-

ch'egli a pensar i modi da poterne venire a capo.

Affinche da quest'impresa non fosse distolto da Guaimaro Principe di Salerno, pensò unirsi con costui in istretto parentado, e per una ambasciata molto umile, ed affettuofa con preghiere, e scongiuri chiesegli per Landulfo suo figliuolo, la figliuola del Principe Guaimaro seniore, protestando di voler effergli foggetto, ficcome furono i fuoi predeceffori a' Principi di Salerno (d), ma erano ributtate tutte queste preghiere per istigazione di Lan- (d) Anon. dulfo, e Pandone, che sciacciati da Capua da Atenulfo loro fratello in Sa-Saler. paris. lerno eranfi ricoverati: questi si opponevano milantando fra breve volerlo difacciare dalla Sede, ch'ad effi aveva ufurpato, e perciò non fi doveffe con lui aver pace. S'univa ancora a costoro Jota moglie del Principe Guaimaro feniore, la quale sdegnando di dare sua figliuola a Landulfo soleva dire, ch'ella nata di regal stirpe (poichè era figliuola di Guido II. Duca di Spoleti) non poteva in conto alcuno imparentarfi con un suo suddito: diceva ella così, perchè i Gonti di Capua prima erano soggetti a' Principi di Salerno, poichè nella divisione che si fece di questi due Principati, Capua andò compresa con quel di Salerno, e non di Benevento.

Vedutofi perciò Atenulfo così delufo, ruppe ogni indugio, e non riuicitogli questo suo disegno, tentò unirsi con Attanasio Vescovo insieme, e Duca di Napoli. Avea questo Duca una sua figliuola Gemma nomata: la chiese per Landulfo suo figlinolo, al che Attanasio tosto acconsentì, e per mezzo di questo legame si strinsero fra loro in una ben terma, e itabil

pace (e).

Intanto crescevano i disordini in Benevento, e molti cittadini ancorchè num, s. non scacciati, volontariamente la propria lor patria, fuggendo, lasciarono, ed in Capua ricovraronsi, onde multiplicati i Beneventani in Capua Tom. L.

cominciarono co' loro parenti ivi rimali a maneggiar la congiura; ed avendo comunicato il tutto con Atenulfo, armati effi con pochi altri Capuani, che Atenulfo volle condur seco, celatamente si portarono in Benevento, ove coll'intelligenza di color di dentro, entrati di notte nella Città la forpresero, e cinto il Palagio, ove era Radelchi, lo fecero immantenente prigione, ed intanto tutti i malcontenti, e gli efiliati fcorrendo per la Città, unitifi in un tratto così i Nobili, come il Popolo, tutti unitamente falutarono Atenulfo lore Principe. Atenulfo vedutofi con tanta conformità di voleri innalzato a grado sì eccelfo, non mancò dal fuo canto portarfi con tutti con eftrema mansuetudine, ed umiltà, prosondendo molti doni, perchè maggiormente stringesse a hi gli animi de Beneventani: così Atenulso da Castaldo ch'era, dopo aver tredici anni come Conte governata Capua, fu in quest'anno 900. fatto Principe di Benevento, unendosi con ciò nella sua persona il Contado di Capua al Principato di Benevento, e di due fattofi uno Stato in una medefima persona; con indignazione d'alcuni del partito di Radelchi, che mal sofferivano esser dominati da uno straniero; com'essi chiamavano Atenulfo, per non effere discendente, nè della stirpe degli antichi Duchi, e Principi di Benevento.

Non divise Atenulfo questi Stati, ma si ritenne la Ressa politia, nè da quì cominciarono i Principi di Capua, come alcuni credettero, o che perciò il Contado di Capua paffaffe in Principato; poichè Atenulfo, siccome i suoi figliuoli, furon Principi chiamati, perchè tennero il Principato di Benevento; e se alle volte in alcuni monumenti de'le nostre antichità son detti Principi Capuani, fù perchè così Atenulfo, come i suoi figliuoli Landulfo, ed Atenulfo, che gli fuccederono, non lasciarono di tenere la lor Sede in Capua, dove continuarono la loro refidenza; per questo si fece, che tratto tratto fecondo Pufo del volgo fi cominciaffero a chiamar Principi Capuani, perchè dimoravano in Capua, ma non già perchè Atenulfo avesse iltimito di Capua un nuovo Principato separato da quello di Benevento, siccome si vede chiaro da! Concordato fatto tra Gregorio Duca di Napoli, e Landulfo, ed Atenulfo Principi, rinovato dopo nel 933. da Giovanni nipote di Gregorio, che al zio succedette, ove tra le altre cose si legge: In toto Principatu vestro Beneventano cum omnibus suis pertinentiis: nec in toto Comitatu Capuano: nec in Teano cum pertinentiis suis; ciò che ben pruova Camillo Pellegrino sopra l'Anonimo Salernitano.

Atenulfo per istabilir con maggior sermezza il Principato nella sua maschile descendenza, associò tosto a quello nell'anno 901. Landulso suo sigliuolo, il quale da quest'anno insieme col padre lo governò; e dopo esser dimorato per qualche tempo in Benevento, sec ritorno a Capua ove volle continuar la sua residenza, lasciando il governo di quella Città a. Pietro Vescovo della medesima, del quale però non potè molto lodarsi, perchè scovrì che costui per macchinazione d'alcuni Beneventani tentava con orribile insedeltà, tendersi di quella Signore (s): onde immantenente Atenulso

Saler. par. S.

Digitized by Google

Titor-

ritornato in Benevento, imprigiono i rebelli, e ne discacció tosto il Vescovo, il quale pien di vergogna si ricovrò a Salerno sotto la protezione del Principe Guaimaro, che per far dispetto ad Atenulso suo inimico l'accolse, e lo provide di ciò che gli era necessario. Per questa cagione la Città di Benevento cominciò pian piano a scadere dal suo splendore; perchè la Sede de' -fuoi Principi trasferità in Capua, fecegli molto perdere della fua maestà, e che poi devastata da' Saraceni perdesse ogni pregio ed eminenza; ed all' incontro avvenne, che Capua cominciasse a risorgere, e si rendesse più **fublime.** 

In questi medesimi tempi ancora accaddero in Salerno disordini grandiffimi; poiche i Salernitani mal sofferendo l'aspro, e crudel governo che (g) Loges Bad'essi faceva Guaimaro dapoi che da Adelserio Castaldo d'Avellino gli furon joario-um T's. cavati gli occhi, tumultuarono apertamente, e ricorfi tutti a Guaimaro fuo !!! "" invafigliuolo, strepitando ch'essi non potevan più fossirire la crudeltà del suo padre suo Regno ab cieco, volevano lui per loro Signore, e così detto, lo prefero, e portatolo filio fuo dejici dentro la Chiefa del B. Maffimo, proclamarono Guaimaro per loro Principe (g), sed Ducem vicosì avendo nell'anno 901. deposto il padre crudele lungamente sotto il pla- zioni animi , cido governo di ino figliuolo viffero tutto giolivi, e festanti; onde è che confianzem, atnelle Cronache de' Frincipe di Salerno, il primo Guaimaro vien chiamato ma- que non cacumo læ memoriæ, ed il fecondo fuo figliuolo bonæ memoriæ, non altrimente che vel non farpresso i Normanni su detto Guglielmo il malo, e Guglielmo il buono.

dum , veta-

## Nuove scorrerie de' Saraceni, e ricorsi per ciò fatti agl'Imperadori d'Oriente.

Ntanto i Saraceni , che nel Garigliano s'erano ben fortificati,e che fcorren-👤 do da pertutto infestavano il Principato di Benevento, ed il Contado di Capua, nonpotevano da forze minori, o uguali effere impediti. Tentò una volta Atenulfo, unitofi con Gregorio Duca di Napoli, che ad Attanafio era fucceduto, e con gli Amalfitani, presso trajetto di sterminargli, ma non riuscitogli il copo secondo i suoi voti, s'avvide che ogni sforzo sarebbe stato vano, se non s'univano alle progrie le forze straniere. Era vano il ricorrere come prima agli ajuti degl'Imperadori d'Occidente, non minori erano i bilogni di costoro per le tante revoluzioni, nelle quali erano involti: su adunque con provido configlio tutto rivolto agli ajuti dell'Imperador Lione, a Bafilio fuo padre fucceduto, il quale allora imperava in Oriente, e spedì in Costantinopoli per questo il proprio suo figliuolo, e compagno nel Regno Landulfo, al quale, essendo stato cortesemente ricevuto da Lione, suron promessi tutti gli ajuti, che richiedeva. Nonaltrimenti che fecero gl'Imperadori d'Occidente, ambivano ora que' d'Oriente soccorrere i nostri Principi, perchè con ciò potessero restituire in queste nostre Provincie la loro sovranità già abbassata per la potenza di quelli d'Occidente; perciò oltre di far unire un potente esercito per mandarlo in queste Provincie contro i Saraceni, procurò ancora Lione Nnn 2

Lione renderfi benevoli i nostri Principi con decorargli colla molta stimata in: questi tempi dignità del Patriziato: ne ornò peciò Landulfo; siccome fece

dapoi a Gregorio Duca di Napoli, ed a Giovanni Duca di Gaeta.

Atenulfo intanto, essendo Landulfo lontano, associò anche in quest' anno 910: al fuo Principato l'altro fuo figliuolo , che come lui Atenulfo : era nomato; e con molta ansietà attendeva i promessi soccorsi, tutto are dendo di defiderio di sterminare i Saraceni da queste Provincie; ma furono, rotti tutti i fuoi difegni da pur troppo importuna, ed inaspettata morte. Morì egli in Capua nel mese d'Aprile di quest'anno 910, ed alcuni rapporta . no la sua morte nell'anno seguente nel mese di Luglio. Fù in Capua sepolto, e quindi non più in Benevento, ma in Capua fi leggono i Tumuli de' Principi suoi successori, ove fermarono la loro Sede. Finì con danno universale i fuoi giorni, dopo aver tenuto Benevento dieci anni, e fei mefi. Principe veramente glorioso, e che seppe colle sue proprie mani fabbricarsi la sua. fortuna e colla fua incomparabile accortezza da femplice Castaldo effer por-. tato al foglio de' Principi di Benevento; ma molto piò commendabile per: aver proceurato d'unire questi due Stati Benevento, e Capua, acciocchè potessero più lungamente aver durata, e non così prestamente ruinare, come: già farebbe accaduto, e ficcome dapoi avvenne; e par aver educati i fuoi fi- . \ gliuoli con animi cotanto concordi, e-decili, che non raro esempio dopo la : fua morte si videro ambedue con grandissima concordia reggere il Principa. to fenza il minimo disturbo.

Landulfo, che ritrovavasi in Costantinopoli, intesa la morte del padre testo in Capua fece ritorno, ove accolto dal fratello Atenulfo, ambedue con mirabile concordia reffero uniti lo Stato, nè vollero, feguitando i configli del padre, infra di loro partirlo, o che uno presedesse in Benevento, e l'altro in Capua, ma ambedue, fermata come prima la loro refidenza in :

Capua, della medefima attefero a reggerlo.

Giunse in questo mentre l'esercito mandato dall'Imperador Lione sotto il comando di Nicolò Picigli Patrizio, il quale per afficurarfi vie più dell'animo de' vicini, portò seco da parte dell'Imperadore la dignità del Patriziato, a Gregorio Duca di Napoli, ed a Giovanni Duca di Gaeta.. Ed avendo congiunto il suo esercito con quello di questi due, e colle forze di Guaimaro Principe di Salerno, accresciuto anche con gran numero di Pugliesi, e Calabresi, che erano allora ritornati in gran parte sotto la dominazione de' • Greci, pose il campo lungo il Garigliano contro i Saraceni. Giovanni X. o fia XI. come altri scriffero R. P. a cui egualmente premeva l'espulsione di questi barbari, e che perciò ne avea anche scritte molte lettere all'Im-(a) Sigon. perador Lione, volle anche aver parte in sì gloriofa imprefa, e spintoyi pa, rimente Alberigo Marchese di Toscana suofratello, vi corse con molta gen-Pontifix ne te, che fece attendare dall'altra parte del fiume. Il Sigonio (a) credette che mo ad bollum. Giovanni X. fosse il primo Papa, che si fosse veduto alla testa d'eserciti armati; ma non fu questi certamente il primo poiche come si è veduto»;

gradier#,

Digitized by Google

quelto

questo pregio non dee togliersi a Giovanni VIII. che sù il primo la sciando le

chiavi, ad imbrandir la fpada.

I Saraceni per trè meli fostennero con estremi disagi quest'assedio, ma finalmente effendo loro mancata ogni forte di vettovaglie, portati dalla disperazione misero fisoco alla loro sortezza, ed incendiarono tutto ciò ch'essi avevano, non perdonando nè meno a' loro tesori, che da vari luoghi, che aveano depredato, ivi avean congregati; poi si diedero tutti stretti insieme a fuggire con maraviglioso impeto per le selve, ed a salvarsi sù le cime de' Monti; ma infeguiti sempre da' nostri ne fit d'essi fatta stragge infinita : cosà in quest'anno 916. secondo ciò che ne scrisse Lupo Pròtospata (b) furono (b) 44 44. i Saraceni fcacciati dal Garigliano. Ma fe bene di quefta pefte fe ne foffe ve+ 916duta libera quella Provincia, non è però, che l'avanzo de' medefimi accrefciuto dapoi da coloro che fin dall'Affrica vennero, tornati delusi per l'affedio di Roma, che vergognofamente lasciarono, e ricovrati finalmente in Puglia nel Monte Gargano, costruttasi ivi una forte Rocca, non avessero inquietati i luoghi di quest'altra Provincia, e che finalmente scorsi insino a Benevento non daffero a questa Città un sacco memorabile, con metter tutto a fuoco : effi forrificati nel Gargano tenevan tutta. la Puglia in ifcompiglio 💤 e le parti ancora vicine.

Non bastarono in questa Provincia i soli danni, che i Saraceni inferivano, che vollero i Popoli steffi cagionarsene de maggiori; poichè i Pugliesi, eCalabresi mal potendo soffrire il gravoso giogo de' Greci, si ribellarono da essi, e datisi in potere di Landulfo Principe di Benevento, venno questi in isperanza di restituire Bari, e molte Città della Puglia al Principato. di Benevento, onde contro i Greci rivoltò le fue anni; ma ritornarono ben tosto i Pugliesi, ed i Calabresi sotto il dominio de' Greci, poiche questi fortemente crucciati contro Landulfo, fi voltarono dapoi agli ajuti da' Saraceni stessi, che fecero venire sin dall'Affrica, e nell'anno 919, gli ridussero alla lor ubbidienza, rendendo vani gli sforzi di Landulfo: e perchè la Città di Bari. Sede degli Stratigò infieme colla Puglia fosse ben retta; vi mandò... PImperadore un nuovo Stratigo Urfileo nomato, prode, e valorofo Capitano, il quale con forma vigilanza alla custodia di questa Provincia contro i disegni. di Landulfo tutto eraintefo: ed essendo final nente nell'anno 921. stato provocato a combattere da Landulfo, andò egliad incontrar o in Ascoli, ove. ferocemente combattendosi ; su ne' primi imperi da' Greci preso Landulso. ma ful meglio del faror della battaglia restò Ursileo occiso; perciò i Greci. avviliti, e fconfitti, il Principe non solo ricuperò la libertà, ma riportandone piena vittoria invale la Puglia, la quale poi, fecondo che narra. Lupo Protospata (c), nell'anno 929. essendosi confederato con Guainaro. (c) 499900 Principe di Salerno, proccurò, colle armi gia invala, ritenersela per sè, ficcome per sette anni la ritenne...

Fù perciò in questi tempi varia la fortuna de' nostri Principi Longobardisfopra i Greci: si guerreggiò sovente infra di loro, e presso Matera una volta... Nnn 3. ferocemente,

ferocemente, ove Imogalapto Stratigò restò morto; ed i Greci ora perdenti, ed ora vincenti, finalmente se bene ricuperassero dalle mani de' Longobar-(d) Ad A. di la Puglia, e la Calabria, non è però, come credette il Baronio (d), che

242. nom. 11. ritogliessero a' Longobardi quella parte della Campagna che bagna il Vulturno; poichè da' Principi di Benevento, insieme Conti di Capua, sù in questi

tempi, e dapoi sempre ritenuta, come ben lo dimostra Camillo Pellegri-(e) Pellegr. no (e). Così avvenne ancora, che i nostri Principi Longobardi con gl'Imad Lup. Pro., peradori Greci Romano, e Costantino, che a Lione VI. succederono, ora fix-10/p. num 940. rono inimici, ora amici, e consederati, e dependenti, rendendosi tali con ricevere da effi l'onore del Patriziato. Ben egli è vero ch'effendo ritornata fotto la dominazione de Greci la Fuglia, e la Calabria, si restrinsero molto più i confini del Principato di Benevento, e di Salerno, di quello che i nostri Principi Longobardi tenevan prima, quando il Ducato di Benevento fi effefe tanto, che come s'è detto abbracciava quali tutto ciò che ora è Regno di

Il Principe Landulfo regnò infieme col fuo fratello Atenulfo II. ventidue anni infino all'anno 932. fù dapoi questo Principe discacciato, ed effendosi ricovrato in Salerno, fù da Guaimaro II. suo genero accolto. Volle però Landulfo, che ne' diplomi fi ritenesse, e scriyesse ancora il nome del suo fratello fcacciato; e perciò in questi tempi, essendo a Gregorio nel Ducato di Napoli fucceduto Giovanni fuo nipote, fù da coltui rinovato il Concordato fatto nell'anno 911, tra il fudetto Gregorio con Atenulfo I. nel quale Concordato Giovanni Confole, e Duca promette a Landulto I. e ad Atenulto II. fuo fratello, ancorchè questi si trovasse prosugo in Salerno, e ad Atenulso III. sigliuolo di Landulfo I. di non inquietare il Principato di Benevento colle fue pertinenze, nè il Contado di Capua, nè Tearo colle sue pertinenze, nè gli nomini di questi Stati, ma continuare fra essi una concorde amicizia: e così all'incontro promettevasi fra questi Popoli una stabile, e ferma pace, e di giudicare nelle loro cause jecundum legem Romanorum, aut Longobardorum; e molti altri patti s'accordarono fra loro fecondo le disposizioni delle leggi Longobarde; donde, come altrove f\(\) avvertito, fi fcorge chiaro, che fin da questi tempi presso questi Popoli la legge de' Longobardi era la dominante, ed indifferentemente offervata. Notafi ancora in esso la subordinazione, e dependenza, ch'ebbero sempre i Duchi di Napoli agl'Imperadori d'Oriente, poichè imperando in questi tempi Costantino, e Romano in Costantinopoli, perchè per queste promesse, e concordati non si pregiudicasse dal Duca di Napoli in niente alla fovranità, che in questo Ducato vi ritenevano gl'Imperadori d'Oriente, fi foggiunse dal Duca Giovanni: Hæc omnia vobis objervabimus, sulva fidelitate Sanctorum Imperatorum.

Morto in Salerno nell'anno 933. Atenulfo II. Landulfo affociò al Principato Atenulfo III, suo figliuolo, ed un altro Landulfo pur suo figliuolo,

che Landulfo II. diremo.

Morì Landulfo Seniore verso l'anno 943. lasciando per successori guesti

dite suoi figliuoli. Ma nell'anno seguente 944. restò solo Landulfo II. a regnare. Nè mai Benevento da Capua fu intorno all'amministrazione, e governo separato, formando sempre appò costoro una sola Dinastia, ancorchè, per la lor sede che ora in Capua, fossero stati appellati Principes Beneventanorum, & Capuanorum (f).

Il Principe Landulfo II. pur in fue vita affociò al Principato nell'an- par. 5. ad 4no 959, due figliuoli, Pandulfo, che Oftiense, e gli altri Scrittori chiamarono Capo di ferro (di cui fpeflo ci tornerà far memoria per le fue famole gelta. e perchè nella fua persona s'uni anco il Principato di Salemo) ed un'altro Landulfo, che perciò lo diremo III. li quali morto Landulfo II. intorno all'anno 962, gli fuccederono nel Principato: ma Landulto III. effendofi divifo col fratello, e toccatigli in forte il Principato Beneventano, fisse la sua Sede in Benevento (g); onde si videro un'altra volta divisi questi due Stati, in (g) Pellegr. Benevento presidendo questo Landulfo, ed in Capua Pandulfo Capodiferro. in Stem. Ma dapoi nel 969. effendo morto Landulfo III. ancorchè avesse lasciato un fuo figliuolo Pandulfo II. nulladimanco Pandulfo Capodiferro per l'impetuofa brama di dominare, aggiudicò il Principato di Benevento a sè, ed al fuo figliuolo Landulfo IV. escludendone il suo nepote Pandulfo II. il quale però finalmente nell'anno 981, avendone discacciato Landulfo IV, lo ricuperò, ed a' suoi posteri lo trasmise, come nel seguente libro diremo.

Nel Principato di Salerno intanto, per la morte di Guaimaro accaduta nell'anno 933. (h) era fucceduto Gifulfo fuo figliuolo. Reffe costui con varia (b) Pellere. fortuna lungamente il Principato; ed a fuoi tempi, fecondo che narra Lio- in Stem. Prince ne Ostiense (i), su nell'anno 954. scoverto in Pesto Città della Lucania il saler corpo dell'Appostolo Matteo, pure per revelazione del medesimo Santo; ed ub. 2. sap. 5. affinche Salerno non avesse anche in ciò che cedere a Benevento, ove da Lipari fù trasportato quello di S. Bartolomeo, fù da Pesto trasferito il corpo di S. Matteo in Salerno. Venne a noi non altrimente, che quello, da parti lontanissime: quello dall'India, questo dall'Etiopia, dove patì il martirio: dall'Etiopia narrafi che fosse stato trasportato sino nella Brettagna, indi in Pesto nella Lucania, e quindì in Salerno (1).

[ A' tempi, ne' quali dimorò Gregorio VII. in Salerno, per che si fosse ron. ad A. perduta la memoria di questo sacro deposito; poiche, secondo che narra Addizione Paolo Bernriedense, nella di lui vita pag. 240. su scoperto nuovamente il dell'Autore. corpo dell'Apostolo da Gregorio, del qual nuovo ritrovamento si fece tanta festa, scrivendo egli, pochi anni prima della sua morte, quella lieta, e festevole lettera, che ora leggiamo ne' Tomi de' Concilij del Labbe, lib. 8. Ep. 8. Ecco le parole del Bernriedense, il qual favellando del cadavere di Gregorio, che su sepolto quivi vicino, scrisse: Corpus ejus sepulturæ traditum est apud B. Matthæum Evangelistam, de cujus nova inventione lætabundam scripserat ante paucos annos Epistolam.

Sentiremo ancora in Amalfi venerarfi il corpo di S. Andrea, ed in Ortona quello di S. Tomaso, e pregiarsi in fine molte Città del Regno delle ossa, e delle reliquie di quasi tutti i Santi Appostoli. CAP.

(f) Pellegr.

#### C A P. V.

### Politia Ecclesiastica.

On ricerchi alcuno una vera forma, e faccia dello Stato Ecclesiastico in questi tempi. La Chiesa era in uno stato compassionevole, e in un orribil disordine, ed in un caos d'empietà: furono scomunicati Papi da' loro successori, cassati gli atti, ed annullati i Sacramenti mini-Itrati da loro: sei Papi scacciati da quelli, che volevano mettersi in luoge loro; e due anche uccifi. Fù fatto Papa da Teodora famosa meretrice Romana, per la fazione che avea in Roma, uno de' fuoi pubblici Drudi, che si chiamò Giovanni X. Fù anche fatto Papa in età di venti anni Giovanni XI. ch'era figliuolo bastardo di Papa Sergio morto diciotto anni prima. Papa Stefano VIII. fù da Alberigo fatto sfregiare nella faccia in tal maniera, che non si lasciò mai più vedere in pubblico. Nè i Papi erane più eletti dal Clero, ma la Sede di Roma era divenuta la preda della cupidigia, e dell'ambizione. In breve, nacquero in questi tempi tali, e tanti disordini, ed inconvenienti, che tutti gli Storici convengono, non effervi stati Pontefici, ma mostri, ed il Cardinal Baronio scrisse, che la Chiesa allora stette senza Pontefice, non però senza capo, restando il suo capo spirituale Cristo in Cielo, che non l'abbandona.

Può ciascuno da se stesso giudicare, come fossero trattate le altre Chiese d'Italia, e quelle di queste nostre Provincie, considerando qual dec effere lo stato di tutte le membra nelle gravi indisposizioni del capo. Si è veduto in Capua Landulfo Vescovo insieme, e Conte di quella Città: in Napoli Attanasio Vescovo, e Ducca trattar l'arme, guidar truppe d'eserciti armati, far leghe co' Saraceni istessi contro il Papa, e gli altri Principi Cristiani, e mettere in iscompiglio queste nostre Provincie. Nè fuori d'Ita-Tia stavano meglio queste cose disposte: i Grandi davano i Vescovati a' lore soldati, ed ancora a' fanciulli d'età infantile : Eriberto Conte zio d'Ugo Capeto fece suo figliuolo d'età di cinque anni Arcivescovo di Rems, e Pa-

pa Giovanni X. confermò quella elezione.

Non si mancò con tuttociò nel decorso di questo nono secolo, e nel principio del decimo di stabilir de' Canoni in vari Sinodi per far argine a tanto rilasciamento; ma il tutto in vano, e restarono senza successo, e mal eseguiti. Alcuni Vescovi per ciò, ed eziandio alcune persone private si diedero a far raccolta di questi Canoni; ma quasi tutti s'affaticarono sopra i libri Penitenziali: furze il Penitenziale di Teodoro, di Alitzario, e di tanti al-(a) V. Struv. tri (a). Vi furono ancora alcune Raccolte di Canoni, come quella di Jarlan-Aif. Jur. Can. do Crisopolitano, intitolata Candela: l'altra d'Hacco, sogrannomato il Buono, Vescovo di Langres, di Erardo Vescovo di Turs, e di Gualtero Vescovo d'Orleans; ma sopra tutte queste Raccolte quella di Reginone Abate

di Prom fatta nel 906, per comandamento di Ratbodo Arcivescovo di Treveri fù la più generale, che comprende tutta la legge Ecclefiastica, e la più metodica, che si fosse veduta in questi tempi (b); per ciò Burcardo, Ivone di Sciartres, ed altri Compilatori de Canoni, che l'hanno feguito, fe ne sono Prafat ad Alle sovente serviti, e l'hanno quasi che trascritta nelle loro Collezioni.

Ma fe cotanto fcadimento fi vide nello Stato Ecclefiastico nella discipli- Gratian. \$. na, e nelle cose spirituali, non perciò su punto scemato l'ingrandimento 17. della giurifdizione, e de' beni temporali. I Papi facevano valere la loro autorità non meno sopra i laici per le censure, e per le dispense, che sopra i Metropolitani, e fopra i Vefcovi; fecero muove disposizioni abbastando i diritti, e preminenze de' Metropolitani, e de' Vescovi, e vollero anche avere la soprantendenza di tutti gli affari Ecclefiastici nelle loro Provincie, e Diocesa

Si ricorreva spesso in questi tempi a Roma, non già per divozione, ma per ottener dispense d'ogni cosa, e l'ambizione, e l'avarizia si copriva con la difpensazione Appostolica: i divieti che si stabilivano da' canoni in tanti Concili, servivano per far correre in Roma più gente per ottenerne dispenfa; i gradi vietati per lo matrimonio furono stesi per ciò sino al quarto grado; e s'introdusse l'affinità spirituale fra'il Compare, e la Comare, il figliuolo, e la bambina, che anche a gradi più lontani fù estesa. Ma i Papi, essendo quali abbiam di fopra descritto, dispensavano ogni cosa, ancorchè fosse contra i Canoni, e contro gli ufi Ecclefiastici, nè facevano distinzione di quello che poteffero, e non poteffero, stimando aumento della loro grandezza ogni cosa, che fosse sosse da coloro, che vi ricorrevano: questi, se erano potenti, difendevano per loro interesse quello, che impetravano: il Popolo parte per fina femplicità, parte per lo terrore de' potenti, approvava quello che non poteva impedire; onde si stabilì un'opinione, che di qualunque cosa subito, che s'avesse la conferma da Roma, ogni errore passato fosse coverto.

Non pochi crederebbono, che la piccola cura la quale fi vedeva nell'Ordine Ecclefiastico delle cose spirituali, e'l rilasciamento della disciplina, avesse fatto raffreddar il fervore de' fecolari a donar alle Chiefe, ed a' Monasteri, e fi fosse posto fine a' nuovi acquisti degli Ecclesiastici; nondimeno non sù così. perchè quanto era diminuito ne' Prelati la cura spirituale, tanto più erano intenti a conservare i beni temporali; ed aveano convertito le armi spirituali della scomunica, che prima s'usava solamente per la correzione de' peccatori, a difefa delle poffessioni temporali, ed anche per ricaperarle, se per caso la poca cura de' predecessori l'avesse lasciate perdere. Non si tennero Concilj a questà età, ne' quali fra l'altre cose, non si pronunziassero delle scomuniche contro coloro che s'impadronivano de' beni della Chiesa, ovvero gli alienavano. Il terrore, che a questi tempi portavano al Popolo le censure, era tanto, che neffuna cofa metteva maggior spavento; ed era cofa mirabile, che i Capitani, ed i soldati, del resto scelleratissimi, e senz'alcun timor di Dio, che usurpavano quello del prossimo senza alcun risguardo d'offendere S.D.M. guardavano con gran rispetto, per timor delle scomuniche, le cose Tom. I. della Ooo

della Chiesa. Da questo nacque, che molti di poco potere, desiderosi d'afficurar il suo dalle violenze, ne facevano donazione alla Chiesa con condizione, ch'ella glie lo tornaffe a dare in Feudo con una leggiera ricognizione. Questo afficurava i beni, che da' potenti non erano toccati, come quelli, il cui dominio diretto era della Chiefa: mancando poi la successione mascolina de' Feudatari, come spesso avveniva per le frequenti guerre, e sedizioni popolari, i beni ricadevano alla Chiefa. Quindi nacque la differenza tra' Feu-(c) V. Struv. di dati, ed oblati, \* di cui ben a lungo trattarono Struvio (c), Tomasio, ed bif. Jur. Fend. Erzio (d), Quindi l'origine delle nostre Papali investiture, di cui tratteremo a suo luogo, e quindi finalmente s'introdusse il costume di ricorrere non me-(d) Thomas Hert. de Fen. no agl'Imperadori, ed a' Principi, che a' Pontefici Romani, affinchè per mezzo de' loro precetti, detti altramente mundiburdi, difendessero le possessioni poste sotto la lor protezione, e custodia, minacciando agli invasori, e perturbatori di quelle anatemi terribili, condennando le loro anime in compagnia con quella di Giuda traditore a pena eternale, a' sempiterni incendi dell' Abisso in mezzo a' più neri, e tristi Diavoli dell'Inferno; servendosi perciò di formole le più spaventose, ed orribili.

In tante confusioni, e disordini erano ridotti a questi tempi non meno lo Stato politico, e temporale, che l'Ecclesiastico di queste Provincie, e di queste nostre Chiese, finchè non potendo più i nostri Italiani, ed i Papi stessi foffrire tante calamità, e miserie, si risolsero alla fine ricorrere agli ajuti d'Ottone Rè d'Alemagna, il Regno del quale, ficcome degli altri Ottoni fuoi fuccessori, faremo nel seguente libro a narrare.

Addizione

**d**ell'Autore.

dis oblatis.

\* [ Di questi Findi Oblati frequentisfimi a que tempi parlando Beato Renanonel lib. 2. Rer. German, scrisse: Quitam etiam in ille recenti Christianissimo res suas Ecclesia donabant, & rursus agros, aux

domum in beneficii medum recipiebant adi vita sna tempus, non citra tamen pensuationem. Nec filius post mortem Patris, ant Hares vendicare, fie data, peterat.





# DELL' ISTORIA CIVILE

DEL

# REGNO DI NAPOLI

#### L I B R OVIII.



Entre l'Italia fotto la tirannide dell'ultimo Berengario, e di Adelberto suo figliuolo gemeva, gl'Italiani ridotti nell'ultime miserie, pensarono di ricorrere a' soccorsi di Ottone figliuolo d'Errico Rè di Germania, il quale avendo domati i Saffoni, ed i Schiavoni, aveafi per le sue gloriose gesta acquistata fama non minore di quella di Carlo M. e s'era renduto per tutta Europa celebre, e

rinomato. Accelerò l'invito Adelaide vedova di Lotario, la quale possedendo la Città di Pavia affegnata a lei per dote dal marito Lotario (a), ed effen- (a) Putean. do ancor giovane, e d'avvenenti maniere, fù fatta dimandare da Berenga- lib 4. Ab. de rio per imposa di fina figliando Adelberto: ma ricusando alla la fina figliando in rio per isposa di suo figliuolo Adelberto; ma ricusando ella lo sposo: so- Chron Offiens. pra il suo rifiuto, Berengario la assediò in Pavia, la prese, e la mandò pri-lib.1. cap.61. gione nel Castello di Garda: ella ebbe talento di fuggirsene, ed imp'orò (b) Por. lib.
il soccorso del Rè Ottone, offerendogli di prenderselo in ispasa, ed codor 6 de Almin. il soccorso del Rè Ottone, offerendog!i di prenderselo in isposo, e di ceder- Imp. cap 26. gli le fue ragioni sopra il Regno d'Italia. Adelaide, Porfirogenito (b), Luit- (c) Luitprando (c), ed altri comunemente la riputano figliuo!a di Berta, e di Ro- prand lib 4dolfo Rè della Borgogna; ma Lione Ostiense (d) dice esser discesa da' l roceri della Toscana, ed il nostro Anonimo Salernitano (e) la fa sorella di Gi-lib i cap 61. fulfo Principe di Salerno: che che ne fia, Ottone, a cui non erano ignote le (c) A ion. fue virtù, ed avvenenza, tosto venne in suo soccorso, calò in Italia con num. 000 2

(f) Frifingenf. lib. 1. 640. 19.

potente esercito, la liberò dall'oppressione di Berengario, ed invaghitosi della di lei grazia, e venustà, la sposò in moglie, e seco in Alemagna la conduste, lasciando Corrado Duca di Lorena a perseguitar Berengario, e suo figliuolo, i quali furon costretti ad andare a ritrovar Ottone in Alemagna, e sottomettersi alla sua volontà (f), Ottone avendo ricevuto da essi il giura. mento, e l'omaggio, gli restituì ne' loro Stati, eccettuato il Veronese, e'il Friuli, che furono da esso dati a suo fratello Errico Duca di Bayiera. Ma Berengario, ed Adelberto appena restituiti ne' loro Stati, cominciarono a cospirare contro Ottone, e malmenare i suoi sudditi: affliggevano l'Italia con inudite oppressioni, e maltrattayano il Papa, e tutti gli altri Vescovi, e Signori d'Italia. Portarono per ciò eglino le loro querele, e' lamenti ad Uttone, e lo pregarono della fua protezione, invitandolo a calar di nuovo. in Italia per discacciarne questi Tiranni. Il Papa, ed i Romani l'offerirono il Regno, e la corona Imperiale: Valperto Arcivescovo di Milano l'offerì parimente di volerlo incoronare, ed ungere Rè d'Italia; e gli spedirono per ciò una magnifica Legazione.

Ottone afficurato del concorde animo di tutti gl'Italiani, non volle trafcurare occasione così opportuna, ed avendo tenuta una Dieta in Vormes, fece coronare in Aquifgrano Rè di Germania Ottone II. suo figliuolo, che non avea più di sette anni; ed egli, stabilite le cose d'Alemagna, avendo raunato un numeroso esercito, tosto traversando la Baviera, per la via di Trento, insieme con Adelaide sua moglie, in Italia portossi. Fù ricevuto. dagl'Italiani con universale applauso, e quantunque Adelberto avesse proccurato d'opporfegli con confiderabili forze; nulladimanco abbandonato da fuoi abbandonò anch'egli l'impresa, e fuggendo, non ebbe altro scampo, se non di ricovrarsi nell'Isola di Corsica (g). Entrato per tanto Ottone senza contrasto in Pavia costrinse Berengario a suggirsene con Villa sua moglie, econ tutta la fua famiglia : indi paffando in Milano fu ricevuto con incredibile giubilo da tutti i Milanefi. Allora l'Arcivelcovo Valperto memore del'a promessa fattagli, avendo convocato un Concilio di Vescovi, al cospetto di tutta la Città e ed in presenza di tutti, su Berengario con Adelberto privato. del Regno, ed Ottone per Rè d'Italia proclamato: indi condotto nella Chieia di S. Ambrogio con grande apparato, e con solenne cerimonia, concorrendovi tutto il Popolo lo unse, e così consecrato sopra il suo capo pose la corona del ferro: così Ottone, che ora lo diremo Rè di Germania insieme, e d'Italia, avendo in quest'anno 961. con tanta prosperità acquistato un tanto Regno, con folenni giuramenti promife di voler difendere Italia con tutti i suoi sforzi contro l'invasione di qualunque Tiranno. Indi tornato in Pavia si condusse nel seguente anno 962. coll'Arcivescovo Valperto in Roma, e con fioritissimo esercito, per ricevere dal Papa la corona Imperiale: portò anche seco Adelaide, e fiì da' Romani ricevuto con non minore anplauso, ed allegrezza, che su Carlo, M. in quella Città introdotto. Pari su il giubilo, ed il concorso, e l'ardente desiderio de' Popoli di acclamarlo Imperadore

(f) Anon. Salern part. 7. ##. i.

peradore d'Occidente: ficcome eguali furon le folenni cerimonie che Papa Giovanni XII. volle usar con Ottone, niente distimili da quelle che praticò Lione con Carlo M. egli incontrato da Giovanni entrò nella Chiefa del Vaticano, ove effendo pronto, ed apparecchiato tutto ciò che a sì augusta cerimonia richiedevafi, fu dall'Arcivescovo Valperto presentato al Pontesice, il quale tosto lo unse, e finalmente gli pose il diadema Imperiale, gridando intanto tutto il Popolo ivi accorfo felicità, e vittoria ad Ottone Augusto Imperador Romano (h): dapoi avendo egli folennemente giurato difender l'Ita- (b) Anonim. lia contro i sforzi di Berengario, e di chì avesse tentato perturbarla, in Pa-Salern. pare. Papa alcune Terre della Chiefa, che nelle precedenti rivoluzioni d'Italia l'e-lib. 6. cap. 6. rano state occupate; rapportando appresso, che Ottone III. confermò le donazioni, che da Carlo M. e da Lodovico Pio erano state fatte alla Chiesa di Roma; on de mal fa il Chioccarelli (i) attribuendo questo privilegio di confermazione ad Ottone I. non al III. come fece il Sigonio.

Ecco ciò che si dice traslazione d'Imperio dagl'Italiani a' Germani, della 1: Reg. Inquale pure i Romani Pontefici vogliono efferne riputati autori, non altrimente che lo pretesero di quella nella persona di Carlo M. (k). Così l'Im- (k) V. Dupia. perio d'Occidente essendo prima passato da' Franzesi negl'Italiani, sù poi de Antiq. trasportato negli Alemani in persona d'Ottone, che l'ebbe per li diritti della Eccl. discipl. fua conquifta, e per l'elezion libera de Popoli oppressi, i quali non potevano trovare allora altro Protettore, che lui per liberarfi dalla tirannia di Berengario. Comunemente da' nostri Scrittori (1) Ottone vien chiamato il (1) Frifingen. primo Imperadore Tedesco, ancorchè prima di lui fosse stato, come s'è lib 6 6.17. detto, Arnolfo; perchè dicono, che da Lione VIII. R.P. nell'anno 964. col 6.24. Rade. consenso di tutti i Romani su l'Imperio aggiudicato ad Ottone, ed a tutti 649.6. i fuoi fucceffori in perpetuo, e từ l'Imperio Romane con indiffolubil nodo unito col Regno Germanico (m), ciò che non può dirsi d'Arnolfo, il quale (m) V. Struy, in quella rivoluzione di cose in mezzo a tante fazioni su più per istudio delle bif. Turis parti, che per libera, ed universale acclamazione eletto Imperadore,

in Indic, tom,

Publ. cap. *ujt*. §. 2.

## CAP. I.

Ottone riordina il Regno d'Italia: sue spedizioni contra i Greci; ed innalzamento del Contado di Capua in Principato.

Tabilito Ottone nel Regno d'Italia, furono rivolti tutti i fuoi pensieri a riordinarlo con migliori leggi, ed istituti, non altrimente che fece Carlo M. proccurà calcando le fue pedate, ristabilirlo dopo tante rivolu- (a) Goldast. zioni in miglior forma: molte leggi di lui per ciò si leggono, e Goldasto (a) Zom. mo, ne inseri molte ne' fuoi volumi, per le quali non meno il Regno Germanico, p. 215. segg. che l'Italico fù riordinato. Non è però, come per l'autorità del Sigonio creO 0 0 2

dette QQO 3

ad Chron. Ostien. lib. I. cap. ult. in

(b) Ab. de dette l'Abate della Noce (b), che Ottone avesse più distintamente di quello che fece Carlo M. stabilite leggi sopra i Feudi; poichè il primo facitor di leggi Feudali fù Corrado il Salico, come diremo. Ma sopra queste nostre Provincie, assai maggiore autorità acquistossi Ottone, che Carlo M. istesso, e la fovranità, che vi effercitò fù di colui affai maggiore. Non erano i nostri Principi Longobardi, come il Principe di Benevento, quello di Salerno, ed il Conte di Capua, in istato di opporsi alla sua dominazione, siccome fecero Arechi, e Grimoaldo Principi di Benevento con Carlo M. e Pipino fuo figliuolo; anzi dichiararonfi di lui ligj, e Feudatarj, fottoponendo a lui i loro Stati, e riconoscendolo Rè d'Italia con quella medesima sovranità, che i loro maggiori riconobbero gli antichi Rè Longobardi; e ciascuno di loro a gara mottravasi tutto a lui ossequioso, e riverente, per acquistarsi la

fua grazia, e protezione.

Reggeva in questi tempi, come s'è detto, il Principato di Benevento, ed il Contado di Capua Pandulfo Capodiferro infieme con Landulfo III. fuo fratello, il quale tosto, che seppe che Ottone s'incaminava verso Capua per afficurarfi maggiormente della fedeltà di questi Principi, e di Gisulfo precifamente (il quale se bene, al creder dell'Anonimo era suo cognato, dava però di sè qualche sospetto di dipendere da' Greci, da' quali avea ricevuto l'onore del Patriziato) e che seco conduceva Adelaide sua moglie, usci loro incontro con grande apparecchio, ed in Capua ove avea sua residenza condottigli, furono da questo Principe splendidamente, e con sommo onore trattati (c). Quivi, correndo l'anno 963, fermandosi, spedirono una Legazione in Salerno al Principe Gifulfo, invitandolo con molti doni di venire in Capua a riveder fua forella. Gifulfo ancorchè dubbioso sospettaffe di qualche finistro incontro, finalmente accompagnato da' suoi verso quella Città incaminossi, ed incontrato da Pandulso, e Landulso lo presentarono all'Imperador Ottone, il quale con molta allegrezza furto dal trono scese ad incontrarlo, ed abbracciatifi, fi baciarono con molti fegni d'allegrezza. L'Imperadrice Adelaide (se dee prestarsi fede all'Anonimo) veduto suo fratello corfe ed abbracciarlo, e strettasi al suo collo baciollo più volte, rimproverandogli come fenza lor invito non era venuto tofto a riveder fua forella: Gifulfo dopo abbracciamenti sì cari di fua forella, e di fuo cognato con grande sua allegrezza, e di tutti i suoi ritornossene in Salerno.

Saler. p. 7.

′ (c) Anon.

Allora fù , che Pandulfo Capodiferro entrato in fomma grazia d'Ottone ottenne per Imperial autorità, che il Contado di Capua fosse innalzato ad effer Principato, e ad effer egli nomato Principe di Capua, ficcome dapoi furono gli altri, che a lui fuccedettero in Capua, e da questo tempo, non da Atenulio I. cominciarono i Principi di Capua, come dimostra il mostro Pellegrino. Al quale onore successe dapoi, che Capua nell'anno 988. fosse stata parimente innalzata ad esser Metropoli, e che Giovanni fratello di Landulfo da Vescovo, ch'era di questa Città fosse stato sublimato in Arcivescovo da Gio. XIII. come diremo più disfiusamente quando della politia Ecclesiastica di questo secolo farem parola.

Così i nostri Principi riconobbero per lor Sovrano Ottone Imperadore come Rè d'Italia, il quale per quest'istesse ragioni intraprese di scacciare dalla Puglia, e dalla Calabria i Greci, che possedevano queste Provincie, e di

ridurre anche il Ducato Napoletano fotto la fua dominazione.

Era in quest'anno 964. succeduto nell'Imperio d'Oriente Nicesoro Foca, il quale mal sosserendo che Ottone avesse in Italia adquistata tanta autorità, e che pensasse discacciar i Greci dalla Puglia, e dalla Calabria, aveva munite queste Provincie con sorti presidi. Erano governate le Città delle medesime da' Straticò, Magistrato, che lungamente durovvi sino a' Catapani; ed in Bari Città metropoli della Puglia avea unito il maggior nerbo delle sue sorze: nè meno poteva sossirire, che non si dasse a lui altro, che il titolo d'Imperador de' Greci, e che all'incontro Ottone prendesse quello d'Imperador de' Romani.

Ma Luitprando Vescovo di Cremona suo intimo familiare consigliò ad Ottone, che prima di sperimentar le armi contro Nicesoro volesse tentare, se per mezzo d'una stretta parentela potesse da lui ottener ciò che sarebbe stato incerto di ottenere per mezzo d'una dubbia, e crudel guerra; a questo essetto riputò mezzo assai pronto, ed essicace, sè Nicesoro volesse dare in moglie la Principessa Anna, ovvero Teosania ad Ottone suo sigliuolo, e per tito'o di dote gli concedesse le due Provincie Puglia, e la Calabria. Era questa Principessa sigliuola dell'Imperador Romano Argiro, edell'Imperadrice Teosania, la quale per un'esecrabile parricidio avea avvelenato Argiro, affinch'ella potesse spossas la quale per un'esecrabile parricidio avea avvelenato Argiro, affinch'ella potesse spossas la quale per un'esecrabile parricidio avea avvelenato Argiro, affinch'ella potesse spossas la quale per un'esecrabile parricidio avea avvelenato Argiro, affinch'ella potesse spossas la quale per un'esecrabile parricidio avea avvelenato Argiro, affinch'ella potesse spossas la quale per un'esecrabile parricidio avea avvelenato Argiro, affinch'ella potesse spossas la quale per un'esecrabile parricidio avea avvelenato Argiro, affinch'ella potesse spossas la quale per un'esecrabile parricidio avea avvelenato Argiro, affinch'ella potesse spossas la quale per un'esecrabile parricidio avea avvelenato Argiro, affinch'ella potesse spossas la quale per un'esecrabile parricidio avea avvelenato Argiro, affinch'ella potesse spossas la quale per un'esecrabile parricidio avea avvelenato Argiro, affinch'ella potesse spossas la quale per un'esecrabile parricidio avea avvelenato Argiro, affinch'ella potesse spossas la quale per un'esecrabile parricidio avea avvelenato Argiro, affinch'ella potesse spossas la quale per un'esecrabile parricidio avea avvelenato avea avvelen

Riuscì però inutile l'ambascieria di Luitprando presso Nicesoro, il quale mal potendo ancora celare col medesimo l'astio, che covava internamente contro Ottone, lo trattò indegnamente, e dopo averlo satto trattenere inutilmente quattro mesi in Costantinopoli, ne lo rimandò senza conchiusione alcuna.

Intanto Ottone lufingato, che dovrebbero aver effetto i suoi disegni, avea a sè richiamato Ottone suo figliuolo, il quale sermatosi col padre in Roma, su affociato in quest'anno 968. all'Imperio, e dal Pontesice era stato unto, ed incoronato colla corona Imperiale. E Nicesero in quest'istesso tempo per ingannar maggiormente Ottone, e perchè potesse riuscirgli il disegno, prima che ne rimandasse Luitprando, gli mandò Ambasciadori osserendogli la sua parentela, che avrebbe mandata la Principessa Teosania in Calabria; e che perciò mandasse egli all'incontro geste quanto più tosto potesse in Calabria per riceversa.

Ottone >

Ottorie, acui non era nota a baltanza la fede greca, il credè, ene scrissa anche a' Duchi di Sassonia dando loro speranza, che in breve avrebbe ricuperata la Puglia, e la Calabria, e riportato in Germania Ottone suo sigliuolo già casato, e mandò tosto gente in Calabria per questo sine; ma giunti a pena, surono improvisamente colti per un'imboscata, che Nicesoro sece lor preparare, ove molti restarono morti, e gli altri presi, surono in Costantinopo,

li fatti portar prigionieri.

Allora Ottone detestando i Greci, fieramente sdegnato invase i consini della Calabria depredandola, e ponendo sossopra tutta quella Provincia. In questa congiuntura s'unirono con lui i nostri Principi Longobardi, i quali come suoi Feudatari erano obbligati seguirlo in guerra; e Pandulso Capodiferro si portò anche in Calabria contro i Greci, e contro i Saraceni, i quali erano stati da' Greci chiamati in lor ajuto: e Gisulso Principe di Salerno, ancorchè di sospetta fede per l'aderenza, che teneva co' Greci, mostrò nondimeno in quest'occasione (essendos poco prima rimesso sotto la protezione a e clientela d'Ottone) di volerlo soccorrere in questa impresa.

Fù pertanto ostinatamente combattuto co' Greci, e Saraceni; e mentre Pandulso con Ottone era in Calabria, gli venne l'avviso, che il Principe Landulso suo germano era morto. Aveva costuitenuto il Principato di Benevento anni otto; e se bene di se avesse lasciato Pandulso suo sigliuolo, intiliadimanco Pandulso tosto che seppe la di lui morte, lasciando l'Imperadore in Calabria, si portò in Benevento, ed avendo escluso suo nipote, sublimò in Principe Landulso suo sigliuolo, che perciò Landulso IV. su

(d) Anon. detto (d).

Salem. 7. Indi; effendosene Ottone ritornato in Ravenna, ottenne dal medesimo nell'anno 969. molti ajuti per invadere la Puglia, siccome con gli ajuti ricevuti da Ottone; e con alquanti giovani Beneventani, e Capuani, l'invase, e presso Bovino col suo esercito accampossi. Ma i Greci usciti fiuriosamente dalla Città, gli combatterono, e dopo una dubbia pugna, finalmente resso Pandulso vinto, e satto prigione da' Greci. Erano questi sotto il comando d'Eugenio Patrizio, ch'era lo Straticò, il quale tosto lo sece condurre prigioniero in Costantinopoli. Intanto Gisuso Principe di Selerno erasi avviato per soccorrere Pandulso, ma tardi giungendo, o sos selerno erasi pedimenti avuti, o pure artissicosa malizia di moversi intempestivamente, tosto ritornossene in Salerno.

I Greci spinti dal suror della vissoria invasero i consini di Benevento, prendono Avellino, e verso Capua s'inoltrano; e depredando tutto il paese, cingono la Città istessa, e per quaranta giorni la tennero strettamen-

te assediata.

Allora i Napoletani vedendo la fortuna de' Greci andar molto prospera s'unirono presso Capua con Eugenio Patrizio. Presedeva in questi tempi per Duca in Napoli Marino, la notizia del quale noi la dobbiamo all'Anonimo Salernitano, poichè presso gli altri Scrittori niuna memoria abbiamo, dopo Giovanni

vanni, de' Duchi di Napoli, che fioritono in questi tempi; e quella carta rapportata dal Summonte, e creduta per vera dal novello Istorico Giannettasso traduttor del Summonte, dove si fa menzione di Oligamo Stella Duca, che'l Giannettafio lo fa fucceffore di Giovanni, e di Ginello Capece, Baldaffare Giovane, e Sarro Brancaccio Confoli, fù groffamente fupposta, così perchè in questi tempi l'uso de' cognomi non erasi ancora ripigliato; come perchè il Capaccio (q), ed altri testificano quella carta non essersi mai trovata fra le scritture delle Monache di S.Sebastiano, ove su finto conservarsi. Tanto che il nostro Foras. Pellegrino (r) dice affai bene, che non è da sperare una interrotta serie de' (r) Pellegr. Duchi di Napoli, come d'Amalfi: nel che nè meno ci possono giovare alcune in Tumul. antiche carte date in Napoli, non esprimendo altro che i nomi, ed i tempi de' Boul Conf. Greci Imperadori, alla dominazione de' quali era questo Ducato sottoposta.

Marino co' fuoi Napoletani preflo Capua accamposti, nè si impiegò ad altro, che a devastare il paese d'intorno con incendi, e rapine; Eugenio vedendo che inutilmente fi raggiravano intorno Capua, e temendo d'Ottome, di cui erasi sparsa voce, che con esercito numerosissimo di Alemani, Saffoni, e Spoletini verfo Capua s'incamminava per foccorrerla, perchè non fosfero colti in mezzo, pensò d'abbandonar l'asfedio, ed in Salerno ritirossi, accolto da Gifulfo, che lo trattò fin che ivi fi trattenne, con molta fplendidezza, avverando per questo fatto il concetto, che di lui aveasi di non essersi mai distaccato da' Greci, e che simulatamente mostrasse aderire alle parti d'Ottone, e che perciò così tardi mandaffe il foccorfo a Pandulfo. Eugenio dopo effersi trattenuto in Salerno alquanti giorni fece ritorno in Puglia (s): nè paffarono molti giorni che sopragiunse in Capua l'esercito numerosissimo Salern. d'Ottone, e non trovati ivi i Greci, si mise a porre sossopra, ed a devastare 7. tutto il terzitorio de' Napoletani, ed unito co' Capuani cinsero cinsero di stretto affedio la Città di Napoli. Ma non potendo espugnarla, ritornarono in dietro, e sopra Avellino, che era in poter de' Greci, a' quali poco prima s'era reso, s'accamparono, nè si travagliò molto, che tosto sù da' Beneventani ricuperata, indi in Benevento se ne tornarono, con proposito di passar in Puglia per difcacciarne da questa Provincia i Greci, ove tenevano raccolte tutte le loro forze, e che in Bari s'erano con numeroli presidi fortificati.

Non è da tralasciarsi in questo luego, ciò che trattando della politia Ecclesiastica in appresso più diffusamente diremo, che sermato l'esercito d'Ottone in Benevento in quest'anno 969. prima d'accingersi a sì dubbia impre-Sa, e di muovere l'armi terrene, parve ad Ottone cominciare di là onde conviensi, cioè di ricorrere agli ajuti del Cielo. Era stato fin quì la Chiesa di Benevento governata da' Vescovi; ma ora Giovanni XIII. ciò che aveva fatto un anno prima di Canna, volle a contemplazion d'Ottone, e de Principi Pandulfo, e Landulfo far il medelimo di Benevento; l'innalzò perciò a Metropoli, e per suffraganee l'assegnò molte Chiese, ed il primo Arcivescovo, che vi constituì in quest'anno 969. fù Landulfo, a cui concedette l'uso del Pallio, e confermogli le Chiese Sipontina, e Garganica. Mentre adunque,

Ppp

Tom, I.

(s) Auon.

Digitized by Google

l'efer-

Pefercito d'Ottone accingevafi a quest'impresa, Landrilso Arcivescovo con facra cerimonia celebrò folememente la Messa, che sù da tutti intesa, e dopo questo furono dal medesimo Arcivescovo comunicati del Corpo, e del Sangue del Signor Nostro Giesù Cristo: indi ricevuta la benedizione dallo stesso (1) Anon. Prelato, s'avviarono con grande allegrezza verfo la Puglia (1). Ove è da no-Salern. part: tare che in questi tempi era ancora ritenuta in queste nostre parti, ed in Italia 7.8888.5. Mil la comunicació fotto l'una e l'altra frecie, ed ammettevanti tutti alla pare famique ab dr. la comunione fotto l'una, e l'altra specie, ed ammettevansi tutti alla participazione così del Corpo, come del Sangue, nè presso noi se non in tempi Landulfo an più bassi su quella tolta.

L'efercito d'Ottone, che si componeva di Beneventani, Alemani, Saffoni, Sanguinis Do- e Spoletini, giunto in Ascoli sti incontrato da Abdila Patrizio, che con buon mini Nostri Ie- numero di Greci pretese attaccarlo, poichè Eugenio per la sua estrema cruticipati sunt. deltà era stato da' suoi preso, e mandato in Costantinopoli prigione. Fù El fie accepta combattuto ferocemente presso Ascoli, e finalmente furono i Greci vinti, e fatbenedictione a to un gran bottino, fe ne ritornarono i Beneventani trionfanti in Avellino (u).

Intanto Ottone indrizzò le sue genti verso Napoli, le quali nel contorno for, Appliant depredarono tutto il bestiame, e mentre Ottone se ne ritornava, su tutta dolente ad incontrarlo Aloara moglie del Principe Pandulfo con un suofigliuolo, pregandolo della liberazione di suo marito, che in Costantinopoli era da Niceforo crudelmente trattato in ofcura prigione (x). Ottone tofto. (x) Anon. ritornò in Puglia, nella quale diede guafti grandiffimì, cinse di stretto affedio Bovino, e molti luoghi d'intorno sece brugiare; ma mentre queste cose fuccedevano in Pugha, Niceforo in quest'anno 970. sù di morte violenta tolto al Mondo; poichè Teofania fua moglie infieme con Giovanni Zimifce. crudelmente lo fecero ammazzare, ed in quest'iftesso anno Giovanni su eletto Imperadore d'Oriente. Giovanni rivoçando ciò che il fuo predeceffore aveva fatto, tosto sprigionò Pandulfo, Passelvè, e lo mandò in Puglia, raccomandandolo anche ad Ottone, che ne fuoi Stati lo riponesse. Zimisce volle aver amicizia con Ottone, e (ciò che avevagli negato Niceforo) gli mandò Teofania, perchè si sposaffe con Ottone suo figliuolo, la quale su condotta in Roma, ove con molta splendidezza su da Ottone sposata, ed Au-(y) Sigon. gulta proclamata (y). Giunto Fandulfo in Bari, fu tosto chiamato da Ottome: Abdila glielo mandò affai onorificamente, e ricevuto da Ottone fil restituito ne' suoi Stati, e nella pristina dignità: laonde l'andulso per gratisicare Giovanni della libertà donatagli, tanto fi adoperò con Ottone, che gli fece abbandonar l'impresa; onde fatta la pace, Ottone si ritenne d'invadere la Puglia, e la Calabria, e queste Provincie perciò non faron mai da Ottone conquillate, come si diedero a credere molti Scrittori contro ciò che marra l'Anonimo Scrittore contemporaneo. Parti Ottone, ed in Francia face. ritorile, nè più pote rivedere queste nostre Regioni; poiche sopragiunto poco dapor dalla morte, nell'anno 973. fini i giorni fuoi, ed acquittatofi per le cose maravigliose adoperate il sopranome di Magno, merito esser compa-

ebiepi scopo dierwyt, 🕁 ∫n Christi parpradicto San-Siffimo Ponti. Venerunt.

(\*) Anon. Salern. be.

**444.65**.

d. 974

reto a Carlo il grande.

#### CAP. IL

Ottome II. succede al padre : disordini nel Principato di Salerne. nel quale finalmente vi succede PANDULFO.

Stendo morto in quest'anno Ottone il grande, Ottone II. suo figliuolo. C che vivente il padre era stato associato all'Imperio, cominciò a regger solo il Regno d'Italia, e ad esercitare quivi tutta quella sovranità, che suo padre aveasi acquistata, la quale sopra queste nostre Provincie assai più accrebbesi, per la discordia de nostri Principi Longobardi; poichè mentre Pandulfo Capodiferro restituito in Capua sua Sede, insieme con Landulfo IV. fuo figliuolo, che sedeva in Benevento, reggevano questi due Principati, accaddero in Salerno sì strane revoluzioni, e sconvolgimenti, che posero sossopra tutto quel Principato. Origine di tanti mali sti la soverchia fidanza, ch'ebbe Gifulfo con fuoi congiunti, i quali da efuli ch'erano, avendo voluto richiamargli, ed ingrandirgli, portarono con inaudita ingratitudine la ruina del fuo Stato.

Atenulfo II. quegli, che come si disse, discacciato da Capua erasi ricovrato in Salerno fotto Guaimaro II. fuo genero, lafciò più figliuoli, ch'efuli insieme col padre lungo tempo eran andati raminghi. Uno d'essi Landulfo chiamato, si ricovrò prima col padre in Salerno, dapoi andossene ad abitare in Napoli; ma dapoi ad interceffione di Gaidelgrima fua forella, moglie che fù di Guaimaro II. e madre di Gifulfo I. fù da questo Principe ch'era fuo nipote, per non disgustarsi sua madre richiamato in Salerno; e Gifulfo oltre averio affettuofamente accolto diedegli anche il Contado di Confa: ma perch'era un uomo affai crudele, ed insoffribile, i Consani non potendolo più foffrire, lo discacciarono da Consa, nè Gisulso potè tollerarlo guari in Salerno, onde discacciato bisognò, che di nuovo in Napoli facesse ritorno con la fua casa: avea procreati Landulso quattro figlinoli, Guaimaro, Indolfo, Landulfo, e Landenulfo.

Accadde, che mentre Landulfo con questi suoi figliuoli erano in Napoli, Gifulfo s'ammalasse, onde Gaidelgrima sua madre, toltolo a tempo cominciò tutta dolente, e lagrimofa a piangere, di che Gifulfo accortofi, dimandò, che s'avesse: ella rispose immantenente; piango, perchè avendo perduto mio marito, ora veggo te infermo: nè hò chi in tanta amaritudine possa consolarmi, poichè anche il mio fratello è da me lontano: che dunque, rispose Gisulto, avrò da fare: che si richiami, replicò ella, con tutta la fua famiglia. Gifulfo vinto dalle lagrime di fua madre, che si richiami le rispose : e risanato da quella infermità, su Landulso tosto richiamato in Salerno, e portò seco trè suoi figliuoli, lasciando in Napoli Landulfo uomo d'ingegno afteto, e pieno d'inganni. Fù

Ppp 2

Digitized by GOOGLE

Salern. part.? 7. BAM. 7.

(i) Anon.

Brn. Part.

Fù accolto Landulfo dal Principe con molti fegni di stima, di melli poderi l'arricchì, e restituigli ancora il Contado di Consa; e niente prevedendo di ciò che poteva accadergli, l'imalzò tanto, che narra l'Anonimo Salernitano (a) suo contemporaneo, che lo costituì dopo lui nel primo grado in Salerno. Co'fuoi figliuoli fù ancora liberaliffimo, a Guaimaro diede il Contado di Marfico nel Principato di Salerno, concedendogli quafi tutte le ragioni, ed emolumenti del fuo Fisco. Ad Indolfo donò il Contado di , Sarno. A Landenulfo il Contado di Lauro, pure nel Principato di Salerno; ed essendosene costui poco dapoi morto nell'anno 971. fù richiamato da Napoli Landulfo, al quale Gifulfo concedè il Contado stesso di Lauro, non senza indignazione de' Salernitani, e de' Nobili di quella Città, che vedevano

con tanta imprudenza di Gisulso sublimati questi Principi.

Landulto padre entrato in tanta grandezza, tosto cominciò a pensar . modi , come potelle invadere il Principato di Salerno : egli vedutofi con tante forze, si proccurò ancora il favore de' Duchi d'Amalsi, e di Napoli, perchè l'affilteffero a quest'impresa, ed ajutato da quelle de' suoi figliuoli 🖈 e da Landulfo precifamente uomo accorto, ed aftuto, avendo con alquanti congiurato il modo, una notte, avendo corrotti i cultodi, ebbe modo d'entrare nel palazzo del Principe; ivi avendo prefo l'infelice Gifulfo infieme con . l'infelice Principeffa Genemactua moglie, figliuola d'Alfano, ed agnata di Lamberto Duca di Spoleto, furono imprigionati, e dando a fentire agli altri esfere stati ammazzati, fù la Città posta sossopra. I Salernitani credutigli morti si posero in somma costernazione, nè sapendo che si fare in tanta revoluzione, furono costretti di giucare per Principe Landulfo lor Tiranno il quale temendo non fi scoprisse effer vivi Gisulso, e la Principessa Gemma, tofto gli fece levare da Salerno, ed in Amalfi gli fece condurre; indi, dificacciati che gli ebbe, affimfe anche per collega al Principato Landulto fuo. figliuolo in quest'istesso anno 972. ovvero 973.

Presedeva in questi tempi per Duca in Amalsi Mansone Patrizio, ed in Napoli, come si disse, Marino Patrizio. Questi intesi della congiura, suhito che ndirono effere stato Gisulso da Salerno scacciato, vennero in-Salerno con alquante truppe per soccorrere Landulfo, e stabilmente fermarlo nel Principato (b). Non si vide maggiore ingraditudine di quella che usò Marino Duca di Napoli in quest'incontri, il quale dimenticatosi tosto de' benefici ricevuti da Gifulfo, dimenticatofi ancora de tanti giuramenti fatti di foccorrerlo, ora s'unifce col Tiranno per discacciarlo dalla Sede.

Ma furono questi disegni > ed iniqui configli diffipati ben tosto; poiche ricredutifi i Salernitani, che Gifulfo, e la Principefia Gemma non eran morti , ma vivi erano in Amalfi : tofto cominciarono a tumultuare , e a fremere contro essi medesimi di tanta credulità, e de' passi che avean dati. S'aga, giunfe ancora , che Indolfo , che aveva veduto affunto per Collega al Principato Landulfo suo fratello, e di lui niun conto tenersi, contro ciò che il padre con più Sacramenti gli avea promeffo cominciò ad aspirare al Principa-

ton.

to, follecitando perciò Marino Duca di Napoli, che l'ajutaffe in quest'impresa: fù perciò, per sedare in parte i tumulti, risoluto di prendere Indolso, e mandarlo in Amalfi, ficcome preso che su, nascostamente su mandato in quella Città : e tolto l'Oppositore, i Salernitani furono costretti a giurare a Landulfo il giovane Principe affai crudele, e scaltro. Ma con pernizioso configlio richiamato non molto dapoi Indolfo in Salerno, questi diffimulande il torto, cominciò a rendersi i Salernitani benevoli, co' quali prosusamente trattava, e ridotti al suo partito i più principali, e' congiunti del Principe Gifulfo, cominciò ad infinuar loro, che discacciati i Tiranni si dassero a Pandulto Capodiferro, il quale faprebbe colle fue forze restimirgli Gisulfo, ed intanto proccurassero fortificarsi ne' Castelli, affinchè alla venuta di Pandulfo poteffero tofto portargli ajuto, e foccorfo. In fatti molti Proceri Salernitani, e fra gli altri gl'istessi Riso, e Romoast due celebri personaggi, pentifi di quanto aveano cooperato nella congiura, fi portarono in Amalfi avanti i Principi discacciati, ed ivi con molti giuramenti, e pianti dolutifi del torto, che si era a loro fatto, promisero fare ogni sforzo di ritornargli nel-

la priltina dignità.

Il Principe Pandulfo invitato da congionti del Principe Gifulfo, e da Salernitani, i quali in vari Castelli s'erano fortificati per ricever il suo ajuto, compassionando il caso di quell'infelice Principe, che era suo consobrino, prese con incredibile allegrezza l'impegno di restituire Gisusso in Salernos. ed avendo unito alquante fue truppe s'incamminò verso Salerno. Fù incontrato da Indolfo, che gli cercò per fe il Contado di Confa; ma Pandulfo dichiarandofi che non poteva ciò fare ; questi pien di mestizia pensò tornare in Salerno, ove fù prefo da' fuoi stessi, ed a Landulfo consignato. Intanto Capodiferro unitofi co' Salernitani, che stavano ne' Castelli, espugnò tutti i luoghi del Principato di Salerno, depredando il paese intorno, e cinse Salerno di stretto assedio. I Landulfi padre, e figliuolo gli fecero molta resistenza, e non fidandosi de Salernitani valevansi di Mansone Patrizio, che tenevan presso di loro nel Palazzo co' suoi Amalsitani, a' quali diede la custodia delle Torri che circondavano la Città; ma non poteron lungo tempo refistere alle forze di Pandulfo, il quale finalmente nell'anno 974. l'espugno, e discacciati i Tiranni, non per sè occupolla, ma in questi desso anno la restiin not. ad 42 tuì al legittimo Principe. Gifulfo, e Gemma, o perchè cost fra di loro fossero non Saler, papa convenuti, o pure per gratitudine di tanti benefici, non tenendo figliuoli, 216. In Aradottaronsi per loro figliuolo Pandulfo figliuolo di Pandulfo, che vollero ane chivio Cache istituirlo Principe di Salerno, e Gisusso volle averlo per Compagno nel Pandolfus Principato infin che visse, cioè sin all'anno 978. (c) Ed egli morto in quest' Princeps stime anno, restando Pandulso successore in Salerno, volle anche l'andulso suo b. m. D. Panpadre affumere il titolo di Principe infieme col figliuolo, onde fi fece, che claro, quod nella persona di Pandusso Capodiserro s'unissero trè titoli, e sosse detto cisossi, 🚓 Principe insieme di Capua, di Benevento, e di Salerno. Quindi l'Anoni- Gemma ad :mo Salernitano, che in questi tempi vivea, e che fin quì continuò la fue in filium Ppp 3 Moria.

Istoria, che a questo Principe dedicolla, in un carme che compose in lede del medesimo, lo chiamò Principe di queste trè Città, dicendogli:

Tempore præterito Tellus divifa maligno Unitur tuo ecce, tuente Deo (d).

(d) Leggefi questo Carme presso Pellegr. loc. cit. pag. 223.

Siccome il valore, e prudenza di Atenulfo I. potè far argine alla nuina de' Longobardi, la quale per le tante rivoluzioni, e disordini di queste Provincie, era imminente: così ora la potenza di Pandulfo Cavediferro trattenne alquanto il corfo della loro caduta; ma s'avrebbe potuto iperare dal valore diquesto Principe qualche buon frutto, sè non avesse già poste profonde radici quella pessima usanza de Longobardi di partir ugualmente i loro Stati tra' loro figliuoli, i quali se bene presentemente si vedevano ne' titoli uniti in una fola persona; non è però, che Capodiserro non avesse aggiudicato il Principato di Benevento a Landulfo IV, fuo figlinolo, e quello di Salerno a Pandulto altro fuo figliuolo. Tutti i Principi Longobardi della razza di Landulfo I. Conte di Capua, que' di Benevento ancora, e gli altri di Salerno, ebbero costume di provvedere tutti i loro figliuoli di propri Feudi; ese bene nel principio gli amministravano indivisiancorchè ciascuno riconoscesfe la fua parte, e fotto le medefime leggi; rulladimanco la condizione umana dovea portare per confeguenza la discordia fra di loro, onde poi divisi in fazioni diedefi agli esterni propta occasione d'occupargli. Le massime della politica s'apprendevano allora dalla Scrittura Santa , non avendo per la barbarie de' tempi altri libri donde fossero meglio istrutti : essi leggendo quivi l'ammonizione di Davide, dicente, non effervi cosa più gioconda, che habitare fratres in unum, si regolavano da questo detto: ma non vedevano che ciò era ben da desiderare, e conseguito da tenersi caro; ma per la condizioneumana era difficile a porfi in pratica; e potevano dalla medefima Scrittura apprendere, che ogni Regno diviso, per sè stesso si dissolverebbe. Comunque fiafi non gli dava il cuore, che al primogenito fi daffe tutto; per ciò fattosi luogo alla successione, la Città Principale era ritenuta dal primogenito, e gli altri fratelli erano investiti di Contadi, ed altri Feudi, de' quali per effere i possessori della stessa razza, da dependenti Signori, che n'erano ,fe ne rendevano affoluti. Così abbiam veduto di Radelchifo Principe di Benevento, il quale avendo da Caretruda generati dodici figliuoli, oltre Radelgario, che 🖬 fuccedette, gli altri ferono tutti Conti. Lo stesso ace cadde del Principato di Salerno , il quale , come fi è detto , diviso da Gitulfo, con indignazione de' Salernitani, in tanti Contadi tra i figlinoli di Landulfo, fii veduto possedersi da tanti, oltre i Proceri Salemitani, i quali ne loro Caitelli viveano ben fortificati con affoluto, ed independente arbitrio.

Ma sopra tutto il Principato di Capua patì questa desormazione, poichà dalla razza d'Atenulso, come dal Cavallo Trojano ne uscirono tanti Contise Signori, che rimpierono non meno Capua, che Benevento di Contadise Signorie. Del sangue di questo Principe uscirono i Conti di Venastro, di Sessa, d'Isernia, di Marsico, di Sanno, di Aquino, di Cajazza, di

Teano,

Teano, e tanti aktri. Li quali se bene, come si è altre volte detto, nel principio sossero stati conceduti in amministrazione, non in Feudo, nulladimanco poi ciò che era loro stato dato in amministrazione passò in Signoria; ed insino a questi tempi la cosa era comportabile, perchè la concessione per la morte, e sellonia del Conte, restava estinta, nè il Contado passava all'erede; ma in questi tempi indisserentemente praticavasi, per la ragione altrove rapportata, che passasse à siglimoli, ed eredi, concedendosi l'investiture pro se, O' haredibus, siccome tra gli antichi monumenti si legge investitura fatta nell'anno 964, in Capna da Pandulso Capodiferro, e da Landulso suo siglimo-so della Città d'Isernia colle sue pertinenze a Landulso, e suoi eredi (e).

Così concedendofi tanti Contadi, e Feudi, non folo vennero a multiplicarsi, e poi dividersi in tante parti, ma investendone quelli del medesimo loro sangue, s'invogliavano ad aspirare alla Signoria independente, e Sannio, pagposero con ciò in iscompiglio, e disordine gli Stati, che per ultimo resta-

rono preda d'altre Nazioni.

# 5. I. Cognomi di Famiglie restituiti presso di noi, che per lungo tempo erano andati in disuso.

Al numero di tanti Feudi, e Contadi posseduti da varie samiglie, surfero i cognomi per disegnarle; poichè i Longobardi non avendo
cognomi per denotare le particolari famiglie: dalle Città, e Terre che bus Cassollis,
possedevano, ed ove aveano fermata residenza, presero i cognomi; e cominciossi tratto tratto in queste nostre parti a restituire il costume degli antichi Romani; i quali cognomi se bene in questi tempi degli ultimi nostri Prinsimundum, de
cipi Longobardi si cominciassero a restituire: succeduti dapoi i Normanni,
dominandum
questi surono che l'accrerebbero in immenso, onde si restituirono in tutti i dibus vestris,
cognomi, che diedero dapoi distinzione alle famiglie.

I Romani, che non conobbero Feudi, trassero i cognomi altronde, non da' luoghi che forze avessero i loro Maggiori posseduti. Ma come che presso i medesimi la pastorizia, e l'agricoltura era avuta in molta riputazione, moltissime famiglie trassero il cognome dalle cose rusticane a queste appartenenti: quindi i Lattuzi, i Meli, gli Frondissi, i Fabi, i Pisoni, i Lentuli, ed i Ciceroni; e dalla pastorizia, i Bubulci, i Bupeci, Juwenci, i Porzi, Scrosse, Pilanni, Juni, Satiri, Tauri, Vituli, Vitelli, Suilli, Capriani, Ovini, Caprilli, Equini, ed altri, de' quali sece lungo Cata-

Anche presso i Traquello (f).

Anche presso i medesimi sortirono le famiglie il cognome dalla natura, 32. mm. 10.

che ora propizia, ora inimica desormò loro il corpo, o l'animo d'alcun vi. V. Alex. ab
zio, o l'arrichì di qualche speziale avvenenza, o di buon cossume: così. Alex. dier.

dalla larghezza de piedi, surse il cognome de Planci, dalla grassezza, in sidon.

quello de Grassi, dagli capegli l'altro de Cincinnati, da nasuti, i Nasoni, e 10m. 1. im
tanti almi. Sovenzo da cossimi, come Metello Celere, dalla sua celerità: pesso.

(e) Leggefi
questa invefictura presso
Ciarlant. nel
Sannio, pag.
241. Concedimus, & confirmamus tibi
supranominato
Landulfo Comisi disto fratre nostro, &
baredibus suis
pradistam Civitatem Ifernia cum omnibus Casbelis
bus Casbelis
dum, & possfraendum, &
dominandum
vos, & heredibus vestris,

Digitized by Google

altron-.

altronde dal caso, come Valerio Corvino: altrove dal luogo conquistato, come Scipione Affricano, e così degli altri (g).

(g) V. Knip. Schild. de Fideicom. e. I. 28/8. 20.

Ma presso questi ultimi nostri Longobardi per la maggior parte i cognomi fursero dalle Città, e Castelli, che i loro antenati possederono, e ne' quali della loro vita. Così dal Castello di Presensano surse il cognome di Presensano, la qual famiglia insieme col Castello mancò in Capua dopo il tempo (b) Erchemp. del Rè Roberto. Così ancora presso Erchemperto (h), Marino su cognominato Malfitano, perchè prefideva in Amalfi, della quale Città fù Duca; (i) Erchemp. e presso il medesimo Autore (i), Landulfo su appellato Suesfulano, perchè nn. 27. 👉 67 presideva a Suesfula; e da Lione Ostiense (k) Gregorio su cognominato Na-(k) Oltiens. poletano, perchè fu Duca di Napoli; e il medesimo Autore (1) cognominò (1) Lib. 2. Landulfo di Santa Agata (del quale più innanzi parleremo) non per altro. perchè sti Conte di quella Città. E poichè tutti questi Proceri da Capua, e dalla profapia d'Atenulfo discesero, perciò presso gli Scrittori di questi tempi furono anche detti Nobili Capuani, onde furfe il cognome della illustre famiglia Capuana, e furon detti per lungo tempo nobili Capuani tutti coloro che furono della razza de' Conti, e Principi di Capua, ancorchè fossero divisi in più famiglie, come il dimostra con somma accuratezza il diligentissi-

mo Pellegrino (m): quindi si fece, che alcuni ritenessero anche dapoi il co-

gnome di Capuani, o di Capua; ed altri da' luoghi che possedevano, ancor-

chè dell'istesso genere, si cognominarono. Così la famiglia di Sesto surse dal

Castello di questo nome nel Contado di Venastro, che da Conti di questo luogo, e da Pandulfo, al quale fù dato il cognome di Sefto usoì, della quale parla Pietro Diacono (n); la qual famiglia fotto il Rè Guglielmo II. ancor si

legge effersi mantenuta con sommo splendore, ed occupare i primi possi

cap. IS.

num. 26.

(m) Pellegr. de Stem. Princ. Long. **9.** 287.

(\*) In Au-Chuar. ad Oltiens. Lik. 4. cap. 75. ( ) Aloys. Lellus in Elencho privi-Legiorum Arcbiepiscopalis Ecclefia Mon. sis Regalis, *##*#. 4.

della milizia, come potrà offervarsi presso Luigi Lello (o). E quelle tre famiglie di Franco, di Citello, e di Rojelle, ficcome furono della gente Longobarda, così ancora devono reputarfi effer furte dalla razza d'Atenulfo Principe, e da' hoghi posseduti da' loro antenati esser derivate, ben lo dimostra il Pellegrino; e molte altre famiglie Longobarde, che traffero l'origine da questi Principi di Capua, e da Atenulfo, anche discacciati i Longobardi, ili mantennero in queste nostre parti sotto i Normanni, come più distintamente diremo innanzi, quando de' Popoli di questa nazione ci tornerà occasione di trattare: tanto che ebbe a dire Lione Ostienfe, che Atenulfo, ed i fuoi descendenti per molte loro generazioni, tennero il Principato per cento settantasette anni in questi nostri contorni di . Benevento, e di Capua; poichè per molto tempo ne' Principati di Capua, e di Benevento molti Baroni furono del fangue d'Atenulfo, che Signori di warj Feudi, stabiliron le loro particolari famiglie, dandosi a' loro congionti l'investiture di molti Feudi, e sursero quindi in tutta l'Italia Cistiberina molti Conti, e Baroni, ed altri nobili; e l'istesso si sece nel Principato di Salerno. Parimente la famiglia Colimenta, donde pruova il Pellegrino

Her furta la famiglia Barrile, non altronde, che dal Castello Colimento, che ora diciamo Collemezzo, deriva i ficcome il cognome della nobil famiglia Gaetana, da Gaeta; poichè da Lione (p). Ostiense Gaetani sono appel- (p) Ostiense Jati coloro, che come Duchi tennero la Città di Gaeta. Così ancora il lib.2. cap. 35. cognome della illustre famiglia d'Aquino, non altronde, che da' Conti di quella Città è furto; ficcome quelle de Sangri, de Sanseverini, degli Acquavivi, e tante altre, dalle Città, e Terre da' loro Maggiori possedute dérivarono (q).

Anche presso questi ultimi nostri Longobardi sursero i cognomi, se bene mirat. Fam. più di rado, da' nomi de' loro progenitori: così la famiglia Atenulfo ebbe tal nome da Atenulio, padre che fu di Pietro Cardinal di S. Chiefa; e moltissime altre. Trassero eziandio i cognomi origine da' Magistrati, ed uffizi, così Ecclesiastici, come Secolari, e per qualche mestiere da' loro antenati esercitato: la famiglia Mastrogiudice quindi, al dir di Freccia (r), ebbe ori- (r) Freccia gine: siccome quella de' Doci, degli Alfieri, de' Conti, de' Ferrari, de Subfend. Cavalcanti, Filastoppa, e tante altre. Da' costumi ancora, e dalla pro- pag. 14. pria indole; da colori, dagli abiti, dalle barbe, dal mento; dalle piante,

fiori, animali, e da tante altre occasioni, ed avvenimenti che sono infiniti (s).

Ma egli è da avvertire, che questa usanza di tramandar i cognomi a' posteri, perchè meglio si distinguessero le famiglie, cominciò sì bene Cognons. appò noi nel fine di questo X. fecolo, ma molto di rado; onde ne' Diplomi, ed altre carte di questi tempi, assai di rado si leggono cognomi. Si freguenstarono un poco più nel XI. e XII. fecolo appò i Normanni; ma nel XIII. EXIV. furono talmente diffeminati, e stabiliti, che comunemente tutte le persone, ancorchè di basso lignaggio, si videro avere propri cognomi, con tramandargli a' loro posteri, e discendenti (t).

Spedizione infelice d'Ottone II. contro a Greci; e morte cap. 7. · IL di PANDULFO Capodiferro.

L costume de nostri ultimi Longobardi, in tante parti di dividere i loro La Stati, cagionò finalmente la loro ruina, e diede pronta, e spedita occa-Jione a' Normanni di discacciargli da queste nostre Provincie; perchè questi Baroni, ancor che riconoscessero le investiture de' loro Contadi da' Principi di Capua, di Benevento, e di Salerno; nulladimanco effendo dell'isteffa razza d'Atenulfo, e molti aspirando a' Principati stessi di Capua, di Benevento, e di Salerno, donde alcuni n'erano stati discacciati: ancorchè come si è detto, Pandulfo Capodiferro col suo valore, e felicità reggesse infieme con Landulfo IV. e l'altro Pandulfo fuoi figliuoli Capua, Benevento, Salerno; nulladimeno morto Capodiferro in Capua l'anno 981. (u) comin
 (∗) Pellegr. ciarono di bel nuovo in queste Provincie le rivoluzioni, e' disordini. S'ag- in Stem. giunse ancora, che Pandulfo il quale avea proccurato, che fra gl'Impera-Tom. L.  $\mathbf{Q}\mathbf{q}\mathbf{q}$ dori

(q) V. Am-

(s) V. Du-

(t) V. Mabillon. de Re Diplom. lib. 2.

Digitized by GOOGLE

dori d'Oriente con quelli d'Occidente si mantenesse una stabile, e serma amicizia, appena mancato, fi videro rotte tutte le confipondenze, e rinovate l'antiche gare; poichè Ottone II. che mal sofferiva la Puglia, e la Calabria effere in mano de' Greci fotto gl'Imperadori Basilio, e Costantino, ch'erano al Zimisce succeduti nel 977. disbrigatosi come potè meglio degl'affari di là de' Monti, armato, coll'Imperadrice Teofania calò in Italia in quest'anno 980. (x).

(x) Sigon. A. 980.

Erasi, come si disse, già introdotto costume, che quando gl'Imperadori d'Occidente venivano in Italia, preffo Roncaglia fermati, hiogo non molto lontano da Piacenza, ivi solevano intimar le Diete, ove univansi i Duchi, Marchefi, e Conti di molti luoghi d'Italia, i Magistrati delle Città, ed anche l'Ordine Ecclesiastico per trattar degli affari d'Italia più rilevanti: si esaminavano le querele de' sudditi contro i potenti: si davano Pinvestiture de' Feudi: si decoravano molti Baroni di titoli: si stabilivano molte leggi attenenti ancora allo Stato Ecclesiastico, ed a' precedenti ma'i davasi qualche compenso. Ottone in quest'anno giunto in Piacenza assemblò la Dieta in Roncaglia, ove diede molti utili provvedimenti. Di questo Ottone fono quelle leggi, che abbiamo nel libro fecondo delle leggi Longo-(y) LL. Long. barde, e molte sotto il tit. qualiter quisq. se defen. debeat (y), ove riprovandofi la prova per li giuramenti, fi ritenne quella del Duello, e moltissime altre fono state raccolte da Melchior Goldasto ne' fuoi volumi (z).

lib 2. l. 35. 36**.** 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. Tomo wno. P. 225. 226.

Dato perciò qualche riftabilimento alle cose d'Italia passossene Ottone in (z)Goldaft. Roma , ove in un pranzo fece inumanamente trucidare molti Proceri a 🗞 sospetti d'infedeltà: indi col suo esercito nel seguente anno 981, venne in Tom. 3. p. 305. Benevento, dove fermossi per qualche tempo: fit anche in Napoli ricevuto da' Napoletani, i quali poco curandofi di violar la fedeltà dovuta agl'Imperadori d'Oriente loro Sovrani, gli diedero anche foccorfo; e mentre fi tratteneva in queste nostre Regioni proccurò ingrossare le sue truppe con quelle : che gli eran fomministrate da Benevento, da Capua, da Salerno, e da Napoli, per invadere la Puglia. Trattenendosi quivi volle conoscere dello spoglio, che Giovanni Abate di S. Vincenzo a Ulturno fi doleva aver patito da Landulfo Conte d'Isernia, che avea occupati tre Castelli di quel Monastero: prominziò a favor del Monastero, e glie ne spedì diploma in Benevento in quest'anno 981. a' 10. di Ottobre (a).

(a) Baron. *A*. 981. #. 4.

In quest'istesso anno, come si è detto, accadde in Capua la morte di Pandulfo Capodiferro, ed avendo la cafualità portato, che il Vesuvio in quest'istelfi tempi, ficcome fuole, eruttaffe fuoco, e fiamme, nacque appreffo il volgo quella credenza, che quando da quel Monte davansi cotali segni, o era preceduta, a dovea feguire la morte di qualche nom ricco, e potente, ed infieme scellerato, e che la di lui anima era da' Demoni per quella voragine portata all'Interno, la qual credenza ebbe origine, ficcome fempre accade in questi cali, dalla vifione d'un Solitario, al quale, come narra Pier Damiano, parve aver veduta l'anima di Pandulfo effer portata da' Diavoli al fuoco pennace dell'Indell'Inferno (b). Infatti Capodiferro su il più ricco, e potente in queste no- (b) v. Petstre Provincie, di quell'età : egli non folo sti Principe di Capua, di Beneven- 1981. pero 7. to, e di Salerno, ma era ancora Marchese di Spoleto, e di Camerino, lera. possedendo perciò poco men, che la metà d'Italia (c); ed ancorchè di lui si (e) Pellegra leggeffero molte opere di pietà, d'aver in fommo onore avuto il Pontefice part. 7. Anon. Gio. XIII. e d'aver di molti doni, e privilegj arricchito il Monastero Cassi. nense in quel tempo che visse, che al dir di Lione Ostiense (d) sù il più accettabile per li Monaci; nulladimanco la visione di quel Solitario fece per- cap. 2. dere tutta la stima a quelli fatti, e sece credere di avergli operati non per animo fincero di pietà, e di Religione, ma per mondani rispetti: al che s'aggiungeva l'enorme discacciamento dal Principato di Benevento di Landulfo and nipote.

Così ancora, effendo negli anni feguenti accaduta la morte di Giovanni Principe di Salerno, che fu avo dell'ultimo Guaimaro, il qual nell'anno 1052, da' fuoi fù uccifo: vomitando in quel tempo il Monte fiamme, Giovanni, che vivea in questa credenza, disse: Procul dubio sceleratus aliquis dives in proximo moriturus est, atque in Insernum descensurus: il che su poco dapoi accomodato all'istesso Principe Giovanni, il quale la vegnente notte si trovò inopinatamente morto in braccio d'una sua putta (e); (e) Pellegr: onde maggiormente presso il volgo crebbe quella credenza, che ha durata lec. cie. Pes. Inngamente fino a' tempi de' nostri avoli, e di credere ancora scciocca- 222.

mente, che il Vesuvio fosse una bocca dell'Inferno.

Ma ritornando in via, morto Pandulfo, lasciò come si disse in Benevento Landulfo IV. fuo figliuolo, al quale in fua vita avea egli aggiudicato quel Principato, ed anche per pochi mesi dopo la morte del padre resse Capua. Lasciò Pandulfo un altro suo figliuolo, Principe in Salerno, quegli, il quale era stato adottato da Gi ulfo, e che dopo la morte di suo padre per alcuni mesi resse questo Principato; ed insieme altri suoi figliuoli Attenulso Conte, e Marchese, Landenulfo, Gisulfo che su Conte di Tiano, e Laido's (f), (f) Pellegr.

Ma la morte di questo Principe tosto diffipò quell'unione, che non potea in Sieme langamente durare, poiché Pandulfo II. che fù da lui discacciato dal Principato di Benevento, subito, che l'intese estinto volle vindicarsi del torto ricevuto, e discaccionne dal Principato Landulfo IV. appropriandosi a se Benevento, che poi lo trasmise a' suoi posteri; e Landulfo poco dapoi finì anco a i giorni suoi; imperocchè Ottone avendo indrizzato il suo esercito (ch'era composto oltre di molte Nazioni, anche di Beneventani, fra' quali volle anche accompagnarsi questo Landulfo con Atenulfo suo fratel'o) verso Taranto per debellare i Greci, ed i Saraceni ah'erano stati chiamati da' Greci in lor ajuto, nella battaglia che nel feguente anno 982. fi diede, fi l'efercito d'Ottone disfatto, ed uccifi fra gli altri Principi Landulfo, ed Atenulfo, e l'ifteffo Ottone appena potè scampare (g).

Quindi accadde, che al Principato di Capua, morto Landulfo, fossero 4. 982. succeduti Landerulfo suo fratello, ed Aloara sua madre, e che Ottone, ri-Qqq 2 fatto

(d) Lib. 2.

(g) Sigon.

tatto come potè meglio il suo esercito, ritornato in Capua confermasse que Ito Principato di Capua ad Aloara, e a Landonulfo, che lo ressero dal suddetto anno 982, infino all'anno 993, quando morta quattro mefi prima Aloara. (b) Pellegr. fix nel mese di Aprile Landenulso da' suoi miseramente ucciso (h).

in Stam.

A. 982.

ŕ

Fù così infelice questa spedizione d'Ottone contro i Greci, e così grande la rotta data al suo esercito, che su costante opinione, che se i Greci avesfero faputo fervirsi della vittoria, avrebbero insino a Roma portate le loro armi. Ma in questo conflitto, siccome i Greci s'avvidero della poca fedeltà. de' Napoletani, e degli altri loro fudditi: così, e molto più, Ottone im-(3) Sigon. putava la perdita a' Beneventani, ed a' Romani (i) appresso i quali eravenuto in abbominazione per l'enorme uccifione fatta di molti Proceri in quel convito, onde appò d'essi acquistossi il cognome di Sanguinario i quali nel meglio della battaglia l'ayean abbandonato. Quindi fi narra, che nel feguente anno 983, ritornato Ottone a Capua, e rifatto al meglio ik fuo esercito, sopra Benevento improvisamente lo drizzasse, e dato in questa: Città un memorabil sacco, per recar a' Beneventani maggior dolore gl'involasse l'ossa di S. Bartolomeo, di cui eran tanto divoti, ed in Roma le facesse condurre per transportarle dapoi in Germania; ma provenuto dalla. morte in quest'istesso anno accadutagli in Roma, non potè condurre a fineil fuo difegno; onde rimafe in quella Città, oggi nella medefima s'adorano, in un Tempio nell'Ifola Licaonia del Tevere, resa oggi assai più celebre al Mondo per quest'ossa, che perciò che del suo sorgimento ne scrisse Livio nella sua incomparabile Istoria.

(k) Otho Frisingens. lib.6. cap.25. (1) Gofridus Viterb. pay. 17. de Ost. 2. (m) Blond. bift. Rom. dec. 2. lib. 3. (n) Sigon.

de Reg. Italia, lib. 7. (e) Rob. Tuitenfis lib.

2. cap. 24. (p) Leo Oftienf. lib. **2.** cap. 24. (q) In Chronic. lib. 4.

1 Beneventani non pessono soffrire ciò che di questa translazione narrano Ottone (k) Frisingense, Gosfredo di Viterbo (1), Biondo (m), ed il Sigonio (n), ed altri più moderni. Essi per l'autorità di Roberto Tuitense (o) appresso il Baronio, e dell'Ostiense (p), vogliono che verso l'anno. 1000. Ottone III. non il II. effendo dal Monte Gargano ritornato a Benevento, avesse gercato a' Beneventani il corpo del S. Appostolo, i quali non. avendo ardire di negarglielo, fossero ricorsi alla fraude, e tenendo ancor essi. con fomma venerazione il corpo di S. Paolino Vescovo di Nola, in vece di quello, gli avessero dato questo di S. Paolino: di che poi accortosi Ottone. grandemente offeso di tal frode, fosse di nuovo dapoi ritornato in Benevento, ed avendo tenuta affediata perciò questa. Città più giorni, non avendo potuto espugnarla, su d'uopo che in Roma se ne tornasse. Ma Martino Polono (q) fecondando il genio de Romani, che lo vogliono nel Tebro, narra sì bene, che Ottone III. dal Gargano ritornasse in Benevento; ma chea' Beneventani non altro, che il corpo di S. Paolino cercafie, i quali fenza. usar fraude alcuna glie lo diedero. Così insorta fra Scrittori moderni acerbacontesa sopra quest'ossa, tra' Romani, e' Beneventani, vengon due corpi in diversi luoghi adorati d'un medesimo Santo; ed i Napoletani pure preten-. dono, che il capo di questo Appostolo non sia nè a Roma, nè a Benevento 🦡 ma in Napoli nel Monastero delle Monache di Donna Regina per donazione

fattagliene da Maria moglie di Carlo II. d'Angiò figliuolo di Carlo I. il quale dopo avere sconsitto Mansredi, da' Beneventani l'ebbe; ed il nostro listorico Giannettasio il tiene per cosa certa, con sutto che accenni la siera contesa, che sopra ciò ancor arde fra' Romani, e Beneventani. Ed abbiamo veduto in questi ultimi nostri tempi miseramente affannarsi sopra questo singgetto molti Scrittori, a' quali, dapoi che si faranno affaticati a dimostrare, che sia stato questo corpo trasserito in Roma, ovvero esser rimaso in Benevento, molto più loro resta da travagliare per render verisimile, come sino dall'India, siccome narra Sigeberto, si sosse trasportato in Lipari. Ma tutte queste dispute, non essendo nel nostro istituto, volentieri le lasciamo ad essi, a cui bene stanno.

#### CAP. FIL

I Greci riacquiftano maggior vigore nella Puglia, e nella Calabria; ed innalzamento del Ducato di Bari, Sede ora de Catapani.

Greci che fotto gl'Imperadori Bafilio, e Costantino aveano contro Otto-🖈 ne II. riportata così infigne vittoria, fi riftabilirono più fermamente nel la Puglia, e nella Calabria; e reggendo queste Provincie con molto vigore, diftefero i confini di quelle fopra i Principati di Benevento, e di Salerno, pretendendo ancora fopra i Principi Longobardi effercitar fovranità. Ma avvertiti per le cose precedute dell'insedeltà de' loro sudditi, per tenergli a freno, pensarono a ben presidiarle. Temevano ancora, che i Germani sotto Ottone non tornassero ad assalirle; e che i Saraceni, ancorchè confinati in alcune Rocche, non le turbaffero colle solite loro scorrerie, giacchè fortificati nel Monte Gargano non tralasciavano, quando lor veniva fatto, di scorrene, e scompigliar la Puglia. Edificarono perciò a questi tempi molti ben: forti Castelli. Fondarono nella Puglia piana una Città, che chiamarono, per rinovare il glorioso nome d'Ilio, Troja: Città che ancor dura, poichèanche i Normanni, dopo Melfi, la distinsero sopra tutte le altre Città di quella Provincia, che Capitanata ora si appella. Fondarono anche quivi-Draconaria, Civitade, e Firenzuola, Città ora distrutte, ed altre Terre (a). Per mantenere più in freno i loro fudditi, istituirono in Puglia un nuovo Magistrato chiamato in loro lingua Carapano, il quale avesse pieno Ostiens, sia. potere, non riftretto da alcun limite, ma per se medesimo, senza richie- 2 cap soderne permello dalla Corte di Cottantinopoli, potelle governare queste Provincie con affoluto imperio. Bari ove prima folevan rifedere gli Straticò, fù affignata per sua Sede, onde questa Città si vide estollere il suo capo sopra tutte l'altre Città della Puglia.

Donde questo nome di Catapano derivasse, il nostro Guglielmo Puglie...

Qqq 2

(6) Guil. se (b) ne fa derivar l'origine da questo stesso stesso potere, che su dato Appul. 116. 1. a questo Ufficiale, e' dice, che si chiamasse Catapano,

> Quod CATAPAN Græci, nos JUXTA dicimus OMNE. Quisquis apud Danaos vice fungitur hujus honoris, Dispositor populi parat omne quod expedit illi, Et JUXTA quod cuique dari decet, OMNE ministrat.

Ma Carlo Du-Fresne nelle note all'Alessade della Principessa Anna Comnena deride questa etimologia di Guglielmo, e vuole che Catapanus appresso i Greci, fia l'iftesso, che presso i Latini Capitaneus. Ouindi deride ancora (c) Ostiens. Lione Ostiense, il quale ne la sua Cronaca (c), oltre di riputar questo nome proprio d'uomo, quando si vede essere di dignità, stimò che la Provincia di Capitanata, che da questi Ufficiali prese il nome, corrottamente dal volgo venga chiamata così, dovendoli appellare Catapanata; sostenendo Du-Fresne, che essendo l'istesso presso i Greci Catapanus, che fra i Latini Capitaneus, non già Catapanata, ma Capitanata giu-(d) Nicetas stamente si appelli; chiamando ancora Niceta (d) Capitanaea quella Prein Man. lib. 2. fettura, la quale composta di più Città, o Terre, ad un Capitano è sottopolta.

Castigat. in Chron. Lapi Zruefp.

. Avendo i Catapani collocata la loro Sede in Barì, Lupo Protospata, (e) Pellegr. che secondo dimostra il Pellegrino (e), non può dubitarsi, che fosse, se non di Bari, almeno Pugliese di nazione, tessè di loro lungo catalogo, ed il primo, che intorno a questi tempi nell'anno 999, presso il medesimo leggiamo aver governata questa Provincia, su Tracomoto, ovvero Gregorio, il quale affediò Gravina, e prese Teofilatto. Nell'anno 1006. fu mandato per Catapano in Puglia Xifea, che nel 1007. morì in Bari, a cui fuccedè nell'anno feguente 1008. Curcua. Sotto il Magistrato di costui i Baresi ribellatisi, elessero per lor Principe Melo di fangue Longobardo, che dimorava in Bari, quegli, che farà celebre nell'Istoria de' Normanni; ma ripressi da' Greci, Melo suggissene con Datto suo cognato, ed andarono raminghi. Prima se ne andò in Ascoli, ma dubitando di tradimento, si trasferì in Benevento, di là in Salerno, e poi a Capua, follecitando que' Principi Longoba di perchè l'ajutaffero a liberar Bari dalla tirannia de Greci. Morto Curcua nell'anno 1010. (f) Apud gli fuccedette Bafilio Catapano, nel tempo di cui dice Freccia (f), che Bari facta est sedes magnorum virorum Græcorum. Indi nel 1017. venne (g) Chron. per Catapano Adronico che pugnò con Melo, e lo vinse (g).

Pel egr. in Caf P. 81. Anon. Basenf. apad

Pellegr. (6) Guil.

₩. 2. s. so.

Nell'anno seguente 1018. gli succedè Basilio Bugiano, che da Guglielmo Pugliese (h) vien chiamato Bagiano, e da Lione Ostiense (i) Bojano. Questi fù, che per lasciar di sè memoria in Italia, tolta dal rimanente della Appul 116 1. Puglia una parte verso il Principato di Benevento, e fattane una miova Pro-(i) Officer vincia col nome di Capitanata, vi fabbricò, come su detto, alcune Terre, e Città, come Troja, Draconaria, Fiorentino, ed altre. Nel 1028. Cri**ftoforo** 

Roforo sù fatto Catapano; indi Pato, che governò sino al 1031. e nell'anno seguente sù Catapano Anatolico. Nel 1033. venne per Catapano Costantino Protospata, che si chiamò Opo. Indi Maniaco, a cui succedè nell'anno 1038. Nicesoro, che nell'anno 1040. morì in Ascoli. A costui succedè Michele, che sù anche detto Duchiano, e dopo costui sinalmente sù nel 1042. Catapano Exaugusto sigliuolo di Bugiano, sotto il cui governo, essendo stato costui vinto da' Normanni, surono scacciati da queste Provincie i Greci, e sù egli preso in battaglia in Benevento. Ed ancorchè queste Provincie passassero dapoi sotto la dominazione de' Normanni, come che non tutte in un tratto vi passarono, perciò anche dopo Exaugusto, si leggono presso Lupo, e l'Anonimo di Bari altri Catapani, de' quali, secondo l'opportunità, faremo memoria.

Il potere de' Greci adunque dopo questa rotta, ch'ebbe Ottone II. infino che cominciasse in queste Provincie la dominazione de' Normanni, erasi reso molto più considerabile di quello, che su negli anni precedenti, così perciò che riguarda l'ampiezza de' consini che distesero, come per l'assoluto Imperio, che riacquistarono non meno gl'Imperadori d'Oriente sopra il governo politico, e temporale, che i Patriarchi di Costantinopoli per lo governo Ecclesiassico, e Spirituale sopra i Metropolitani, e' Vescovi della Pu-

glia e della Calabria.

La Puglia, che ne' tempi d'Arechi, e degli altri Principi di Benevento fuoi fuccessori, era al Principato Beneventano attribuita, ora distratta, ed in poter de' Greci ricaduta, diminuì notabilmente quel Principato. I Greci per questa parte intestendevano infino a Troja, ed Afcoli, e toltone Siponto, ed il M. Gargano, che a quel Principato erano ancor uniti : verso Oriente, tutta quella estenzione insino all'ultima punta d'Italia era de' Greci. S'aggiungeva ancora la Calabria secondo la moderna appellazione, che abbracciava non folo il Bruzio, Reggio, Cotrone, e l'altre Città vicine, ma anche abbracciava gran parte dell' antica Lucania, e per quelta parte dal Principato di Salerno era terminata, il quale perciò aveva ristretti i suoi confini, nè in questi tempi abbracciava quell'estenzione di paese, che a' tempi di Siconolfo a questo Principe ubbidiva. Quest'istessa ampiezza restrinse ancora per un'altro lato i confini del Principato di Capua, tanto che non mai in altri tempi fi videro dilatati tanto i confini del dominio de' Greci, che in questi, ne' quali tirandosi una linea dal Monte Gargano insino al promontorio di Minerva; ch'è la maggior latidudine del Regno, tutto ciò che riguarda l'Oriente, e Mezzogiorno, era al dominio de' Greci fottoposto: siccome l'altra parte, che riguarda Occidente, e Settentrione a' Principi Longobardi: ma ficcome il Principato di Salerno fi diffendeva fuori di questa linea verso Oriente, e Mezzogiorno: così ancora i Greci non s'erano affatto spogliati della loro dominazione verso l'altra parte, che non interamente era a'nostri Principi Longobardi sottoposta; imperochè in questa ancora v'erano i tre Ducati di Amalfi, di Napoli, e di Gaeta, i quali ancorchè si reggessero in sorma di Repubblica, e sovente dal Corpo d'esse non solo s'eleggessero

c'eleggeffero i Magistrati, ma anche i Duchi; nul'adimanco sempre gilluperadori Greci in essi Ducati vi mantennero non deboli vestigi della loro autorità, e supremo dominio; siccome del Ducato di Napoli, dalle cose già altre volte dette si è veduto; e nel Ducato d'Amalsi ancora solevano i Duchi consermarsi dagl'Imperadori d'Oriente, da' quali ne ricevevano la dignità del Patriziato.

Di Gaeta nè meno di ciò può dubitarsi; poichè se bene Lione Ostien-(k) Ostiens. se (k) rapporti, che Gaeta ubbidiva al Papa, e che perciò Gio. VIII. l'alib. 1. cap. 43. velle conceduta a Pandulfo Conte di Capua; nulladimanco fu quella ben tosto ricuperata da' Greci. I Papi pretendevano questa Città per quelle ragioni, che gli fornì Carlo M. quando pretese toglierla a' Greci, e farne un dono alla Chiefa Romana, ficcome avea fatto di Terracina, e delle altre spoglie de' Greci: ma Arechi immantemente s'oppose, e fece sì, che tosto questa Città ritornasse nel dominio Greco, onde da' Patrizj prima, e poi da' Duchi fù governata. Ma perchè i Pontefici Romani non si dimenticano così di leggieri de' loro diritti una volta che credono avergli acquillati, mantennero sempre vive le loro pretenzioni, e quando le congiunture, ed i tempi gli favorivano, non potendo ritenerla per se, la concedevano a qualche Principe potente, acciocchè potesse difendersela da' Greci, siccome sece Giovanni VIII. concedendola a Pandulfo; ma perchè da costui facevasi de' Gaetani aspro governo: Docibile, che si trovava allora Duca di Gaeta, ricorse sino agli ajuti de' Saraceni per discacciarlo; onde si vede, che ne gli stessi tempi, che narra Ostiense, Gaeta ubbidire al Papa, si factienzione de' Duchi, che furono in quella Città, dependenti dagl'Imperadori Greci, come si Giovanni, Gregorio, Docibile, ed altri; ed in molte carte fatte in questi medefimi tempi in Gaeta, alcune delle quali le dobbiamo all'Ughello, fi vede perciò notato il nome degl'Imperadori d'Oriente, che allora regnavano. Così in una fatta nell'anno 812. si legge: Imperantibus Domino nostro plissimo Imperatore Augusto Michaelio, & Theophilo magnis pacificis Imperatoribus. Ed in un'altra fatta dopo il tempo del quale parla Ostiense, nel 884. si dice: Imperantibus Domino nostro Leone, & Alexandro pacificis magnis Imperatoribus (1). Ciò che manifestamente si conosce dal vedersi, che i som. 1. Ital. Normanni dopo averne discacciati i Greci, si vollero intitolare non meno Principi di Capua, che Duchi di Gaeta: ancorchè lasciassero in quella

(1) Tighel. Saor . de Episc. Cijes.

Città la medesima politia, e forma di governo, e che i suoi particolari (m) Ab. de Duchi, e Consoli la governassero (m).

Nuce ad Offienf.lib. 1.cap.

Per questa cagione avendo i Greci tanto dilatati i loro confini, e non riconoscendo Feudi; non si leggono così nella Puglia come nella Calabria in questi tempi nè Contadi, nè Ducati, nè altre Baronie; ma ben se ne leggono moltissime nelle Provincie a' Principi Longobardi sottoposte. Quivi come si è veduto, si sono intese le Contee di Marsico, di Molise, d'Isernia, d'Apruzzi, di Tiano, e tante altre; ma la Puglia, e la Calabria, non se no n quando passarono sotto la dominazione de' Normanni conobbero i Feudi; poichè' peichè i Normanni, traendo la medesima origine de' Longobardi, gli riceverono infieme colle loro leggi, e costumi. Quindi in tutti que' luoghi, che tollero a' Greci v'introdussero i Feudi: e sursero quindi (oltre i Conti di Puglia, e di Calabria) i Conti di Capitanata, di Principato, di Lavello, di Loritello; i Conti di Conversano, la memoria de' quali spesso s'incontra non meno nell'antiche carte, che nell'Alessiade della Principessa Anna Comneno, nella Cronaca di Lione, presso Malaterra, Oderico Vitale, e di tanti altri Scrittori (n); i Conti di Catanzaro, di Sinopoli, e di Cofenza; i Conti (x) V. Dud'Aversa, e quelli di Lecce; i Conti d'Avellino, di Fondi, di Gravina, Not. ed di Montecaveoso, di Tricarico, e tanti altri, de' quali ne' tempi de' Nor- Alexiad. Anna manni ci tornerà occasione di favellare. Prima, quando questi luoghi erano Common in potere de' Longobardi, furono, come fi diffe, divifi in Caftaldati, che non erano veri Feudi, ma le loro Città erano commesse in amministrazione, ed in ufficio a que' Proceri Longobardi, nè poterono essere mutate in Feudi, come fù fatto in quelle Provincie, che lunga stagione si mantennero presso i Longobardi; perchè i Greci, che le tolfero parte a' Saraceni, i quali l'avean occupate a' Longobardi, e parte agl'istessi Longobardi, come s'è detto, non conoscevano Feudi.

Questo maggior vigore de Greci, ed estenzione del loro dominio, portò ancora in conseguenza, che le Chiese di queste Provincie, che secondo la disposizione dell'Imperador Lione furono sottoposte al Trono di Costantinopoli, fossero con maggior vigore astrette ad ubbidire a' Patriarchi di Costantinopoli. Quindi fi refero più vigorose le proibizioni di Nicesoro Foca contro il rito latino, e che i Patriarchi di Costantinopoli s'avanzassero tanto, fino a comandare a tatti i Vescovi della Puglia, e della Calabria, che per l'avvenire ne' facrifici non fi ferviffero più del pane azimo fecondo il rito latino, ma del fermentato, conforme all'uso de' Greci; onde s'innasprirono le contese co' Pentefici Romani, i quali non vollero in conto alcuno permetterlo, impegnando perciò l'Imperador Ottone a spedire, come si disfe, Luitprando Vetcovo di Cremona in Costantinopoli: le quali contese s'accrebbero assai più ne' tempi di Lione IX. quando il Patriarca Michele Cerulario scomunicò tutti i latini, comprendendovi anche l'istesso Pontesice Lione, perchè, fra l'altre cagioni, non offervavano il divieto loro imposto di non consecrare più in azimo, ma che dovessero servirsi di pane fermentato. Donde è nato, che infino a' noftri tempi fiano rimafi in quefti luoghi alcuni veftigi del rito Greco, e che molte Chiese insino al di d'oggi il ritengano; ancorchè i Pontefici Romani per abolire affatto questi vestigi della potestà effercitata quivi dal l'atriarca d'Oriente, non abbiano trascurate le occasioni col tempo d'abolirgli, il che se bene fosse loro riuscito in moltissime Città, non è però, che oggi fiafi affatto estinto, e non sia ritenuto in alcune.

· Per quest'istessa ragione non è fuor di proposito il credere, che a tali tempi in questi luoghi le Novelle degl'Imperadori d'Oriente, e le Compilazioni de' Basilici, l'Ecloghe, e gli altri libri, de' quali abbiam satta memo-...Tom. I. Rrr

ria nel precedente libro, avessero quivi avuto qualche uso, ed antorità e forte conghiettura ce ne diede l'essersi, come si disse, in Taranto ritrovata l'Ecloga de' Basilici, e l'essersi mantenuta in Otranto lungo tempo quelle samosa libraria d'Autori Greci, della quale favella Antonio Galateo. Egli è però vero, che se pure di questi libri s'ebbe qualche uso, non potè durare se non per poco, poichè tosto questi luoghi, essendo caduti sotto la dominazione de' Normanni, i quali abbracciarono le leggi Longobarde, non riconobbero dapoi altre leggi, che quelle di questi l'rincipi, e le Longobarde: ciò che dimostrano chiaramente le Consuetudini stesse della Città di Bari, le quali quasi che tutte derivano dalle leggi Longobarde, onde i Cittadini di quella Città l'appresero, quando la medesima su lungo tempo sotto la loro dominazione, e quando da' loro Castaldi era governata; di che altrove ci tornerà occasione di favellare.

Ecco dunque lo Stato, nel quale erano queste Provincie, che oggi compongono il nostro Regno nel declinar del decimo secolo dopo la morte d'Ottone II. mentre in Oriente imperavano Basilio, e Costantino germani. La Puglia, e la Calabria (Provincie che dilatando molto i loro confini, abbracciavano tutta la Puglia, la Japigia, la Mesapia, l'una, e l'altra Calabria, con quella parte della Lucania, che si distende verso il Mare Jonio, e che perciò avean ristretti i tre Principati di Capua, Benevento, e Salerno, erano sotto la dominazione de' Greci. Il Ducato d'Amalsi, l'altro di Napoli, e quello di Gaeta, ancorchè ritenessero aspetto di Repubblica, erano però per amichissime ragioni dipendenti dagl'Imperadori d'Oriente. In Capua reggeva Aloara con Landenulso suo figliuolo. In Salerno Pandulso suo fratello. In Benevento Pandulso II. il quale avendo discacciato Landulso IV. figliuolo di Capodiserro, aveva anche non molto dapoi associato al Principato Landulso suo figliuolo, che perciò Landulso V. lo diremo.

Ma sarebbe stato meno disordine, se questi tre Frinc pati, ancorchè in gran parte estermati da' Greci, almeno avessero riconosciuti trè soli Signori : effi non folo riconoscevano per loro Sovrani gl'Imperadori d'Occidente come Rè d'Italia, i quali in quest'ultimi tempi v'effercitavano vigorofo potere, ed autorità; ma divisi ancora infra se stessi in più Contadi, diedero più pronta occasione alla lor ruina. Il Principato di Capua era diviso nel Contado di Fondi, e di Sella, ne' Contadi di Aquino, di Teano, d'Alife, di Calerta, ed altri; quello di Benevento, ne' Contadi di Marsi, d'Isernia, di Chieti, ed in alcuni altri: l'altro di Salerno nel Contado di Confa, di Capaccio, di Corneto, e del Cilento; e molti Proceri de' Castelli di quel Principato eransi renduri già Signori; tanto che molti di questi Conti reputandosi, come lo erano , dell'illella razza d'Atenulfo , akri come nati da' Principi di Salerno , da dependenti, ch'erano, fi fecero affoluti Signori de' Contadi, come lo pretesero i Conti d'Aquino, di Marsi, d'Isernia, di S.Agata, ed altri. Insine i Monaci Cassinesi, tutti quelli Castelli, che per munificenza di vari Principi Longobardi avean tratto tratto acquiflato, pretefero come liberi demi-

pargli;

angli; e l'Abate della Noce (o) ha voluto fostenere, che gli possederono in (o) Ab. de allodio, non già in Feudo, e che non riconoscevan diretto Signore non pa- of. 113. 1. gando perciò adoa; e perciò il munirono di baluardi, ed affoldavan gente 🦡 s. per difendergli, e si videro mantener truppe di soldati, non altrimenti che

gli Abati di S. Gallo, ed altri Prelati si facciano in Germania.

Sarebbe dunque stata maraviglia se più lungamente sosse durata la dominazione de' Longobardi in questi Principati, già che tal politia v'introdussero, che diede perciò opportuna, e ben aperta via a' Normanni d'occupatgli. Nè tampoco de' Greci potea sperarsi in quelle Provincie lunga dominazione, poichè rendutisi insolentia' sudditi, e non essendosi molto curati di cacciar da quelle i Saraceni, cagionaronsi perciò essi medesimi la loro ruima, onde, e per l'una, e per l'altra cagione riuscì a' Normanni occupare tutte queste nostre Provincie, e di ridurle in decorso di tempo sotto un solo Principe, e stabilirvi una ben ampia, e regolata Monarchia, come ne' seguenti libri vederemo.

OTTOFE III. succede nel Regno, e nell'Imperio: nuove rivoluzioni accadute perciò in Italia, ed in queste nostre Provincie; e sua morte.

A Orto Ottone II. in Roma nell'anno 883. + e giunta quando men fipens fava in Germania questa novella, empiè di confusione que' Principi; poichè ancorche Ottone II. lasciasse un altro Ottone suo figliuolo, non essendo questi che di anni dicisette, \* diedesi occasione all'ambizione d'Estrico

Rrr 2

Addizione dell'Autore.

† [ Non è da tralasciare la savola rapportata dall'Autore del Frammente Urfifano Tom. 2. pag 82. di una fingolar cagione di morte di questo Imperadore; e tanto maggiormente per che riguarda il Santuario del Monte Gargano, ed una tradizione, che ancor dura in quel luogo. Anne Demini, e' scrive, DCCCCXCI. Ocho Rex, peragrata Italia, venit in Montem Gargani , & cognovit à referentibus Angelorum obsequia nocturno tempore ibi effer noc allum mortalium velint incoreffe . cujus equea notitiam cum disposnifet curiosius indagare, Apostolicum convenit super bac re primam. Cui cum Apostolicus constium fuum Indidiffet . fibi minus placere illum Angelicis ministeriis intereffe, parvi p ndit tonflium Papa. & ee ignerante proficifeitur in Montem Gargani. Übi dum pernoftaret,inter catera qua cognevit Sanctorum Myfteria, veniam consequents of Angelorum, qued topore facratum locum introierat ; tantim h Angelis proferante, pro quedam judicio,

quod perfecisse debuerat, nec fecit: pro negligentia transverberatus est : Deinde Sanctut Michael juffit cum Roman remeare, flatatosibi die, quo cum vellet invisere. Sicque cruentatu. Rex Romam repedavit, & Benedicto Papa cuncta à se visa resexuit. Igit**ue** Rex valido languero tallus, vita deceffit, & ab Archangelo receptus, Inperis est fociatus Anno Domini DCCCCX CIV. Burcardo Struvio Hist. Germ. dif 13. S. 6. dopgo aver rapportato questo Frammento " foggiunge: Sed quiserederet hafce fabulas ob Chronologiam etiam bant convenientem suspectas ? Ejusdem farina sunt nuga quat de Laurentie Martyre, quafi ultere alii fingant, de quibus Baronius ad annum 982. 5. 11. ]

\* [ Alcuni Scrittori Germani rap. Addizione portati dallo ftello Sernois iec. cir. 5. 8. dell'Autore. pag. 462. scriffero, che Ottone III. quando succede al Padre, era di età più tenera; e Gobelino Persona non le fa che Inernias duerum anverum At. Fl. C. L. J.

(a) Sigon.

**4**. 984.

Duca di Baviera, patruele del morto Ottone, di aspirare al Regno di Germanta. I Romani dimandavano per Imperadore un Italiano nomato Crescenzio; ma gli Alemani tosto ruppero questi disegni, che non potevano loro recare se non rivoluzioni, e disordini; onde unitisi elessero per loro Rè Ottone III. col consenso anche del Pontesice Benedetto.

Ma l'effer questo Principe di età così tenera, e mal adattata a reggere un tanto Regno, cagionò non meno in Alemagna, che in Italia disordini gravillimi; poichè mentre Ottone era tutto inteso a sedar i tumulti di Germama nati per questa sua elezione, in Italia accadero sedizioni, e gravi turbolenze. In Roma morto Benedetto Romano Pontefice, fii eletto in fuo luogo Pietro Vescovo di Pavia, che Gio. XIV. nomossi (a); ed è verisimile, ch'effendo egli Cancelliere d'Ottone, per la raccommandazione di questo Principe e' fosse stato innalzato a quella dignità. Mo Bonisacio Cardinal Diacono, il quale avendo prima occupata questa Sede, n'era stato poi discacciato, e rifuggito in Costantinopoli, fremendo del torto che riputava essergli stato fatto, tornato da Costantinopoli venne in Roma, l'anno 985. ed avendo rifvegliati quelli del fuo partito, e guadagnato il Popolo, fi refe il più forte di Roma: carcerò il Papa Giovanni, e lo rinchiuse nel Castel di S. Angelo, dove lo fece morire di fame in capo a quattro mesi; ma Bonifacio non sopravisse, che solo quattro altri mesi; onde da repentina morte tolto al Mondo, fu in suo luogo assunto al Ponteficato Gio. XV. quegli che confermò la Metropoli di Salerno ad Amato Vescovo ch'era di quella Città, innalzato Arcivescovo poco prima da Benedetto.

Ma Crescenzio, il quale avea preso contro Ottone il titolo di Console, e s'era impadronito del Castello di S. Angelo, lo costrinse per timore a ritirarsi in Toscana, ed a pregare Ottone di venire in Italia a ristabilirlo nella fua Sede. I Romani, che fapevano per esperienza quanto lor costasfero le visite degl'Imperadori richiamarono Giovanni: ma Crescenzio contuttociò conservava la sua autorità in Roma. Ottone venuto in Italia nell'anno 996. stette per qualche tempo in Ravenna, e nel tempo di questo suo soggiorno in quella Città, Papa Giovanni morì. I Romani furono costretti per comandamento del PImperadore ad elegger Papa in fuo luogo Brunone fuo fra-, tel cugino, che prefe il nome di Gregorio V. ma Crescenzio ben presto lo cacciò, e pose fulla Sede Giovanni Vescovo di Piacenza. Questa azione non istette gran tempo senza gastigo, perchè Ottone venne subito coll'esercito, e con picciolo contrafto ristabili Gregorio. Giovanni si salvò con Crescenzio nel Castel di S. Angelo; ma l'Imperadore assediò la fortezza, e vi sarebbe stata gran difficoltà a prenderla, se Crescenzio, che vigorosamente la difendeva, non fosse stato ucciso atradimento. Il nuovo Papa Giovanni su preso agli furono cavati gli occhi, troncati il nafo, e l'orecchie, e condotto in quello stato per le strade della Città sorra un Asino col capo rivolto verso la coda dell'animale. Tali furono i disordini, e le rivoluzioni di Roma; nè mino-

ri furono per fimili cagioni le fedizioni in Milano.

.

Ma in queste nostre Provincie i disordini furono maggiori, ed in Capua più d'ogn'altra parte. Reggeva, come si è detto, in questi tempi il Principato di Capua Landenulfo con Aloara fua madre, ma effendo questa Principessa morta dopo undici anni che reffe col fuo figliuolo; non paffarono quattro mesi, che alcuni malvagi fuoi fudditi in quest anno 993, congiurati empiamente lo ammazzarono fuori la Chiesa di S. Marcello, donde allora era uscito; e sti eletto in suo luogo per Principe di Capua Laidolso suo fratello; ma non restò invendicata la morte di quest'inselice Principe, poichè Trasmondo Conte di Chieti suo congionto, avendo chiamato in suo ajuto Rinaldo, ed Oderifio Conte di Marfi, indi a due mesi sopra Capua n'andò, e tennela affediata quindici giorni, dando il guafto a' luoghi d'intorno (b); ed indi (b) Sigon. a poco pervenuto alla notizia d'Ottone III. l'infame affaffinamento di Lan- 4. 991. denulfo, vi mandò di nuovo i medefimi col Marchefe Ugo, i quali non mai dall'assedio si levarono, finche non furono dati loro i malfattori, sei de' quali furono fatti impiccare, e gli altri con diverfi tormenti furono fatti pensonamente morire. Ed essendo dapoi venuto a notizia d'Ottone, che Laidolfo, il quale al Principato era fucceduto aveva tenuta mano nella morte del fratello, parendogli cofa molto scellerata, che un empio avesse in quel luogo a regnare, privollo del Principato nell'anno 999, mandandolo in esilio di là de' Monti , e vi costituì Principe Ademario Capuano , figliuolo di Balfamo fuo famigliare, che da fanciullo aveasi egli educato, ed a cui poco prima avea dato il titolo di Marchese (c). Onde Laidolfo, secondo il vaticinio del B. (c) Ostiens. Nilosfu l'ultimo, che imperò in Capua ex semine Aloare. Ma Ademario godè lib. 2.649. 15. Nilostu l'ultimo, cne impero in Capua ex jenune zuvare. Ma macchano gode V. Cam. Pel-poco di tal fortuna, perchè fattosene indegno, su tosto da Capuani scacciato, legr. in Serie e su sublimato al Principato Landulso di S. Agata, figlinolo di Landu so Com. Com. Com. Principe di Benevento, e fratello di Pandulfo II. che reggeva Benevento do- 2074 po averne scacciato Landulfo IV. Non mancarono ancora le calamità in quest<sup>2</sup>. istessi tempi, che apportarono i Saraceni in questo Principato, poichè scorsa, e devastata la Campagna da questi fieri nemici, nel millesimo anno invasero Capua, e la presero. Di che avvisato Ottone, tosto calò in Italia, disfece i Saraceni, e gli cacciò da Capua, e da' fuoi confini.

- Nel Principato di Salemo accaddero non minori difordini, poichè morto Capodiferro, rimafe Principe, come si disse, Pandulfo suo figlinolo, per effere stato questi adottato dal Principe Gisulfo I. manon potè Pandulso fe non per pochi mefi dopo la morte di fuo padre ritenerlo, perchè privo di tal ajuto, in quel medefimo anno 981. che morì il padre, perdè tofto il Principeto, e s'intruse nel medesimo Mansone Duca d'Amassi, il quale insieme con Giovanni I. fuo figliuolo lo tenne due anni (d): Ottone II. fubito in (d) Chron. quest'istesso anno 981. nel mese di Decembre, non potendo soffrire l'intru- Saler. apud si Manson associati Salera non disposicionale come illevisione Dein Pollage. fione di Mansone, affediò Salerno per discacciarnelo come illegittimo Prin- Siema Prince cipe: ma dapoi avendo proccurato Mansone placare l'Imperadore, tanto salor. operò finchè ottenne dal medefiiro, che poteffe ritenere il Principato.

Nè Ottone ebbe pensiero, che fosse restinuito a Pandulso, forse perchè da Rrr 3

il. 26.

in Stem.

hii era parimente riputato Principe illegittimo, effendo fucceduto in quel Principato per l'adozione fatta da Gifulfo, e le confuetudini Feudali (d), che tratto (d) Lib. 2. tratto eransi introdotte in questi luoghi, vietavano a' figliuoli adottati poter succedere ne Feudi del padre adottivo. Comunque siasi Mansone ritenne il Principato di Salerno per due anni, come rapporta la Cronaca Salernitana. affociando ancora a quello Giovanni I. fuo figlinolo, come fi detto. Ma morto dapoi Ottone II. nell'anno 983. i Salernitani mal sofferendo il dominio di Mansone Duca d'Amalsi, per le continue inimicizie, e gare, che tra gli Amalfitani, e Salernitani furono sempre, tosto ne discacciarono Manfone, il quale già era stato anche discacciato dal Ducato d'Amalsi (se bene dapoi lo ricuperaffe, e lo reggesse per altri sedici anni) ed in suo luogo rifecero Giovanni di Lamberto, che fù detto IL per dillinguerlo da Giovanni I. figlinolo di Mansone, chiamato di Lamberto del nome di suo padre, forse consanguineo de' Duchi di Spoleto, i quali sovente valevansi de' nomi di Lamberto, e di Guido; ficcome questo Giovanni, Guido nomo un fuo fieliuolo, che affociò al Principato. Regnò Giovanni II. con Guido dall'anno 983. infino al 988. (e) ma effendo morto Guido in quelt'anno, affoció al ( ) Pelleg. foglio l'altro fuo figliuolo, Guaimaro appellato, col quale regnò fino all'an-Princ. Saler. no 994. In quest'anno nell'istesso tempo che il Vesuvio cominciò a vomitar fiamme, mentre giaceva con una meretrice, fi trovò una notte morto Gio-(f) Pietr. vanni (f), tanto che si confermò vie più ciò che il volgo credea, che quan-Damian. 46. do il Vestivio vomitava fiamme, l'anima di qualche ricco scellerato era por-1. Epift. 9. tata nell'Inferno. Rimanendo nel Principato Guaimaro, che III. fù detto, per effervene stati altri due prima in Salerno, e maggiore ancora appel ato (2) Oftienf. da Oftiense (g), per distinguerlo dal minore, che su Guaimaro suo figliuolo, il quale al Principato gli succedette, resse solo Salerno dopo la morte di 46. L. c. 37. fuo padre infino all'anno 1018. Dapoi avendo affociato al foglio il fuddetto fuo figliuolo Guaimaro IV. lo tenne in compagnia del medefimo infino al 1031. nel qual anno morì. Sua moglie sù Gaidelgrima figliuola di Pandulso

lib. 2. cap. 57.

(6) Oftienf. perciò Oftiense (h) lo chiama suo cognato. 'In Benevento non si ravvisava più quella maestà, e floridezza di prima, e per gli sconcerti, e tumulti poco prima accaduti per lo discacciamento di Landulfo IV. reggeva il Principato Pandulfo II. con continui sospetti, e gare co' Principi di Capua. Egli però per mantenere il Principato nella sua posterità avea nell'anno 987. affociato al foglio Landulfo fuo figlinolo, che V. fit detto. E dapoi avendo Landulfo procreato un figliuolo chiamato Landulfo, affoció ancora al Principato questo suo nipote nell'anno 1014, che Pandulso III. fù detto, e regnò insieme col figlinolo, e col nepote insino all'anno 1014. nel qual tempo morì (1). Rimase nel Principato Landulso V. insieme con Pandulfo III. insino che morì nell'anno 1033. questi associò ancora un suo figliuolo nell'anno 1038, che tenendo anche il nome di Landulfo, VI. perciò fu detto. Alle calamità di Benevento s'aggiunfe, che

II. Principe di Benevento, e forella di Pandulfo IV. Principe di Capua, che

(7) Pellegr. in State.

Ottone

Ottone III, mal foddisfatto de' Beneventani, perciò che veniva loro imputato di aver abbandonato infieme co' Romani Ottone fuo padre nella battaglia co' Greci, non poteva sofferirgli: quindi si narra, che ritornato dal Santuario di Gargano in Benevento tutto cruccioso, per l'odio che portava a' Beneventani, aveffe loro tolto il corpo di S. Paolino, e portatolo in Roma (k).

Ottone intanto per quietare in Roma i molti disordini, che per la fellonia di Crescenzio eran rimasi, non essendogli bastato di aver satto uccidere questo Tiranno, per dubbio, che i Romani non tentaffero nuove cofe, portoffi a questa Città in quest'anno 1001, ma non potendo reprimere una nuova congiura tramatagli, non tenendo allora forze bastanti, riputò meglio uscir di Roma, e verso Lombardia incamminossi. Narrasi, che nel partire la moglie di Crescenzio, la quale l'Imperadore colla speranza del Regno aveala allettata al luo amore, vedutali ora fuor di speranza, avessegli tutta dolente, ma fimulando il dolore, dato in dono un pajo di guanti avvelenati (1), dal qual veleno Ottone infensibilmente effendone contaminato, se ne morì. Lione Ostien- & Baron. ad (m), e l'Arcivescovo di Firenze Antonino (n) narrano, che morisse di (m) Ostiens. veleno apprestatogii in una bevanda, non già ne' guanti; ciò che sembra più 116. 2. cap. 24. credibile, ripugnando in fifica, secondo le offervazioni del Redi, che il velemo in cotal guifa dato, possa aver tanta forza, e vigore di coagulare, o sciotit. 16. cap. 3. gliere il sangue sì che l'uom ne muoja. In fatti Ottone appena giunto presso Pa- 5. 4. terno non molto distante dalla Città di Castellina, ammalossi, e quivi prima di render lo spirito confessò morire di veleno : alcuni vogliono che morisse in Sutri in quell'iftefio anno 1001, come l'Anonimo Caffinense; altri come il Sigonio seguitato dal Baronio nell'anno seguente 1002. Ci sono ancor rimase di questo imperadore molte leggi, raccolte pure dal Goldasto (o); ma non avendo di sè lasciata prole maschile, e restando estinta in lui la progenie degli Ot- 1000-3. p.31 4. toni, si videro i Germani in confusione grandiffima per la nuova elezione, la quale doveva per necessità cadere in altro Principe fuori di quella casa. Si diede perciò occasione a' nostri Italiani di nuovamente aspirare all'Imperio, ed al Regno d'Italia, come lo pretesero, ponendo in sù Ardoino figliuolo di Dodone Marchele Eporediense; onde tornossi agli antichi disordini.

(k) Sigona

# C A P.

Instituzione degli Elettori dell'Imperio; ed elezione d'ERRICO Duca di Baviera.

Ommemente a questi tempi si crede, che avesse avuto principio l'istituzione degli Elettori dell'Imperio; poichè si narra, che Ottone III. diperato di prole, prevedendo i gravi difordini, che dovean forgere in Germania per l'elezione del suo successore, pensasse in vita col consiglio ed autorità di Gregorio V. stabilire il modo di questa elezione, e che per levare i torbidi, restringesse ciò ch'era di tutti i Principi della Germania, e soli sette elettori,

Ma siccome il modo, e l'Autore, da chi fosse stato questo Collegio isti-

e quindi aver origine gli Elettori, che oggi diciamo dell'Imperio.

tulto è incerto, così ancora è più incerto il tempo nel quale su tal costume introdotto, variando i Scrittori, e portando fra di loro fentimenti pur trop-(a) Jorda- po diversi. Alcuni (a) la riportano a' tempi più remoti, volendo che da Carnes in Chroni: lo M. cominciasse; ma questa opinione vien condannata da tutti gli Scrittori in cap Venera- per falsa, e ripugnante a tutta l'Istoria, essendo manifesto che molto tempo bilem de Elea. dapoi fu tal Collegio istituito, e da ciò che s'e narrato ne libri precedenti & eleti Pete- di quest'Istoria, è molto chiaro, che i successori di Carlo M. non da certi Principi della Germania, ma da tutti i Principi della Francia, e inolto più dall'elezione del predecessore, in vita, o ne' testamenti eran eletti Imperadori, e come se sosse e reditario non uscì l'Imperio dalla stirpe di Carlo M. e Lodovico III. figliuolo d'Atenulfo, ultimo che fù del fangue di Carlo, non lasciando di sè prole, vinto da Berengario di Verona perdè insieme la vita, e l'Imperio. Quindi, come si è veduto ne' precedenti libri, cominciò l'Imperio a scadere, poichè i nostri Italiani, ed i Romani non riconoscevano altri per Rè d'Italia, ed Imperadori, se non quelli, che per via delle armi restavano superiori a' lor nemici; così Berengario, Lodovico Boson, Ugone Arelatense, Lotario suo figliuolo, Rodolfo di Borgogna, ed altri occupando l'Italia, affrettarono ancora esser riputati Imperadori. Dall'altra parte i Principi della Francia, e della Germania riconoscevano per Imperadore Corrado Rè di Germania della stir, e di Carlo, Il quale effendo proffimo alla (6) Naucl morte, come narra Nauclero (b), persuase que' Principi, che per suo

(6) Naucl general, 31. A. 937. morte, come narra Nauclero (b), persuase que' Principi, che per suo successore eleggessero Errico Duca di Sassonia. Ma così Corrado, come Errico non ebbero mai il titolo d'Imperadore, insino che dopo questi avvenimenti non su eletto ab omni populo Francorum, & Saxonum (come dice Nauclero) Ottone il grande, il quale avendo conquistata l'Italia, acqui. è ancora co' consenso del Popolo Romano il nome, e la dignità d'Imperadore, e dal Papa in Roma su unto, e incoronato. E coloro, che ad Ottone succentero, come il II. ed il III. Ottone, quasi come se ad essi per ragion ereditaria appartenesse, furono parimente da tutti i Principi della Germania eletti Imperadori, come si è veduto: tanto che il voler riportare questo costume sin a' tempi di Carlo M. è un solenne errore a crederlo.

Per la falsità di questa credenza, surse l'altra, che teneva, che il principio di questo Collegio dovesse porsi ne' tempi d'Ottone III. il quale disperato di ptole, provedendo gli sconvo gimenti che doveano accadere nell'elezione del suo successore. col consiglio, ed autorità di Gregorio V. avesse ristretta questa facoltà ch'era di tutti i Principi della Germania, per toglier le divisioni, a soli sette.

(c) Honufr Ma Onofrio Panvinio (c) riprova ancora quest'opinione, e vuole che in lib. de Co. non prima della morte di Federico fosse stato questo Collegio di sette Elettori missi Imperil.

Mituito da Gregorio X. Romano Pontefice, poichè e' dice per molto tempe dopo la morte d'Ottone III, tutti i Principi della Germania, come prima, così Vescovì, che Laici eleggevano gPImperadori, ed in questo modo effere stato eletto Errico II. Corrado I: e II. Errico IV. e V. Lotario II. Federico I. e Filippo I. Ma quest'opinione non contiene minor errore della prima, poichè molto tempo innanzi di Gregorio X. hassi presso agli Scrittori antichi memoria di questi sette Elettori: di essi parlano Martino Polono, che scriffe fotto Innocenzio IV. Lione Ostiense, che fiorì sotto Urbano II. ed il Concilio di Lione celebrato fotto l'istesso Innocenzio IV. Quindi il Baronio per isfuggire l'errore di Onofrio ne cade in un'altro, credendo perciò, che non da Gregorio X. ma da Innocenzio IV. nel Concilio di Lione fosse la prima volta stabilito il Collegio de' sette Elettori; ma si vede anche esser erronea tal opinione per quell'istesso, che si dice di Gregorio X. poichè gli Scrittori che fiorirono avanti il Concilio di Lione, o in quel torno, parlano di questo Collegio come di cosa molto antica. L'Autore del libro de Regimine Principum (malamente attribuito a S. Tomaso, onde a gran torto il nostro Cujacio (d) caricò d'ingiurie questo Santo sù la credenza, ch'egli ne fosse (4) Cujac. Autore, dicendogli, che delirasse per tutto il libro) fiorì prima del Con- de F.ud. -cilio di Lione. Oftiense, che avanti questo Concilio scrisse la sua Cronaca, 'ed Agostino Triunfo, che poco dapoi scrisse dell'isti uzione de' sette Elettori, a' tempi di Gregorio V. la riportano, e ne parlano come di cosa molto antica: ond'è molto inverisimile, che avesse avuto il suo principio ne' tempi del Concilio di Lione. Di vantaggio i sette Elettori, che si noverano in -questo Concilio sono diversi da coloro che sono ora, e che surono anticamente. Martino Polono fin ne' fuoi tempi narra effere stati i tre Cancellieri, cioè l'Arcivescovo di Magonza Cancelliere della Germania, quello di Treveri "Cancelliere della Francia, e l'altro di Colonia Cancelliere d'Italia; e quattro altri Principi pure Ufficiali dell'Imperio, il Marchese di Brandeburgo gran Camerario, l'Elettor Palatino Dapifero, il Duca di Saffonia Portaspada, ed il Rè di Boemia Pincerna. Quelli però, che si contano nel Concilio di Lione fono altri, i Duchi d'Austria, di Baviera, di Sassonia, e di Brabanzia, ed i Vescovi sono quelli di Colonia, di Magonza, e di Salsburgo.

In tanta varietà di pareri, sembra più verisimile, che a questi tempi d'Ottone III. fossesi istituito il Collegio degli Elettori; ma che ne' susseguenti poi fi ponesse in uso, e fosse praticato, che nell'elezione intervenissero folamente sette Elettori (e), poichè gravissimi Autori narrano, che Ottone (e) V. Dupin. disperato di prole, perchè non accadessero sedizioni nell'elezione del suo de anzig. Eccl. fuccessore, avesse consultato con Gregorio V. il modo da tenersi nell'avvenire per l'elezione degl'Imperadori, nel che bisognò anche, che v'intervenisse il consenso de' Principi della Germania, a' quali s'apparteneva tal elezione; ed egli è credibile, che per lo bene della pace alcuni cedessero questa loro ragione, con restringere, per evitar le confusioni, ed i partiti, il numero degli Elettori a sette : se bene l'Istoria ne accerta che non così tosto si

Tom. I.

Sss

ponelle

Fonesse in pratica tal istituto, poichè molti Principi non volendo cedere questo loro prerogativa, vollero anche intervenire nell'elezioni. Così leggiamo, ch'Errico faccessore d'Ottone, non da' sette Elettori, ma da' Principi della Germania, dice Nauclero, effere stato eletto, e restano ancora altri esempj. confimili di effere intervenuti più Principi, e Prelati della Germania, tamo che tra le Epistole di Gregorio VII. n'abbiamo una di questo Pontefice driz-, zata a tutti i Vescovi, a' Duchi, e Conti della Germania per l'elezione d'un nuovo Rè nel caso, che Errico non s'emendasse. Così facilmente s'accorderanno fra loro quelli, che dicono il Collegio de' fette Elettori fotto Ottone III. effere istituito, e quelli che non prima di Gregorio X. o d'Innocenzio IV. vogliono avesse avuto principio, poichè questi parlano dell'uso, e della pra-

tica: quelli del folo iftituto.

Dal che si conosce ancora, la vanità del Belarmino in questo proposito, e de' fuoi feguaci non effer inferiore a quell'altra della translazione dell'Imperio & Franzesi nella persona di Carlo, M, o ne' Germani in quella d'Ottone, in: volendo all'autorità del Papa attribuire questa istituzione; poichè nè il Papa 🗩 nè l'Imperadore istesso, senza il consenso de Principi della Germania, del cui: pregiudizio trattavafi, potevano reftringere a' foli fette Principi questa facoltà, con spogliarne gli altri: nè potevan farlo, siccome in fatti non lo secero; e gli Scrittori testimoniano, che col consenso degli altri Principi si restringesse a sette questa prerogativa. La Cronaca antica, della quale alcuni vogliono, che ne fosse Autore Alberto Stadense nell'anno 1240, porta, che per consenso de' Principi i Vescovi di Treveri, e di Magonza eleggono l'Imperadore; (f) August ed Agostino Triunso (f) narra, che nel tempo di Ottone, Gregorio V. avendo convocati, e richiesti i Principi d'Alemagna, avesse istituiti i sette Elettori. Leopoldo (g) rapporta ancora, che in tempo d'Ottone III. che non ebbe figliuoli, fu istituito, che per certi Principi della Germania Uffi-(g) Leopold. ciali dell'Imperio, ovvero della Corte Imperiale s'elegesse l'Imperadore; ma fopra tutti niuno più diligentemente ci descrisse questa istituzione di Nau-(b) Naucl. clero (h), il quale dice, che Ottone III, non avendo prole maschile, per configlio de' Principi della Germania, stabili, che morto l'Imperadore, in Francofort dovesse farsi l'elezione, costimendo per Elettori tre Arcivescovi, e quattro altri Ufficiali dell'Imperio di fopra rapportati; onde poi fù introdotto, che a soli questi Elettori s'appartenesse eleggere l'Imperadore, il quale. non era così chiamato, ma solamente Cesare, e Rè de Romani, se non dappoichè in Roma dal Pontefice non fosse stato incoronato. Così l'Imperadore Ottone trascelse tra tanti Principi sette Ufficiali dell'Imperio per Elettori, forse per consiglio del Papa, ma principalmente per consenso de' Principi,. che cederono alla lor ragione; ed il Pontefice Gregorio V. approvò lo Itabilimento fatto per consenso de' Principi. Tanto che tal istituzione non al Papa, ma più tosto all'Imperadore, e sopra tutto a' Principi stessi della Germania. deve attribuirsi, siccome osservò ancora il Cardinal Cusano (i). E se bene come si è veduto, non così tosto che siì ciò stabilito, si sosse posto in pratica;. nulla-

Triumphus lib. de potest. Ecclesia, qu. de Jure Impegeneras. 34. **d** 994.

(i) Cirdi Culan. de Goncer. Catti lie. 3, 6AP, 4,

nulladimeno dapoi col correr degli anni, i Principi della Germania anteponendo il ken pubblico a' privati interessi, cedendo a' loro dritti, a sette solamente restrintero gli Elettori; i quali riconoscono tal autorità non dal Papa, nè dall'Imperadore, ma dal consenso comune di tutti coloro, a' quali prima appartenevasi tal elezione; e l'autorità Imperiale tutta dalla loro elezione dipende, non da altri; e se il costume sù di prender la corona d'oro in Roma dal Papa, ciò non fù riputato, che per una folerinità, e cerimonia, ficcome degli altri Principi, che fogliono farsi ungere, ed incoronare da' propri Vescovi, come abbiam veduto de'Rè d'Italia, di Francia, di Spagna, edaltri: tanto che Massimiliano Imperadore presso al Gnicciardino (k), in una (s) Guicc concione, che fece agli Elettori prima di passar in Italia, si protestò, e lor' bis. 14.7. diffe, ch'egli avea deliberato di paffare in Italia per ricevere la corona dell'Imperio con solennità (come è noto più di cerimonia, che di sostanza) perche la dignità, e l'autorità Imperiale dipende in tutto dalla vostra elezione.

L'istituzione adunque di questo Collegio Elettorale, se bene avesse avuto il suo principio sin da' tempi d'Ottone III. non su però messa in esecuzione nell'elezione d'Errico Duca di Baviera, che gli fuccedè; poichè questo Principe, secondo il solito modo, sù fatto Rè di Germania da' Principi, e Prelati di essa. Intanto i nostri Italiani, scorgendo che Ottone non avea di sè lasciati figliuoli, aspirarono di nuovo a ridurre l'Imperio, ed il Regno d'Italia nelle loro mani. Infatti Ardoino in Pavia fù Rè d'Italia proclamato, e tenne il Regno, ancorchè combattuto da Errico, poco men di due anni. L'Arcivescovo di Milano reputando a suo disprezzo ciò che s'era fatto in Pavia intorno all'esaltazione d'Ardoino senza sua autorità, mosse Errico a discacciarlo dal Trono. Non folo i Pontefici Romani, ma sino gli Arcivescovi di Milano pretendevano, che l'elezione de' Rè d'Italia appartenesse a loro; e ciò che prima fù istituito per sola solennità, e cerimonia di farsi i Rè da loro ungere, ed incoronare, dagoi la pretelero di neceffità, e che affolutamente ad essi s'appartenesse l'elezione. Documento (siccome infiniti altri fe ne scorgeranno nel corso di quest'Istoria) che devono i Popoli, ed i Principi guardarsi molto bene ne' propri affari, ed intuttociò, che appartiene ad essi, di non farni ingerire i Preti, poichè costoro ciò che prima ricevono per cortesia, o riverenza dovuta alla loro dignità, dapoi lo pretendono di necessità, anzi con somma ingratitudine niegano poi riconoscerso da essi, ed alla loro autorità, e carattere l'attribuiscono. Così Arnulfo Arcivescovo! di Milano (se dee prestarsi fede al Sigonio) tenne un Concilio di suoi Vescovi, e depose Ardoino, conferendo il Regno d'Italia ad Errico. Tanto' che per questo fatto ne restarono gravemente offesi i Pontefici Romani per le deposizioni, che vantano di poter essi soli fare di Regni, ed Imperi, giacchè allora fin gli Arcivescovi di Milano tentarono di farlo per li Rè d'Italia. Mandò per tanto Errico, invitato da Arnulfo, in Italia il Duca Ottone perdiscacciarne Ardoino, e su guerreggiato con dubbia sorte: ma Arnulso scor-Sss 2 gendo,

gendo, che non poteva così facilmente discacciar d'Italia Ardoino, il quale devastava tutto il Milanese, s'adoperò in maniera per Legati, che Errico in persona calàsse in Italia: vennevi questo Principe con potente armata, prende Verona ove Arduino erafi prefidiato, e lo confina in Pavia, e cintala di stretto assedio tosto la riduce in sua potestà, e con incendi, e saccheggia-(i) V. Pellegr. menti, la riduce in cenere (l); dapoi portatofi a Milano fù in questa Città immantenente incoronato Rè d'Italia dall'Arcivescovo; onde molti del nostri. igne cremavis Italiani, abbandonato Ardoino, s'unirono al partito dell'Arcivescovo, e. d'Errico.

in Append. pag. 300. 🕁

4.0

Fù allora, che avendo Errico debellato, e distrutto il suo emolo, portossi in questo anno 1013. presso Ronçaglia, dove seguitando i vestigi de' fiioi maggiori tenne una Dieta, e molte leggi da lui furono stabilite, le quali, come Rè d'Italia le stabili, non avendo ancora assunto il nome d'Imperadore. Convennero nella Dieta, secondo il solito, molti Principi, Marchesi, Conti, Giudici, ed anche molti dell'Ordine Ecclesiastico, come Arcivel. covi, e Vescovi. Fù allora, che stabilì questo Principe quelle leggi, che abbiamo nel libro primo, e secondo delle leggi Longobarde (m), le qualidall'antico Compilatore di que'libri furono all'altre aggiunte, come flabilite: da Errico, che se non ancora Imperadore, era stato però Rè d'Italia accla-. mato dopo fugato. Ardoino. Altre leggiaccenna il Sigonio (n), e moltissime: altre furono raccolte da Goldasto (a).

Portoffi indi a poco Errico in Ravenna, donde spedi Legati in Roma ali Pontefice Benedetto VIII. per li quali gli espose esser apparecchiato venir in. Roma a prender l'insegne, e la corona Imperiale (p): tosto s'incamminò per quella Città, ove accolto benignamente dal Papa, e da' Romani, secondo ili (a) Goldast costume fugli con solita cerimonia, e celebrità da quel Pontefice posta la corona Imperiale, ed Augusto dal Popolo su proclamato: indi avendo confermati i privilegi alla Chiefa Romana conceduti da' fuoi predeceffori, non; molto dapoi tornossene in Germania, ove era richiamato. Così l'Imperio ed il Regno d'Italia dalla stirpe degli Ottoni passò nella casa de' Duchi di Baviera nella persona d'Errico II. ed Ardoino che poco men di due anni tenne il Regno d'Italia, perduta ogni speranza di riacquistarlo, si vesti Monaco. in un Monastero presso Turino.

Ma mentre Errico imperava nell'Occidente, e Bafilio nell'Oriente, accaddero in queste nostre Regioni avvenimenti così portentosi, e grandi, che finalmente tutti terminarono nella dominazione d'una nuova gente, la quale, da tenuitifini principj, per mezzo delle loro valorofe azioni potè unire quelte. mostre Provincie, già in tante parti divise, e a tanti Principi sottoposte, sotto un solo Moderatore, e che finalmente in sorma d'un ben sendato, e Labil Regno le riducesse. Furono questi i prodi, e valorosi Normanni, l'origine de' quali, e le loro famose gesta saranno ben ampio, e luminoso sog-.

getto de' seguenti libri di questa litoria.

(m) L'b. 1. ls 36.37. de homicid. liber. bom. l. 4, de Parricid, lib. 2. l. 16. de probib. nupr. V.Struv. bift. jur. Germ. S. 15. (a) Sigon.

4d A 1013. som.3. p,311.

16. 2. c. 31. 4. 1914.

CAP.

, K

#### CAP. VI.

Politia Ecclesiastica di queste nostre Provincie per tutto il decimo secolo insinalla venuta de' Normanni.

A politia Ecclesiastica, che si vide a questi tempi introdotta presso di noi comincia ad avere qualche rapporto alla presente, per quanto s'attiene all'innalzamento de' Vescovi in Metropolitani. I Papi per la concessione del Pallio, traffero a se per nuovo diritto la ragione sopra i Vescovi, obbligandogli ad andare in Roma a riceverlo, innalzandogli a Metropolitani. Traffe quindi origine la pretenzione, che le cause delle loro Diocesi per appellazione, o per negligenza in trattarle dovessero portarsi a Roma: ed infine di voler soprantendere a tatti i loro affari; ed eressero perciò molti nuovi Metropelitani, e Vescevi. Ebbero in ciò tutto il favore degli Ottoni Imperadori d'Occidente, ed'Ottone I. sopra ogni altro, li quali contro l'ambizione de Patriarchi di Costantinopoli gli difesero, facendo valere la loro autorità anche fopra alcuni di quegli Stati, che s'appartenevano all'Imperio Greco. Aveva Ottone L forte cagione di fostenergli; poichè niuno Imperadore fù cotanto da' Romani Pontefici favorito, quanto Iui. tra' Scrittori ancor si disputa del Sinodo tenuto da Adriano in Roma, dove narrasi essere stata data Carlo M. la potestà di eleggere il Papa: non si dubbita però, che Lione VIII, in un general Concillo tenuto nell'anno 964. in Laterano avesse ad Ottone M. eda tutti gl'Imperadori Germani suoi successori conceduto in perpetuo, non pure il Regno d'Italia, ed il Patriziato Romano, ed aveffe con indiffolubil nodo unito l'Imperio d'Occidente col Regno Germanico, ond'è che Ottone, ed i fuoi fuccessori furono poi Sovrani di Roma; ma ancera d'ordinare la Santa Sede, ed eleggere il Papa a suo arbitrio, e piacere. Confermogli ancora, ciò che Adriano avea concedute a Carlo Mí, il diritto dell'investinare, dandogli potestà coll'anello, e col bastone investire gli Arcivescovi, ed i Vescovi delle loro Chiese. Di questo: Concilio tenuto in Roma ne rendono testimonianza Luitprando (a), Ivone (a) Luitprando Carnotense (b), donde il prese Graziano (c), che volle pure inserirlo nel lib. 6. cap. 21. fuo Decreto; e Teodorico di Niem da un antico Codice Fiorentino lo inserì. (b) Ivo iu. anche nel suo Trattato delle Ragioni, e Privilegi dell'Imperio (d).

Così vicendevolmente favorendo l'un l'altro, vennesi molto più a cor-(e) Grat. c.. rompersi l'antica disciplina, ed a mutarsi l'antica disposizione delle Chiese. 23 dis. 63. I Papi perciò più Vescovi ordinarono, e più Metropoli eressero; ma l'in-hist. Jur. publ.. nalzamento di queste si vide che sacevasi secondando la disposizione delle 5. 2. Città dell'Imperio, con adattarsi sempre la politia Ecclesiastica alla tempo-

rale; siccome appunto accadde in queste nostre Provincie.

Principa-

### Principato di CAPUA.

Ra le Città più cospicue che erano in quelle Provincie sottoposte a' Longobardi, si è veduto essere state Benevento, e Salerno; ma ora Capua sopra ogni altra estolse il capo. Quindi (non volendosi tener conto di ciò che fi facessero i Patriarchi di Costantinopoli nelle Città al Greco Imperio sottoposte) la prima Città del nostro Regno, che fosse stata da' Romani Pontesici innalzata ad effer Metropoli, fù Capua. A Lodovico Imperadore era venuto in pensiero nell'anno 873, di render Capua Metropoli; ma come narra (a) Erchemperto (e) frastornato per altre cure, non ebbe questo suo pensiero effetto. Ma nel Pontificato di Giovanni XIII. patendo costui fiere persecuzioni da' principali Signori Romani, che lo discacciarono da Roma, venendo a Capua, fu cortesemente accolto dal Principe Pandulfo; il Papa riconoscente di questo Beneficio, nell'anno 968. in grazia sua innalzò Capua ad esser Metropoli, e consecrò Arcivescovo di quella Giovanni fratello del Principe (f). Ebbe per suffraganei i Vescovi d'Atina, il qual Vescovado a' tem-2. cap. 9. Si. pi di Papa Eugenio III. fu foppresso, quello d'Isernia, che prima andava gon. lib. 7. 4 unito colle Chiese di Venafro, e di Bojano, l'altro di Seffa, che poi fi sot-966. Baron. traffe da quella Metropoli, e fu posto sotto l'immediata soggezione del Pon-Annal. ad A tefice Romano; ed in decorfo di tempo multiplicandofi tuttavia in questo in Sorie Ab Principato più Vescovi, ebbe ancora per suffraganei, siccome oggi ritiene Cass in Ali i Vescovi di Cajazza, di Carinola, di Calvi, di Caserta, di Teano, e 2012. Pag. 37. di Venafro. Furon anche suoi suffraganei i Vescovi d'Aquino, di Fondi, di Gaeta, e di Sora, ma sottratti dapoi dalla Chiesa di Capua, surono immediatamente fottoposti alla Sede Appostolica.

## Principato di BENEVENTO.

L Principato di Benevento, non meno che quello di Capua, meritava ancora quest'onore, la fua estensione sopra tutti gli altri Principati, e Du-i cati maggiormente lo richiedeva. Quindi fi vede fopra tutti i Metropolita-(2) Anon. ni del nostro Regno, l'Arcivescovo di Benevento aver ritenuti ancora più Ve-Salern. pari: scovi suffraganei. Fù pure un'anno appresso nel 969. innaizato Benevento dalivi Pellegr. lo stesso Pontesice Giovanni XIII. ad effer Metropoli : e siccome era quella ri-Chron. Mo- putata Capo d'un sì ampio Principato, così secondando la politia della 20 S. Bart. Chiefa quella dell'Imperio, si vide il Vescovo di Benevento Capo ditutte le de Capinete. Chiefe del fuo Principato. Fù in grazia dell'Imperador Ottone, e del Principe ron.ad a 968. Pandulfo costituito Arcivescovo di Benevento Landulfo, a cui Papa Giovan-66. Ma ni concedè il Pallio, ed il titolo di Metropolitano (g). Ciò che di particolarium Viper. In concede n ranno, ed n titolo di Metropolitano (g). Cio che di particola-in Chron Epife, re si osserva in questa Chiesa si è, che il Vescovo Beneventano prima d'es-& Archiop. sere innalzato al grado di Metropolitano, ebbe Siponto, e molte altre Chiese Cattedrali a se soggette. Egli su il più favorito non men da Pontesici Romani,

BK#. 36.

(f) Leo

Oftiens. lib.

958. Pellegr.

7. sum 5. ed

meni, che dagli Imperadori, e da' fuoi Principi d'innumerabili prerogative. e privilegi. Costui un tempo videsi fregiato di quelle due insigni prerogative, le quali oggi al folo Pontefice Romano fono riferbate, cioè di portar la mitra rotonda a guisa dell'antica Tiara Pontificia con una sola corona fregiata d'oro; e di portare, mentre andava visitando la Provincia, il Venerando Sacramento dell'Altare; ed ora pur ritiene a guifa de' Romani Pontefici l'uso di segnare col figillo di piombo le sue bolle. Un tempo l'Arcivescovo di Benevento ebbe la temporal Signoria della Città di Varano con molte altre Terre, e Castelli, ed esercitava g'ur sdizione in molti luoghi; ed ora i suoi Vicari sono Giudici ordinari in grado d'appellazione delle cau-Le civili tra' laici; e sopra le Ville di S. Angelo, e della Motta, secondo che rapporta Ughello (h), ritengono ancora il mero; e misto imperio.

(b) V. Ug.

L'eftenzione del suo Principato portò ancora in conseguenza, che il nu- hel. l'al. Sarre mero de' Vescovi suffraganei sosse maggiore di quantimai Metropolitani sossero in queste Provincie. Ne riconobbe un tempo fino a trentadue, infino che alcuni di essi non fossero innalizati o a Metropolitani, come sti quello di Siponto, che poi distaccatosi da questa Chiesa, resse per sè medesimo la sua Cattedra: ovvero non fossero stati fottratti, e sottoposti immediatamente alla Sede Appostolica, o altri per la distruzione delle loro Città, non fossero stati soppressi. Ebbe sin da questi tempi per sustraganei i Vescovi di S. Agata de'Goti, di Avellino, di Arriano, d'Ascoli, di Bovino, di Volturara, di Larino, di Telefe, di Alife, e di Siponto. Effendofi poi nel Regno. da' Romani Pontefici fatti più Vescovi, e molte Chiese rendute Cattedrali che prima non erano, fu veduto, come si è detto, il numero de' suffraganei molto maggiore. Quindi ora fi vide, effendofi per nuova diftribuzione diviso il Regno in più Provincie, che questo Metropolitano abbia Vescovi suffraganei, non pure nel Principato Ultra, ma in altre Provincie fuori di quello. Nel Contado di Melife vi ha il Vescovo di Bojano, e l'altro di Guardia Alfiera. Nel Principato Cisra ve ne ha cinque, quello di Avellino, egli altri d'Arriano, di Trivico, di Volturara, e di Monte Marano. In Terra di lavoro ne ritiene tre, quel di S. Agata de' Goti, d'Alife, e di Te-Iele. In Capitanata lei, cioè Ascoli, Bovino, Larino, S. Severo, Termoli, e Lucera. Li Vescovadi di Draconaria, di Civitade, di Firenzuola, di Frigento, di Lesina, di Montecorvino, e di Turtiboli, che tutti furono suffraganei all'Arcivescovo di Benevento, per la desolazione delle Loro Città restano oggi estinti, ed unite le loro rendite ad altre Chiese Cat-\*edrali; e quelle di Lesina destrutta da' Saraceni, al magnifico Ospedale: della Nunziata di Napoli.

Teneva ancora in questa Provincia, quando Siponto, el Monte Gargano erano compresi nel Principato di Benevento, la Chiesa Sipontina, e la Garganica attribuite al Vescovo di Benevento sin da' tempi di S. Barbato dal Duca Romualdo, acconfentendovi anche Vitagliano R. P. il quale nell'an-😎 668, a Barbato , e fuoi fucceffori confermò la Chiefa Sipontina ; e poco-

men di quattrocento anni i Vescovi Beneventani s'intitolavano anche Sipontini; ond'è che Landulfo, che sù il primo Arcivescovo di Benevento, si nominava anche di Siponto; ma tolta dapoi questa Provincia da' Greci a' Longobardi, e paffata quindi forto la dominazione de' Normanni, furono da Benevento separațe, e Siponto antica Sede de' Vescovi sù innalzata a Metropoli. La Chiefa Sipontina fin da primi tempi ebbe i fuoi Vescovi; e negli atti del Concilio Romano celebrato nell'anno 465. fotto Ilario R. P. fi legge la foscrizione di Felice Vescovo di Siponto. Un altro Felice pur Vescovo di questa Città troviamo ne' tempi di S. Gregorio M. a cui da questo Pontefice si veggono dirizzzate molte sue Epistole, e nel Decreto di Graziano (i) fassi memoria di Vitagliano Vescovo di Siponto, a cui S. Gregorio drizzò parimente sue lettere. Caduta poi per le siere guerre tra' Longobardi Beneventani, e Greci Napoletani in istato lagrimevole, su, come si disse, duopo unirla a quella di Benevento; donde non si staccò se non in questi tempi, quando fedendo in Roma Benedetto IX. nell'anno 1034. la divise da Benevento, e la decorò della dignità Arcivescovile, e quindi ne' Decretali (k) s'incontra spesso il nome degli Arcivescovi Sipontini. Pascale II. dapoi le diede per suffraganeo il Vescovo di Vesti, che ancor oggi ritiene.

enn. si justos 27. gu. 2.

rente, de Ce-

Ritengono questi Arcivescovi il nome di Sipontini, ancorchè Siponto lebrat. mif c. fia ora distrutta, ed in suo suogo sopra le ruine di quella dal Rè Manfredi fossessi edificata un'altra Città chiamata dal suo nome Manfredonia. I Pontefici Romani, e per serbarle il pregio dell'antichità, e per l'odio che tengono al nome di Manfredi, l'han fatto conservare l'antico nome. I Canonici, e' Cittadini Garganici pure pretefero, che avendo gli Arcivefcovi Sipontini, o per l'amenità del luogo, ovvero per occasion di guerre, sovente trasferita la loro refidenza nel Gargano, che doveffero chiamarfi non meno Sipontini, che Garganici, e che la loro Chiesa non meno che Siponto dovesse godere degli stessi onori, e prerogative; n'allegavan anche una bolla di Papa Eugenio III. e ne mossero perciò lite in Roma, che hà durato più secoli. Ma Alessandro III. profferì contro di effi la sentenza, poich'essendosi ricoposciuta la bolla d'Eugenio, videsi rasa, e viziata in quella parte, ove riponevan tutta la loro difesa. I successori d'Alessandro, Lucio, Celestino, Innocenzio III. e tutti gli altri Papi confermarono la fentenza d'Aleffandro: onde ora la Chiefa Sipontina folamente ritiene l'onore di Metropoli, a cui i Garganici sono sottoposti.

Non mancò chì credette, che al Metropolitano di Siponto quando Benedetto IX. l'innalzò a tal dignità, l'aveffe ancor dati quattro Vescovi per fuffraganei, cioè quello di Troja, l'altro di Melfi, e quelli di Monopoli, e di Rapolla; ma come ben pruova l'Ughello, questi o non mai, o per poco tempo falutarono l'Arcivescovo di Siponto come lor Metropolitano; poichè nel Concilio Lateranense celebrato nell'anno 1179. sotto Alessandro III. i Vescovi di Melsi, e di Monopoli si sottoscrissero con gli altri Vescovi immediatamente sottoposti alla Sede Appostolica; e que' di Troja, e di

Rapolla non vintervennero; e nel vecchio Provincial Romano feritto da più di cinque cento anni addietro, questi due si dicono appartenere alla Provincia Romana; e negli ultimi tempi quello di Rapolla fu estinto, ed unito al Vescovo di Melfi.

Non si vede ora l'Arcivescovo di Benevento avere suffraganei ne' due Apruzzi, che prima eran compresi nel Principato di Benevento; poichè i Vescovadi di queste due Provincie, quasi tutti, come a Roma vicini, surono immediatamente fottoposti alla Sede Appostolica. L'Aquila edificata dall'Imperador Federico II. fopra le ruine d'Amiterno, del cui Vescovo fassi spessa memoria nell'Epistole di S. Gregorio M. stu fatta Sede Vescovile da Alessandro IV, il quale da Forcone col consentimento di Bernardo, che n'era Vescovo, intorno l'anno 1257. trassatò quivi la Sede, ed avendola collocata nella Chiefa de SS. Maffimo, e Giorgio, ordinò, fe non fi nomafse più Vescovo di Forcone, ma dell'Aquila, secondo che appare per la bolla sopra di ciò spedita, riferita dal Bzovio negli Annali Ecclesiastici, e se ne conserva copia autentica in pergameno nell'Archivio del Convento di S. Domenico di Napoli, fatta estrarre ad istanza del Vicario di Paolo suo Vescovo nell'anno 1363. E questa Chiesa non è ad alcun Metropolitano suffraganea: ma immediatamente fottopossa a quella di Roma. Chieti parimente ebbe il fuo Vescovo sotto l'immediata subordinazione del Papa, e non su, se non negli ultimi tempi da Clemente VII. nell'anno 1527. renduta Metropoli, a cui per suffraganei furon dati i Vescovi di Penna, d'Adria, e di Lanciano; ma questi pure dapoi se ne sottrassero, e ritornarono sotto l'immediata foggezione di Roma; e Lanciano fù poi in Metropoli innalzato, ma senza darfeli fuffraganeo alcuno, ritenendo folamente le preminenze, ed il titolo di Arcivescovo; e solo il Vescovo di Ortona rimane ora suffraganeo al Metropolitano di Chieti.

## Principato di SALERNO.

L Principato Salernitano meritava pure, che in questo decimo secolo, sic-🗘 come quello di Capua, e di Benevento, avesse il suo Metropolitano; onde è, che Giovanni Principe di Salerno ne richiese il Pontesice Benedetto VII. il quale nell'anno 974, innalzò questa Città in Metropoli, ed istituì Arcivefcovo di quella Amato (d); gli fu poi confermata questa prerogativa (A) V. Ughel. dal Pontefice Giovanni XV. onde l'Indice aggiunto all'Istoria del Regno d'I- Lal. Sacr de talia del Sigonio, che rapporta l'istituzione di questo Arcivescovado a Ser- Archie. Sagio IV. nel 1009, contiene manifesto errore. Ebbe prima per suffraganei molti Vescovi, fra' quali furono quelli di Cosenza, di Bissignano, e di Acerenza. Questi secondo la disposizione delle Sedi sottoposte al Trono Costantinopolitano, rapportata nel libro sesto di quest' Istoria, furono attribuiti dall'Imperador Lione, cioè i Vescovi di Cosenza, e di Bisignano al Metropolitano di Reggio, di cui erano suffraganei, ed il Vescovo d'Acerenza Tom. I. Ttt

Digitized by GOOGLE

al Metropolitano di S. Severina ; ma dapoi furono reflituiti al Trono Romapo, ed al Metropolitano di Salerno aggiudicati. Il Vescovo di Consa parimente era fao fuffraganco, ficcome quello di Pesto, di Melfi, della Cava, di Lavello, e di Nola; ma dapoi quel di Pesto su unito a quello di Capaccio; gli altri di Melfi, di Lavello, e di Bifignano, se ne sottrassero, e si sottoposero immediatamente alla Sede Appostolica, e quello di Nola fù fatto fuffraganeo all'Arcivescovo di Napoli. Il Monastero della Cava, effendo surto in questi tempi, di cui Alferio ne su il primo Abate, innalzato poi in amplissima dignità, e da Urbano II. nel 1091. decorato il suo Abate Pictro (e) Ab. de dell'uso della Mitra, fu da Bonifacio IX. eretto in Cattedrale (e). Ma Lione X. diede poi alla Cava particolar Vescovo, e su quello sottoposto immediatamente alla Sede Appostolica. Tre altri di questi Vescovadi furono dapoi ancor innalzati a Metropoli, e furon que' di Confa, di Acerenza, e di Cosenza.

Archi p. Compf.

Nuce in O.

fliens. lib. 2.

cap. 30.

Il Vescovo di Consa da chi, ed in quali tempi fosse stato innalizato a Me-(f) Ughell, tropolitano è molto incerto: forte conghiettura è quella dell'Ughello (f), ltal. Sacr. de che crede da Alessandro II. ovvero da Gregorio VII. suo saccessore effersi Consa resa Metropoli; poichè si vede, che nell'anno 1051, sotto il Pontesicato di Lione IX. il Vescovo di Consa era aner fustraganeo all'Arcivescovo di Salerno; ed il primo, che s'incontra nominarfi Arcivescovo di Consa, fù Lione, che visse sotto il Pontesicato di Gregorio VII, e da questo Lione poi fucceffivamente fenz'interruzione fi veggono tutti gli altri nominati Arcivescovi. Gli furon dati per suffraganei i Vescovì, che di tempo in tempo s'andavan ergendo ne' luoghi vicini; onde se gli diede il Vescovo di S. Angelo de' Longobardi, quello di Bifaccia, di Lacedogna, di Montemurro, di Muro, e di Satriano; ma quest'ultimo passò poi sotto il Metropolitano di Salerno. Dell'altro di Belfiense, di cui nel Provinciale Romano fassi memoria, come fottoposto al Metropolitano di Consa, non ve n'è ora presso di noi alcun vestigio.

Il Vescovo d'Acerenza, che prima, secondo la Novella di Lione, era Luffraganeo al Metropolitano di S. Severina, fortoposto al Patriarca di Costantinopoli, restituito al Romano, riconobbe per Metropolitano l'Arcivescovo di Salerno, e si legge dall'anno 993, insino al 1051, effere stato a co-Aui suffraganeo. Fù poi da Nicolò II, innalzato, e renduto Metropolitano; poichè ciò, che alcuni scriffero questa dignità effergli stata conferita da Bemedetto V. s'afferisce senza verun legittimo documento. Alessandro II, che a Nicolò succedè, nell'anno 1067, confermò all'Arcivescovo Arnolfo questa prerogativa di Metropolitano, e l'uso del Pallio; e gli diede per suffra-Tanee le Chiefe di Venofa, di Montemilone, di Potenza, Tulba, Trigarico, Montepelofo, Gravina, Oblano, Turgi, Turfi, Latiniano, S. Quirico, e Virolo co' fuoi Caftelli, Ville, Monasteri, e Plobe; onde il nome degli Arcivescovi d'Acerenza cominciò a sentirsi, di cui anche (a) Decre-nelle nostre Decretali (g) sovente accade farsene ricordanza. Ma in de-

Digitized by Google

corlo

corfo di tempo, desolata Acerenza per le continue guerre d'abitatori, bi- Clem, de Zifognò che a lei per sostentarla s'unisse la Chiesa di Matera, la quale da In-sam. cap. s nocenzio II. essendo stata renduta Cattedrale, su con perpetua unione con-de colles. de giunta a quella d'Acerenza, con legge, che l'Arcivescovo d'Acerenza per Inn. III. in accrescer dignità alla Chiesa di Matera, si chiamasse ancora Arcivescovo di cap. cum elim, Matera, e che quando dimorava in Acerenza nelle scritture il nome di Ace. de Clerie. aurenza fosse posto innanzi a quello di Matera; e tutto al rovescio poi si praticasse quando l'Arcivescovo trasseriva sua residenza in Matera. Questa allianza non durò guari, poichè fotto Eugenio IV, per togliere le discordie fra i Capitoli, e Cittadini dell'una, e dell'altra Città, furono divise, ed affegnato a Matera il proprio Vescovo. Tornaronsi poi ad unire; ma sotto Lione X, inforte nuove contese, finalmente nel Ponteficato di Clemente VIII. fu dalla Ruota Romana deciso il litigio a favor d'Acerenza, confervandole le antiche sue ragioni, e preminenze. Ma questa Città ridotta nell'ultimo scadimento, avendo perduto l'antico suo splendore; ed all'incontro, ficcome portano le vicende delle mondane cose, Matera essendo divenuta più ampia, e d'abitatori più numerosa, bisognò trasferite la Sede degli Arcivescovi di Acerenza in Matera, ove ora tengono la loro residenza; e le restano ancora cinque Vescovi suffraganci, quello d'Anglona trasferito nell'anno 1546. da Paolo III. per la sua desolazione in Tursi, quello di Gravina, e gli altri di Potenza, di Tricarico, e di Venosa.

Il Vescovo di Cosenza prima suffraganeo al Metropolitano di Reggio, e fottoposto al Trono Costantinopolitano, telto dapoi a' Greci, e restituito da' Normanni al Romano, fù fuffraganeo dell'Arcivefcovo di Salerno; ma in qual anno, e da qual Pontefice ne fosse stato sottratto, ed innalzata Cofenza ad effer Metropoli, non se ne sa niente di certo (h). Comunemente si (b) Ughel. crede, che nel principio dell'undecimo fecolo fosse stata decorata di questa Las Sacr de dignità; poichè nell'anno 1056. nella Cronaca di Lupo Protospata si fa me- Archiep. Conmoria d'un tal Pietro Arcivescovo di Cosenza; ed altri reputano che questo trasmutamento fossesi fatto sotto il Ponteficato di Gregorio IX. o poco prima. Ancorchè le rendite, che gode fiano grandi, non ha che un fo'o fuffraganeo. e questi è il Vescovo di Martorano, essendo tutti gli altri Vescovi vicinì

esenti, e sottoposti immediatemente alla Sede di Roma.

Ma fopra tutti gli altri Metropolitani di queste nostre Provincie niuno come l'Arcivescovo di Salerno, può pregiarsi della prerogativa di Primate, della quale fù egli decorato da Urbano II. dichiarandolo Primate di tutta la Lucania; onde ancorchè i Vescovi di Consa, di Acerenza, e di Cosenza, ch'erano suoi suffraganci fossero stati poi innalzati a Metropolitani, Urbano II. per una fua bolla iltromentata in Salerno nell'anno 1099, fopra questi, e sopra tutti i loro suffraganei lo cossitui Primate. Ferdinando Ughello trascrive la bolla, parte della quale viene anche rapportata dal Baronio, dove ad Alfano Arcivescovo di Salerno, ed a fuoi successori si concedono le preminenze di Primate sopra gli Arcivescovi di Acerenza, e di Consa, e sopra Ttt 2

tutti i loro fuffraganei, i quali dovessero promettere prestargli ogni ubbidienza; prescrisse eziandio il modo della loro elezione: che presente il Legato dellaSede Appostolica, e l'Arcivescovo Primate nelle loro Metropoli, col configlio, ed autorità de' medesimi si dovessero eleggere, e dopo eletti, colle loro patenti mandarsi in Roma a consecrarsi, e a riceversi il Pallio, ed a giurar dapoi ubbidienza all'Arcivescovo di Salerno, come lor Primate. Ma queste prerogative col correr degli anni andarono in disuso, ed ora l'Arcivescovo di Salerno folamente sopra i Vescovi suffraganei, che gli sono rimasi esercita le ragioni di Metropolitano. Gli restano oggi i Vescovi d'Acerdo, di Campagna, di Capaccio, di Marsico Nuovo, di Nocera de Pagani, di Nusco, di Policastro, di Satriano, e di Sarno.

L. Disposizione della Chiese sonoposte al Greco Imperio, restituite poi da Normanni al Trono Romano.

#### LIA. G

A principal Sede del Magistrato Greco, donde era amministrata non men la Puglia, che la Calabria, la veggiamo ora collocata in Bari; quindi dagli Scrittori fii chiamata Capo di tutte le Città della Puglia, e ch'ella teneva il primato in questa Provincia. Il suo Vescovo perciò estolse il capo sopra tattti gli altri Vescovi della Puglia; s'aggiunsero i favori de' Patriarchi. di Costantinopoli, i quali avendoselo appropriato, e sottoposto al Trono Costantinopolitano, di molti privilegi, e prerogative lo ricolmarono. Masopra ogni altro fi estolle per lo trasferimento quivi fatto delle miracolose offa. del Santo Vescovo di Mira Niccolò.; le quali fin dalla Licia navigando alcu-. ni Barefi per Levante, e ritornando da Antiochia per mare dando a terra nel-, le Maremme di Licia, venne lor fatto d'involar di colà il facro deposito. e néll'anno 1087, trasportarlo in Bari. Così Bari gareggiando ora con Beneventoje con Salernojle costoro pregiavansi de corpidi, due Santi Apposto-, li ; ella fi vanta di quelle di 5. Niccolò ; e con tanta maggior ragione quanto ; che coloro ne conservano l'ossa aride, ed asciutte, ma Bari le ha tutte gron. danti di preziofo liquore; di che ne abbiamo un'illustre testimonianza quanto, è quella dell'Imperadore Emanuel Comneno, il quale in una fua Novel. (8) Novel 2. la (1) lo testifica. Ebbe la Chiefa di Bari fuoi Vescovi antichi; affi memoria. di Gervafio, che nell'anno 347, intervenne nel Concilio di Sardica,: di Conineculis cele. cordio, che si sottoscrisse nel Concilio Romano, sotto il Pontesice Ilario. buis, augumuso- nell'anno 465, e di altri 🤈 che non grano 🖫 che femplici Vescovi. - Antoniq... Beatillo nella fua Istoria di Bari vuole, che fin dall'anno 530, nel Ponteficato di Felice IV. da Eugenio Patriarca di Costantinopoli fosse stato Pietro Vefcovo di Bari innalzato al titolo, ed autorità di Arcivefcovo, e di Metropoli. tano, esfendo manisesto dalle greche bolle, che si conservano ancora nel Duo-. mo di Bari, che i Patriarchi di Costantinopoli confermavano gli Eletti al e ne spedivano le holle : ma siccome è vero, che Bari quando era spraoposta

iii featurienis Nicolai.

al Greco Imperio, sin ancora attribuita al Trono Costantinopolitano, leggendosi in Balsamone nell'esposizione, ch'egli sà de' Vescovadi a quel Patriarcato foggetti, fra gli altri, quello di Bari al numero XXXI quello di Trani al numero XLIV. l'altro d'Otranto al LXVI. e gli altri di Calabria al XXXVIII. milladimanco ciò non deve riportarfi a tempi cotanto in dietro, e remoti infino all'anno 530, quando queste Provincie con vigore erano governate da' Goti, e nelle quali non avean che impacciarfi così nel politico, e temporale, come nell'Ecclesiastico, e spirituale i Greci; essendo allora tutte le nostre Chiese amministrate dal Pontesice Romano, nè l'ambizione de l' Patriarchi di Costantinopoli s'era in que' tempi distesa tanto, sicchè avesse potuto invadere anche queste nostre Provincie, siccome si vide dapoi ne tempi di Lione Isaurico, e più, sotto gl'Imperadori Lione Armeno, e Lione il Filosofo, che si portano per Autori della disposizione delle Chiese settoposte al Trono di Costantinopoli; ondeda credere, che i Vescovi di Bari decorati prima fecondo il folito fasto de' Greci col titolo di Arcivescovi, si fossero dapoi renduti Metropolitani da Patriarchi di Costantinopoli, con attribuir loro dodici Vescovi suffraganei, molto dapoi, che Reggio, S. Severina, ed Otranto farono fottoposti al Trono Costantinopolitano, quando vindicata Bari da' Longobardi, e da' Saraceni, pervenne finalmente fotto la dominazione de Greci.

La Città di Canosa in tempo della sua floridezza gareggiò con Bari in quanto a' Vescovi: ebbe ancor ella suoi Vescovi antichi, e lungo di lor catalogo ne tesse Beatillo, incominciando dall'anno 347, fino all'anno 800, nel quale egli dice, che Pietro Longobardo affine di Grimoaldo Principe di Benevento fit eletto Vescovo di Canosa, il qual egli crede che sosse l'ultimo: poiche, e' foggiunge, che fù poi la fua Sede innalzata in Metropoli nell'anno 818. ond'egli fù Pultimo Vescovo, e'l primo Arcivescovo di Canosa; e non potendo dirfi, che a questo grado l'avesse innalzato il Pontesice Romano, poichè verrebbe ad effere più antico di quello di Capua, quando, tutti i nostri più appurati Scrittori, questo pregio d'antichità lo attribuiscono a Capua, è da credere che dal Patriarca di Costantinopoli non già dal Romano fosse stato a questi tempi il Vescovo di Canosa renduto Arcivescovo. Che che ne fia, distrutta dapoi Canosa da' Saraceni, si videro uniti questi: due Arcivescovadi nella persona d'un solo, e la Chiesa di Canosa su unità a quella di Bari; ed Angelario, che a Pietro fuccedè, fù il primo, che nell' anno 843. fi chiamaffe Arcivefcovo infieme di Bari, e di Canofa, ficcome dapoi usarono tutti i suoi successori. Tolte dapoi queste Chiese al Trono Costantinopolitano, e restituite da' Normanni al Romano, i Pontessoi Romani lasciandole colla medesima dignità, cominciarono a disporne come. a se appartenenti, concedendo all'Arcivescovo di Bari l'uso del Pallio, che prima non aveano; e Gregorio VII. a richieffa del Duca Roberto nell'an-. no 1078 cree Arcivescovo di Bari Urso cotanto famigliare di quel Principe; e dand well and rose. Urbane II. die Melfi, overtenne im Concilio, gito, Ltt 3:

318

a Bari, a preghiere del Duca Rogiero, e di Bosmondo suo fratello, concedette, e confermò ad Elia allora Arcivescovo di Bari suo grande amico, per essere dimorati insieme Monaci nel Monastero della Trinità della Cava, ed a suoi successori per suffragance le Diocesi di Canosa, di Trani, di Bitetto, di Bitonto, di Giovenazzo, di Molfetta, di Ruvo, d'Andria, di Canne, di Minervino, di Lavello, di Rapolla, di Melsi, di Salpi, di Conversano, di Polignano, ed oltramare, anche di Cattaro, e le Chiese di Modugno, d'Acquatetta, di Montem loro, di Bischi, di Cisterna con tutte le altre Chiese delle Città, e Terre a queste Diocesi appartenenti, con spedimete bolla, che si legge presso Ughello, e vien anche rapportata dal Beatillo.

Ma di tanti lutfraganei al Metropolitano di Bari affegnati, molti in decorfo di tempo ne furono fottratti, paffando chi fotto l'immediata foggezio. ne della Sede Apostolica, altri soppressi, altri dati a Trani, la quale dapoi fu innalzata anch'ella in Metropoli. L'Arcivescovo di Trani è fra' moderni il più antico, leggendosi molte epistole d'Innocenzio III. dirizzate al medesimo; ma la sua istituzione non deve riportarsi a' tempi d'Urbano II. ne' quali non era ancora che femplice Vescovo. Quindi erra il Beatillo (i), che da questa bolla di Urbano vuol ricavare, che noverandosi anche Trani fra l'altre Chiese attribuite per suffragance all'Arcivescovo di Bari, avesselo creato per ciò anche Primate della Puglia, non altramente che l'istesso Urbano creò quello di Salerno Primate della Lucania, e ficcome l'ifteffo Pontefice fublimo al grado, e dignità di Primate in Ispagna l'Arcivescovo di Toledo, e l'altro di Tarracona; poichè nel Ponteficato d'Urbano II. Trani non era stata ancora innalzata a Metropoli: ebbe quest'onore intorno a' tempi d'Innocenzio III. o poco prima, e poscia gli surono attribuite la Città di Barletta, la quale all'Arcivescovo di Trani, non al Nazareno è sottoposta, Corato, ed il Castello della Trinità. Fù poi unita a questa Metropoli la Chiesa. di Salpi, che per lungo tempo tenne i suoi Vescovi, ma dapoi nell'anno 1547. L' riunì a quella di Trani, siccome dura ancora. Tiene ora per suffraganei i Vescovi d'Andria, e di Bisceglia; poichè in quanto al Vescovo di Monopoli sta immediatamente sottoposto alla Sede di Roma.

Si sottrassero ancora dal Metropolitano di Bari il Vescovo di Melsi, passando sotto l'immediata soggezione del Papa, e l'altro di Canne, il quale
sottratto da questa Sede, su attribuito all'Arcivescovo di Nazaret. Gli restando adunque ora per suffraganei li Vescovi di Bitetto, di Bitonto, di Conversano, di Giovenazzo, di Lavello, di Minervino, di Polignano, e di
Ruvo; e ciò che parrà strano, ririene ancora per suffraganeo il Vescovo
di Cattaro, Città della Dalmazia sottoposta a' Veneziani, la qual prima era
suffraganea all'Arcivescovo di Ragusi, poi a quello d'Antivari, e sinalmente
a quello di Bari (le). Ma non è però, che insieme col Vescovo sosse sui
suffraganea la sua Diocesi: ella ora in buona parte viene occupata dal Tura
co, il rimanente ritiene ancora il rito Greco scissmatico, e con esso molti
errori: niegano il Primato al Pontesice Romano, niegano il Purgatorio, e la

Istor. di Bari, lib. 2.

(i) Beatil.

(h) Bulla
Urbani II.
apud Ugbel.
Simul & Cair
tara, qua in
trafmarini litoris ora fica
effe cognofci-

proceffione dello Spirito Santo dal padre, e dal figliuolo; e gli ordini facri dal Vescovo di Rascia comprano. Ritiene ancora l'Arcivescovo di Bari la giurisdizione di comoscere in grado d'appellazione le cause delle Corti di

Molfetta, di Canosa, di Terlizzo, e di Rutigliano.

Risplende eziandio la Puglia per un altre Arcivescovo, che collocato nella Città di Barletta, conserva ancora de memorie antiche della sua prima Sede: egli è l'Arcivescovo di Nazaret. Fù Nazaret Città della Galilea al Mondo cotanto rinomata per li natali del fuo Redentore, che da lei volle cognominarii Nagareno. Liberata che fu Gierufalemme dal gloriofo Goffredo, fortunato ancora, che dopo il carfo di tanti secoli trovò chì di lui sì altamente cantasse: Latini costituirono Nazaret Metropoli; ma ritolta a costoro nell'anno 1190. la Palestina, ed in poter de' Saracini ricadata, si vide quest'inclita Città in servitù de' medesimi, ed il suo Arcivesowo ramingo, e fuggitivo, non trovò altro scampo, che in Euglia; e quivi accolto dal Romano Pontesice, affinche si ritenesse la memoria, ed il nome d'un così venerando Sacerdote, gli piacque coffinirgli in Italia una Sede onoraria, ed in Barletta Città della Diocesi di Trani stabilì la sua residenza. Fugli non lungi dalle mura di quella Città affegnata una Chiefa con tutte le ragioni, e dignità di Metropolitano; ed indi a poco molte Chiese Parrocchiali furon a lui sottoposte. Non passò guari, che due Chiese Cattedrali al sue Trono furono attribuite: quella di Monteverde nell'anno 1434 avendola Glementa WII. unita alla Chiesa di Nazaret; e l'altra di Canne, che nell'anno 1455. Calisto III. parimente a quella l'uni. Ruinata dapoi, per le guerre la prima Chiefa affegnatagli, fii trasferita nell'anno 1566, per autorità di Pio V. la Sede dentro la Città, nella Badial Chiefa di S. Bartolomeo. L'Arcivescovo Bernardo da' fondamenti la rifece, e con molta magnificenza l'ampliò, e l'adornò. Tiene quest'Arcivescovo la sua Diocesi distratta in varie parti: ha Chiefe a lui sottoposte in Bari, in Acerenza, in Potenza, nella Terra di Wadula della Diocesi di Capaccio, nella Saponara della Diocesi di Marsico, ed altrove, e gode di molti benefizi chiamati semplici. Egli s'intitola Arcivescovo Nazareno, e Vescovo di Canne, e di Monteverde per ispezial privilegio concedutogli da Clemente IV. confermatogli dapoi da Innocenzio VIII. da Clemente VII. e da Pio V. Romani Pontefici. Tiene una fingolar prerogativa di portar la Croce, il Pallio, e la Mozzetta, non folo in Barletta, e nelle altre Chiese della sua Diocesi, ma per tutto il Mondo Cattolico, nè fotto qualunque pretesto di concessione Appostolica possono gli altri Arcivescovi contrastargliela. Egli non è sottoposto ad altri, che al Romano Pontefice, ed esercita nella sua Chiesa, e Diocesi tutta quella giurifi dizione, che gii altri Arcivelcovi efercitano nelle Chiefe loro.

#### CALABRIA

A Metropoli più cospicua della Calabria sotto i Greci fù la Chiesa di Reggio. I Patriarchi di Costantinopoli al Trono loro l'avean sotto-. posta, e come si vide nel sesto libro di quest'Istoria, l'aveano assegnati tredici Vescovi suffraganei: i Vescovi di Bova, di Tauriana, di Locri, di Ros-Iano, di Squillace, di Tropeja, di Amantea, di Cotrone, di Cosenza, di Nicotera, di Bisignano, di Nicastro, e di Cassano. Restituita poi da' Normanni questa Metropoli al Trono Romano, ritenne la medesima dignità, onde nelle antiche chite istromentate a' tempi di questi Normanni, e spezialmente del Duca Roggiero intorno l'anno 1086, si chiamano sempre Arcivelcovi; e Gregorio VII. intorno l'anno 1081, consecrò Arcivescovo Arnulfo, a cui il Duca Roberto fece profufe donazioni, arricchendo la fua Chiefa di molti beni. In decorfo di tempo perdè poi alcuni di questi suoi

Vescovi suffraganei.

Il Vescovo di Rossano, restituite queste Chiese al Trono Romano, su innalizato a Metropolitano, e ne' tempi di Roggiero I. Rè di Sicilia, e poco prima, Rossano su renduta Sede Arcivescovile; ond'è che sira le memorie, che oggi ci restano di Papa Innocenzio III. e dell'Imperador Federico II. spesso degli Arcivescovi di Rossano si favella. Fit questa Chiesa la più attaccata al rito Greco, ed ancorchè fosse stata restituita al Trono Romano, non volle mai abbandonarlo; tanto che i fuoi Cittadini non vollero renderfi al Duca Roggiero, se prima non concedesse loro un Vescovo del rito Greco; poichè questo Principe ne avea nominato un'altro del rito Latino in vece (1) V. Ughel. dell'ultimo, ch'era morto, onde Roggiero gli concedette il Greco (1). Ebbe teal. Sacr. de sette Monasteri dell'Ordine di S. Basilio, onde tanto più la lingua, ed i greci riti si mantennero in quella. Le furono ancora date alcune Chiese per suffraganee; ma dapoi furon tutte sottratte, poichè alcune passarono lotto la immediata foggezione di Roma, ed il Vescovo di Cariati, che Pera rimalo, paísò poi fotto il Metropolitano di S. Severina, tanto che ora Rofiano, non men che Lanciano, non ha fuffraganeo alcuno.

Archiep. Res-

Il Vescovo di Cosenza fu pure sottratto dal Metropolitano di Reggio, e paísò fotto quello di Salerno, ma poi anch'egli, come fi diffe, fu innalzato a Metropolitano. Gli altri parte furon soppressi, come quello di Tauriana, ora disfatta, nel cui luogo è fucceduta Seminara, parte paffarono sotto altri Metropolitani; ed ora le restano i Vescovi di Bova, di Cassano, di Catanzaro, di Cotrone, di Gerace, di Nicastro, di Nicotera, di Oppido,

di Squillace, e di Tropeja.

Il Metropolitano di S. Severina al Trono Costantinopolitano sottopolto, restituito al Romano, ritenne pure la medesima prerogativa, e nelle carte date a' tempi del Duca di Calabria Reggiero fi ha memoria degli Arcive(cov) di questa Città. Dal Patriarca di Costantinopoli gli furon dati cinque Vescovi per suffraganei; ma dapoi quello d'Acerenza su renduto Metropolitano a

litano, l'altro di Gallipoli passò sotto il Metropolitano d'Otranto, ed alcuni soppressi; ma in lor vece essendosene altri creati, si vede ora il Metropolitano di S. Severina avere per suffraganei i Vescovi di Cariati, d'Umbriatico, di Strongoli, d'Isola, e di Belcastro. Teneva ancora il Vescovo di S. Lione, ma su poi suppresso, e le sue rendite surono unite alla Metropoli: avea eziandio i Vescovi di Melito, e di S. Marco, ma questi suron sottratti, e posti sotto l'immediata soggezione di Roma.

#### OTRANTO.

L Metropolitano d'Otranto, se si riguarda la disposizione de' Troni A fottoposti al Patriarca di Costantinopoli, fatta dall'Imperador Lione, prand. Nicenon si vede assegnato alcun suffraganeo; ma dapoi Nicesoro Foca, secondo phorne, cum in che ci testifica Luitprando (a) Vescovo di Cremona, intorno l'anno 968, emnibus Ecclefedendo nella Chiesa di Costantinopoli Policuto Patriarca, dilatò la Provin-sis homo si cia di questo Metropolitano, e gli diede per suffraganee le Chiese di Turci- que in nes co, d'Acerentilla, di Gravina, di Matera, e di Tricarico, comandando abundat, al Patriarca Polieuto, che consecrasse i suoi Vescovi. Ma non ebbe questo Constantinopo. comandamento gran successo; ed al Metropolitano d'Otranto, restituito triareba pran che fù da' Normanni al Trono Romano, gli furono affegnati altri Vesco- cepie, ne Hyvi per suffraganei, e su mantenuta questa Chiesa colla medesima prero-druntinam Ecgativa, leggendofi, che nell'Affemblea tenuta nell'anno 1068. da Alef-chiepifcopatus fandro II. in Salerno, v'intervenne anche Ugo Arcivescovo d'Otranto. bonorom dila-Gli furono poi da' Romani Pontefici assegnati altri suffraganei, i quali oggi 101; nec perancor ritiene, e sono i Vescovi di Lecce, d'Alessano, di Castro, di Gal- ni Apulia, sea lipoli, e d'Ugento.

Brindifi, & Taranto restituite stabilmente da Lupo Protospata Catapano intorno l'anno 980. all'Imperio Greco, a Constantinopolitano Sacerdovina mysteses accipiebant, come scrisse Nilo Archimandrita. Ma Roberto Guiscardo Duca de' Normanni, avendo tolta Brindisi a' Greci, restituì la sua
Chiesa al Trono Romano. Fù riconoscinta per Sede Arcivescovile da
Urbano II. il quale nell'anno 1088. la consecrò; e le su dato per suffragameo il Vescovo d'Ostuni: un tempo stette unita colla Chiesa d'Oria, archa Hydrunonde gli Arcivescovi si nomavano di Brindisi, e d'Oria; ma poi suron
queste Chiese divise, e quella d'Oria rimase suffraganea al Metropolitano
di Taranto, e Brindisi ritenne solamente quello d'Ostuni.

Taranto, restituita da' Normanni al Trono Romano, siù da' Sommi tian Episcopes Pontesici renduta Metropoli intorno l'anno 1100. e le suron dati per suf-Accrembila, fraganei i Vescovi di Mottula, e di Castellaneta, a' quali dapoi s'aggiunse Turcico, Gravina, Matera,

mittat in omhabeat licenvina, Matera, Tricarico . qui ad confectationem domini Apoftolici pertinere viden-Ducato tar.

Tom. I.

Vvv

#### Ducato di NAPOLI, e di GAETA.

A Chiefa di Napoli, come si è veduto nel sesto libro di questa Istoria. Lonon fu da Greci innalzata a Metropoli, ma i Patriarchi di Costantinopoli folamente decorarono il suo Vescovo coll' onore, e titolo d'Arcivescovo, onde avvenne, che sopra tutti i Vescovi del suo Ducato teneva egli i primi onori, e preminenze. Fù ella innalzata al grado di Metropoli da' Romani Pontefici nel dechinar di questo decimo secolo, ne' tempi stessi, che Capua, Benevento, Salerno, Amalsi, e tante altre Chiese furono da' Pontefici innalzate a questa dignità. Nè Napoli, sottoposta ancora al Greco Imperio, poteva esser frastornata dagl'Imperadori d'Oriente, o da' Patriarchi di Costantinopoli, a ricevere dal Romano questo innalzamento. I Pontefici Romani furon fempre tenaci a non rilasciare la loro autorità sopra questa Chiesa, e fortemente riprendevano i di lei Vescovi, i quali da' Patriarchi di Oriente ricevevan l'onore d'Arcivescovi. Ma assai più in questi tempi invigorissi la loro ragione, quando nel Ducato Napoletano era rimafa folamente un'ombra della fovranità degli Imperadori d'Oriente, governando i Duchi con affoluto, e quasi independente imperio questo Ducato, ridotto ora in forma di Repubblica.

Bccl. Neap. Мопит. сар. In ∫0\$. 10.

A 962.

Ma da qual Romano Pontefice fosse stata innalzata Napoli in Metropoli, (b) P. Ca. ed in qual anno, non è di tutti concorde il sentimento. Il P. Caracciolo (b) 12c. de Sacr. per l'autorità di Giovanni Monaco sostiene, che da Giovanni IX. intorno l'anno 904, fosse stata renduta Metropoli; ma dal Catalogo de' Vescovi tesfuto dal Chioccarelli, che giunge fino a Niceta, il qual reffe questa Chiefa dall'anno 962, fino al 1000, e da quanto fi è finora veduto, non a Giovanni IX. in quell'anno, ma a Giovanni XIII. dee attribuirsi tal innalzamento, fatto in que' medesimi anni, ne' quali Capua, Benevento, ed Amalsi furon ren-(c) Chioc. dute Metropoli: ciò che ben dimostra il Chioccarelli (c), facendo vedere, de Epife. Neap. che da Niceta cominciarono a chiamarfi tutti gli altri fuoi fuccessori Arcivescovi. Ebbe un tempo per suffraganei i Vescovi di Cuma, e di Miseno, ma ruinate queste Città nell'anno 1207, restarono estinti, e surono unite le loro Chiefe colle rendite alla Chiefa di Napoli. Edificata Aversa da' Normanni ebbe pure Napoli per suffraganeo il di lei Vescovo, ma questi poi se ne sottraffe, ponendofi fotto l'immediata foggezione del Papa. Ritiene ora folamente i Vescovi d'Acerra, di Pozzuoli, e d'Ischia, a' quali s'aggiunse poi il Vescovo di Nola, che tolto all'Arcivescovo di Salerno, di cui prima era suffraganeo, si poco prima del Ponteficato d'Alessandro III. a quel di Napoli fottoposto. Questi pochi Vescovi furono attribuiti a Napoli; ed a chi considera lo stato presente delle cose, sembrerà molto strano, come Benevento, Salerno, Capua, e tante altre Città d'inferior condizione ritengano tanti Vescovi suffraganei, e Napoli capo d'un floridissimo Regno tanti pochi; ma chì porrà mente a' fecoli trascorsi, e considererà quanto erano ristretti i confini del Ducato Napoletano, quando Napoli fu innalzata ad effer Metropoli

poli, ed all'incontro quanto fossero più distesi i Principati di Benevento, di Salerno, e di Capua, e quanto gli altri Ducati, e Provincie fottoporte al Greco Imperio, cesserà di maravigliarsi. E se questa Città nel tempo che fu renduta Metropoli ebbe sì ristretto Ducato, e per conseguenza sì pochi suffraganei, ben in decorso di tempo gli auspici suoi felici la portarono ad uno stato cotanto sublime, che ella sola potesse pareggiare le più ampie, e più numerose Provincie del Regno.

Città, ck a la Provincie emula appare, Mille Cittadinanze in se contiene.

Gaeta pur sottoposta al Greco Imperio, perche pretesa da Pontesici, ed a Roma pur troppo vicina, quando fu da' Normanni a' Greci tolta, non fù nè data per suffraganea ad alcun Metropolitano vicino, nè innalzata a Metropoli, perchè il suo picciolo, e ristretto Ducato nol comportava; onde il suo Vescovo su sottoposto immediatamente alla Sede Appo-Rolica: ficcome ora a niun altro foggiace.

#### Ducato &AMALFI, e di SORRENTO.

Malfi in questi tempi meritavano, non meno che Napoli, effere innalzata in Metropoli: ella per la navigazione erafi renduta affai celebre in Oriente, e divenuta sopra tutte le altre Città, la più ricca, e più numerosa, concorrendo in lei per li continui traffichi non meno i Greci, che gli Arabi, gli Affricani, infino agli Indiani, e Guglielmo Pugliefe (d) ne' fuoi verfi l'innalza perciò fopra tutte le Città di queste nostre Provincie. Ebbe questa Appul 146.3. Città suoi Vescovi sin dal suo nascimento, e ne' tempi di S. Gregorio M. si Rov. Moreman. porta per Vescevi Primerio, nè questi vien riputato il primo. La Chiesa di Roma era loro molto tenuta, così per le tante Chiese che gli Amalsitani ersero in Oriente, mantenendovi il rito latino, come per essere stati i primi. nella Palestina a fondar l'insigne, e militar Ordine de' Cavalieri di S. Giovanni Gierosolimitano. Era perciò di dovere, che innalzandosi a questi tempi da' Romani Pontefici tante Chiese in Metropoli, ad Amalsi se le rendesse quest'onore, la quale ancorchè per antica soggezione dipendesse dal Greco Imperio, nulladimanco innalzata a sì fublime flato, e governandofi in forma di Repubblica da' fuoi propri Duchi, fola un'immagine, ed un'ombra della fovranità de' Greci in quella era rimesa. Tenendo adunque questo Ducato Mansone Duca, quegli che per qualche tempo occupò il Principato di Salerno, fù a preghiere di questo Duca, del Clero, e del Popolo Amalfitano, da Gregorio XV. nell'anno 987. innalzato il Vescovo d'Amalfi a Metropolitano, e gli furono attribuiti per suffraganei i Vescovi del suo Ducato; poichè ciò che scrive Freccia, che nell'anno 904. dal Pontefice Sergio III. fosse stata Amalsi renduta Metropoli, non avendo fondamento alcuno, vien da tutti comunemente riprovato. I fuoi fuffraganei fono li Vescovi di Scala, di Minori, di Lettere, e quello dell'Isola di Capri, i quali Vvv A ancor oggi ritiene.

Digitized by GOOGLE

Serrento ebbe prife suoi Vescovi antichi, e trovandosi a questi tempi Cappo d'un piccioli Ducato, su anche ella innalzata in Metropoli. Marino Freccia pure autore di questa istituzione ne sa Sergio III. intorno al medesimo antio, che crede essere stata innalzata Amalsi: ma comunemente si tiene, che da Giovanni XIII, dopo Capua, si sosse nell'anno 968. renduta questa Chiesia Metropolitana, e che Leogardo ultimo suo Vescovo, avesse avuto quessionore. I Vescovi Suffraganei ch'egli tiene sono quel di Stabia, che ora diciamo di Castellamare, e l'altro di Massa Lubrense; a' quali dapoi s'ag-

giunse l'altro di Vico Equense. Ecco la disposizione delle Chiefe delle nostre Provincie cominciata a questi tempi nel declinar del decimo secolo, e persezionata poi nel principio della dominazione de' Normanni; la quale ficcome ha tutto il rapporto alla presente, che vediamo a' tempi nostri, così in niente corrisponde alla disposizione, e politia temporale delle nostre Provincie, per cagion che quando su fatta la nuova distribuzione delle Provincie di questo Regno, multiplicate poi in dodici, ficcome ora veggiamo, v'erano già stabilite le Metropoli, le quali secondando la politia dell'Imperio, quella forma, e disposizione pre-Lero, nella quale trovarono allora gli Stati quando, e dove furono stabilite; e quantunque molte Città cangiassero poi fortuna, e da grandi divenissero piccole, ovvero da piccole grandi, nulladimanco i Pontefici Romani non vollero mutar la disposizione delle Metropoli già stabilite, così perchè si ritenesse il pregio dell'antichità, come auche per non far novità, cagione spesso di qualche disordine. Empierono bensì di più Vescovi il Regno, con ergere molte Chiese in Cattedrali, che prima non erano, per quelle cagioni che faranno altrove rapportate ad altro proposito, ma non mutarono la difposizione de' Metropolitani. S'aggiunge ancora, che come diremo al suo luogo, la nuova distribuzione delle nostre Provincie in dodici, principalmente su fatta per distribuir meglio l'entrade regali, e da' Ministri, che si destinarono, chiamati Tesorieri, per l'esazione di quelle, si multiplicò il numero; tanto che fù veduto nell'iftesso tempo il numero de' Governadori, ovvero Giustizieri, essere molto minore di quello de Tesorieri, e negli ultimi tempi furon fatti pari : ed i luoghi destinati per la loro residenza furon sempre vari, spesso mutandosi, secondo il bisogno del Regal Erario, ovvero l'utilità pubblica richiedeva; onde questa mova disposizione non potè portare alterazione alcuna alla politia dello Stato Ecclefiastico.

In questo stato di cose trovarono i Normanni queste nostre Provincie, quando vennero a Noi. Altra forma sù data alle medesime, quando passarono sotto la loro dominazione, e quando uniti tutti questi Stati, ch'erano in tante parti divisi, nella persona d'un solo, stabilirono il Regno in una

ben ampia, e nobile Monarchia.

# Fine del Primo Tomo.

# THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY REFERENCE DEPARTMENT

# This book is under no circumstances to be taken from the Building

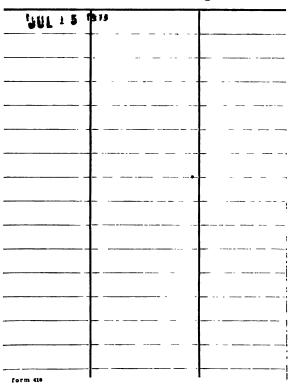

FEB 1 8 1911

MAY Y Y

